



# BIBLIOTECA LUCCHESI-PALLI

SCAFFALE V

TECA ·

9.125 V. 21



Communication (Contyle

# OPERE COMPLETE

# SILVIO PELLICO



# OPERE COMPLETE:

DΙ

# SILVIO PELLICO

DA SALUZZO

Ruova edizione diligentemente corretta

VOLUME UNICO





FIRENZE
FELICE LE MONNIER
1852



•

Ho io scritto queste Memorie per vanità di parlar di me? Bramo che ciò non sia, e per quanto uno possa di sè giudice costituirsi, parmi d'avere avuto alcune mire migliori:-quella di contribuire a confortare qualche infelice coll'esponimento de'mali che patii e delle consolazioni che sperimentai essere conseguibili nelle somme sventure; - quella d'attestare che in mezzo a'miei lunghi tormenti non trovai pur l'umanità così iniqua, così indegna d'indulgenza, così scarsa d'egregie anime, come suol venire rappresentata; - quella d'invitare i cuori nobili ad amare assai, a non odiare alcun mortale, ad odiar solo irreconciliabilmente le basse finzioni, la pusillanimità, la perfidia, ogni morale degradamento; — quella di ridire una verità già notissima, ma spesso dimenticata: la Religione e la Filosofia comandare l'una e l'altra energico volere e giudizio pacato, e senza queste unite condizioni non esservi ne qiustizia, ne diquità, ne principii securi.

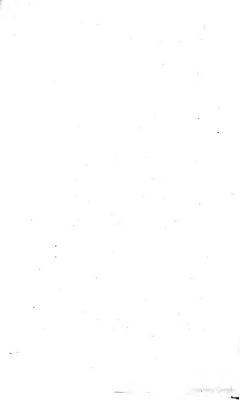

# MIE PRIGIONI

#### CAPO PRIMO

Il venerdi 13 ottobre 1820 fui arrestato a Milano, e condotto a Santa Margherita. Erano le tre pomeridiane. Mi si fece un lungo interrogatorio per tutto quel giorno e per altri ancora. Ma di ciò non dirò nulla. Simile ad un amante maltrattato dalla sua bella, e dignitosamente insoluto di tenerle broncio, Jascoi la politica ovi ella sta, e pario d'altro.

Alle nove della sera di quel povero venerdì l'attuario mi consegnò al custode, e questi, condottomi nella stanza a me destinata, si fece da me rimettere con gentile invito, per restituirmeli a tempo debito, orologio, denaro, e ogni altra cosa ch'io avessi in tasca, e m'augurò rispettosamente la buona notte.

- Fermatevi, caro voi, gli dissi; oggi non ho pranzato; fatemi portare qualche cosa.
  - Subito: la locanda è qui vicina, e sentirà, signore, che buon vino!
  - Vino non ne bevo.

A questa risposta, il signor Angiolino mi guardò spaventato, e sperando ch' io scherzassi. I custodi di carceri che tengono bettola, inorridiscono d'un prigioniero astemio.

- Non ne bevo, davvero.
- M' incresce per lei ; patirà al doppio la solitudine....

E vedendo ch'io non mutava proposito, usci; ed in meno di mezz'ora ebbi il pranzo. Mangiai pochi bocconi, tracannai un bicchier d'acqua, e fui lasciato solo.

La stanza era a pian terreno, e metteva sul cortile. Carceri di qua, carceri di là; carceri di sopra, carceri dirimpetto. M'appoggiai alla finestra, e stetti qualche tempo ad ascoltare l'andare e venire de'carcerieri, ed il frenetico canto di parecchi de' rinchiusi. Pensava: — Un secolo fa, questo era un monastero: avrebbero mai le sante e penitenti vergini che lo abitavano immaginato che le loro celle suonerebbero oggi, non più di femminei gemiti e d'inni divoti, ma di bestemmie e di canzoni invereconde, e che conterrebbero uomini d'ogni atta, e per lo più destinati agli ergastoli o alle forche? E fra un secolo, chi respirerà in queste celle? Oh fugacità del tempo! oh mobilità perpetua delle cose! Può chi vi considera affliggersi, se fortuna cessò di sorriedrigi, se vina sepolto in prigione, se gli si minaccia il patibolo? Jeri io era uno de'più felici mortali del mondo: oggi non ho più alcune delle doleczez che confortavano la mia vita; non più libertà, non più consorrio d'amici, non più speranze No; il lusigarsa sarebbe follia. Di qui non uscirò se non per essere gettato ne'più orribili covili, o consegnato al carnefice! Ebbene, il giorno dopo la mia morte sarà come s'io fossi spiratoi nu na palzazo, e portato alla sepoltura co' più grandi conori.—

Così il riflettere alla fugacità del tempo, mi invigoriva l'animo. Ma mi ricorsero alla mente il padre, la madre, due fratelli, due sorelle, un'altra famiglia ch'io amava quasi fosse la mia; ed i ragionamenti filosolici nulla più valsero. M'intenerii, e piansi, come un fanciullo.

# CAPO II.

Tre mesi prima, io era andato a Torino, ed avea riveduto, dopo parecchi anni di separazione, i miei cari genitori, uno de' fratelli e le due sorelle. Tutta la nostra famiglia s'era sempre tanto amata! Niun figliuolo era stato più di me colmato di benefizii dal padre e dalla madre. Oh come al rivedere i venerati vecchi io m'era commosso, trovandoli notabilmente più aggravati dall' età che non m' immaginava! Quanto avrei allora voluto non abbandonarli più, consacrarmi a sollevare colle mic cure la loro vecchiaja! Quanto mi dolse ne' brevi giorni ch'io stetti a Torino, di aver parecchi doveri che mi portavano fuori del tetto paterno, e di dare così poca parte del mio tempo agli amati congiunti! La povera madre diceva con melanconica amarezza: « Ah! il nostro Silvio non è venuto a Torino per veder noi! » Il mattino che ripartii per Milano, la separazione fu dolorosissima. Il padre entrò in carrozza con me, e m'accompagnò per un miglio; poi tornò indietro soletto. Io mi voltava a guardarlo, e piangeva, e baciava un anello che la madre m'avea dato, e mai non mi sentii così angosciato di allontanarmi da'parenti. Non credulo ai presentimenti, lo stupiva di non poter vincere il mio dolore, ed era sforzato a dire con ispavento: « Donde questa mia straordinaria inquietudine? » Pareami pur di prevedere qualche grande sventura.

Ora, nel carcere, mi risovrenivano quello spavento, quell'angoscia; mi vivenivano tutte le parole udite, tre mesi innanzi, da genitori, quel iamento della madre: « Ahi il nostro Silvio non è venuto a Torino per veder noi! », mi ripiombava sul cuore. Io mi rimproverava di non esermi mostrato loro mille volte più tenero. — Li amo contanto, e ciò dissi loro così debolmente! Non dovea mai più vederli, e mi saziai così poco dell'oro cari volti! e fui così avaro delle testimonianze dell'amor mio! — Ouesti censieri mi straziavano l'anima.

Chiusi la finestra, passeggiai un'ora, credendo di non aver requie tutta la notte. Mi posi a letto, e la stanchezza mi addormentò.

#### CAPO III.

Lo sregilarsi la prima notte în carcere è cosa orrenda. — Possibile! (dissi ricordandomi dove io fossi) possibile! lo qui? E non è ora un so-gno il miol? Jeri dunque m'arrestarono? Jeri mi fecero quel lungo interrogatorio, che domani, e chi sa fin quando dovrà continuarsi? Jer servanti di addormentarmi, io piansi tanto, pensando a 'mieti genitor!?—

Il riposo, il perfetto silenzio, il breve sonno che avea ristorato le mie forze mentali, sembravano avere centuplicato in me la possa del dolore. In quell'assenza totale di distrazioni, l'affanno di tutti i miei cari, ed in particolare del padre e della madre, allorchè udirebbero il mio arresto, mi si pingca nella fantasia con una forza incredibile.

— In quest'istante, diceva io, dormono ancora tranquilli, o vegliano pensando forse con dolcezza a me, non punto presaghi del luogo ov'io sono? Oh felici, se Dio li togliesse dal mondo, avanti che giunga a Torino la notizia della mia sventura! Chi darà loro la forza di sostenere questo colpo?

Una voce interna parea rispondermi: — Colui che tutti gli affiitti invocano ed amano e sentono in sè stessi! Colui che dava la forza ad una Madre di seguire il Figlio al Golgota, e di stare sotto la sua croce! l'amico degl' infelici, l'amico dei mortali! —

Quello fu il primo momento, che la religione trionfo del mio cuore; ed all'amor filiale debbo questo benefizio.

Per l'addietro, senza essere averso alla religione, io poco e male la seguiva. Le volgari obbiezioni, con cui suote essere combattuta, non mi parevano un gran che, e tuttavia mille solistici dubbii inflevolivano la mia fede. Già da lungo tempo questi dubbii non cadevano più sull'esistenza di Dio, e m'andava ridicendo che, se Dio esiste, una consegueza necessaria della sua giustizia è un'altra vita per l'uomo, che paù in un mondo così ingiusto: quindi la somma ragionevolezza di aspirare ai beni di quella seconda vita: quindi un culto d'amore di Dio e del prossimo, un perpetuo aspirare a nobilitarsi con generosi sacrifizii. Già da lungo tempo m'andava ridicendo tutto ciò, e soggiungeva: — E che altro è il Cristianesimo se non questo perpetuo aspirare a nobilitarsi? — E mi meravigliava come si pura, si filosofica, a linattecabale manifestandosi l'essenza del Cristianesimo, fosse venuta un'espoca in cui la filosofia ossase di: e: — Farò lo d'o rinnanzi le sue veci. — E di qual modo farà tu le sue veci l'acci qual modo farà tu le sue veci l'acci qual modo farà tu le sue veci l'acci di qual modo farà tu le sue veci l'acci qual modo farò ul le sue veci l'acci di qual modo farà tu le sue veci l'acci di qual modo farò ul le sue veci l'acci di qual modo farò ul le sue veci l'acci di qual modo farò ul le sue veci l'acci di qual modo farò ul le sue veci l'acci di qual modo farò ul le sue veci l'acci di qual modo farò ul le sue veci l'acci di qual modo farò ul le sue veci l'acci di qual modo farò ul le sue veci l'acci qual modo di con la contra la contr

Ad onta ch'io così da parecchi anni sentissi, stuggira di conchiudere: sii dunque conseguente! sii cristianol non u sandalezzar più degli abusit non malignar più su qualche punto difficile della dottrina della Chicsa, giacchè il punto principale è questo, ed è lucidissimo: ama Dio ed il prossimo.

In prigione delibera finalmente di stringere tale conclusione, ela strinsi. Esitia alquanto, pensando che, se taluno voniva a saperani più religioso di prima, si crederobbe ia dovere di reputarmi bacchettone ed avvilito dalla disgrazia. Ma sentendo ch'io non era nè bacchettone, nè avvilito, mi compiacqui di non punto curare i possibili biasitui non meritati, e fermali d'essere e di dichiararmi d'or in avanti cristiano.

## CAPO IV.

Rimasi stabile în questa risoluzione più tardi, ma cominciai a ruminarla e quasi volerla in quella prima notte di cattura. Verso il mattino le mie smanie erano calmate, ed io ne stupiva. Ripensava a genitori ed agli altri amati, e non disperava più della loro forza d'animo, e la memoria de'virtuosi sentimenti, ch'io aveva altre volte conosciuti in essi, mi consolava.

Perchè dianzi cotanta perturbazione in me, immaginando la loro, ed or cotanta fiducia nell'altezza del loro coraggio? Era questo fellec cangiamento un prodigio? era un naturale effetto della mia ravvivata credenza in Dio? — E che importa il chiamar prodigi, o no, i reali sublimi benefizi della religione?

A mezzanotte, due secondini (così chiamansi i carcerieri dipendenti dal custode) erano venuti a visitarmi, e m'aveano trovato di pessimo umore. All'alba tornarono, e mi trovarono sereno e cordialmente scherzoso.

- Stanotte, signore, ella aveva una faccia da basilisco, dice il Tiro

la; ora è tutt'altro, e ne godo; segno che non è — perdoni l'espressione — un hirbante; perché i hirbanti (no sono vecchio del mesticre, e le mie osservazioni hanno qualche peso), i birbanti sono più arrabbiati i secondo giorno del loro arresto, che il primo. Prende tabacco ? — Non ne soglio prendere, ma non vo 'ricusare le vostre grazie. Quanto alla vesta osservazione, scusatemi, non è da quel sapiente che sembrate. Se stamane non ho più faccia da basilisco, non potrebb' egli essere che il mutamento fosse prova d'insensatezza, di facilità ad illudermi, a sognar prossima la mia libertà?

- Ne dubiterei, signore, s'ella fosse in prigione per altri motivi, ma per queste cose di stato, al giorno d'oggi, non è possibile di credere che finiscano così su due piedi. Ed ella non è siffattamente gonzo da immaginarselo. Perdoni sa: vuole un'altra presa?
- Date qua. Ma come si può avere una faccia così allegra, come avete, vivendo sempre fra disgraziati?
- Crederà che sia per indifferenza sui dolori altrui: non lo so nemmeno positivamente lo, a dir vero; ma l'assicuro che spessa volte il veder piangere mi fa male. E talora fingo d'essere allegro, affinchè i poveri prigionieri sorridano anch' essi.
- Mi viene, buon uomo, un pensiero che non ho mai avuto: che si possa fare il carceriere ed essere d'ottima pasta.
- Il mestiere non fa niente, signore. Al di là di quel voltone ch'ella vede, oltre il cortile, vè un altro cortile ed altre carceri, tutte per donne. Sono... non occorre dirlo... donne di mala vita. Ebbene, signore, ve n'è che sono angeli, quanto al cuore. E s'ella fosse secondino...
  - Io? (e scoppiai dal ridere).

Tirola restò sconcertato dal mio riso, e non prosegul. Forse intendea che, s' io fossi stato secondino, mi sarebbe riuscito malagevole non affezionarmi ad alcuna di quelle disgraziate.

Mi chiese ciò ch'io volessi per colezione. Uscì, e qualche minuto dopo mi portò il casse.

Io lo guardava în faccia fissamente, con un sorriso malizioso, che voleva dire: « Porteresti tu un mio viglietto ad un altro infeliee, al mio amico Piero? » Ed egli mi rispose con un altro sorriso, che voleva dire: « No, signore; e se vi dirigete ad alcuno de miei compagni, il quale vi dica di si, badate che vi tradiră. »

Non sono veramente certo, ch'egli mi capisse, nè ch'io capissi lui. So bensì, ch'io fui dicci volte sul punto di dimandargli un pezzo di carta, ed una matita, e non ardii, perchè v'era alcun che negli occhi suoi, che sembrava avvertirmi di non fidarmi di alcuno, e meno d'altri che di lui. Se Tirola, colla sua espressione di bontà, non avesse anche avuto quegli sguardi così furbi, se fosse stata una fisonomia più nobile, io avvei ceduto alla tentazione di farlo mio ambasciatore, e forse un mio vigitetto giunto a tempo all'amico gli avrebbe dato la forza di riparare qualche shaglio, — e forse ciò salvava, non lui, poveretto, che già troppo era scoperto, ma parecchi altri e me!

Pazienza! doveva andar così.

Fui chiamato alla continuazione dell'interrogatorio, e ciò durò tutto quel giorno, e parecchi altri, con nessun altro intervallo che quello dei pranzi.

Finché il processo non si chiuse, i giorni volavano rapidi per me, cotanto era l'esercizio della mente in quell'interminabile rispondere a si vario dimande, e nel raccogliermi alle ore di pranzo ed a sera, per riflettere a tutto ciò che mi s'era chiesto e ch'io aveva risposto, ed a tutto cò, su cul probabilmente sarria cancora interrogato.

Alla fine della prima settimana m'accadde un gran dispiacere. Il mo povero Piero, bramoso, quanto lo era io, che potessimo metterci in qualche comunicazione, mi mandò un viglietto, e si servi, non d'alcuno dei secondini, ma d'un disgraziato prigioniero, che veniva con essi a fare qualche servigio nelle nostre stanze. Era questi un uomo dai sessanta ai settan'anni, condannato a non so quanti mesi di detenzione.

Con una spilla ch'i o aveva, mi forai un dito, e feci col sangue poche linee di risposta, che rimisi al messaggero. Egli ebbe la mala ventura d'essere spiato, frugato, colto col vigiletto addosso, e, se non erro, bastonato. Intesi alte urla che mi parvero del misero vecchio, e nol rividi mai più.

Chiamato io a processo, fremetti al vedermi presentata la mia cartoina vergata col sangue (la quale, grazia al cielo, non parlava di cose nocive, ed avea l'aria d'un semplice saluto). Mi si chiese con che mi fossi tratto sangue, mi si tolse la spilla, e si rise del burtati. Ah, io non risi! lo non poteva levarmi dagli occin il vecchio messaggero. Avrei volentieri sofferto qualunque castigo, purchè gli perdonassero, e quando mi giunsero quelle urla, che dubitai essere di lui, il cuore mi s' empì di lagrime.

Invano chiesi parecchie volte di esso al custode e a'secondini. Crollavano il capo, e dicevano. « L'ha pagata cara colui — non ne farà più di simili — gode un po' più di riposo. » Nè voleano spiegarsi di più.

Accennavano essi la prigionia ristretta in cui veniva tenuto quell'infe-

lice, o parlavano così, perch'egli fosse morto sotto le bastonate od in conseguenza di quelle?

Un giórno mi parve di vederlo al di là del cortile, sotto il portico, con un fascio di legna sulle spalle. Il cuore mi palpitò, come s'io rivedessi un fratello.

#### CAPO VI.

Quando non fui più martirato dagl'interrogatorii, e non ebbi più nulla che occupasse le mie giornate, allora sentil amaramente il peso della solitudine.

Ben mi si permise ch'io avessi una Bibbia ed il bante; ben fu messa a mi disposizione dal custode la sua biblioteca, consistente in alcuni romanzi di Scudert, del Plazzi, e peggio; ma il mio spirito era troppo agitato, da potersi applicare a qualsiasi lettura. Imparava ogpl giorno un canto di bante à memoria, e questo esercizio era tuttavia si macchinale, ch'io lo faceva pensando meno a que'versi che a'casi miei. Lo stesso mi aveniva leggendo altre cose, occettuato alcune volte qualche passo del-la Bibbia. Questo divino libro ch'io avera sempre amato motto, anche quando pareami d'essere incredulto, veniva ora da me studiato con più rispetto che mai. Se non che, ad onta del buon volere, spessissimo io lo leggea colla mente ad altro, e non capiva. A poco a poco divenni capace di meditarta più fortemente, e di sempre meglio gustario;

Siffata lettura non mi diede mai la minima disposizione alla baccheitoneria, cioè a quella divozione malinuesa che rende pusilianimo o fanatico. Bensi m'insegnara ad amar bio e gli uomini, a bramane sempre più il regno della giusizia, ad abborrire l'iniquità, perdonando agl'iniqui. Il Cristianesimo, invece di disfare in me ciò che la tilosofia poteva avervi fatto di buono, lo confermava, lo avvalorava di ragioni più alte, più potenti.

Un giorno avendo letto che bisogna pregare incessantemente, o che il vero pregare non è borbottare molte parole alla guisa de pagani, ma adorar Dio con semplicità, a li parole, si in azioni, o fare che le une e le altre sieno l'adempimento del suo santo volere, mi proposi di cominciare davvero quest incessante preghiera, cioè di non permettermi più neppure un pensiero, che non fosse animato dal desiderio di conformarmi ai decretti di Dio.

Le formole di preghiera da me recitate in adorazione furono sempre poche, non già per disprezzo (che azzi le credo salutarissime, a chi più, a chi meno, per fernare l'attenzione nel culto), ma perchè io mi sonto così fatto, da non essere capace di recitame molte, senza vagare in distrazioni e porre l'idea del culto in obblio. L'intento di stare di continuo alla presenza di Dio, invece di essere un faticoso sforzo della mente, ed un soggetto di tremore, era per me soassisma cosa. Non dimenticando che Dio è sempre vicino a noi, ch'egiti è 
in noi, o piuttosto che noi siamo in esso, la solitudine perdeva ogni 
giorno più il suo orrore per me. « Non sono io in ottima compagnia? » 
m' andava dicendo, em ir asserenava, e canterellava, e zufolava con piacere e con tenerezza.

— Ebbene, pensai, non avrebbe pouto venirmi una febbre e portarmi in sepoitura? Tutti i miei cari, che ai sarebbero abbandonati al pianto perdendomi, avrebbero pure acquistato a poco a poco la forza di rassegnarsi alla mia mancanza. Invece d'una tomba, mi divorò una prigione: deggi lo credere che Bio non il munisca d'egual forza? —

Il mio cuore alzava i più fervidi voti per loro, talvolta con qualche lagrima; ma le lagrime stesse erano miste di dolcezza. Io aveva piena fede che Dio sosterrebbe loro e me. Non mi sono ingannato.

#### CAPO VII.

Il vivere libero è assai più bello del vivere in carcere; chi ne dubita? Eppure anche nelle miserie d'un carcere, quando ivi si pensa che Dio è presente, che le gioje del mondo sono fugaci, che il vero bene sta nolla coscienza e non negli oggetti esteriori, puossi con piacere sentire la vita. Io in meno d'un mese avea pigliato, non dirò perfettamente, ma in comportevole guisa, il mlo partito. Vidi che non volendo commettere l'indegna azione di comprare l'impunità col procacciare la rovina altrui, la mla sorte non poteva essere se non il patibolo od una lunga prigionia. Era necessità adattarvisi. Respirerò finchè mi lasciano fiato, dissi, e quando me lo torranno, farò come tutti i malati, allorchè sono giunti all'ultimo momento. Morrò. —

Mi studiava di non lagnarmi di nulla, e di dare all'anima mia tutti I godimento jera di andarmi rianovando l'enumerazione dei heni che avevano abbellito i miei giorni: un ottimo padre, un'ottima madre, fratelli e sorelle eccellenti, i tali e tali amici, una buona educazione, l'amore delle tettere, ec. chi più di me era stato dotato di felicità? Perchè non ringraziarne ildio, sebbene ora mi fosse temperata dalla sventura? Talora, facendo quell'enumerazione, m'inteneriva o piangeva mi statute; ma li coraggio e la letzia toravano.

Fin da primi giorni io aveva acquistato un amico. Non era il custode, non alcuno de' secondini , non alcuno de' signori processanti. Parlo per altro d'una creatura umana. Chi era? — Un fanciullo, sordo e muto, di

cioque o sei anni. Il padre e la madre erano ladroni, e la legge li avera colpiti. Il misero orfanello veniva mantenuto dalla Polizia con parecchi attri fancialii della stessa condizione. Abitavano tutti in una stanza in faccia alla mia, e da certe ore aprivasi loro la porta, affinche uscissero a prender aria nel cortile.

Il sordo e muto veniva sotto la mia finestra, e mi sorrideva, e gesticolava. Io gli gettava un bel pezzo di pane, el lo prendeva, facendo un salto di gioja, correva a'suoi compagni, ne dava a tutti; e poi veniva a mangiare la sua porzioncella presso la mia finestra, esprimendo la sua gratitudine col sorriso de'suoi begli occhi.

Gli altri fanciulli mi guardavano da lontano, ma non ardiano avvicinarsi: il sordomuto aveva una gran simpatia per me, nè già per sola cagione d'interesse. Alcune volte ei non sapea che fare del pane ch'io gli gettava, e mi facea segni ch'egli ei suoi compagni aveano mangiato bene, e non potevano prendere maggior cibo. S'ci vedea venire un secondino nella mia stanza, ei gli dava il pane perchè me lo resituisse. Benche nulla aspettasse allora da me, ei continuava a ruzzare innanzi alla finnestra, con una grazia amabilissima, godendo ch'io lo vedessi. Una volta un secondino permise al fanciullo d'entrare nella mia prigione; questi appean entrato corse ad abbracciarmi le gambe, mettendo un grido di gioja. Lo presi fra le braccia, ed è indicibile il trasporto con cui mi colmava di carezze. Quanto amore in quella cara animetta! Come avre voluto poterio far educare, e salvario dall'abbiezione in che si trovava!

Non ho mai saputo il suo nomie. Egli stesso non sapera di averne uno. Era sempre lleto, e non lo vidi mai piangere se non una volta che fu battuto, non so perchè, dal carceriere. Cosa stranal Vivere in luoghi simili sembra il colmo dell'infortunio, eppure quel fanciullo avea certamente tanta felicità, quanta possa averne a quell' età il figlio d' un principe. Io facca questa riflessione, ed imparava che puossi rendere l'umore indipendente dal luogo. Governiamo l'immaginativa, e staremo bene quasi dappertutto. Un giorno è presto passato, e quando la sera uno si mette a letto senza fame e senza acuti dolori, che importa se quel letto è piuttosto fra mura che si chiamino prigione, o fra mura che si chiamino casa o palazzo?

Ottimo ragionamento! Ma come si fa a governare l'immaginativa? lo mi vi provava, e ben pareami talvolta di riuscirvi a meraviglia; ma altre volte la tiranna trionfava, ed io indispettito stupiva della mia debolezza.

Nella mia sventura son pur fortunato, diceva lo, che m' abbiano dato una prigione a pian terreno, su questo cortile, ove a quattro passi da me viene quel caro fanciullo, con cui converso alla muta sì dolcemente! Mirabile intelligenza umana! Quante cose ci diciamo egli ed io colle infinite espressioni degli sguardi e della fisonomia! Come compone i suoi moti con grazia, quando gli sorrido? come li corregge, quando vede che mi spiacciono! come capisce che lo amo, quando accarezza o regala alcuno de'suoi compagni! Nessuno al mondo se lo immagina, eppure jo stando alla finestra, posso essere una specie d'educatore per quella povera creaturina. A forza di ripetere il mutuo esercizio de'segni, perfezioperemo la comunicazione delle nostre idee. Più sentirà d'istruirsi e d'ingentilirsi con me, più mi s'affezionerà. Io sarò per lui il genio della ragione e della bontà; egli imparerà a confidarmi i suoi dolori, i suoi piaceri . le suc brame: io a consolarlo, a nobilitarlo, a dirigerlo in tutta la sua condotta. Chi sa che tenendosi indecisa la mia sorte di mese in mese, non mi lascino invecchiar qui? Chi sa quel fanciullo non cresca sotto a'miei occhi, e non sia adoprato a qualche servizio in questa casa? Con tanto ingegno quanto mostra d'averc, che potrà egli riuscire? Ahimè! niente di più che un ottimo sccondino o qualch'altra cosa di simile. Ebbenc, non avrò io fatto buon'opera, se avrò contribuito ad ispirargli il desiderio di piacere alla gente onesta ed a sc stesso, a dargli l'abitudine de'sentimenti amorevoli?

Questo soliloquio era naturalissimo. Ebbi sempre molta inclinazione pe' fanciulli, e l'ufficio d'educatore mi parca sublime. Io adempiva simile ufficio da qualche anno verso Giacomo e Giulio Porro, due giovanetti di belle speranze, ch'io amava come figli mici e come tali amerò sempre. Dio sa, quante volle in carcere io penassia a lorol quanto m'affiggessi di non poter compiere la loro educazione i quanto ardenti voti formassi, perchè incontrassero nn nuovo maestro, che mi fosse uguale nell' amartii!

Tairola esclamara tra me: Che brutta parola èquestal Invece di Giacomo e Giulio, fanciulli ornati de più splendidi incanti che natura e fortuna possano dare, mi tocca per discepolo un poveretto, sordo, mato, stracciato, figlio d'un ladrone!... che al più al più diverrà secondino; il che in termine un po'meno garbato si direbbe sbirro.

Queste riflessioni mi confondeano, mi sconfortavano. Ma appena sentiva io lo strillo del mio mutolino, che mi si rimescolava il sangue, come ad un padre che sente la voce del figlio. E quello strillo e la sua vista dissipavano in me ogni idea di bassezza a suo riguardo. — E che colpa ha egli s' è stracciato e difettoso, e di razza di ladri? Un'anima umana, nell'e dell'innocenza, è sempre rispettabile. Così dicera io; e lo
guardava ogni giorno più con amore, e mi parea che crescesse in intelligenza, e confermavami nel dolce divisamento d'applicarmi ad ingentilirlo; e fantasicando su tutte le possibilità, pensava che forse sarei un
giorno uscito di carcere ed avvei avuto mezzo di far mettere quel fanciullo nel collegio de' sordi e muti, e d'aprirgli così la via ad una fortuna nit hella che d'essere shirma.

Mentre io m' occupava così deliziosamente del suo bene, un giorno due secondini vengono a prendermi.

- Si cangia alloggio , signore.
- Che intendete dire?
- C'è comandato di trasportarla in un'altra camera.
- Perchè?
- Qualch' altro grosso uccello è stato preso, e questa essendo la miglior camera... capisce bene...
  - Capisco : è la prima posa de'nuovi arrivati.

E mi trasportarono alla parte del cortile opposta, ma, ohimè! non più a pia a terreno, non più attu al comersare col mutolino. Traversamo quel cortile, vidi quel caro ragazzo seduto a terro, attonito, mesto: capi ch' ei mi perdeva. Dopo un istante s'alzò, mi corse incontro, i secondini voleano cacciarlo, io lo presi fra le braccia, e, sudicetto com'egili era, lo baciai e ribaciai con tenerezza, e mi staccai da lul — debbo dirlo! — cogli occhi grondanti di lagrime.

#### CAPO IX.

Povero mio cuore! tu ami si facilmente e si caldamente, ed oh a quante separazioni sei già stato condannato! Questa non fu certo la men dolorosa; e la sentii tanto più che il nuovo mio alloggio era tristissimo. Una stanzaccia, oscura, lurida, con finestra avente non vetri alle imposte, ma carta, con pareti contaminate da goffe pitturacce di colore, non oso dir quale; e ne'luoghi non dipinti, erano iscrizioni. Molte portavano semplicemente nome, cognome e patria di qualche infelice, colla data del giorno funesto della sua catura. Altre aggiungeano eschamazioni contro falsi amici, contro se stesso, contro una donna, contro il giudice, ce. Altre orano compendii d'autobiografia. Altre contenevano sentenze morati. V erano queste parole di Pascal:

« Coloro che combattono la religione , imparino almeno qual ella sia,

prima di combatterla. Se questa religione si vantasse d'avere una veduta chiara di Dio, e di possederlo senza velo, sarebbe un combatterla il dire, che non si vede niente nel mondo che lo mostri con tanta evidenza. Ma poicbò dice anzi, essere gli uomini nelle tenebre e lontani ad Dio, il quale s'è nascosto alla loro cognizione, ed essere appunto il nome ch'egli si dà nelle Scritture, Deus absconditus..., qual vantaggio possono essi trarre, allorchè nella negligenza che professano quantala' » alla scienza della verità, gridano che la verità no vien loro mostrata' »

Più sotto era scritto ( parole dello stesso autore ):

« Non trattasi qui del lieve interesse di qualche persona straniera; trattasi di noi medesimi e del nostro tutto. L'immortalità dell'anima è cosa, che tanto importa e che toccaci si profondamente, che hisogna aver perduto ogni senno, per essere nell'indifferenza di saper che ne sia .

« Un altro scritto diceva:

« Benedico la prigione , poichè m'ha fatto conoscere l'ingratitudine degli uomini , la mia miseria , e la bontà di Dio ».

Accanto a queste umili parole erano le più violente e superbe imprecazioni d'uno che si diceva ateo, e che si scagliava contro Dio come se si dimenticasse d'aver detto che non v'era Dio.

Dopo una colonna di tali bestemmie, ne seguiva una d'ingiurie contro i vigliacchi, così li chiamava egli, che la sventura del carcere fa religiosi.

Mostrai quelle scelleratezze ad uno de' secondini, e chiesi chi l' avesse scritte. — Ho piacere d' aver trovata quest' iscrizione, disse; ve ne son tante, ed ho sì poco tempo da cercare. —

E senz'altro, diessi con un coltello a grattare il muro per farla sparire.

- Perchè ciò? dissi.
- Perchè il povero diavolo che l'ha scritta, e fu condannato a morte per omicidio premeditato, se ne pentì, e mi fece pregare di questa carità.
  - Dio gli perdoni! sclamai. Qual omicidio era il suo?
- Non potendo uccidere un suo nemico, si vendicò uccidendogli il figlio, il più bel fanciullo che si desse sulla terra. —

Inorridii. A tanto può giungere la ferocia! E siffatto mostro teneva il linguaggio insultante d'un uomo superiore a tutte le debolezze umane! Uccidere un innocente! un fanciullo!

In quella mia nuova stanza, così tetra e così immonda, privo della compagnia del caro muto, i o era oppresso di tristezza. Stara molte ore alla finestra la quale metteva sopra una galleria, e al di là della galleria vedessi l'estremità del cordite e la finestra della prima stanza. Chi erami succeduto colà? Io vi vedeva un uomo che molto passeggiava colla rapidità di chi è pieno d'agitazione. Due o tre giorni dappoi, viùl che giu avrano dato da scrivere, e da llora sa ne stara tutto il di al tavolino.

Finalmente lo riconobbi. Egli usciva della sua stanza accompagnato dal custode: andava agli esami. Era Melchiorre Gioia!

Mi si strinse il cuore. Anche tu, valentuomo, sei qui! — (Fu più fortunato di me. Dopo alcuni mesi di detenzione, venne rimesso in libertà.)

La vista di qualunque creatura buona mi consola, m' affeziona, mi fa pensare. Ah! pensare ed amare sono un gran bene! Avrei dato la mia vita per salvar Gioia di carcere; eppure il vederlo mi sollevava.

Dopo essere stato lungo tempo a guardarlo, a congetturare da' suoi moti se fosse traoquillo d'animo od inquieto, a far voii per lui, i osenita maggior forza, maggior abbondanza d'idee, maggior contento di me. Cib vuol dire che lo spettacolo d' una creatura umana, alla quale s' abbia amore, basta a temprare la solitudine. M' avea dapprima recato questo benefizio un povero bàmbino muto, ed or me lo recava la lontana vista d' un uomo di gran merito.

Forse qualche secondino gli disse dov'io era. Un mattino appendo la sua finestra, fece sventolare il fazzoletto in atto di saluto. Io gli risposi collo stesso segno. Oh, quale piacere m'inondò l'anima in quel momento! Mi pareva che la distanza fosse sparita, che fossimo insieme. Il cuore mi balzava come ad un inamorato che rivode l'amata. Gesticolavamo senza capirel, e colla stessa premura, come se ci capissimo: o piutotsto ci capivamo realmente; que' gesti voleano dire tutto ciò che le noste anime sentivano, e l'una non ignorava ciò che l'altra sentisse.

Qual conforto sembravamni dover essere in avvenire que'salut! E l'avvenire giunse, ma que'saluti non furono più replicati! Ogni volta ch'i o rivedea Gioia alla finestra, io facera sventolare il fazzoletto. Invano!! secondini mi dissero che gli era stato proibito d'eccitare i miei gesti o di rispondervi. Bensi guardavami egli spesso, ed io guardava lui, e così ci dicevamo ancora molte cose. Sulla galleria ch' era sotto la finestra, al livello medesimo dolla mia prigione passavano e ripassavano da mattina a sera altri prigionieri, accompagnati da secondino; andavano agli esami, e ritornavano. Erano per lo più gente bassa. Vidi nondimeno anche qualcheduno che parea di condizione civile. Benchè non potessi gran fatto fissare gli occhi su loro, tanto era fuggesode il loro passaggio, pure attraveano la mia attenzione; tutti qual più qual meno mi commoveano. Questo tristo spettacolo, a'primi giorni, accresceva i miei dolori; ma a poco apoco mi v' assuefeci, e fini per diminuire anchi esso l'orrore della mia solitudei.

Mi passavano parimente sotto gli occhi molte donne arrestate. Da quella galleria s'andava, per un voltone, sopra un altro cortile, e la erano le carceri muliebri e l'ospedale delle sifilitiche. Un muro solo, ed assai sottile mi dividea da una delle stanze delle donne. Spesso le poverette mi assordavano colle loro canzoni, talvolta colle loro risse. A tarda sera, quando i romori erano cessati, io le udiva conversano.

Se avessi voluto entrare în colloquio, avrei potuto. Me n'astenti, non so perché, Per timidită P per alterezar 9 per prudente riguardo di non affezionarmi a donne degradate? Dovevano esservi questi motivi tutti tre. La donna, quando è ciò che debb' essere, è per me una creatura si sublime Il II vederla, i vidiria, il pariate mi arricchisco la mente di nobili fantasie. Ma avvilita, spregevole, mi perturba, m'affligge, mi spoetizza il cuore.

Eppur...(gli eppure sono indispensabili per dipingere l'uomo, ente si composto ) fra quelle voci femminili ve n'ave di soavi, e queste—e perchè non dirlo! — m'erano care. Ed uita di quella era più soave delle altre, e s'udiva più di rado, e non proferiva pensieri volgari. Cantava poco, e per lo più questi soli due patetici versi :

> Chi rende alla meschina La sua felicità?

Alcune volte cantava le litanie. Le sue compagne la secondavano, ma io aveva il dono di discernere la voce di Maddalena dalle altre, che pur troppo sembravano accanite a rapirmela.

Sì, quella disgraziata chiamavasi Maddalena. Quando le sue compagne raccontavano i loro dolori, ella compativale e gemeva, o ripeteva: Coraggio, mia cara; il Signore non abbandona alcuno.

Chi poteva impedirmi d'immaginarmela bella e più infelice che colpevole, nata per la virtù, capace di ritornarvi, s'erasene scostata! Chi po-



trebbe biasimarmi s'io m'inteneriva udendola, s'lo l'ascoltava con venerazione, s'io pregava per lei con un fervore particolare?

L'innocenza è veneranda, ma quanto lo è pure il pentimento! Il midior degli unonini, l'Uomo-Dio, sdegnava egli di porre il suo pietoso sguardo sulle peccatrici, di rispettare la loro confusione, o' a sgregarte fra le anime ch' el più onorava? Perchè disprezziamo noi tanto la donna caduta nell'ignominia?

Ragionando così, fui cento volte tentato di alzar la voce, e fare unadichiarazione d'amor fraterno a Maddalena. Lua volta avea già cominciato la prima siliaba vocativa: « Madl...» Cosa strana! Il cuore mi batteva, come ad un ragazzo di quindici anni innamorato; e sì, ch'io n'avea trent'uno, che non è più l'et de del palpiti infantili.

Non potei andare avanti. Ricominciai: « Mad!.... Mad!.... » e fu inutile. Mi trovai ridicolo, e gridai dalia rabbia: « Matto! e non Mad! »

## CAPO XII.

Così fini il mio romanzo con quella poveretta, se non che le fui debitore di dolcissimi sentimenti per parecchie settimane. Spesso io era melanconico, e la sua voce m'esilarava: spesso pensando alla vittà et all'ingratitudine degli uomini, io m'irritava contro loro, io disamava l'universo, e la voce di Maddalena tornava a dispormi a compassione ed induleraza.

— Possa tu, o incognita peccatrice, non essere stata condannata a grave pena! O da qualunque pena sii tu stata condannata, possa tu profittarne e rinobilitarti, e vivere e morir cara al Signore! Possa tu essere compianta e rispettata da tutti quelli che ti conoscono, come lo fosti da me che non ti conobbi! Possa tu ispirare, in ogunno che ti vegga, la pazienza, la dolecezza, la brama della virtu, la fiducia in Dio, come le ispiravi in colui che t'amò senza vederti! La mia immaginativa può errare figurandoti bella di corpo, ma l'anima tua, ne son certo, era bella. Le tue compagne pariavano grossolanamente, e tu con pudo-re e gentilezza; bestemmiavano, e tu benedicevi Dio; garrivano, e tu componevi e loro ilti. Se alcuno l'ha porto la mano per sottrati dalla carriera del disonore, se l' ha beneficata con delicatezza, se ha asciugate le tue lagrime, tutte le consolazioni piovano su lui, su' suoi ligli, e su ficili de vani figli!

Contigua alla mia era una prigione abitata da parecchi uomini. Io li udiva anche parlare. Uno di loro superava gli altri in autorità, non forse per maggior finezza di condizione, ma per maggior facondia ed audacia. Questi facea, come si dice, il dottore. Rissava e metteva in silenzio i contendenti coll'imperiosità della voce, e colla foga delle parole; dettava loro ciò che doveano pensare e sentire, e quelli, dopo qualche renitenza, finivano per dargti regione in tutto.

Infelici! non uno di loro che temperasse le spiacevolezze della prigione, esprimendo qualche soave sentimento, qualche poco di religione e d'amore!

Il caporione di que'vicini mi salutò, e risposi. Mi chiese com'io passassi quella maledetta vita. Gli dissi, che sebben trista, niuna vita era maledetta per me, e che, sino alla morte, bisognava procacciar di godere il piacer di pensare e d'amare.

- Si spieghi, signore, si spieghi, -

Mi spiegai, e non fui capito. E quando, dopo ingegnose ambagi preparatorie, ebbi il coraggio d'accennare, come esempio, la tenerezza carissima che in me veniva destata dalla voce di Maddalena, il caporione diede in una grandissima risata.

— Che cos'è! che cos'è? gridarono i suoi compagni. — Il profano ridisse con caricatura le mie parole, e le risate scoppiarono in coro; ed io feci il pienamente la figura dello sciocco.

Avviene in prigione come nel mondo. Quelli che pongono la lor saviezza nel fremere, nel lagnarsi, nel vilipendere, credono follia il compatire, l'amare, il consolarsi con belle fantasie, che onorino l'umanità ed il suo Autore.

## CAPO XIII.

Lasciai ridere, e non opposi sillaba. I vicini mi diressero due o tre volte la parola ; io stetti zitto.

— Non sarà più alla finestra — se ne sarà ito — tenderà l'orecchio ai sospiri di Maddalena — si sarà offeso delle nostre risa. —

Così andarono dicendo per un poco, e finalmente il caporione impose silenzio agli altri che susurravano sul mio conto.

— Tacete, bestioni, che non sapete quel che diavolo vi dite. Qui il vicino non è un si grand'a sino come credete. Voi non siete capaci di viflettere su niente. lo sghignazzo, ma poi rifletto, lo. Tutti i villani mascalzoni sanno far gli arrabbiati, come facciamo noi. Un po' più di dolce allegria, un po' più di carità, un po' più di fede ne' beneficii del cielo, di che cosa vi pare sinceramente che sia indizio?

— Or che ci rifletto anch'io, rispose uno, mi pare che sia indizio di essere alquanto meno mascalzone. Bravo! gridò il caporione con urlo stentoreo; questa volta torno
ad aver qualche stima della tua zucca.

Io non insuperbiva molto d'essere solamente reputato alquanto meno maccalzone di loro; eppur provava una specie di giola, che que' disgraziati si ricredessero circa l'importanza di coltivare i sentimenti benevoli.

Mossi l'imposta della finestra, come se tornassi allora. Il caporione mi chiamò. Risposi, sperando che avesse voglia di moralizzare a modo mio. M'ingannai. Gli spiriti volgari sfuggono i ragionamenti serii: se una nobile verità traluce loro, sono capaci di applaudiria un istante, ma tosto dopo ritorcono da essa lo sguardo, e non resistono alla libidine d'ostentar senno, pomendo quella verità in dubblo e scherzando.

Mi chiese poscia s' io era in prigione per debiti-

- No.
- Forse accusato di truffa? Intendo accusato falsamente, sa.
- Sono accusato di tutt' altro.
- Di cose d'amore?
- No.
- D'omicidio?
- No.
   Di carboneria?
- Appunto.
- E che sono questi carbonari ?
- Li conosco così poco, che non saprei dirvelo -

Un secondino c'interruppe con gran collera, e dopo d'aver colmato d'improperii i miei vicini, si volse a me colla gravità, non d'uno sbirro, ma d'un maestro, e disse: — Vergogna, signore! degnarsi di conversare con ogni sorta di gente! Sa ella che costoro son ladri? —

Arrossii, e poi arrossii d'aver arrossito, e mi parve, che il degnarsi di conversare con ogni specie d'infelici sia piuttosto bontà che colpa.

#### CAPO XIV.

Il mattino seguente andai alla finestra, per vedere Melchiorre Gioia, ma non conversai più co' ladri. Risposi al loro saluto, e dissi che mi era vietato di parlare.

Venne l'attuario che m'avea fatto gl'interrogatorii, e m'annunciò con mistero una visita che m'avrebbe recato piacere. E quando gli parve d'avermi abbastanza preparato, disse: Insomma è suo padre; si compiacetà di seguirmi. Lo seguii abbasso negli uffici , palpitando di contento e di tenerezza, e sforzandomi d'avere un aspetto sereno che tranquillasse il mio povero padre.

Allorchè avea saputo il mio arresto, egll avea sperato che ciò fosse per sospetti da nulla, e ch'io tosto uscissi. Ma vedendo che la detenzione durava, era venuto a sollecitare il governo austriaco per la mia liberazione. Misere illusioni dell'amor paterno! El non potea credere ch'o fossi stato così temerario da espormi al rigore delle leggi, e la studiata liarità con che gli parlai, lo persuase ch'io non avea scisgure a temere.

Il breve colloquio che ci fu conceduto m'agitò indicibilmente; tanto più ch' io reprimeva ogni apparenza d'agitazione. Il più difficile fu di non manifestarla, quando convenne separarci.

Nelle circostanze in cui era l'Italia, lo tenea per fermo che l'Austria avrebbe dato esempii straordinarii di rigore, e ch'io sarei stato condannato a morte od a molti anni di prigionia. Dissimulare questa credenza ad un padre ! lusingarlo colla dimostrazione di fondate speranze di prossima libertà i non perorompere in lagrime abbracciandolo, parlandogli della madre, de'fratelli e delle sorelle, ch'io pensava non riveder più mai sulla terra ! pregarlo con voce non angosciata, che venisse ancora a vedermi se poteva ! Nulla mai mi costò tanta violenza.

Egli si divise consolatissimo da me, ed lo tornai nel mio carcere col cutore straziato. Appena mi vidi solo, sperai di potermi sollevare, abbandonandomi al pianto. Questo sollievo mi mancò. lo scoppial in singhiozzi, e non potea versare una lagrima. La disgrazia di non piangere è una delle più crudeli ne' sommi dolori, ed oh quante volte l'ho provata!

Mi prese una febbre ardente con fortissimo mal di capo. Non inghiottii un cucchiaio di minestra in tutto il giorno. Fosse questa una malattia mortale, diceva io, che abbreviasse i miel martirii!

Stolta e codarda brama! Iddio non l'esaudi, ed or ne lo ringrazio. En en lo ringrazio, non solo perchè, dopo dieci anni di carcere, ho riveduto la mia cara famiglia, e posso dirmi felice, ma anche perchè i patimenti aggiungono valore all'uomo, e voglio sperare che non sieno stati inutili cer me.

#### CAPO XV.

Due giorni appresso, mio padre torno. Io aveva dormito bene la notte, ed era senza febbre. Mi ricomposi a disinvolte e liete maniere, e niuno dubitò di ciò che il mio cuore avesse sofferto, e soffrisse ancora.

— Confido, mi disse il padre, che fra pochi giorni sarai mandato a Torino. Già l'abbiamo apparecchiata la stanza, e l'aspettiamo con grandea ansietà. I mici doveri d'impiego m'obbligano a ripartire. Procura, te ne prego, procura di raggiungermi presto. —

La sua tenera e melanconica amorevolezza mi squarciava l'anima. Il fingere mi pareva comandato da pietà, eppure lo fingeva con una specied irimorso. Non sarebbe stata cosa più degna di mio padre e di me, s'i og ji avessi detto: — Probabilmente non ci vedremo più in questo mondo! Separiamoci da uomini, senza mormorare, senza gemere; e che io oda pronunciare sul mio capo la paterna benedizione! —

Questo linguaggio mi sarebbe mille volte più piaciuto della finzione. Ma io guardava gli occhi di quel venerando vecchio, i suoi lineamenti, i i suoi grigi capelli, e non mi sembrava che l'infelice potesse aver la forza d'udire tai cose.

E se per non volerlo ingannare, io l'avessi veduto abbandonarsi alla disperazione, forse svenire, forse (orribile idea!) essere colpito da morte nelle mie braccia?

Non potei dirgli il vero, nè lasciarglielo tralucere! La mia foggiata serenità lo illuse pienamente. Ci dividemmo senza lagrime. Ma ritornato nel carcere, fui angosciato come l'altra volta, o più fieramente ancora; ed invano pure invocai il dono del pianto.

Rassegnarmi a tutto l'orrore d'una lunga prigionia, rassegnarmi al patibolo, era nella mia forza. Ma rassegnarmi all'immenso dolore che ne avrebhero provato padre, madre, fratelli e sorelle! ah! questo era quello a cui la mia forza non bastava.

Mi prostrai allora in terra con un fervore quale io non aveva mai avuto si forte, e pronunciai questa preghiera.

— Mio Dio, accetto tutto dalla tua mano; ma invigorisci si prodigiosamente i cuori a cui io era necessario, ch'io cessi d'esser loro tale, e la vita d'alcun di loro non abbia perciò ad abbreviarsi pur d'un giorno!—

Oh beneficio della preghiera : Stetti più ore colla mente elevata a Dio, e la mia fiducia cresceva a misura ch' lo meditava sulla bontà divina, a misura ch' io meditava sulla grandezza dell' anima umana, quando esce del suo egostmo, e si sforza di non aver più altro volere che il volere dell'infinita Sapienza.

Sì, ciò si può! ciò è il dovere dell' uomo! La ragione, che è la voce di Dio, la ragione ne dice che bisogna tutto sacrificare alla virtù. E sarebbe compiuto il sacrificio di cui siamo debitori alla virtù, se nei casi più dolorosi luttassimo contro il volere di Colui che d'ogni virtù è il principio?

Quando il patibolo o qualunque altro martirio è inevitabile, il temerlo codardamente, il non super muovere ad esso benedicendo il Signore, è segno di miserabile degradazione od ignoranza. Ed è non solamente d'uopo consentire alla propria morte, ma all'affizione che ne proveranto i nostri cari. Altro non lice se non dimandare che Dio la temperi, che Dio tutti ci regga: al pregibira è sempre essudita.

#### CAPO XVI.

Volsero alcuni giornil, ed lo era nel medesimo stato; cioè in una mestizia dolce, piena di pace e di pensieri religiosi. Pareami d'aver trionfato d'ogni debolezza, e di non essere più accessibile ad alcuna inquietudine, Folle illusionel L'uomo dee tendere alla perfetta costanza, ma non vi giunge mai sulla terra. Che ml turbò? — La vista d'u amico infelice; la vista del mio buon Piero, che passò a pochi palmi di distanza da me, sulla galleria, mentr'io era alla finestra. L'aveano tratto del suo covile per condurto alle carceri criminali.

Egli, e coloro che l'accompagnavano, passarono così presto, che appena ebbi campo a riconoscerlo, a vedere un suo cenno di saluto, ed a restituirglielo.

Povero giovane! Nel flore dell'età, con un ingegno di splendide speranze, con un carattere onesto, delicato, amantissimo, fatto per godere gioriosamente della vita, precipitato in prigione per cose politiche, in tempo da non poter certamente evitare i plù severi fulmini della legge!

Mi prese tal compassione di lui, tale affanno di non poterlo redimere, di non poterlo almeno confortare colla mia presenza e colle mie parole, che nulla valeva a rendermi un poco di calma. lo sapeva quant'egli amaseo sua madre, suo fratello, le sue sorelle, il cognato, i nipotinti; quant'egli agognasse contribuire alla loro felicità, quanto fosse riamato da tutti quel cari oggetti. lo sentiva qual dovesse essere l'affizione di ciascun di loro a tanta disgrazia. Non vi sono termini per esprimere la smania che allora s'impadroni di me. E questa smania si prolungò cotanto, ch'io disperava di più sedarla.

Anche questo spavento cra un'illusione. O afflitti, che vi credete preda d'un ineluttabile, orrendo, sempre crescente dolore, pazientate alquanto, e vi disingannerete! Nè somma pace, nè somma inquietudine possono durare quaggiù. Conviene persuadersi di questa verità, per non insuperbire nelle ore felici e non avvilirsi in quelle del perturbamento.

A lunga smania successe stanchezza ed apatia. Ma l'apatia neppure non è durevole, e temetti di dover, quindi in poi, alternare senza rifugio tra questa e l' opposto eccesso. Inorridii alla prospettiva di simile avvenire, e ricorsi anche questa volta ardentemente alla preghiera.

Io dimandai a Dio d'assistere il mio misero Piero come me, e la sua casa come la mia. Solo ripetendo questi voti, potei veramente tranquillarmi.

## CAPO XVII.

Ma quando l'animo era quetato, io riletteva alle smanie sofferte, e adirandomi della mia debolezza, studiava il modo di guarirer. Giovormi ati upop questo espediente: ogni mattina, mia prima occupazione, dopo breve omaggio al Creatore, era il fare una diligente e coraggiosa rasegna d'ogni possibile evento atto a commuovermi. Su clascuno fermavi viamente la fantasia, e mi vi preparava: — dalle più carè visite, fino alla visita del carrefice, io le immaginava tutte. Questo tristo esercizio sembrava per alcuni giorni incomportevole, ma volli essere perseverante, ed in breve ne fui contento.

Al peimo dell'anno (1821), il conte Luigi Porro ottenne di venimi a vedere. La tenera e calda amicizia ch'era tra noi, il bisogno che averamo di direl tante cose, l'impedimento che a questa effusione era posto dalla presenza d'un attuario, il troppo breve tempo che ci fu dato di stare insieme, i sinistri presentimenti che ml angosciavano, lo sforzo che facevamo egli ed io di parer tranquilli, tutto ciò parea dovernii mettere una delle più terribili tempeste nel coree. Separato da quel caro amico, mi sentii in calma; intenerito, ma in calma.

Tale è l'efficacia del premunirsi contro le forti emozioni.

Il mio impegno d'acquistare una calma costante, non movea tanto dal desiderio di diminuire la mia infelicità, quanto dall'apparirmi brutta, indegna dell'uomo, l'inquietudine. Una mente agiista non ragiona più : avvolta fra un turbine irresistibile d'idee esagerate, si forma una logica sciocca, furibonda, maligna: è in uno stato assolutamente antifilosofico, anticristiano.

S' io fossi predicatore, insisterei spesso sulla necessità di bandire l'inquietudine: non si può esser houno a altro patto. Com'era pacifico con sè e cogli altri Colui che dobbiamo tutti imitare! Non v'è grandezza d'animo, non v'è giustizia senza idee moderate, senza uno spirito tendente più a sorridere che ad alirarsi degli avvenimenti di questa breve vita. L'ira non ha qualche valore, se non nel caso rarissimo, che sia presumibile d' umiliare con essa un malvagio e di ritrarlo dall'iniquità.

Forse si danno smanie di natura diversa da quelle ch'io conosco, e meno condannevoli. Ma quella che m'avea fin allora fatto suo schiaivo, nor ava una smania di pura affilizione; vi si mescolava sempre molto odio, molto prurito di maledire, di dipingermi la società, o questi o quegli innividui co colori più escerabili. Malattia epidemica nel mondo: L'uomo si reputa migliore, abborrendo gli altri. Pare che tutti gli amici si dicano all'orecchio: « Amiamoci solamente fra noi; gridando che tutti sono ciurmagita, sembrerà che siano semidei. »

Curioso fatto, che il vivere arrabiato piaccia tanto! Vi si pone una specie d'eroismo. Se l'oggetto contro cui jeri si fremeva è morto, se ne cerca subito un altro. — Di chi mi lamenterò oggi? chi odierò? sarebbe mai quello il mostro?... Ob gioja! l'ho trovato. Venite, amici, Jaceriament !—

Così va il mondo: e senza lacerarlo, posso ben dire che va male.

#### CAPO XVIII.

Non v'era'molta malignità nel lamentarmi dell'orridezza della stanza, ove m'aveano posto. Per buona ventura, restò vota una migliore, e mi si fece l'amabile sorpresa di darmela.

Non avrei io do vuto esser contentissimo a tale annuncio? Eppure—
Tant'è; non ho potuto pensure a Maddalena senza rincrescimento. Che
fanciultagginei deficionaris sempre a qualche cosa, anche con motivi,
per verità, non molto forti! Uscendo di quella cameraccia, voltai indicrol to sguardo, verso la parete alla qualci to m'era si sovente appoggiato, mentre, forse un palmo più in la, vi s'appoggiava dal lato opposto
la misera peccatrice. Avrei voluto sentire ancora una volta que' due pateicli versi :

## Chi rende alla meschina

# La sua felicità !

Vano desiderio! Ecco una separazione di più nella mia sciagurata vita. Non voglio parlarne lungamente, per non far ridere di me; ma sarei ipocrita, se non confessassi che ne fui mesto per più giorni.

Nell'andarmene, salutai due de'poveri ladri, miei vicini, ch'erano alla finestra. Il caporione non v'era, ma avverito dai compagni v'ae-corse, e mi risahub anch' egli. Si mise quindi a canterellare l'aria: Chi rende alla metchina. Voleva egli burlarsi di me'l — Scommetto che se facessi questa dimanda a cinquanta persone, quarantanove rispondereb-

bero: « St. » Ebbene ad onta di tanta pluralità di voit, inclino a creder che il buon ladro intendea di farmi una gentifezza. lo la ricevetti come tale, e gliene fui grato, e gli diedi ancora un'occhata: ed egli sporgendo il braccio fuori de ferri col berretto in mano, faceami ancor cenno, allorch'io voltava ner discendere la scala.

Quando fui nel cortile, ebbi una consolazione. Vera il mutolino sotto il portico. Mi vide, mi riconobbe, e volea corrermi incontro. La moglie del custode, chi sa perchè l'afferrò pel coltare e lo caccò in casa. Mi spiacque di non poterio abbracciare, ma i saltetti ch'ei fece per correre a me mi commossero deltiziosmente. È cosa à dolce l'essere anato!

Era giornata di grandi avventure. Due passi più in là, mossi vicino alla finestra della stanza già mia, e nella quale ora stava Gioja. — « Buon giorno, Melchiorre! » gli dissi passando. Alzò il capo, e balzando verso me, gridò: « Buon giorno, Silvio! » —

Ahi! non mi fu dato di fermarmi un istante. Voltai sotto il portone, salii una scaletta, e venni posto in una cameruccia pulita, al di sopra di quella di Gioja.

Fatto portar il letto, e lasciato solo dai secondini, mio primo affare fu di visitare i muri. Vierano alcune memorie scritte, quali con matita, quali con carbone, quali con punta incisiva. Trovai graziose due strole francesi, che or m'incresse di non avere imparate a memoria. Erano firmate le due de Normandie. Presi a canatrie, adattandovi alla meglio Paria della mia povera Maddalena; ma ecco una voce vicinissima che le ricanta con altr'aria. Com'ebbe finito, gli gridai e Bravol » Ed egli mi salutò gentilmente, chiedendomi si o era Francese.

- No ; sono Italiano , e mi chiamo Silvio Pellico.
- L'autore della Francesca da Rimini?
- Appunto.

E qui un gentile complimento e le naturali condoglienze, sentendo che io fossi in carcere.

Mi dimandò di qual parte d'Italia fossi nativo.

- Di Piemonte, dissi; sono Saluzzese. -

E qui nuovo gentile complimento sul carattere e sull'ingegno de' Piemontesi, e particolare menzione de'valentuomini Saluzzesi, e in ispecie di Bodoni.

Quelle poche lodi erano fine, come si fanno da persona di buona educazione.

- Or mi sia lecito, gli dissi, di chiedere a voi, signore, chi siete.
- Avete cantata una mia canzoncina.
- Quelle due belle strofette che stanno sul muro, sono vostre?

- Si, signore.
- Voi siete dunque...
- L' infelice duca di Normandia. -

## CAPO XIX.

Il custode passava sotto le nostre finestre, e ci fece tacere.

Quale infelice duca di Normandia? andava io ruminando. Non è questo il titolo che davasi al liglio di Luigi XVI? Ma quel povero fanciullo è indubitatamente morto. — Ebbene il mio vicino sarà uno de' disgraziati che si sono provati a farlo rivivere.

Già parecchi si spacciarono per Luigi XVII, e furono riconosciuti impostori: qual maggior credenza dovrebbe questi ottenere?—

Schbene io cercassi di stare in dubbio, un'invincibile incredulità prevaleva in me, ed ognor continuò a prevalere. Nondimeno determinai di non mortificare l'infelice, qualunque frottola fosse per raccontarmi.

Pochi istanti dappoi, ricominciò a cantare, indi ripigliammo la conversazione.

Alla mia dimanda sull'esser suo, rispose: ch'egli era appunto Lui-

gi XVII, e si diede a declamare con forza contro Luigi XVIII suo zio, usurpatore de'suoi diritti.

- Ma questi diritti, come non li faceste valere al tempo della Restaurazione?
- Io mi trovava allora mortalmente ammalato a Bologna. Appena risanato, voda a Parigi, mi presentai alle Alte Potense, ma quel ch' era fatto era fatto i Tiniquo mio zio non volle riconoscermi; mia sorella s'uni a lui per opprimermi. Il solo buon principe di Condé m'accolse a braccia aperte, ma la sua amicizia nulla poteva. Una sera, per le vie di Parigi, fui assaltio dai sicarii armati di pugnali, ed a stento mi sottrassi a' loro colpi. Dopo aver vagato qualche tempo in Normandia, tornai in Italia, e mi fermai a' Modena. Di la, scrivendo incessantemente ai monarchi d'Europa, e particolarmente all' imperatore Alessandro, che mi rispondea colla massima gentilezza, i ono disperava d'ottenere finalmente giustizia, o se per politica volcano sacrificare i mici diritti al trono di Francia, che allmeno mi s'assegnasse un decente appananaggio. Vonni arrestato, condotto ai confini del ducato di Modena, e consegnato al governo Austriaco. Or, da otto mesi, sono qui sepolto, e Dio sa, quando uscirò! —

Non prestai fede a tutte le sue parole. Ma ch'ei fosse li sepolto era una verità, e m'ispirò una viva compassione.

Lo pregai di raccontarmi in compendio la sua vita. Mi disse con minutezza tutt'ì particolari ch'io già sapeva intorno Luigi XVII, quando lo misero collo scellerato Simon, calzolajo; quando lo indussero ad attestare un' infame calunnia contro l costumi della povera regina sua madre, ec. ec. E finalmente, che, essendo in carcere, venne gente una notte a prenderlo; un fanciullo stupido per nome Mathurin fu posto in sua vece, ed ei fu trafugato. V'era nella strada una carrozza a quattro cavalli, ed uno de' cavalli era una macchina di legno, nella quale ei fu celato. Andarono felicemente al Reno, e passatl i confinl, il generale... ( mi disse il nome, ma non me lo ricordo ) che l' avea liberato, gli fece per qualche tempo da educatore, da padre; lo mandò o condusse quindi in America. Là il giovane re senza regno, ebbc molte peripezie, patì la fame ne'deserti, militò, visse onorato e felice alla corto del re del Brasile, fu calunniato, perseguitato, costretto a fuggire. Tornò in Europa sul finire dell'impero Napoleonico, fu tenuto prigione a Napoli da Giovacchino Murat; e quando si rivide libero ed in procinto di riclamare il trono di Francia, lo colpì a Bologna quella funesta malattia, durante la quale Luigi XVIII fu incoronato.

### CAPO XX.

Ei raccontava questa storia con una sorprendente aria di verità. Io non potendo crederio, pur l'ammirava. Tutti i fatti della rivoluzione francese gli erano notissimi; ne parlava con molta spontanea eloquenza, e riferiva ad ogni proposito aneddoti curiosissimi. Vera alcun che di soldatesco nel suo dire, ma senza mancare di quella eleganza ch'è data dall'uso della fina società.

- Mi permetterete, gli dissi, ch'io vi tratti alla buona, ch'io non vi dia titoli.
- Questo è ciò che desidero, rispose. Dalla sventura ho almeno tratto questo guadagno, che so sorridere di tutte le vanità. V'assicuro, che mi pregio più d'esser uomo che d'esser re. —

Mattina e sera conversavamo lungamente insieme; e ad onta di cò k'ì o riputava esser commedia in lui, l'anima sua mi parea buona, candida, desiderosa d'ogni hene morale. Più volte ful per dirgli: —Perdonate, io vorrei credere che foste Luigi XVII, ma sinceramente vi confesso che la persuasione contraria domina in me, abbiate tanta francheza da rinunciare a questa finzione. — E ruminava tra me una bella prediencei da fargli sulla vanità d'ogni bugia, anche delle bugie che sembrano innocue:

Di giorno in giorno differiva: sempre aspettava che l'intimità nostra crescesse ancora di qualche grado, e mai non ebbi ardire d'eseguire il mio intento.

Quando rifletto a questa mancanza d'ardire, talvolta la scuso come urbanità necessaria, onesto timore d'affliggere, e che so io. Ma queste scuse non m'acconientano, e non posso dissimulare, che sarei più soddisfatto di me, se non mi fossi tenuta nel gozzo l'ideata predicuccia. Fingere di prestar fede ad un'impostura, è pusillanimità: parmi che nol farci più.

Sì, pusillanimità! Certo che per quanto s'involva in delicati preamboli, è aspra cosa il dire ad uno: « Non vi credo. » Ei si sdegnerà, perderemo il piacere della sua amicizia, ci colmerà forse d'ingiurie. Ma ogni perdita è più onorevole del mentire. E forse il disgraziato che ci colmerebbe d'ingiurie, vedendo che una sua impostura non è creduta, ammirerebbe poscia in secreto la nostra sincerità, e gli sarebbe motivo di riflessioni che il rittarrebbero a miglior via.

I secondini inclinarano a credere ch' ei fosse veramento Luigi XVII, ed avendo già voduto tante mutazioni di fortune, non disperavano che costui non fosse per ascendere un giorno al trono di Francia, esi ricordasse della loro devotissima servità. Tranne il favorire la sua fuga, gli usavano tutti riguardi ch' ei desiderava.

Fui debitore a ciò dell'onore di vedere il gran personaggio. Era di statura mediocre, dai 40 ai 45 anni, alquanto pingue, e di fisonomia proprimanene Borbonica. Egli è verosimile, che un'accidentale somiglianza coi Borboni l'abbia indotto a rappresentare quella trista parte.

### CAPO XXI.

D'un altro indegno rispetto umano bisogna ch'ìo m'accusi. Il mio vicino non era ateo, ed anzi parlava talvolta de'sentimenti religiosi, come
uomo che li apprezza e non v'è straniero; ma sershava tuttavia molte
prevenzioni irragionevoli contro il Cristianesimo, il quale ei guardava
meno nella sua vera essenza, che nei suoi abusi. La superficiale filosofia
che in Francia precedette e segul la rivoluzione, l'a aveva abbagliato. Gil
pareva che si potosse adorar Dio con maggior purezza, che secondo la
religione del Vangelo. Senza aver gran cognizione di Condillac e di Tracy, il venerava come sommi pensatori, e s'immaginava che quest'utima avese dato il complimento a tutte le possibili indagioi metalisiche.

lo che avea spinto più oltre i miei studii filosofici, che sentiva la debolezza della dottrina sperimentale, che conosceva i grossolani errori di critica con cui il secolo di Voltaire aveva presso a voler diffamare il Cristianesimo, lo che avea letto Guénée ed altri valenti smascheratori di quella falsa critica; io ch'era persuaso non potersi con rigore di logica ammettere Bio e ricusare il Vangelo; io che trovava tanto volgar cosa il seguire la corrente delle opinioni anticristiane, e non sapersi elevare a conoscere quanto il cattolicismo, non veduto in caricatura, sia semplice e sublime, io ebbl la vitlà di sacrificare al rispetto umano. Le faccia del mio vicino mi confonderano, sebbene non potesse fuggirmi la loro leggerezza. Dissimulai la mia credenza, esitai, riflettei se fosse, o no, tempestivo il contraddire, mi dissi ch'era inutile, e volli persuadermi d'essere risusificato.

Villà! villà! Che importa il baldanzoso vigore d'opinioni accreditate, na senza fondamento? È vero che uno zelo intempestivo è indiscrezione, e può maggiormente irritare chi non crede. Ma il confessare con franchezza, e modestia ad un tempo ciò che fermamente si tiene per importante vertià, il confessario anche laddove non è presumibile d'essere approvato, nè d'evitare un poco di scherno, egli è preciso dovere. E siffatta nobile confessione può sempre adempirsi, senza prendere inopportunamente il carattere di missionario.

Egli è dovere di confessare un' importante verità in ogni tempo, perocchè se non è sperabile che venga subito riconosciuta, può pure dare tal preparamento all'anima altrui, il quale produca un giorno maggiore imparaialità di giudizil ed il conseguente trionfo della luce.

#### CAPO XXII.

Stetti in quella stanza un meso e qualche di. La notte del 18 a 19 di febbrajo (1821) sono svegliato da romore di catenacci e di chiavi; vedo entrare parecchi uomini con lanterna: la prima idea che mi si presentò, fu che venissero a scannarmi. Ma mentre io guardava perplesso quelle tigure, ecco avanzarsi gentilmente il conte B., il quale mi dice ch'io abbia la compiacenza di vestirmi presto per partire.

Quest'annunzio mi sorprese, ed ebbi la follia di sperare che mi si conducesse at confini del Piemonte. — Possibile che si gran tempesta si diteguasse cossi io racquisterei ancora la dolce libertà io rivedrel i miei carissimi genitori, i fratelli. le sorelle? —

Questi lusinghieri pensieri m'agitarono brevi istanti. Mi vestii con grande celcrita, e seguil i mici accompagnatori, senza pur poter salutare a encora il mio vicino. Mi pare d'aver udito la sua voce, e m'increbbe di non potergii rispondere.

- Dove si va? dissi al conte, montando in carrozza con lui e con un uffiziale di gendarmeria.
   Non posso significarglielo, finchè non siamo un miglio al di là di
- Milano. —

  Vidi che la carrozza non andava verso porta Vercellina, e le mie spe-

Vidi che la carrozza non andava verso porta Vercellina, e le mie speranze furono svanite!

Tacqui. Era una bellissima notte con lume di luna. lo guardava quelle care vie, nelle quali lo aveva passeggiato tanti anni, così fclice, quelle case, quelle chiese. Tutto mi rinnovava mille soavi rimembranze.

Oh corsia di porta Orientale! ob pubblici giardini, ov'io avea tante volte vagato con Foscolo, con Monti, con Lodovico di Breme, con Pictro Borsieri, con Porro e co'suoi figliuoli, con tanti altri diletti mortali, conversando in si gran pienezza di vita e di speranze! Oh come nel dirmi ch'i ovi vedeva per l'ultima volta, oh come al vostro rapido fuggirea'mici sguardi, io sentiva d'avervi amato e d'amarvi? Quando fummo usciti della porta, tiral alquanto il cappello sugli occhi, e piansi non osservato.

Lasciai passar più d'un miglio, poi dissi al conte B.: — Suppongo che si vada a Verona.

— Si va più ln là, rispose; andiamo a Venezia, ove debbo consegnarla ad una commissione speciale.

Viaggiammo per posta senza fermarci, e giungemmo il 20 febbrajo a Venezia.

Nel settembre dell'anno precedente, un mese prima che m'arrestassero, lo era a Venezia, ed avea fatto un pranzo in numerosa e lietissima compagnia all'albergo della Luna. Cosa strana! sono appunto dal conte e dal gendarme condotto all'albergo della Luna.

Un camericre strabili vedendomi, ed accorgendosi (sebbene il gendarme e i due satelliti, che faccano figura di servitori, fossero travestiti) ch'io cra nelle mani della forza. Mi rallegral di quest'incontro, persuaso che il camericre parlerebbe del nio arrivo a più d'uno.

Pranzammo, indi fui condotto al palazzo del doge, ove ora sono l tribunali. Passai sotto quel cari portici delle Procuratie, ed Innanzi al caffe Florian, ov'io avea goduto si belle sere nell'autunno trascorso: non m'imbattei in alcuno de'miei conoscenti.

Si traversa la piazzetta...e su quella piazzetta, nel settembre addietro, un mendico mi avea detto queste singolari panole: — Si vede ch'ella è forestiero, signore; ma lo non capisco com'ella e tutti l forestieri ammirino questo luogo; per me è un luogo di disgrazia, e vi passo unicamente per necessità.

- Vi sarà qui accaduto qualche malanno?
- St, signore; un malanno orribile, e non a me solo. Iddio la scampi, signore; Iddio la scampi! —

E se n'andò in fretta.

Or ripassando io colà, era impossibile che non mi sovvenissero le parole del mendico. E fu ancora su quella piazzetta, che l'anno seguente io ascesi il palco, donde intesi leggermi la sentenza di morte, e la commutazione di questa pena in quindici anni di carcere duro.

S'io fossi testa un po' delirante di misticismo, farei gran caso di quel mendico, predicentemi così energicamente esser quello un luogo di disgrazia. Io non noto questo fatto, se non come uno strano accidente.

Salimmo al palazzo; il conte B. parlò co'giudici, indi mi consegnò al carceriere, e congedandosi da me, m'abbracciò intenerito.

#### CAPO XXIII.

Seguii in silenzio il carceriere. Dopo aver traversato parecchi anditi e parecchie sale, arrivammo ad una scaletta che ci condusse sotto i Piombi, famose prigioni di stato fin dal tempo della Repubblica Veneta.

Ivi il carceriere prese registro del mio nome, indi mi chiuse nella stanza destinatami. I così detti *Piombi* sono la parte superiore del già palazzo del doge, coperta tutta di piombo.

La mia stanza avea una gran finestra, con enorme inferriata, e guardava sul tetto, parimente di piombo, della chiesa di S. Marco. Al di là della chiesa, io vedera in lontananza il termine della piazza, e da tutte parti un'infinità di cupole e di campanili. Il gigantesco campanile di S. Marco era solamente separato da me dalla lunghezra della chiesa, ed io udiva coloro che in cima di esso parlavano alquanto forte. Vedevasi anche, al lato suistro della chiesa, una porzione del gran cortile del palazzo ed una delle entrate. In quella porzione di cortile sta un pozo pubblico, ed iyi continuamente veniva gente a cavara equa. Ma la mia prigione essendo così alta, gli uomini laggitì mi parevano fanciulli, ed io non discerneva le loro parole, se non quando gridavano. Io mi trovava assat più solitario che non era nelle carceri di Milano.

Ne'primi giorni le cure del processo criminale che dalla commissione speciale mi veniva intentato, m'attristarono alquanto, e vi s'aggiungea forse quel penoso sentimento di maggior solitudine. Inoltre io cra più lontano dalla mia famiglia, e non avea più di essa notizie. Le facce nuove ch'io vedeva non m'erano antipatiche, ma serbavano una serietà quasi sparentata. La fama aveva esagerato loro le trame dei Milanesi e del resto d'Italia per l'indipendenza, e d'ubitavano ch'io fossi uno dei più imperdonabili motori di quel delirio. La mia piccola celebrità letteraria era nota al custode, a sua moglie, alla figlia, ai due figli maschi, e persino ai due secondini: i quali tutti, chi sa, che non s'immaginasseroc che un autore di tragedie fosse una specie di mago!

Erano serii, diffidenti, avidi ch'io loro dessi maggior contezza di me, ma pieni di garbo.

Dopo i primi giorni si mansuefecero tutti, e li trovai buoni. La mogitie era quella che più manteneva il contegno e di l'carattere di carceriere. Era una donna di viso asciutto asciutto, verso i quazant'anni, di parole asciutte asciutte, non dante il minimo segno di qualche benevolenza ad altri che a' suoi ficiti.

Solea portarmi il caffe mattina e dopo pranzo, acqua, biancheria, ec. La seguivano ordinariamente sua figlia , fanciulla di quindici anni, non bella ma di pietosi sguardi, e i due figliuoli, uno di tredici anni, l'altro di dieci. Si ritiravano quindi colla madre, ed i tre giovani sembianti si ritoliavano dolcemente a guardarmi, chiudendo la porta. Il custode non veniva da me, se non quando aveva da condurni nella sala ove si adunava la commissione per esaminarmi. I secondini venivano poco, perchè attendevano alle prigioni di polizia, collocate ad un piano inferiore, ov'erano sempre molti ladri. Uno di que'secondini era un vecchio piti di settan'anni, ma atto ancora a quella faticosa vita di correre sempre su e giù per le scale ai diversi carceri. L'altro era un giovinetto di 24 o 25 anni, più voglioso di raccontare i suoi amori che di badare al suo servizio.

### CAPO XXIV.

Ah si le cure d'un processo criminale sono orribili per un prevenuto d'inimicizia allo stato I Quanto timore di nuocere altrui! quanta difficoltà di lottare contro tante accese, contro tanti sospetti! quanta verosimiglianza che tutto non s'intrichi sempre più funestamente, se il processo non termina presto, se nuovi arresti vengono fatti, se nuove imprudenze si scoprono, non che di persone non conosciute, ma della fazione medesima!

Ho fermato di non parlare di politica, e hisogna quindi ch'io sopprima ogni relazione concernente il processo. Solo dirò, che spesso, dopo essere stato lunghe ore al costituto, io tornava nella mia stanza così esacerbato, così fremente, che mi sarci ucciso, se la voce della religionee e la memoria del cari sarcini non m'avesero contenuto.

L'abitudine di tranquillità che già mi pareva a Milano d'avere acqui-

stato, era disfatta. Per alcuni giorni disperai di ripigliarla, e furono giorni d'inferno. Allora cessai di pregare, dubitai della giustizia di Dio, maledissi agli uomini ed all'universo, e rivolsi nella mente tutti i possibili solismi sulla vanità della virtù.

L'uomo infelice ed arrabhiato è tremendamente ingegnoso a calumiare i suoi simili e lo stesso Creatone. L'irà è più immorale, più scellerata che generalmente non si penas. Siccome non si può ruggire dalla mattina alla sera per settimane, e l'anima la più dominata dal furore ha di necessità i suoi intervalli di riposo, quegli intervalli sogliono risentirsi dell'immoralità che il ha preceduti. Allora sembra d'essere in pace, ma è una pace maligna, irreligiosa; un sorriso selvaggio, senza carità, senra dignità: un amore di disordine, d'ebbrezza, di scherno.

In simile stato lo cantava per ore intere con una specie d'allegrezza affatto sterile di buoni sentimenti; io celiava con tutti quelli che entravano nella mia stanza; io mi sforzava di considerare tutte le cose con una sapienza volgare, la sapienza de'cinici.

Quell'infame tempo durò poco: sei o sette giorni.

La mia Bibbia era polverosa. Uno de'ragazzi del custode, accarezzandomi, disse: — Dacchè ella non legge più quel libraccio, non ha più tanta melanconia, mi pare.

- Ti pare? gli dissi. -

E press la Bibhia, ne tolsi col fazzoletto la polvere, e shadatamento paprtala, mi caddoro sotto gli occhi queste parole: Et ait ad discipulos suos: Impossibile est ui non veniani scandala; vae autem tili per quem veniuni! Utilitus est illi, si lapis molaris imponatur circa coltum ejus et projiciatur in mare, quam ut scandalizet unum de puutilis sitis.

Fui colpito di trovare queste parole, ed arrossii che quel ragazzo si fosse accorto, dalla polvere ch' ei sopra vedeavi, ch' io più non leggeva la Bibbia, e ch'ei presumesse ch'io fossi divenuto più amabile divenendo incurante di Dio.

— Scapestrello! (gli dissi con amorerole rimprovero e dolendomi d'averlo scandalezzato.) Questo non è un libraccio, e da alcuni giori alcuni nol leggo, sto assal preggio. Quando tua maire ti permette di stare un momento con me, m'industrio di cacciar via il mal umore; ma se tu sapessi come questo mi vince, allorchè son solo, allorchè tu m'odi cantar qual forsennato!

CAPO XXV.

Il ragazzo era uscito; ed io provava un certo godimento d'aver ripreso in mano la Bibbia, d'aver confessato ch'io stava peggio senza di lei. Mi parea d'aver dato soddisfazione ad un amico generoso, ingiustamente offeso; d'essermi riconciliato con esso.

— E t'aveva abbandonato, mio Dio? gridai. E m'era pervertito? Ed avea potuto credere che l'infame riso del cinismo convenisse alla mia disperata situazione? —

Pronunciai queste parole con una emozione indicibile; posi la Bibbia sopra una sedia, m'inginocchiai in terra a leggere, e quell'io che sì difficilmente piango, proruppi in lagrime.

Quelle lagrime erano mille volte più dolci di ogni allegrezza bestiale. Io sentiva di nuovo Dio! lo amava! mi pentiva d'averlo oltraggiato degradandomi! e protestava di non separarmi mai più da lui, mai più!

Oh come un ritorno sincero alla religione consola ed eleva lo spiritol. Lessi, e piansi più d'un'ors; e m'alzai pieno di fiducia che Dio fosse con me, che Dio mi avesse perdonato ogni stoltezza. Allora le mie sventure, i tormenti del processo, il verosimile patibolo mi sembrarono poca cosa. Esultad il soffirire, poiche ciò mi dava occasione d'adempire qual-

che dovere ; poichè soffrendo con rassegnato animo , io obbediva al Signore.

La Bibbia, grazle al cielo, lo sapea leggeria. Non era più il tempo ch'io la giudicava colla meschina critica di Voltaire, vilipendendo espressioni, le quali non sono risibili o false, se non quando, per vera ignoranza o per malizia, non si penetra nel loro senso. M'appariva chiaramene quanto foss'ella il codice della santità e quindi della verità, quanto l'offendersi per certe sue imperfezioni di stile fosse cose infilosofica, e simile all'orgoglio di chi disprezza tutto ciò che non ha forme eleganti; quanto fosse cosa assurda l'immaginare che una la collezione di libri roligiosamente venerati avessero un principio non autentico; quanto la superiorità di tali scritture sul Corano e sulla teologia degl'Indi fosse innegabile.

Molti ne abusarono, molti vollero farne un codice d'ingiustizia, una sanzione alle loro passioni scellerate. Giò è vero; ma siamo sempre lì: di tutto puossi abusare; e quando mai l'abuso di cosa ottima dovrà far dire ch'ella è in sò stessa malvagia?

Gesh Cristo lo dichiarò: tutta la legge ed i profeti, tutta questa collezione di sacri libri, si riduce al precetto d'amar Dio e gli uomini. E tali scritture non sarebbero verità adatta a tutti i secoli? non sarebbero la parola sempre viva dello Spirito Santo?

Ridestate in me queste riflessioni, rinnovai il proponimento di coordinare alla religione tutti i niei pensieri sulle cose umane, tutte le mie opinioni sui progressi dell'incivilimento, la mia filantropia, il mio amor patrio, tutti gli affetti dell'anima mia. I pachi giorni ch'io avea passato nel cinismo m'aveano-molto contanionale. Ne sentii gli effetti per lungo tempo, e dovetti faticare per vincerli. Ogni volta che l'uomo cede alquanto alla tentazione di snobilitare il suo intelletto, di guardare le opere di Dio colla infernal lente dello scherno, di cessare dal henefico esercizio della preghiera, il guasto ch'egli opera nella propria ragione lo dispono a facilmente ricadere. Per più settimane fui assalito, quasi ogni giorno, da forti pensieri d'incredulità: volsi tutta la potenza del mio spirito a respingerti.

#### CAPO XXVI.

Quando questí combattimenti furono cessatí, e sembrommi d'esser di nuovo fermo nell'abitudine d'onorar Dio in tutte le mie volonia, gustai per qualche tempo una dolcissima pace. Gli essmi, a cui sottoponeami ogni due o tre giorni la commissione, per quanto fossero tormentosi, non mi treason più a durevole finquietudine. Do procurava, in quell'ardua posizione, di non mancara a'miel doveri d'onestà e d'amicizia, e poi dicea: Faccia Dio il resto.

Tornava ad essere esatto nella pratica di prevedere giornalmente ogni sorpresa, ogni emozione, ogni sventura supponibile; e siffatto esercizio giovavami nuovamente assal.

La mia solitudine intanto s' accrebbe. I due figliuoli del custode, che dapprima mi faceano talvolta un po' di compagnia, furnon messi a scuo-la, e stando quindi pochissimo in casa, non venivano più da me. La madre e la sorella che, allorchè c' erano i ragazzi, si fermavano anche spesso a favellar meco, or non comparivano più se non per portarmi il cafe p. em il asciavano. Per la madre mi rincresceva poco, perceb non mostrava animo compassionevole. Ma la figlia, benche bruttina, avea certa soavità di sguardi e di parole che non erano per me senza pregio. Quando questa mi portava il caffie e diceva : « L'ho fatto io » mi parea sempre eccellente. Quando dicea: « L'ha fatto la mamma » era acqua cadda.

Vedendo sì di rado creature umane, diedi retta ad alcune formiche che venivano sulla mia finestra, le cibai sontuosamente, quelle andarono a chiamare un esercito di compagne, e la finestra fu picna di siffatti animali. Diedi parimente retta ad un bel ragno che tappezzara una delle mie pareti. Cibai questo con moscherini e zanzare, e mi sì amicò, sino a venirmi sul letto e sulla mano, e prendere la preda dalle mie dita.

Fossero quelli stati i soli insetti che m'avessero visitato! Eravamo ancora in primavera, e già le zanzare si moltiplicavano, posso proprio dire, spaventosamente. L'inverno era stato di una straordinaria dolcezza e, dopo pochi venti in marzo, segui il caldo. E cosa indicibile, come s'infocò l'aria del covile ch'io abitava. Situato a pretto mezzogiorno, sotto un tetto di piombo, e colla finestra sul tetto di s. Marco, pure di piombo, il cui riverbero era tremendo, io soffocava. Io non avea mal avuito idea d'un calore si opprimente. A tanto supplizio s'agglungeano le zanzare in tal moltitudine, che per quanto io m'agitassi e ne struggessi, io n'era coperto; il letto, il tavolino, la sedia, il suolo, le pareti, ia volta, tutto n'era coperto; e l'ambiente ne conteneva infinite, sempre andanti e venienti per la finestra, e facenti un ronzio infernale. Le punture di quegli animali sono dolorose, e quando se ne riceve da mattina a sera e da sera a mattina, e si dee avere la perenne molestia di pensare a diminuirne il numero, si soffre veramente assai e di corpo e di spirito.

Allorche, veduto simile flagello, ne conobbi la gravezza, e non potei conseguire che mi mutassero di carecre, qualche tentazione di suicidio mi prese, e talvolta temei d'impazzare. Ma, grazle al cielo, erano smanie non durevoli, e la religione continuava a sostenermi. Essa mi persualeva che l'uomo dee patire e patire con forza; mi facea sentire una certa voluttà del dolore, la compiacenza di non soggiacere, di vincer tutto.

lo dicea: Quanto più dolorosa mi si fa la vita, tanto meno sarò atterrito, se, giovane come sono, mi vedrò condannato al supplizio. Senza questi patimenti preliminari sarei forse morto codardamente. E poi, ho io tali virtù da meritare felicità? Dove sono esse?

Ed esaminandomi con giusto rigore, non trovava negli anni da me vissuti, se non pochi tratti alquanto plausibili: tatto il resto erano passioni stolte, idolatrie, orgogitosa e falsa viritu.—Ebbene, concludeva io, soffiri, indegno! Se gli uomini e le zanazare t' uccidessero anche per furore e senza dritto, riconoscili stromenti della giustizia divina, e taci!

#### CAPO XXVII.

Ha l'uomo bisogno di sforzo per umiliarsi sinceramente? per ravviarsi peccatore? Non è egli vero, che in generale sprechiamo la gioventù in vanità, ed invece d'adoprare le forze tutte ad avanzare la carriera del bene, ne adopriamo gran parte a degradarci? Vi saranno eccezioni; ma confesso che queste non riguardano la mia povera persona. E non ho alcun merito ad essere sontento di me; quando si vede una lucerna dar più fumo che fuoco, non vi vuol gran sincerità a dire, che non arde come dorrebbe. Si, senza avvilimento, senza scrupoli di pinzochero, guardandomi con tutta la tranquillità possibile d'intelletto, io mi scorgeva degno dei castighi di Dio. Una voce interna mi diceva: Simili castighi, se non per questo, ti sono dovuti per quello; valgano a ricondurti verso Colui ch'è perfetto, e che i mortali sono chiamati, secondo le finite loro forze, ad imitare.

Con qual ragione, mentr'io era costretto a condannarmi di mille infedeltà a Dio, mi sarei lagnato, se alcuni uomini mi pareano vili ed alcuni altri iniqui, se le prosperità del mondo m'erano rapite; s'io dovea consumarmi in carcere, o perire di morte violenta?

Procacciai d'imprimermi bene nel cuore tali riflessioni sì giuste e sì sentile: e ciò fatto, io vedeva che bisognava essere conseguente, e che non poteva esserlo in altra guisa, se non benedicendo i retti giudizii di Dio, amandoli, ed estinguendo in me ogni volontà contraria ad essi.

Per viemmeglio divenir costante in questo proposito, pensai di svolgere con diligenza d'or innanzi tutti i miei sentimenti, scrivendoli. Il male si era che la commissione, permettendo ch'io avessi calamajo e carta, mi numerava i fogli di questa, con proibizione di distruggerne alcunto, e riservandosi ad esamifare in che li avessi adoperati. Per suppire alla carta, ricorsi all'innocenta ratitàci di levigare con un pezzo di vetro un rozzo tavolino ch'io aveva, e su quello quindi scriveva ogni giorno lunghe meditazioni intorno ai doveri degii uomini e di me in particolare.

Non essgero, dicendo che le ore così impiegate n'erano talvolta deiziose, malgrado la difficoltà di respiro che io pativa per l'enorme caldo e le morsicature dolorossisime delle zanzare. Per diminiure la motiplicità di queste ultime, io era obbligato, ad onta del caldo, d'involgermi bene il capo e le gambe, e di scrivere, non solo co'guanti, ma fascitato i polsi, affinchè le zanzare non entrassero nelle maniche

Quelle mie meditazioni aveano un carattere piuttosto biografico. Io faceva la storia di tutto il bene ed il male che in me s' erano formati dal-l' infanzia in pol, discutendo meco stesso, jineguandomi di sciorre ogni dubbio, ordinando quanto meglio io sapea tutte le mie cognizioni, tutte le mie dele sopra ogni cosa.

Quando tutta la superficie adoprabile del tavolino era piena di scritura, lo leggeva e rileggeva, meditava sul già meditato, ed aline mi risolveva (sovenne con rincrescimento) a raschiar via ogni cosa coi vetro, per riaver atta quella superficie a ricevere nuovamente i miei pensieri.

Continuava quindi la mia storia, sempre rallentata da digressioni
PELLOC—1.

4

d'ogni specie, d'analisi or di questo or di quel punto di metafisica, di morale, di politica, di religione; e quando tutto era pieno, tornava a leggere e rileggere, poi a raschiare.

Non volendo avere alcuna ragione d'impedimento nel ridire a me tesso colla più libera fedeltà i fatti ch'io ricordava e le opinioni mie, e prevedendo possibile qualche visita inquisitoria, lo scriveva in gergo, cioè con trasposizioni di lettere ed abbreviazioni, alle quali io era avvezzatissimo. Non m'accadde però mai alcuna visita siffatta, e niuno s'accorgeva che io passassi così bene il mio tristissimo tempo. Quand'io udiva il custode o altri aprire la porta, copriva il tavolino con una tovazifa, e vi metreva sopra il calamajo di il dende quiniemento di carta.

### CAPO XXVIII.

Quel quinternetto aveva anche alcune delle mie ore a lui consacrate, e taivolta un intero giorno od un intera notte. Ivi scrivevà io di contetterarie. Composi allora i Ester d' Engaddi e i Iginita d' Asti, e le cantiche intitolate: Tancreda, Rostide, Etigi e Valafrido, Adello, oltre parecchi scheletri di tragedie e di altre produzioni, e fra altri quello d'un poema sulla Lega lombarda e d'un altre su Ortstoforo Colombo.

Siccome l'ottenere che mi si rinnovasse il quinternetto quand' era finito, non era sempre cosa facile e pronta, io faceva il primo getto d'ogni componimento sul tavolino o su cartaccia in cui mi facea portare fichi secchi o altri frutti. Talvolta dando il mio pranzo ad uno dei secondini, e facendogli credere ch'io non aveva punto appetito, io l'induceva a regalarmi qualche foglio di carta. Ciò avveniva solo in certi casi, che il tavolino era già ingombro di scrittura, e non poteva ancora decidermi a raschiarla. Allora io pativa la fame, e sebbene il custode avesse in deposito deuari miei, non gli chiedeva in tutto il giorno da mangiare, parte perchè non sospettasse ch' io aveva dato via il pranzo. parte perchè il secondino non s'accorgesse ch' io aveva mentito. assicurandolo della mia inappetenza. A sera mi sosteneva con un potente caffè, e supplicava che lo facesse la siora Zanze (\*). Questa era la figliuola del custode, la quale, se potea farlo di nascosto della mamma, lo facea straordinariamente carico, tale che, stante la votezza delle stomaco, mi cagionava una specie di convulsione non dolorosa, che teneami desto tutta notte.

In quello stato di mite ebbrezza io sentiva raddoppiarmisi le forze

intelletuali; e poetava e filosofava e pregava fino all'alba con maraviglioso piacere. Una repentina spossatezza m'assaliva quindi: allora lo mi gettava sul letto, o malgrado le zanaze, a cui riusciva, bench'io m'inviluppassi, di venirmi a suggere il sangue, lo dormiva profondamente un'ora o due.

Siffatte notti, agitate da forte caffe preso a stomaco voto, e passate in si dolce esaltazione, mi percano troppo benefiche da non dovermele procurare sovente. Perciò anche senza aver bisogno di carta dal secondino, prendeva non di rado il partito di non gustare un boccone a pranzo, per ottenere a sera il desiderato incanto della magica bevanda. Felice me quand'io conseguiva lo scopo! Più di una volta mi accadde che il caffe non era fatto dalla pietosa Zanze, ed era brodo incificace. Allora la burta mi metteva un poco di mal umore. lavece di venire elettrizzato, languiva, sbadigliava, sentiva la fame, mi gettava sul letto, e non potea dormire.

Io poi me ne lagnava colla Zanze, ed ella mi compativa. Un giorno che ne la sgridai appramente, quasi che m'avesse ingannato, la poveretta pianse, e mi disse: — Signore, io non ho mai ingannato alcuno, e tutti mi danno dell'ingannatrice.

—Tutti! Oh sia a vedere che non sono il solo che s'arrabbii per quella broda.

— Non voglio dir questo, signore. Ah s'ella sapesse !.... Se potessi versare il mio misero cuore nel suo !....

— Ma non piangete cost. Che diamine avete? Vi domando perdono, se v'ho sgridato a torto. Credo benissimo, che non sia per vostra colpa che m'ebbi un caffe cost cattivo.

— Eh, non piango per ciò, signore! —

Il mio amor proprio restò alquanto mortificato, ma sorrisi.

 Piangete adunque all'occasione della mia sgridata, ma per tutt'altro?

- Veramente sì.

— Chi v'ha dato dell'ingannatrice?

- Un amante.

E si coperse il volto dal rossore. E nella sua ingenua fiducia mi raccontò un idillio comico-serio che mi commosse.

## CAPO XXIX.

Da quel giorno divenni, non so perchè, il confidente della fanciulla , e tornò a trattenersi lungamente con me.

Mi diceva: — Signore, ella è tanto buona, ch' io la guardo come potrebbe una figlia guardare suo padre.

 Voi mi fate un brutto complimento, rispondeva io, respingendo la sua mano; ho appena trentadue anni, e già mi guardate come vostro padro.

- Via, signore, dirò: come fratello. -

 ${\bf E}$  mi prendeva per forza la mano , e me la toccava con affezione.  ${\bf E}$  tutto ciò era innocentissimo.

lo diceva poi tra me: — Fortuna che non è una bellezza! altrimenti quest' innocente famigliarità potrebbe sconcertarmi. —

Altre volte diceva: — Fortuna ch'è così immatura! Di ragazze di tale età, non vi sarebbe mai pericolo ch'io m'innamorassi.

Altre volte mi veniva un po' d'inquietudine, parendomi ch'io mi fossi ingannato nel giudicarla bruttina, ed era obbligato di convenire che i contorni e le forme non erano irregolari.

— Se non fosse così pallida, diceva io, e non avesse quelle poche lenti sul volto, potrebbe passare per bella. —

Il vero è che non è possibile di non trovare qualche incanto nella presenza, negli sguardi, nella favella d'una giovinetta vivace ed affettuosa. Il poi non avea fatto nulla per cattivarmi la sua benevolenza, e le era caro come padre o come fratello, a mia scelta. Perchè? Perch' ella avea letto la Francesca da Rimini e l'Eufemio, e i miei versi la faceano piangere tanto! e poi perch' io era prigioniero, senza avere, diceva ella, nè rubato, nè ammazzato!

Insomma, io che m'era affezionato a Maddalena senza vederla, come avrel potuto essere indifferente alle sorellevoli premure, alle graziose adulazioneelle, agli ottimi caffe della

Venezianina adolescente sbirra?

Sarei un impostore, se attribuissi a saviezza il non essermene innamorato. Non me ne innamorai, unicamente perch'ella aveva un amante, del quale era pazza. Guai a me se fosse stato altrimenti!

Ma se il sentimento ch'ella mi destio non fu quello che si chiama amore, confesso che alquanto vi s'avvicinava. Io desiderava ch'ella fosse fecilice, ch'ella riuscisse a farsi sposare da colui che piaceale; non avea la minima gelosia, la minima idea che potesse scegliere me per oggetto dell'amor suo. Ma quando io udiva aprir la porta, il cuore mi battea, sporando che fosse la Zanze; e se non era ella, io non era contento, e se era, il cuore mi battea più forte e si rallegrava.

I suoi genitori, che già aveano preso buon concetto di me, e sapeano ch'ell'era pazzamente invaghita d'un altro, non si faceano verun riguardo di lasciarla venire quasi sempre a portarmi il caffè del mattino, e talor quello della sera.

Ella aveva una semplicità ed un'amorevolezza seducenti. Mi diceva:— Sono tanto innamorata d'un'altro, eppure sto così volentieri con lei! Quando non vedo il mio amante, m'annojo dappertutto fuorchè qui.

- Ne sai tu il perchè?
- Non lo so.
- Te lo dirò io: perchè ti lascio parlare del tuo amante.
- Sarà benissimo; ma parmi che sia anche, perchè la stimo tanto tanto! —

Povera ragazza! ella avea quel benedetto vizio di prendermi sempre la mano e stringermela, e non s'accorgea che ciò ad un tempo mi piaceva e mi turbava.

Sia ringraziato il cielo, che posso rammemorare quella buona creatura senza il minimo rimorso!

# CAPO XXX.

Queste carte sarebbero certamente più dilettevoli, se la Zanze fosse stata inamorata di me, o è io almeno avessi farnetieato per essa. Eppure quella qualità di semplico benevolenza che ci univa, m'era più cara dell'amore. E se in qualche momento lo temea che potesse nello stolto mio cuore mutar natura, allor seriamente me n'attristava.

Una votta nel dubbio che ciò stesse per accadere, desolato di trovarla (non sapea per quale incanto) cento volte più bella che non m'era sembrata da principio, sorpreso della melanconia ch'o talvolta provava lontano da lei, e della gioja che recavami la sua prosenza, presia fare per due giorni il burbero, immaginando ch'ella si divezzerebbe alquanto dalla famigliarità contratta meco. Il ripiego valea poco: quella ragazza era si paziente, si compassionevole! Appoggiava Il suo gomito sulla finestra, e stava a guardarmi in silenzio. Po in di diceva:

- Signore, ella par seccata della mia compagnia; eppure se potessi, staret qui tutto il gioroo, appunto perchè vedo ch'ella ha bisogno di di strazione. Quel cattiv'umore è l'effetto naturale della solitudine. Ma si provi a ciarlare alquanto, ed il cattiv'umore si dissipera. E s'ella non vuol ciarlare, ciarlerò io.
  - Del vostro amante, eh?
  - Eh no! non sempre di lui; so anche parlar d'altro. —
- E cominciava infatti a raccontarmi de'suoi interessucci di casa, dell'asprezza della madre, della bonarietà del padre, delle ragazzate dei fra-

telli; ed i suoi racconti erano pieni di semplicità e di grazia. Ma senza avvedersene, ricadeva poi sempre nel tema prediletto, il suo sventurato amore.

Io non volea cessare d'esser hurbero, e sperava che se ne indispettisse. Ella, fosse ciò inavvedutezza od arte, non se ne dava per intesa, e bisognava ch'io finissi per rasserenarmi, sorridere, commuovermi, ringraziarla della sua dolce nazienza con me.

Lasciai andare l'ingrato pensiero di volerla indispettire, ed a poco a poco i miei timori si calmarono. Veramente lo non erane invaghito. Esaminai lungo tempo i miei scrupoli; scrissi le mie riflessioni su questo soggetto, e lo svolgimento di esse mi giovava.

L'uomo talvolta s'atterrisce di spauracchi da nulla. A fine di non temerli, bisogna considerarli con più attenzione e più da vicino.

E che colpa v'era, «'io desiderava con tenera inquietudine le sue viste, s'i on e apprezzava la doleczza, s'io godea d'essere complano da lel, e di retribuirle pietà per pietà, dacchè i nostri pensieri relativi uno all'altro erano puri come i più puri pensieri dell'infanzia, dacchè le sue stesse toccate di mano ed i suoi più amorevoli sguardi turbandomi, m'empieano di salutare riverenza?

Una sera, effondendo nel mio cuore una grande affizione ch'ella avea provato, l'infelice mi gettò le braccia al collo, e mi coperse il volto delle sue lagrime. In quest'amplesso non v'era la minima idea profana. Una figlia non può abbracciare con più rispetto il suo padre.

Se non che, dopo il fatto, la mia immaginativa ne rimase troppo colpita. Quell'amplesso mi tornava spesso alla mente, e allora io nón potea più pensare ad altro.

Un'altra volta ch'ella s'abbandonò a simile slancio di filiale confidenza, io tosto mi svincolai dalle sue care braccia, senza stringerla a me, senza baciarla, e le dissi balbettando:

- Vi prego, Zanze, non m'abbracciate mai; ciò non va bene. -
- M'affissò gli occhi in volto, li abbassò; arrossì; —e certo fu la prima volta che lesse nell'anima mia la possibilità di qualche debolezza a suo riguardo.

Non cessò d'esser meco famigliare d'allora in poi; ma la sua famigliarità divenne più rispettosa, più conforme al mio desiderio, e gliene fui grato.

#### CAPO XXXI.

lo non posso parlare del male che affligge gli altri uomini; ma quanto a quello che toccò in sorte a me, dacchè vivo, bisogna ch'io confessi che, esaminatolo bene, lo trovai sempre ordinato a qualche mio giovamento. Si, perfino quell'orribile calore che m'opprimera, o quegti eserciù di zanzare che mi facean guerra si ferocei Mille volte vi ho rifiettuto. Senza uno stato di perenne tormento com'era quello, avrel io avuta la costante vigilanza necessaria per serbarmi invulnerabile ai dardi d'un amore che mi minacciava, e che difficilmente sarebbe stato un amore abbastanza rispettoso, con un'indole si allegra ed accarezzante qual era quella della fanciulla? Se lo talora tremava di me in tale stato, come avrei lo potuto governare le vanità della mia fantasia in un aere alquanto piacevole, alquanto consentance alla lettizi ?

Stante l'imprudenza de'genitori della Zanze che cotanto si fidavano di ne; stante l'imprudenza di lei, che non prevedera di potermi essere cagione di colpevole ebbrezza; stante la poes sicurezza della mia virtù, non v ha dubbio che il sofficante calore di quel forno e le crudeli zanzare erano salutar cosa.

Questo pensiero mi riconciliava alquanto con que'flagelli. Ed allora lo mi domandava;

—Vorresti tu esserne libero, e pensare in una buona stanza consolata da qualche fresco respiro, e non veder più quell'affettuosa creatura?—

Debbo dire il vero! lo non avea coraggio di rispondere al quesito.

Ouando si vuole un po' di bene a qualcheduno, è indicibile il piacere

che fanno le cose in apparenza più nulle. Spesso una parola della Zanze, un sorriso, una lagrima, una grazia del suo dialetto veneziano, l'agrillat del suo braccio in parare col fazzoletto o col ventaglio i ezanzare a se da me, m'infondeano nell'animo una contentezza fanciullesca che durava tutto il giorno. Principalmente m'era doles il vedere che le sue afflizioni scemassero parlandomi, che la mia pletà le fosse cara, che i miei consigli la prrsudessero; e che il suo cuore s'infiammasse; allorché ragionavamo di vitte e di Dio.

— Quando abbiamo parlato insieme di religione, diceva ella, io prego più volentieri e con più fede. —

E talvolta troncando ad un tratto un ragionamento frivolo, prendeva la Bibbia, l'apriva, baciava a caso un versetto, e volea quindi ch'io gliel traducessi e commentassi. E dicea:— Vorrel che ogni volta che rileggerà questo versetto, ella si ricordasse che v'ho impresso un bacio.—

Non sempre per verità i suoi baci cadeano a proposito, massimamente se capitava aprire il Cantico de Cantici. Allora, per non farla arrossire, lo profittava della sua ignoranza del latino, e mi prevaleva di frasi in cui, salva la santità di quel volume, salvassi pur l'innocenza di lei, ambe de quali m' inspiravano altissima venerazione. In tali casi non in permisi mai di sorridere. Era tuttavia un picciolo imbarazzo per me, quando alcune volte non intendendo ella bene la mia pseudo-versione, mi pregava di tradurle il periodo parola per parola, e non mi lasciava passare fuggevolmente ad altro soggetto.

### CAPO XXXII.

Nulla è durevoie quaggia! La Zanze ammab. Ne 'primi giorni della sua malattia veniva a vederni, lagnandosi di grandi dolori di capo. Piangeva, e non mi spiegava il motivo del suo pianto. Solo balbetti qualche lagnanza contro l'amante. — È uno scellerato, diceva ella, ma Dio gli perdoni! —

Per quanto io la pregassi di sfogare, come soleva, il suo cuore, non potei sapere ciò che a tal segno l'addolorasse.

— Tornerò domattina, mi disse una sera. — Ma il di seguente, il caffè mi fu portato da sua madre, gli altri giorni da secondini, e la Zanze era gravemente inferma.

I secondini mi dicean cose ambigue dell'amore di quella ragazza, le quali mi faceano drizzare i capelli. Una seduzione?— Ma forse erano calunnie. Confesso che vi prestai fede, e fui conturbatissimo di tanta sventura. Mi giova tuttavia sperare che mentissero.

Dopo più d'un mese di malattia, la poveretta fu condotta in campagna, e non la vidi più.

È indicibile quant'io gemessi di questa perdita. Ob, come la mia solltudine divenne più orrenda! Oh, come cento volte più amaro della sua lontanazza erami il pensiero, che quella buona creatura fosse infelice! Ella aveami tanto colla sua dolce compassione consolato nelle mie miserie; e la mia compassione era sterile per lei! Ma certo sarà stata persuasa ch'io la piangeva; ch'io avrei fatto non lievi sacrifizii per recarle, se fosse stato possibile, qualche conforto; ch'io non cesserei mai di bennell'a e di far voti per la sua felicià.

A' tempi della Zanze, le sue visite, benchè pur sempre troppo brevi, rompendo amabilmente la monotonia del mio perpetuo meditare e studiare in silenzio, intessendo alle mie idee altre idee, eccitandoni qualche affetto soave, abbellivano veramente la mia avversità, e mi doppiavano la vita.

Dopo, tornò la prigione ad essere per me una tomba. Fui per molti giorni oppresso di mestizia, a segno di non trovar più nemmeno alcun piacere nello scrivere. La mia mestizia era per altro tranquilla, in paragone delle smanie ch'io aveva per l'addietro provate. Voleva ciò dire ch' io fossi già più addimesticato coll'infortunio? più filosofo, più cristiano? ovvero solamente che quel sofacante calore della mia stanza valesse a prostrare persino le forze del dio dolore? Ah in no le forze del dolore! Mi sovviene ch'io lo sentiva potentemente nel fondo dell'anima, e forse più potentemente, perchè lo non avea voglia d'espanderio gridando e aritandomi.

Certo, il lungo tirocinio m' avea già fatto più capace di patire nuove affizioni, rassegnandomi alla volontà di Dio. Io m'era si spesso detto, essere vittà il lagnarsi, che finalmente sapea contenere le lagnanze vicine a prorompere, vergognava che pur fossero vicine a prorompere.

L'esercizio di scrivere i miei pensieri avea contribuito a rinforzarmi l'animo, a disingannarmi delle vanità, a ridurre la più parte de'ragionamenti a queste conclusioni:

— V' è un Dio: dunque infallibile giustizia: dunque tutto ciò che avviene è ordinato ad ettimo fine: dunque il patire dell'uomo sulla terra è pel bene dell'uomo.

Anche la conoscenza della Zanze m'era stata benefica: m'avea raddolcito l'indole. Il suo soave applauso erami stato impulso a non ismentire per qualche mese il dovere che lo sentiva incombere ad ogni tomo d'essere superiore alla fortuna, e quindi paziente. E qualche mese di costanza mi piegò alla rassegnazione.

La Zanze mi vide due sole volte andare in collera. Una fu quella che già notai, pel cattivo caffè: l'altra fu nel caso seguente:

Ogni due o tre sețimane, m'era portata dal custode una lettera della mia famiglia, lettera passta prima per le mani della commissione, e rigorosamente mutilata con cassature di nerissimo inchiostro. Un giorno accadde, che invece di cassarmi solo alcune frasi, turarono l'orribile riga su tutta quanta la lettera, eccettuate le parole: e Carissimo Sittio » che stavano a principio, e il saluto ch'era in fine: « Tabbracctamo tutti di cuore.»

Fui così arrabbiato di ciò, che alla presenza della Zanze proruppi in urla, e maledissi non so chi. La povera fanciulla mi compatt, ma nello stesso tempo mi sgridò d'incoerenza a'miei principii. Vidi ch'ella aveva ragione, e non maledissi più alcuno.

#### CAPO XXXIII.

Un giorno, uno de'secondini entrò nel mio carcere con aria misteriosa, e mi disse:

- Quando v'era la siora Zanze....siccome il caffè le veniva portato

da essa.... e si fermava lungo tempo a discorrere.... ed io temeva che la furbaccia esplorasse tutti i suoi secreti, signore....

- Non n'esplorò pur uno, gli dissi in collera; ed io, se ne avessi, non sarei gonzo da lasciarmeli trar fuori. Continuate.

  Destanti en della circa della collectione della circa della
- Perdoni, sa; non dico già ch'ella sia gonzo, ma io della siora Zanze non mi fidava. Ed ora, signore, ch'ella non ha più alcuno che venga a tenerle compagnia... mi fido.... di....
  - Di che ? Spiegatevi una volta.
  - Ma giuri prima di non tradirmi.
  - Eh! per giurare di non tradirvi, lo posso: non ho mai tradito alcuno.
  - Dice dunque davvero, che giura, eh?
- Sì, giuro di non tradirvi. Ma sappiate, bestia che siete, che uno il quale fosse capace di tradire, sarebbe anche capace di violare un giuramento. —

Trasse di tasca una lettera, e me la consegnò tremando, e scongiurandomi di distruggerla, quand'io l'avessi letta.

- Fermatevi (gli dissi aprendola); appena letta, la distruggerò in vostra presenza.
- Ma, signore, bisognerebbe ch'ella rispondesse; ed io non posso aspettare. Faccia con suo comodo. Soltanto mettiamoci in questa intelligenza. Quando ella sente venire alcuno, badi che, se sono io, canterellerò sempre l'aria: « Sognai, mi gera un gato. » Allora ella non ha a temere di sorpresa, e può tenersi in tasca qualunque carta. Ma se non de questa cantilena, sarà segno che o non sono io, o vengo accompagnato. In tal caso non si fidi mai di tenere alcuna carta nascosta, perchè potrebb' esservi perquisizione; ma se ne avesse una, la stracci sollecitamente e la getti dalla finestra.
  - State tranquillo: vedo che siete accorto, e lo sarò ancor io.
  - Eppure ella m'ha dato della bestia.
- Fate bene a rimproverarmelo, gli dissi stringendogli la mano. Perdonate. --

Se n'andò, e lessi:

« Sono... (e qui diceva il nome) uno dei vostri ammiratori : so tutta la vostra Prancesca da Riminia a memoria. Mi arrestarono per... (e diceva la causa della sua cattura e la data) e darei non so quante libbre del mio sangue per avere il bene d'essere con voi, o d'avere almeno un carcere contiguo al vostro, affinché potessimo parlare insieme. Dacché intesi da Tremerello — così chiameremo il confidente — che voi, signore, cravate preso, e per qual motivo, arsi di desiderio di dirvi che nessuno vi complange più di me. Seresie

voi tanto buono da accettare la seguente proposizione: cioè che alleggerissimo entrambi il peso della nostra solitudine, scrivendoci? Vi prometto da uomo d'onore, che anima al mondo da me nol saprebbe mai, persuaso che la stessa secretezza, se accettate, mi posso sperare da voi.— Intanto, perchè abbiate qualche conoscenza di me, vi darò un sunto della mia storia. E.c. »

Seguiva il sunto.

### CAPO XXXIV.

Ogni lettore che abbia un po' d'immaginativa capirà agevolmente, quanto un foglio simile debba essere elettrico per un povero prigioniero, massimamente per un prigioniero d'indole niente affatto selvatica, e di cuore amante. Il mio primo sentimento fu d'affezionarmi a quell'incognito, di commovermi sulle sue sventure, d'esser pieno di grafitudine per la benevolenza ch' ei mi dimostrava. — St, selamai, accetto la tua proposizione, o generoso. Possano le mie lettere dari egual conforto a quel che mi diarano le tue, a quel che già traggo dalla tua prima I —

E lessi e rilessi quella lettera con un giubilo da ragazzo, e benedissi cento volte chi l'avea scritta, e pareami ch'ogni sua espressione rivelasse un'anima schietta e nobile.

Il sole tramontava; era l'ora della mia preghiera. Oh come io sentiva Dio I com'io lo ringraziava di trovar sempre nuovo modo di non lasciar languire le potenze della mia mente e del mio cuore! Come mi si ravvivava la memoria di tutti i preziosi suoi doni!

lo cra ritto sul finestrone, le braccia tra le sbarre, le mani incrocicchiate: la chiesa di S. Marco era sotto di me, una motitudine prodigiosa di colombi indipendenti amoreggiava, svolazzava, nidificava su quel tetto di piombo: il più magnilico cielo mi stava dinanzi: io dominava tutta quella parte di Venezia chi era visibile dal mio carcere: un romore lontano di voci umane mi feriva dolcemente l'o recchio. In quel luogo infelice ma stupendo, io conversava con Colui, gil occhi soli del quale mi vedeano, gli raccomandava mio padre, mia madre, e ad una ad una tutte le persone a me care, e sembravami chi e'in irispondesa tra Taffidi la mia bontal i y ed in osciamava: «Sì, la tua bonta m'affida! »

E chiudea la mia orazione intenerito, confortato, e poco curante delle morsicature che frattanto m' aveano allegramente dato le zanzare.

Quella sera, dopo tanta esaltazione, la fantasia cominciando a calmarsi, le zanzare cominciando a divenimi insoffibili, il libsogno d'avvolgermi faccia e mani tornando a farmisi sentire, un pensiero volgare e maligno m'entrò ad un tratto nel capo, mi fece ribrezzo, volli cacciario e non potei. Tremerello m'aveva accennato un infame sospetto intorno la Zanze: che fosse un'esploratrice de' miei secreti, ella! quell'anima candida! che nulla sapeva di politica! che nulla volea saperne!

» Di lei m'era impossibile dubitare; ma mi chiesi: Ho lo la stessa certezza intorno a Tremerello? E se quel mariuolo fosse stromento d'indagini subdole? Se la lettera fosse fabbricata da chi sa chi, per indurmi a fare importanti confidenze al novello amico? Forse il preteso prigione em sisteme, non esiste nepune; — forse esiste, e dè um perido che cerca d'acquistar secreti, per far la sua salute rivelandoli; — forse è un galantuomo, si, ma il perfido è Tremerello, che vuol rovinarci tutti e due per guadagance un'apmendice al suo salario.

Oh brutta cosa, ma troppo naturale a chi geme in carcere, il temere dappertutto inimicizia e frode!

Tai dubbii m'angustiavano, m'avvilivano, No; per la Zanze io non avea mai potuto averi un momento! Tuttavia, dacche Tremerello avea esagliata quella parola riguardo a lei, un mezzo dubbio pur mi cruciava, non sovr'essa, ma su coloro che la lasciavano venire nella mia stanza. Le avessero, per proprio zelo o per volontà superiore, dato l'incarico d'esploratrice? Oh, se cib fosse stato, come furono mal servito.

Ma circa la lettera dell'incognito, che fare? Appigliarsi ai severi, gretti consigii della paura che s'initiola prudenza? Rendere la lettera a Tremerello, e dirigli: Non voglio rischiare la mia pace? — E se non vi fosse alcuna frode? E se l'incognito fosse un uomo degnissimo della mia amiciai, degnissimo ch'io rischiasia claucu he, per temprargii le angosce della
solitudine? Vile! tu stai forse a due passi dalla morte, la foral sentenza
può pronunciarsi da un giorno all'altro, e ricuseresti di fare ancora un
atto d'amore? Rispondere, rispondere lo debbo. !— Ma se venendo per
disgrazia a scoprirsi questo carteggio, e nessuno potesse puro in coscienza farcene delitto, non è egli vero tuttavia che un fiero castigo cadesbbe sul povero Tremerello? questa considerazione non è ella bastante ad impormi come assoluto dovere il non imprendere carteggio clandestino?

### CAPO XXXV.

Fui agitato tutta sera, non chiusi occhio la notte, e fra tante incertezze non sapea che risolvere.

Balzai dal letto prima dell'alba, salii sul finestrone, e pregai. Nei casi ardui bisogna consultarsi fiducialmente con Dio, ascoltare le sue ispirazioni, e attenervisi. Così feci, e dopo lunga preghiera discesi, scossi le zanzare, m'accarezzai colle mani le guance morsicate, ed il partito era preso : esporre a Tremerello il mio timore, che da quel carteggio potesse a lui tornar danno; rinunciarvi, s'egli ondeggiava; accettare, se i terrori non vinceano lui.

Passeggiai, finchè intesi canterellare: Sognai, mi gera un gato. E ti me carezzevi. Tremercllo mi portava il casse.

Gii dissi il mio scrupolo, non risparmiai parola per mettergli paura. Lo troval saldo nella volontà di servire, diceva egii, due così compiti signori. Giò era assal in opposizione colla faccia di conigito di egil aveva e col nome di Tremerello che gli davano. Ebbene, fui saldo anchi io.

— Io vi lascerò il mio vino, gli dissi; fornitemi la carta necessaria a questa corrispondenza, e fidatevi che, se odo sonare le chiavi senza la cantilena vostra, distruggerò sempre in un attimo qualunque oggetto ciandestino.

 Eccole appunto un foglio di carta; gliene darò sempre, finchè vuole, e riposo perfettamente sulla sua accortezza.

Mi bruciai il palato per ingojar presto il caffè, Tremerello se ne andò, e mi posì a scrivere.

Faceva lo bene? Era la risoluzione ch' lo prendeva, ispirata veramente da Dio ? Non era piutosto un trionfo del mio naturale ardimento, del mio anteporre cib che mi piace a penosi sacribizi a un misto d'orgogiciosa compiacenza per la stima che l'incognito m' attestava, e di timore di parere un pusillanime, s' lo preferiasi un prudente silenzio ad una corrispondenza alquanto rischiosa?

Come sciogliere questi dubbii? Io ii esposi candidamente al concaptivo rispondendogii, e soggiunsi nondimeno, essere mio avviso, che quando sembra a taluno d'operare con buone ragioni e senza manifesta ripugnanza della coscienza, ei non debba più paventure di colpa. Egit tuttavia rifettesse parimente con tutta la serietà all'assunto che imprendevamo, e mi dicesse schietto con qual grado di tranquillità o d'inquiettune vi si determinasse. Che, se per move rifessioni, ei giudicava l'assunto troppo temerario, facessimo lo sforzo di rinunciare al conforto promessoci dal carteggio, e ci contentassimo d'esserci conosciuti collo scambio di poche parole, ma indebebii e mallevadrici di alta amicizia.

Scrissi quattro pagine caldissime del più sincero affetto, accennai brevemente il soggetto della mia prigionia, parlai con effusione di cuore della mia famiglia e d'alcuni altri miei particolari, e mirai a farmi conoscere nel fondo dell' anima.

PELLICO - 1.

A sera la mia lettera fu portata. Non avendo dormito la notte precedente, cra stanchissimo; il sonno non si fece invocare, e mi svegitiai la mattina seguente ristorato, lieto, palpitante al dolce pensiero d'aver forse a momenti la risposta dell'amico.

#### CAPO XXXVI.

La risposta venne col caffe. Saltai al collo di Tremerello, e gli dissi con tenerezza: Iddio ti rimuneri di tanta carità! — I miei sospetti su i e sull'incognito s' erano dissipati, non so nè anche dir perchè; pershè m' erano odiosi; perchè, avendo la cautela di non parlar mai foltemente di politica, m' apparivano insulli; perchè, mentre sono ammiratore dell'ingegno di Tacito, ho tuttavia pochissima fede nella giustezza del taciteggiare, del veder molto le cose in nero.

Giuliano (così piacque allo scrivente di firmarsi) cominciava la lettera con un preambolo di gcuillezze, esi diceva senza alcuna inquietulo sull'impreso carteggio. Indi scherzava dapprima moderatamente sul mio esitare, poi lo scherzo acquistava alcun che di pungente. Alfine dopo un edquente elogio sulla sincerità, mi dimandava perdono se non potea nascondermi il dispiacere che avea provato, ravvisando in me, diceva egli, una certa scruptolosa titubanza, una certa cristiana sottigitezza di coscienza, che non può accordarsi con vera filosofia.

« Vi silmerò sempre, soggiungeva egli, quand'anche non possiamo accordarci su ciò; ma la sincertità che professo m'obbliga a dirvi che non ho religione, che le abborro tutte, che prendo per modesta il nome di Giuliano, perchè quel buono imperatore era nemico de Cristiani, ma che realmente lo vado molto più fi ha di lui. Il coronato Giuliano credeva in Dio, ed aveva certe sue bigotterie. Io non ne ho alcuna, non credo in Dio, pongo ogni vitti nell'amare la verità e chi la cerca, e nell' odiare chi non mi piace ».

E di questa foggia continuando, non recava ragioni di nulla, inveiva d dritto e a rovescio contro il Cristianesimo, lodava con pomposa energia l'altezza della virtà irreligiosa, e prendea con istile, parte serio e parte faceto, a far l'elogio dell'imperatore Giuliano per la sua apostasia e pel filantropico tentativo di cancellare dalla terra tutte le tracoc del Vangelo.

Temendo quindi d'aver troppo urtate le mie opinioni, tornava a dimandarmi perdono e a declamare contro la tanto frequente mancanza di sincerità. Ripeteva il suo grandissimo desiderio di stare in relazione con nie, e mi salutava. Una poscritta diceva: — Non ho altri scrupoli, se non di non essere schietto abbastanza. Non posso quindi tacervi di sospettare, che il linguaggio cristiano che teneste meco sia finzione. Lo bramo ardentemente. In tal caso gettate la maschera; v' ho dato l' esempio. —

Non saprei dire l'efletto strano che mi fece quella lettera. lo palpita va come un innamorato a' primi periodi: una mano di gihaccio sembrò quindi stringermi il cuoro. Quel sarcasmo sulla mia coscienziosità m'of-fese. Mi pentii d'avere aperta una relazione con siffatt' uomo: lo che dispregio tanto il cinismo! io che lo credo la più inillosofica, la più villana di tutte le tendenze! lio a cui l'arroganza impone si poco!

Letta l'ultima parola, pigliai la lettera fra il pollice e l'indice d'una mano, ed il pollice e l'indice dell'altra; ed atzando la mano sinistra, tiral giù rapidamente la destra, cosicchè ciascuna delle due mani rimase in possesso d'una mezza lettera.

#### CAPO XXXVII.

Guardai que' due brani, e meditai un istante sull'incostanza delle cose umane e sulla falsità delle loro apparenze. — Poci anzi tanta brama di questa lettera, ed ora la straccio per isdegno i Poc' anzi tanto presentimento di futura amicizia con questo compagno di sventura, tanta persuasione di mutuo conforto, tanta disposizione a mostrarmi con lui affettuosissimo, ed ora lo chiamo insolente !-

Stesi i duc brani un sull'altro, e collocato di nuovo come prima l'indice e il pollice d'una mano, e l'indice e il pollice dell'altra, tornai ad alzare la sinistra ed a tirar giù rapidamente la destra.

Era per replicare la stessa operazione, ma uno de quarti mi cadde di mano; mi chinai per prenderlo, e nel breve spazio di tempo del chinarmi e del rialzarmi, mutai proposito e m'invogliai di rileggere quella superba scritta.

Siedo, fo combaciare i quattro pezzi sulla Bibbia, e rileggo. Li lascio in quello stato, passeggio, rileggo ancora, ed intanto penso:

— S' io non gli rispondo, ei giudicherà ch' io sia annichilato di confusione, ch' io non osi ricomparire al cospetto di tauto Ercole. Rispondiamogli, factamgli vedere che non temiamo il confronto delle dottrine. Dimostriamgli con buona maniera non esservi alcuna viltà nel maturare i consigli, nell' ondeggiare quando si tratta d' una risoluzione alquanto pericolosa, e più pericolosa per altri che per nol. Impari che il vero coraggio non istà nel ridersi della coscienza, che la vera dignità non istà nell' orgoglio. Spieghiamogli la ragionevolezza del Cristianesi-

mo e l'insussistenza dell'incredulità. - E finalmente se codesto Giuliano si manifesta d'opinioni così opposte alle mie, se non mi risparmia pungenti sarcasmi, se degna così poco di cattivarmi, non è ciò prova almeno ch' ei non è una spia? - Se non che, non potrebb' egli essere un raffinamento d'arte, quel menar ruvidamente la frusta addosso al mio amor proprio? - Eppur no; non posso crederlo. Sono un maligno che, perchè mi sento offeso da que' temerarii scherzi , vorrei persuadermi che chi li scagliò non può essere che il più abbietto degli uomini. Malignità volgare che condannai mille volte in altri, via dal mio cuore! No. Giuliano è quel che è, e non più; è un insolente, e non una spia. - Ed ho io veramente il diritto di dare l'odioso nome d'insolenza a ciò ch'egli reputa sincerità ? - Ecco la tua umiltà, o ipocrita ! Basta che uno, per errore di mente, sostenga opinioni false e derida la tua fede, subito t'arroghi di vilipenderlo. - Dio sa se questa umiltà rabbiosa e questo zelo malevolo, nel petto di me cristiano, non è peggiore dell' audace sincerità di quell' incredulo ! - Forse non gli manca se non un raggio della grazia, perchè quel suo energico amore del vero si muti in religione più solida della mia. - Non farei io meglio di pregare per lui, che d'adirarmi e di suppormi migliore ! - Chi sa, che mentre io stracciava furentemente la sua lettera, ei non rileggesse con dolce amorevolezza la mia, e si fidasse tanto della mia bontà, da credermi incapace d' offendermi delle sue schiette parole? - Qual sarebbe il più iniquo del due, uno che ama e dice : « Non sono cristiano, » ovvero uno che dice : « Son cristiano , » e non ama ? - È cosa difficile conoscere un uomo, dopo avere vissuto con lui lunghi anni; ed io vorrei giudicare costui da una lettera? Fra tante possibilità, non bavvi egli quella, che, senza confessarlo a se medesimo, ei non sia punto tranquillo del suo ateismo, e che indi mi stuzzichl a combatterlo, colla secreta speranza di dover cedere? Oh fesse pure! O gran Dio, in mano di cui tutti gli stromenti più indegni possono essere efficaci, sceglimi, sceglimi a quest' opera! Detta a me tai potenti e sante ragioni che convincano quell'infelice! che lo traggano a benedirti e ad imparare che, lungi da te, non v' è virtù la quale non sia contraddizione!

### CAPO XXXVIII.

Stracciai più minutamente, ma senza residuo di collera, i quattro pezzi di lettera; andai alla finestra, stesi la mano, e mi fermai a guardare la sorte del diversi bocconcini di carta in balia del vento. Alcuni si posarono sui piombi della chiesa, altri girarono lungamente per aria, e discesero a terra. Vidi che andavano tanto dispersi, da non esservi pericolo che alcuno li raccogliesse e ne capisse il mistero.

Scrissi poscia a Giuliano, e presi tutta la cura per non essere e per non apparire indispettito.

Scherzal sul suo timore ch'io portassi la sottigliezza di coscienza ad un grado non accordabile colla filosofia, e dissi che sospendesse almeno intorno a ciò i suoi giudizii. Lodai la professione ch'ei faceva di sincerità, l'assicurai che m'avrebbe trovato eguale a sè in questo riguardo, e soggiunsi che per dargliene prova io m'accingeva a difendere il Cristianesimo; ben persuaso, diceva io, che come sarò sempre pronto ad udire amichevolmente tutte le vostre opinioni, così abbiate la liberalità d'udire in sace le mle ».

Quella difesa, io ml proponeva di farla a poco a poco, ed intanto la incominciava, analizzando con fedeltà l'essenza del Cristianesimo: — culto di Dio, spoglio di supersizione, — fratellanza fra gli uomini, — aspirazione perpetua alla virtù, — umiltà senza hassezza, dignità senza orgoglio, — tipo, un Uomo-Dio! Che di più filosofico e di più grande?

Intendeva poscia di dimostrare, come tanta sapienza era più o meno debolmente trasparsa a tutti coloro che coi lumi della ragione aveano cercato il vero, ma non s'era mai diffusa nell'universale; e come venuto il divino Macstro sulla terra, diede segno stupendo di sè, operando, coi mezzi umanamente più deboli, quella diffusione. Ciò che sommi filosofi mai non poterono, l'abbattimento dell'idolatria, e la predicacione generale della fratellazas, s'eseguisce da pochi rozzi mensaggieri. Allora l'emancipazione degli schiavi diviene ognor più frequente, e finalmente appare una civiltà senza schiavi, stato di società che agli antichi filosofi parva impossibili.

Una rassegna della storia , da Gesi Cristo In qua , dovea per nltimo dimostrare come la religione da lui stabilità s'era semper trovata adattata a tutti i possibili gradi d'incivilimento. Quindi essere falso che, l'incivilimento continuando a progredire , il Vangelo non sia più accordabile con esso.

Scrissi a minutissimo carattere ed assai lungamente; ma non potei tutavia andar molto oltre, che mi mancò la carta. Lessi e rilessi quella mia introduzione, o mi parve ben fatta. Non v'era pure una frase di risentimento sui sarcasmi di Giuliano, e le espressioni di benevolenza abbondavano, e da veale dettate il cuore già pienamente ricondotto a tolleranza. Spedii la lettera, ed il mattino seguente ne aspettava con ansietà la risposta.

Tremerello venne, e mi disse:

— Quel signore non ha potuto scrivere, ma la prega di continuare il suo scherzo.

Scherzo? scłamai. Eh , che non avrà detto scherzo? avrete capito male. —

Tremerello si strinse nelle spalle : - Avrò capito male.

- Ma vi par proprio che abbia detto scherzo?
- Come mi pare di sentire in questo punto i colpi di S. Marco. (Sonava appunto il campanone.) Bevvi il caffe, e tacqui.
  - Ma ditemi: avea quel signore già letto tutta la mia lettera?
- Mi figuro di sì; perchè rideva come un matto, e facea di quella lettera una palla, e la gettava per aria; e quando gli dissi che non dimenticasse poi di distruggerla, la distrusse subito.
  - Va benissimo. -

E restituii a Tremerello la chicchera, dicendogli che si conosceva che il caffè era stato fatto dalla siora Bettina.

- L' ha trovato cattivo ?
  - Pessimo.
- Eppur l'ho fatto io, e l'assicuro che l'ho fatto carico, e non v'erano fondi.
  - Non avrò forse la bocca buona.

### CAPO XXXIX.

Passeggiai tutta mattina fremendo. — Che razza d'uomo è questo Giuliano? Perchè chiamare la mia lettera uno scherzo? Perchè ridere e giacare alla palla con essa? Perchè non rispondermi pure una riga? Tutti gli increduli son così! Sentendo la debolezza delle loro opinioni, se alcuno s'accinge a confutarle, non ascoltano, ridono, ostentano una superiorità d'ingegno, la quale non ha più bisogno d'esaminar nulla. Sciagurati I E quando mai vi fu filosofia senza esame, senza serielà? Se è voco che Democrito ridesse sempre, e gdi era un buffone. — Ma hen mi sta: perchè imprendere questa corrispondenza? Ch' io mi facessi illusione un momento, era perdonabile. Ma quando vidi che colui insolentiva, non fui io uno stotto discrivergiti ancora?

Era risoluto di non più scrivergli. A pranzo, Tremerello prese il mio vino, se lo versò in un fiasco, e mettendosolo in saccoccia, — Oh, mi accorgo, disse, che ho qui della carta da darle.

E me la porse.

Se n'andò; ed io, guardando quella carta bianca, mi sentiva venire la tentazione di scrivere un' ultima volta a Giuliano, di congedarlo con una buona lezione sulla turoitudine dell' insolenza.

— Bella tentazionel dissi poi, rendergli disprezzo per disprezzo l'argli oldiare vieppiù il Cristianesimo, mostrandogli in me cristiano impazienza ed orgoglio! — No, ciò non va ; cessiamo affatto il carteggio.—
E se lo cesso così asciuttamente, non dirà colni del pari , che impazienza ed orgoglio mi vinsero? — Conviene scrivergli ancora una volta, e
senza fele. Ma se posso scrivere senza felee, non sarebbe meglio non
armi per inteso delle sue risate e del nome di scherzo ch'egli ha grattflecta olla mia lettera? Non sarebbe meglio continuar buonamente la mia
lettera? Non sarebbe meglio continuar buonamente la mia apologia del
Cristianesmo? Cristianesmo?

Ci pensai un poco, e poi m' attenni a questo partito.

La sera spedii il mio piego, ed il mattino seguente ricevetti alcune righe di ringraziamento molto fredde, però senza espressioni mordaci, ma anche senza il minimo cenno d'approvazione nè d'invito a proseguire.

Tal biglietto mi spiacque. Nondimeno fermai di non desistere sino al fine.

La mia tesi non potea trattarsi in breve, e fu soggetto di cinque o sei altre lunghe lettere, a ciascuna delle quali mi veniva risposto un laconico ringraziamento, accompagnato da qualche dechamazione estranea al 
tema; ora imprecando i suoi nemici; ora ridendo d'averti imprecatl, e 
dicendo esser naturale che i forti opprimano i deboli, e non rincrescergiti altro che di non esser forte; ora confidandomi i suoi amori, e l'impero che questi esercitavano sulla sua torrenetata immaginativa.

Nondimeno, all'ultima mia lettera sul Cristianesimo, ei dicea che mi stava apparecchiando una lunga risposta. Aspettal più di una settimana, ed intanto ei mi scriveva ogni giorno di tutt'altro, e per lo più d'oscenità.

Lo pregai di ricordarsi la risposta di cui mi era debitore, e gli raccomandai di voler applicare il suo ingegno a pesar veramente tutte le ragioni ch'io gli avea portate.

Mi rispose alquanto rabbiosamente, prodigandosi gli attributi di filosofo, d'uomo sicuro, d'uomo che non avea bisogno di pesare tanto per capire che le lucciole non erano lanterne. E tornò a parlare allegramente d'avventure scandalose. lo pazientava per non farmi dare del bigotto e dell' intollerante, e perche non disperava che, dopo quella febbre d'erotiche buffonerie, venisse un periodo di serieta. Intanto gli andava manifestando la mia disspprovazione alla sua irreverenza per le donne, al suo profano modo di fare all'amore, e compiangeva quelle infelici ch'ei mi diceva essere state sue vittime.

El fingeva di creder poco alla mia disapprovazione, e ripetava: Chechè borbottiate d'immoralità, sono certo di divertivri comiei racconti; — tutti gli uomini amano il piacere come io, ma non hanno la franchezza di parlarue senza velo; ve ne dirio tante che v'incanterò, e vi sen'irteo bobligato in coscienza d'applaudirmi.

Ma di settimana in settimana, ei non desistera mai da queste infamic, ed io (sperando sempre ad ogni lettera di trovare altro tema, e lascian-domi attrarre dalla curiosità) leggeva tutto, e l'anima mia restava — non già sedotta — ma pur conturbata, allontanata da pensieri nobiti santi. Il conversare cogli uomini degradati degrada, se non si ha una virti molto maggiore della comune, molto maggiore della mia.

— Eccoti punito, diceva io a me stesso, della tua presunzione! Ecco ciò che si guadagna a voler fare il missionario senza la santità da ciò!

Un giorno mi risolsi a scrivergli queste parole :

— Mi sono sforzato finora di chiamarvi ad altri soggetti, e voi mi mandate sempre novelle, che vi dissi schiettamente dispiacermi. Se vi aggrada che favelliamo di cose più degne, continueremo la corrispondenza: altrimenti tocchiamoci la mano, e ciascuno se ne stia con sè.

Fui per due giorni senza risposta, e dapprima no gioli. — Oh benedetta solitudine landava sclamando, quanto meno amara tu sei d'una conversazione inarmonica e snobilitante! Invece di cruciarmi leggendo impudenze, invece di faticarmi invano ad oppor lono? 'espressione di anellti che onorino l'umanità, tornerò a conversare con Dio, colle care memorie della mia famiglia e de' miel veri amici. Tornerò a leggere maggiormente la Bibbia, a scrivere i miel pensieri sulla tavola, studiando il fondo del mio cuore, e procacciando di migliorarlo, a gustare le dolcezze d'una melanconia innocente, mille volte preferibili ad immagini liete ed inique.

Tutte le volte che Tremerello entrava nel mio carcere, mi diceva: — Non ho ancora risposta. — Va bene, rispondeva io.

Il terzo giorno mi disse : Il signor N. N. è mezzo ammalato.

— Che ha?

- Non lo dice, ma è sempre steso sul letto, non mangia, non bee, ed è di mal umore. -

Mi commossi, pensando ch' egli pativa e non aveva alcuno che lo confortasse.

Mi sfuggi dalle labbra, o piuttosto dal cuore: — Gli scriverò due

righe.

— Le porterò stassera, disse Tremerello; e se ne andò.

Io era alquanto imbarazzato, mettendomi al tavolino. — Fo io bene a ripigliare il carteggio? Non benediceva io dianzi la solitudine come un tesoro riacquistato? Che incostanza è dunque la mia! — Eppure quell' infelice non mangia, non bee; sicuramente è ammalato. È questo il momento d'abbandonarlo? L'ultimo mio viglietto era aspro: avrà contribuito ad alfliaggerlo. Forse ad onta dei nostri diversi modi di sentire, el non avrebbe mai disciolta la nostra amicizia. Il mio viglietto gli sarà sembrato più malevolo che non era; ei l'avrà preso per un assoluto sprezzante congelo.

### CAPO XLL

Scrissi così :

Sento cho non istate bene, e me ne duole vivamente. Vorrei di tutto cuore esservi vicino e, prestarvi tutti gii uffici d'amico. Spero che la vostra poco buona salute sarà stata l'unico motivo del vostro silenzio da tre giorni in qua. Non vi sareste già offeso del mio viglietto dell'altro di? Lo scrissi , v'assicuro , senza la minima malevolenza, e col so cospo di travi a più serii soggetti di ragionamento. Se lo scrivere vi fa male, mandatemi soltanto nuove essitte della vostra salute: io vi scriverò ogni giorno qualcosetta per distrarvi , e perchè vi sovvenga che vi vogtio bene.

Non mi sarci mal aspettato la lettera ch' ei mi rispose. Cominciava così: — Ti distilo ramelizai, es non sai che fare della mia, io non so che fare della tua. Non sono uomo che perdoni offese, non sono uomo che rigettato una volta, ritorni. Perchè mi sai infermo, ti riaccosti ipocritamente a me, sperando che la malattia indebolisca il mio spitto, e mi tragga ad ascoltare le tue prediche... E andava innanzi di questo mo, vituperandomi con violenza, scherendomi, ponendo in caricatura tutto che ch'io gli avea detto di religione e di morale, protestando di vivere e di morire sempre lo stesso, cicè col più grand'odio e col più grand disprezo contro tutte le filosofie divere dalla sua.

Restai sbalordito!

— Le belle coaversioni ch'io fo, dicev'io con dolore ed inorridendo. — Dio m'è testimonio se le mie intenzioni non erano pure! — No, queste ingiurie non le ho meritate! — Ebbene, pazienza; è un disinganno di più. Tal sia di colui, se s'immagina offese, per aver la voluttà di non perdonarle! Più di quel che ho fatto non sono obbligato di fare.

Tuttavia, dopo alcuni gloral, il mio sdegno si mitigò, e pensai che una lettera frenetica poteva essere stato frutto d'un esaltamento non durevole. — Forse ci glà se ne vergogna, diceva io, ma è troppo altero da confessare il suo torto. Non sarebbe opera generosa, or ch' egli ha avuto tempo per calmarsi, lo serivergia nocora?

Mi costava assai far tanto sacrificio d'amor proprio, ma lo feci. Chi si umilia senza bassi fini, non si degrada, qualunque ingiusto spregio gliene torni.

Ebbl per risposta una lettera meno violenta, ma non meno insultante. L'implacato mi diceva ch'egli ammirava la mia evangelica moderazione.

— Or dunque ripigliamo pure, proseguiva egli, la nostra corrispondenza; ma parliamo chiaro. Noi non ci aniamo. Ci seriveremo per trastultare ciascuno se stesso, mettendo sulla carta liberamente tutto ciò che ci vicne in capo: voi le vostre immaginazioni serafiche, ed io le mie bestemmie; voi le vostre estasi sulla dignità dell' uomo e della donna, io l'ingenuo racconto delle mie profanazioni; sperando io di convertir voi; e voi di convertir mo. Rispondetemi, se vi piaccia il patto. —

Risposi: — Il vostro non è un patto, ma uno scherno. Abbondai in buon volere con voi. La coscienza non mi obbliga più ad altro, che ad augurarvi tutte le felicità per questa e per l'altra vita. —

Così finì la mia clandestina relazione con quell'uomo — chi sa! forse più inasprito dalla sventura e delirante per disperazione, che malvagio.

# CAPO XLII.

Benedissi un' altra volta davvero la solitudine, ed i miei giorni passarono di nuovo per alcun tempo senza vicende.

Fini la state; nell'ultima metà di settembre il caldo scemava. Ottobre venne, i o m'allegrava allora d'avere una stanza che nel verno doveva esser buona. Ecco una mattina il custode che mi dice, avere ordine di mutarmi di carcere.

#### - E dove si va?

- A pochi passi , in una camera più fresca.
- E perchè non pensarci quand' lo moriva dal caldo, e l'aria era tutta zanzare ed il letto era tutto cimici?
- Il comando non è venuto prima.
  - Pazienza, andiamo.

Bench'io avessi assal patito in quel carecre, mi doise di lasciario; non soltanto perchè nella fredda stagione doveva essere ottimo, ma per tanti perchè. Lo v' avea quelle formiche, ch'i o anava e nutriva con sollicitudine, se non fosse espressione ridicola, direi quasi paterna. Da pohi giorni quel caro ragno di cui parlai, era, non so per qual motivo, emigrato; ma lo diceva: — Chi sa che non si ricordi di me e non ritorni? —Ed or che me ne vado, ritornera forse e troverà la prigione vota, o se vi sarà qualch' altro ospite, potrebb' essere un nemico de'ragni, e raschiar giù colla pantoffola quella bella tela; e schiacciare la povera bestiz' Inoltre quella trista prigione non m'era stata abbellita dalla pietà della Zanzo? A quella finestra s'a ppoggiava si spesso, e lasciava cadere generosamente i briccioli de' buzzolat alle mie formiche. Li solea sedere; qui mi fece il tal racconto; qui il tal altro! la s' lochinava sul mio tavalino e le su lasrime vi grondarono! —

Il luogo ove mi posero era pur sotto i piombi, ma a tramontana e penente, con due finestre, una di qua, l'altra di là; soggiorno di perpetui raffreddori, e d'orribile ghiaccio ne' mesì rigidi.

La finestra a ponente era grandissima; quella a tramontana era piccola ed alta, al di sopra del mio letto.

M' affacciai prima a quella, e vidi che metteva verso il palazzo del patriarca. Altre prigioni erano presso la mia, la un'ala di poca estensione a destra, ed in uno sporgimento di fabbricato, che mi stava dirimpetto. In quello sporgimento stavano due carceri, una sull'altra. La inferiore aveva un finestone enorme, pel qualo lo vedoa dentro passeggiare un uomo signorilmente vestito. Era il signor Caporall di Cesena. Questi mi vide, mi fece qualche segno, e ci dicemmo i nostri nomi.

Volli quindi esaminare dove guardasse l'altra mia finestra. Posi il tavolino sul letto e sul tavolino una sedia, m'arrampicai sopra, e vidi essere a livello d'una parte del tetto del palazzo. Al di là del palazzo appariva un bel tratto della città e della laguna.

Mi fermai a considerare quella bella veduta, e udendo che s'apriva la porta, non mi'mossi. Era il custode, il quale, scorgendomi lassu arrampicato, dimenticò ch'io non poteva passare come un sorcio attraverso le sbarre, pensò ch'io tontassi di fuggire, e nel rapido istatie del suo turbamento saltò sul letto, ad onta d'una sciatica che lo tormentava, e m'afferrò per le gambe, gridando come un'aquila.

- Ma non vedete, gli dissi, o smemorato, che non si può fuggire per causa di queste sbarre? Non capite che salii per sola curiosità?
- Vedo, sior, vedo, capisco; ma la cali giù, le diyo, la cali; queste le son tentazion de scappar. —

E mi convenne discendere, e ridere.

#### CAPO XLIII.

Alle finestre delle prigioni laterali , conobbi sei altri detenuti per cose politiche.

Écco dunque che, mentre fo mì disponeva ad una solitudine maggiore che în passato, io mi trovo în una specie di mondo. A principio m' încrebhe, sia che îl lungo vivere romito avesse già fatta alquanto issocievole l'Indole mia, sta che îl dispiacente esito della mia conoscenza con Giuliano mi rendesse diffidente.

Nondimeno, quel poco di conversazione che prendemmo a fare, parte a voce e parte a segui, parvemi in breve un beneficio, se non come stimolo ad allegrezza, alimeno como divagamento. Della mia relazione con Giuliano non feci motto con alcuno. C'eravamo egli edi to dato parola d'onore, che il scretto resterebbe sepolto in noi. Se ne favello in queste carte, egli è perchè, sotto gli occhi di chiunque andassero, gli sarebbe impossibile indovinare, chi, di tanti che giaccano in quelle carert, fosse Giuliano.

Alle nuove mentovate conoscenze di concaptivi s'aggiunse un'altra che mi fu pure dolcissima.

Dalla finestra grande io vedeva, oltre lo sporgimento di carceri che mi stava în faccia, una estensione di tetti, ornata di cammini, d'aliane, di campanii, di cupole, la quale andava a perdersi colla prospettiva del mare e del cielo. Nella casa più vicina a me, ch'era un'ala del patriarcato, abitava una buona famiglia, che acquisto diritti alla inia riconoscenza, mostrandomi coi suol saluti la pietà ch'io le ispirava. Un saluto, una parola d'amore agl'infelici, è una gran cartia!

Cominciò colà da una finestra ad alzare le sue manine verso me un ragazzetto di nove o dieci anni, e lo intesi gridare:

- Mamma, mamma, han posto qualcheduno lassu ne' Piombi. O povero prigioniero, chi sei?

- Io son Silvio Pellico, risposi,-

Un altro ragazzo più grandicello corse anche egli alla finestra, e gridò:

- Tu sei Silvio Pellico?
- Sì, e voi, cari fanciulli?
- Io mi chiamo Antonio S.... e mio fratello Giuseppe. -

Poi si voltava indietro, e diceva:—Che cos'altra debbo dimandargli? Ed una donna, che suppongo essere stata lor madre, e stava mezzo nascosta, suggeriva parole gentili a quei cari figliuoli, ed essi le diceano, ed io ne li ringraziava colla più viva tenerezza.

Quelle conversazioni erano piccola cosa, e non bisognava abusarne, per non far gridare il custode, ma ogni giorno ripetevansi con ma grande consolazione, all'alba, a mezzodi e a sera. Quando accendevano fi lume, quella donna chiudea la finestra, i fancialli gridavano: — Buona notte, Silvio! — ed ella, fatta coraggiosa dall'oscurità, ripetea con voce commossa: — Buona notte, Silvio! coraggio!—

Quando quei fanciulli faceano colezione o merenda, mi diceano:—Oh se potessimo darti del nostro caffe e latte! Oh se potessimo darti dei nostri buzzolati! Il giorno che andrai in libertà, sovvengati di venirci a vedere! Ti daremo dei buzzolati belli e caldi, e tanti baci!

# CAPO XLIV.

Il mese d'ottobre era la ricorrenza del più brutto de mici anniversarii, o era stato arreatato il 13 di esso mese dell'anno antecedente. Parecchie triste memorie, mi ricorrevano inoltre in quel mese. Due anni prima, in ottobre, s'era per funesto accidente annegato nel Ticino un valentumon ch'io molto nonrava. Tre anni prima, in ottobre, s'era involontariamente ucciso con uno schioppo Odoardo Briche, giovinetto ch'io amava quasi fosse stato mio figlio. A tempi della mia prima gioventù, in ottobre, un'altra grave affizione m'avea colpito.

Bench'io non sia supertizioso, il rincontrarsi fatalmente in quel mese ricordanze così infelici, mi rendea tristissimo.

Favellando dalla finestra con que'fanciulli e co'miei concaptivi, io mi fingeva lieto, ma appena rientrato nel mio antro, un peso inenarrabile di dolore mi piombava sull'anima.

Prendea la penas per comporre qualche verso o per attendera da alria cosa letteraria, ed una forza irresistibile parea costringermi a scrivere tutt'altro. Che? Innghe lettere ch'io non poteva mandare; lunghe lettere alla mia cara famiglia, nelle quali io versava tutto il mio cuore. lo le scriveva sol tavolino, e pol le raschiava. Ezano calde espressioni

PELLICO - 1.

di tenerezza, e rimembranze della felicità ch'io aveva goduto presso genitori, fratelli e sorelle così indulgenti, così amanti. Il desiderio ch'io sentiva di loro m'inspirava un'infinità di cose appassionate. Dopo avere scritto ore ed ore, mi restavano sempre altri sentimenti a svolgene.

Questo era, sotto una nuova forma, un ripetermi la mia biografia, ed illudermi ridipingendo il passato; un forzarmi a tenere gli occhi sul tempo felice che non era più. Ma, ob bio i quante volte, dopo aver rappresentato con animatissimo quadro un tratto della mia più bella vita, dopo avere inebbriata la fantasia fino a parermi ch'io fossi colle persone a cui parlava, mi ricordava repentinamente del presente, e mi cadea la penna ed inorridiva! Momenti veramente spaventosi eran quelli! Aveali già provati altre volte, ma non mai con convulsioni pari a quelle che or m'assalivano.

lo attribuiva tali convulsioni e tali orribili angosce al troppo eccitamento degli affetti, a cagione della forma epistolare ch'io dava a quegli scritti, e del dirigergli a persone si care.

Volli far altro, e non potea; volli abbandonare almeno la forma epistolare, e non potea. Presa la penna, e messomi a scrivere, ciò che ne risultava era sempre una lettera piena di tenerezza e di dolore.

— Non son io più libero del riio volere? andava dicendo. Questa neessità di fare cio che non vorrei fare, è dessa uno stravolgimento del mio cervello? Ciò per l'addietro non m'accadeva. Sarebbe stata cosa spiegabile ne primi tempi della mia detenzione; ma ora che sono naturato alla vita carceraria, ora che la fantasia dovrebbe essersi calmata su tutto, ora che mi son cotanto nutrito di riflessioni filosofiche e religiose, come divento io schiavo delle clereb bramo del cuore, e pargoleggio così? Applichiamoci ad latro.—

Cercava allora di pregare, o d'opprimermi collo studio della lingua tedesca. Vano sforzo! Io m'accorgeva di tornar a scrivere un'altra lettera.

## CAPO XLV. ...

Simile stato era una vera malattia; non so se debba dire, una specie di sonnambulismo. Era senza dubbio effetto d'una grande stanchezza, operata dal pensare e dal vegliare.

Ando più oltre. Le mic notti divennero costantemente insonni e per lo più febbrili. Indarno cessai di prendere caffe la sera; l'insounia era la stessa. Mi pareva che in me fossero due uomini, uno che voleva sempre scriver lettere, e l'altro che voleva far altro. Ebbene, diceva io, transigiamo, scrivi pur lettere, ma scriville in tedesco; così impareremo quella lingua.

Quindi in poi scrivea tutto in cattivo tedesco. Per tal modo almeno feci qualche progresso iu quello studio.

Il mattino dopo lunga veglia, il cervello spossato cadeva in qualche sopore. Allora sognava, o piutosto delirava, di vedere il padre, la madre o altro mio caro disperarsi sul mio destino. Udiva di loro i più miserandi singhiozzi, e tosto mi destava singhiozzando e. spaventato.

Talvolta in que brevissimi sogni, sembravami d'udire la madre consolare gli lattri, entrando con essi nel mio carcere, e volgermi le più sante parole sul dovere delle rassegnazione; e, quand'io più mi rallegrava del suo coraggio e del coraggio degli altri, ella prorompeva improvvisamente in lagripte, e, tutti plangevano. Niuno può dire quali starzii (ossero altora quelli all'anima mia.

Per uscire di tanta miseria, provai di non andare più affatto a letto. Teneva acceso il lume l'intera notte, e stava al tavolino a leggere e scrivere. Ma che? Veniva il momento chi lo leggeva destissimo, ma senza capir nulla, e che assolutamente la testa più non mi reggeva a comporre pensieri. Allora lo copiava qualche cosa, ma copiava ruminando tutt'altro che ciò ch'io scriveva, ruminando le mie affizioni.

Eppure se io andava a letto, era peggio. Niuna posizione m'era tollerabile, giacendo: m'agitava convulso e conveniva altarmi. Ovvero se adquanto dormiva, que'disperanti sogni mi faceano più male del vegliare. Le mie preci erano aride, e nondimeno io le ripeteva sovente, non con lungo orare di parole, ma invocando Dio! Dio unito all'uomo ed esperto degli umani dolori!

In quelle orrende notii, l'immaginativa mi s'esaltava talora in guisa, che pareami, sebbene svegliato, or d'udir gemiti nel mio carcere, or d'udir risa sofficeate. Dall'infanzia in poi, non era mai stato credulo a streghe e folletti, ed or quelle risa e que'gemiti mi atterrivano, e non sapea come spiegar ciò, ed era costretto a dubitare s'io non fossi ludibrio d'inogquite maligne potenze.

Più volte presi tremando il lume, e guardai se v'era alcuno sotto il letto che mi beffasse. Più volte mi venne il dubbio, che mi avessero tolto dalla prima stanza e trasportato in questa, perchè ivi fosse qualche trabocchello, ovvero nelle pareti qualche secreta apertura, donde i miei sgherri spiassero tutto ciò ch' io faceva, e si divertissero crudelmente a spaventarmi.

Stando al tavolino, or pareami cho alcuno mi tirasse pel vestito, or che fosse data una spinta ad un libro, il quale cadeva a terra, or che una persona dietro me soffiasse sul lume per ispegnerio. Allora io balzava in piedi, guardari nitornor, paseggiava con diffidenza, e chiedea ame stesso, s'o fossi impazzato od in senno. Non sapea più, che cosa di ciò ch' io vedea e sentiva, fosse realtà od illusione: e sclamava con angoscia:

« Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me? »

#### CAPO XLVI.

Una volta andato a letto, alquanto prima dell'alba, mi parre d'avere la più gran certezza d'aver messo il flazzoletto sotto il capezzale. Dopo un momento di sopore mi destati al solito; e mi sembavaa che mi strangolassero. Sento d'avere il collo sirettamente avvolto. Cosa strana! Era avvolto col mio fazzoletto, legato forte a più nodi. Avrei giurato di no avere fatto quei nodi; di non aver tocato il fazzoletto, acche l'avea messo sotto il capezzale. Convien ch'io avessi operato, sognando o delirando, senza più serbarno alcuna memoria; ma non potac crederio; e d'allora in poi, stava in sospetto ogni notte d'essere strangolato.

Capisco quanto simili vaneggiamenti debbano essere ridicoli altrui, ma a me che li provai faceano tal male, che ne raccapriccio ancora.

Si dileguavano ogni mattino; e finchè durava la luce del di, i o mi sentiva l'animo così rinfrancato contro que'terrori, che mi sembrava impossibile di doverli mai più patire. Ma al tramonto del sole io cominciava a rabbrividire, e ciascuna notte riconduceva le brutte stravaganze della precedente.

Quanto maggiore cra la mia deholezza nelle tenebre, tanto maggiori crano i miei sforzi durante il giorno, per mostrarmi allegro ne colloquii co compagni, co' due ragazzi del patriarcato, e co' miei carcerieri. Nessuno, udendomi scherzare com' lo facerà, si sarebbe immaginata la miesra infermià ch' io soffriva. Seprava con quegli sforzi di rinvigorirmi; ed a nulla giovavano. Quelle apparenze notturne, che di giorno io chiamava sciocchezze, la sera tornavano ad essero per me realtà spaventevoli.

Se avessi ardito, avrei supplicato la commissione di mutarmi di stanza, ma non seppi mai indurmivi, temendo di far ridere.

Essendo vani tutti i raziocinii, tutti i proponimenti, tutti gli studii,

tutte le preghiere, l'orribile idea d'essere totalmente e per sempre abbandonate da Bio s'impadroni di me.

- Tutti que malgani sofismi contro la Provvidenza, che, in istato di ragione, poche settimane prima, m'apparivano si stolti, or vennero a fruibarmi nel capo bestialmente, e mi sembrarono attendibili. Lottai contro questa teglazione parecchi di, poi mi vi abbandonai.

Sconobbi la boată della religione; dissi, come avera udito dire da rabbiosi atei, e come teste Giuliano scriveami: —La religione noa vale ad altro che ad indebolire le menti. — M'arrogai di credere che, rimunciando a Dio, la mente mi si riuforzerelbie. Forsennata fiducia! lo negava Dio, e non sapea negare gl'i nishili malefici enti, che sembravano circondarmi e passersi de miei dolori.

Come qualificare quel martirio? Basta egti Il dire ch'ora una malattia? od era egll, nello stesse gempo un gastigo divino per abbattere il mio orgoglio, e farmi conoscere che, senza un lume particolare, io potea divenire incredulo come Gulliano, e più insensato di loi?

Checchè ne sia, Dio mi liberò di tanto male, quando meno me l'aspettava.

Una mattina, preso il caffe, mi vennero vomiti violenti, e coliche. Pensai che m'avessero avvelenato. Dopo la fatien de' vomiti, era tutto in sudare, e stetti a letto. Verso mezzo giorno m'addormentai, e dormii placidamente fino a sera.

Mi svegliai sorpreso di tanta quiete; e parendomi di non aver più sonno, m'alzai.—Stando alzato, diss'io, sarò più forte contro i soliti terrori.

Má i terrori non venntro. Giubilai, e nella piena della mia riconocenza, tornando a sentire tidio, mi gettai a terra ad adorarlo, e chisdergli perdono d'averlo per più gioro i negato. Quella effusione di gioja esaurì le mie forre; e fermatomi in ginocchio alquanto, approgifato ad una sedis, flui ripigliato dal sonno, e m'addormentai in quella posizione.

Di lì, non so, se ad un'ora o più ore, mi desto a mezzo, ma appèna to tempo di buttarmi vestito sul letto, e ridormes sino all'aurora. Fui sonnolento ancor tutto il giorno; la sera mi coricai presto, e dormii l'interà notte. Qual crisi erasi operata in me? Lo ignoro, ma lo era guardito: των λεί το περί το περί το το περί το περί

at the a contact of the contact of t

Cessarono le nausee che pativa da lungo tempo il mio stomaco, cessarono i dolori di capo, e mi venne un appetito straordinario. lo digeriva eccellentemente, e cresceva in forze. Mirabile Provvidenza! ella m'avea tolto le forze per umiliarmi: ella me le rendea perchè appressavasi l'epoca delle sentenze, e volea che io non soccombessi al loro annunzio.

Addl 24 novembre, uno de'nostri compagui, il dottor Foresti, fu tolto dalle carceri de'Piombi, e trasportato non sapevam dove. Il custode, sua moglie ed i secondini erano atterriti; niuno di loro volea darmi luce su questo mistero.

- E che cosa vuol ella sapere, diccami Tremerello, se nulla v'è di buono a sapere? Le ho detto già troppo, le ho detto già troppo.
- Su via, che serve il tacere? gridai raccapricciando; non v'ho io capito? Egli è dunque condannato a morte?
  - Chi?... egli?... il dottor Foresti?...

Tremerello esitava; ma la voglia di chiacchierare non era l'infima delle sue virtu.

- —Non dica poi che son ciarlone; io non volea proprio aprir bocca su queste cose. Si ricordi che m'ha costretto.
- Sì, sì, v`ho costretto, ma animo; ditemi tutto. Che n'è del povero Foresti?
- Ah, signore! gli fecero passare il ponte de'Sospiri! egli è nelle carceri criminali! La sentenza di morte è stata letta a lul e a due altri.
  - E si eseguirà?... quando? Oh miseri! E chi sono gli altri due?

—Nons o altro, non so altro. Le sentenze non sono ancora pubblicate.
Si dice per Venezia che vi saranno parecchie commutazioni di pena.
Dio volesse che la morte non s'eseguisse per nessun di loro! Dio volesse che, se non son tutti salvi da morte, ella almeno lo fosse! Io ho messo a lei tale affezione... perdoni la libertà ... come se fosse un mio fratallo!—

E se ne andò commosso. Il lettore può pensare in quale agitazione io mi trovassi tutto quel dì, e la notte seguente, e tanti altri giorni, che nulla di più potei sapere.

Durò l'incertezza un mese: finalmente le sentenze relative al primo processo furono pubblicate. Colpivano molte persone, nove delle quali erano condannate a morte, e poi per grazia a carcere duro, quali per vent'anni, quali per quindici (e ne'due casi doveano scontar la pena nella fortezza di Spielberg, presso la città di Britan in Moravia), qua-fi per dicci anni o meno (ed allora andavano nella fortezza di Lubiana).

L'essere stata commutata la pena a tutti quelli del primo processo, era egli argomento che la morte dovesse risparmiarsi anche a quelli del

secondo? Ovvero l'indulgenza sarebbesi usata a'soli primi, perche arrestati prima delle notificazioni che si pubblicarono contro le società secrete, e tutto il rigore cadrebbe sui secondi?

- La soluzione del dubbio non può esser lontana, diss'io; sia ringraziato il cielo, che ho tempo di prevedere la morte e d'apparecchiarni,vi.

### CAPO XLVIII.

Era mio unico pensiero il morire cristianamente e col debito coraggio. Ebbi la tentazione di sottrarmi al patibolo col suicidio, ma questa sgombrò.—Qual merito evvi a non lasciarsì ammazzare da un carnefice, ma rendersi invece carnefice di se'? Per salvar l'onore? E non è fancillaggine il credere che siavi più onore nel fare una burla al carnetice, che nel non fargliela, quando pur zia forza morire? — Anche se non fossi stato cristiano, il suicidio, riflettendovi, mi sarebbe sembrato un piacere sciocco, una inutilità.

— Se il termine della mia vita è venuto, m'andava io dicendo, non son io fortunato, che sia in guisa da lasciarmi tempo, per raccogliermi e purificare la coscienza con desiderit e pentimenti degni d'un uomo? Volgarmente giudicando, l'andare al patibolo è la peggiore delle morti: giudicando da 'savio, e non è dessa migliore delle tante morti che avvengono per malatita, con grande indebolimento d'intelletto, che non lascia più luogo a rializar l'anima da pensieri bassi?

La giustezza di tal ragionamento mi penetrò al forte nello spirito, che l'orror della morte, e di quella specie di morte, si dileguava interamente da me. Meditai molto sul sacramenti che doveano invigorirmi al solenne passo, e mi parea d'essere in grado di riceveril con tali disposizioni da provame l'efficacia. Quell'altezza d'amino ch' io credea d'avere, quella pace, quell'indulgente affezione verso coloro che m'odiavano, quella gioja di potre sacrificare la mia vita alla volonta di Dio, le avrei io serbate, s' io fossi stato condotto al supplizio? Ahi! che l'uomo è pieno di contraddizioni, e quando sembra essere più gagilardo e più santo, può cadere fra un sistate in debolezza del no cipal Se altora lo sarei morto degnamente, Dio solo il sa. Non mi stimo abbastanza da affermarlo.

Intanto la verisimile vicinanza della morte fermava su quest'idea suffattamente la mia immaginazione, che il morire pareami non solo posibile, ma significato da infallibile presentimento. Niuna speranza d'evitare questo desino penetrava più nel mio cuore, e ad ogni suono di pedate e di chiari, ad ogni apriri della mia porta, io mi dicez: — CoragMeditai ciò ch'io dovea scrivere per l'oltima volta alla mia fassiglia, e partitamento al'padse, valla madro, a ciasoun dir fintetti e a ciasouna delle sarelle: e volgenda in mente quelle espressioni d'affetti si profandi e si sacri, io m'inteneriva con molta dolezza, e piangeva, e quel pianto non inflacchivi il mia rassegnata volonth.

Come non sarebbe ritornata l'insonnia? Ma quanto era diversa dalla prima l'Non udiva nè genniti, nè risa nella stanza; non vaneggiava dei spiriti, ne d'umini naspositi. La notte m'era più deliziosa del giorno perch'io mi concentrava di più nella preghiera. Verso le quattr'ore, is solea mettermi a letto, e dormiva placidamente circa due orco. Neuroli comi, stava in letto tardi per riposare. M'algava yerso le pudici.

Una notte, io m'era coricato alquanto prima del solito, ed avea dormito appena un quarto d'ora, quando ridesto m'apparve un'immense luce nella paretie in faccifa a me. Temetti d'esser ricaduto ne passati delirii; ma ciò ch'io yedeva non era, pirillusione, Quella luce veniva dal' in estruolo a tramontana, sotto fi quele io giaceva.

Balzo a terra, prendo il tavolino, lo metto sul letto, vi sovrappongo una sedia, ascendo; — e veggo uno de' più belli e terribili spettacoli di foco, ch' io potessi immaginarmi.

Era un grande incendio, a un tiro di schioppo dalle nostre carceri. Prese alla casa ov'erano i forni pubblici, e la consumò.

La notte era oscurissima, e tanto più spiccavano: que'vasti globi di fiamme e di fumo, agitati com'erano da furioso vento. Volavano scinille da tutte lo parti, e sembrava che il ciole le piovesse. La vicina la-guna rifictieva l'incendici. Una motifiudine di gondole andava e veniva. Io m'immegiava lo spavento ed il pericolo di quelli che abitavano nella casa incendicia è nelle vicine, e il compiangeva. Udiva lontane voci d'uomini e donne che si chiamavane: — Togniani Momolol Beppol Zanzel—Anche il nome di Zanze mi sondi sull'orecolici. Ve ne esso migitaja a Venezia; eppure io temeva che potess'essero quell'una, la cui memoria m'era si soave! l'osso mai'h quella sciagurata? è circondata forse delle famme? Oli potessi segatiarmi a liberarla! L'. ...................... è crison

Palpitando, raccapricciando, ammirando, stetti sino all'aurora a quella finestra; poi discesi oppreso da triebteza mortule, i figurandoni molto più danno che nou era avvenuto. Tremerello mi disse non essore arsi se non i forat e gli annessi magazzini, con grande quantità di sacchi di farina.

La mia fantasia era ancora vivamente colpita dall'aver veduto quell'incendio, allorchè poche notti appresso, —io non era ancora andato a letto, e stava al tavolino studiando, e tutto intirizzito dal freddo, — ecco voci poco lontane: erano quelle del custode, di sua moglie, de' loro figli, de' secondini: — Il fogo! il fogo! Oh beata Vergine! oh noi perdut! —

Il freddo mi cessò in un istante: balzal tutto sudato In piedi, e guardai intorno se già si vedevano fiamme. Non se ne vedevano.

L'incendio per altro era nel palazzo stesso, in alcune stanze d'ufficio vicine alle carceri.

Uno de' secondini gridava: — Ma, sior paron, cossa faremo di sti siori ingabbiai, se el fogo s'avanza.

Il custode rispondera: — Mi no gh' ho cor de lassarli abbrustolar. Eppur no se po averzer le preson, senza el permesso de la commission. Anemo, digo; corrè dunque a dimandar sto permesso. — Yado de bollo, stor; ma la risposta no sarà miga in tempo, sala. —

E dov'era quella eroica rassegnazione ch'io tencami così sicuro di possedere, pensando alla morte? Perchè l'idea di bruciar vivo mi mettea la febbre? Quasichè ci fosse maggior piacere a lasciarsi stringer la gola, che a bruciare! Pensai a ciò, e mi vergognai della mia paura, stava per gridare al custode, che per carità m' aprisse, ma mi frenai. Nondimeno io avea paura.

— Ecco, diss'lo, qual sarà il mio coraggio, se scampato dal foco verrò condotto a morte! Mi frenerò, nasconderò altrui la mia viltà, ma tremerò. Se non che... non è egli pure coraggio l'operare come se non si sentissero tremiti, e sentiril? Non è egli generosità lo sforzarsi di dar volentieri ciò che rincresce di dare? Non è egli obbedienza l'obbedier ripugnando?

Il trambusto nella casa del custode era si forte, che indicava un pericolo sempre crescente. Ed il secondino ito a chiedere la permissione di trarci di que l'uoghi non ritornava! Finalmente sembrommi d'intendere la sua voce. Ascoltai, e non distinsi le sue parole. Aspetto, spero indarmol nessun viene. Possibile che non siasi conceduto di traslocarci in salvo dal foco? E se non el fosse più modo di scampare? E se il custode e la sua famiglia stentassero a mettere in salvo se modesimi, e nessuno più pensasse al poveri fragabbitat?

— Tant' è , ripigliava io , questa non è filosofia ; questa non è religione! Non farei io meglio d'apparecchiarmi a veder le fiamme entrare nella mia stanza e divorarmi ? Intanto i romori scemavano. A poco a poco non udii più nulla. E questo prova esser cessato l'incendio? Ovvero tutti quelli che poterono, sarann' essi fuggiti, e non rimangono più qui, se non le vittime abbandonate a si crudel line?

La continuazione del silenzio mi calmò: conobbi che il foco doveva es-

Andaj, a.letto, e mi.rimproverai come viltà l'affanno sofferto; ed orche non si trattava più di bruciare, milincrebbe di non esser bruciate, piuttosto, i che avere fra poehi giorni ad essere ucoiso dagli momini:

La mattina seguente antasi da Tremerello qual fosse stato l'incendio ; e risi della paura ch'ei mi disse avere avuta: quasi che la mia non-fosse stata eguale o maggiore della sua.

## CAPOL

Addi 11 gennajo (1822), verso le 9 del mattino, Tremerello coglie un occasione per venire da me, e tutto agitato mi dice

- Sa ella che nell'isola di San Michele di Murano, qui poco lontano da Venezia, v'è una prigione dove sono forse più di cento carbonari?
- Me l'avete già detto altre volte. Ebbene.... che volete dire?.... Su, parlate. Havvene forse di condannati?
  - Appunto.
    - Quali?
    - Non so.
    - Vi sarebbe mai il mio infelice Maroncelli?
- Ah signore! non so, non so chi vi sia. Ed andossene turbato, e guardandomi con atti di compassione.

Poco appresso viene il custode, accompagnato da secondini e da un uomo, ch'io non avea mai veduto. Il custode parea confuso. L' uomo nuovo prese la parola:

- Signore, la commissione ha ordinato ch'ella venga con me.
- Andiamo, dissi; e voi dunque chi siete?
- Sono il custode delle carceri di San Michele , dov'ella dev'essere tradotta.

Il custode de Plombi consegnò a questo i dendri miei, selt egli avea nelle mani Dimandai, ed ottenni la permissione di far qualche regalo ai secondini. Misi in ordine la mia roba, presi la Bibbia sotto il braccio, e partii. Secndendo quelle infinite scale, Tremerello mi strinse furtivamente la mano; parea voler dirmi: — Solagurato I use iperduto. —

Uscimmo da una porta che mettea sulla laguna; e quivi era una gondola con due secondini del nuovo custode. Entra in gondola, ed opposti sentimenti mi commoveano: — un certo rincrescimento d'abhandonae il soggiorno de Piombi; ore molto avea patito, ma ove pure io m'era affezionato al alcuno, ed alcuno erasi affezionato a me, — il piacerè di'Irovarmi, dopo tanto tempo di reclusiono, all'aria aperta, di vedere il cielo e la città e le acque, senza l'infausta quadratura delle inferriate, il ricordarmi la lieta gondola che in tempo tanto migliore mi portava per quella laguna medesima, e le gondole del lago di Como e quelle del lago Maggiore, e le barchette del Po, e quelle del Rodano e della Sonna:... Oh ridenti anni svaniti! E chi era stato al mondo efice al pari di me?

Nato da' più amorevoli parenti, in quella condizione che non è povertà, e che, avvicinandoti quasi al povero ed al ricco, t'agevola il vero conoscimento de'due stati, -- condizione ch'io reputo la più vantaggiosa per coltivare gli affetti; -io; dopo un' infanzia consolata da dolcissime cure domestiche, era passate a Llone presso un vecchie cugino materno, ricchissimo é degnissimo delle sue ricchezze, ove tutto ciò che può esservi d'incanto per un cuore bisognoso d'eleganza e d'amore avea deliziato il primo fervore della mia gioventù: di lì tornato in Italia, e domiciliato co'genitori a Milano, avea proseguito a studiare ed amare la società ed i libri, non trovando che amici egregi, e lusinghevole plauso. Monti e Foscolo, sebbene avversarii-fra loro, m'erano benevoli egualmente. M' affezionai più a quest'ultimo ; e siffatto iracondo uomo, che colle sue asprezze provocava tanti a disamarlo, era per me tutto dolcezza e cordialità, ed io lo riveriva teneramente. Gli altri letterati d'onore m'amayano anch'essi, com'lo li riamaya. Niuna invidia, niuna calunnia m'assall mai, od almeno erano di gente si screditata che non potea nuocere. Alla caduta del regno d'Italia, mio padre avea riportato il suo domicilio a Torino, col resto della famiglia; ed io procrastinando di raggiungere si care persone, avea finito per rimanermi a Milano, ove tanta felicità mi circondava da non sapermi ridurre ad abbandonarla.

Fra altri oltimi artijej trej, in Milano, predominavano sul mio cuore, D. Pietro Borsiert, Monsign. Lodovico di Bremis, ed al conte Luigi Porro Lambertenghi. Vi s'aggiunse in appresso il conte Federigo Confalonieri. Pattomi educatore di due bambini di Porro, io era a quelli come un padre, ed al-lor padre come un fratello. In quella casa affiniva tutto ciò non solo, che avea di più cotto la città, ma copia di ragguardevoli viaggiatori. Ivi conobbi La Staël, Schlegel, Davis, Byron, Hobhouse, Brougham, e molti altri l'Ilustri di varie parti d'Europa. O quanto rallegra, e quanto stimola ad ingeniliris in conoscenza degli vomini di uncitol Si, io era felice, io non avei mutata la mis sorte con-quella d'un

principe! — E da sorte si gioconda balzare tra sgherri, passare di carcere in carcere, e finire per essere strozzato, o perire nei ceppi!

### CAPO LI.

Volgendo tai pensieri, giunsi a S. Michele, e fui chiuso in una stanza, che avea la vista d'un cortile, della laguna e della bella isola di Murano. Chiesi di Maroncelli al custode, alla moglie sua, a quattro secondini. Ma mi faceano visite brevi, e piene di diffidenza, e non voleano dirmi niente.

Nondimeno dove son cinque o sel persone, egli è difficile che non se ne trovi una, vogliosa di compatire e di parlare. Io trovai tal persona, e seppi quanto segue:

Maroncelli, dopo essere stato lungamente solo, era stato messo col conte Camillo Laderchi; quest'ultimo era uscito di carcere da pochi giorni, come innocente, ed il primo tornava ad esser solo. De' nostri compagni erato anche usciti, come innocenti, il professor Gian-Domenico Romagnosi, ed il conte Giovanni Arrivahene. Il capitano Rezia ed il sig. Canova erano insieme! Il professor Ressi giacea moribondo in un carcere vicino a quello di questi due.

— Di quelli che non sono usciti, diss'io, le condanne son dunque venute. E che s'aspetta a palesarcele! Forse che il povero Ressi muoja, o sia in grado d'udire la sentenza, non è vero?

- Credo di sì.

Tutti i giorni, io dimandava dell'infelice.

— Ha perduto la parola; — l'ha racquistata, ma vaneggia e non capisoe; dà pochi segni di vita; — sputa sovente sangue, e vaneggia ancora; — sta peggio; — sta meglio; — è in agonia. —

Tali risposte mi si diedero per più settimane. Finalmente una mattina mi si disse: — È morto!

Versai una lagrima per lui, e mi consolai pensando ch'egli aveva ignorata la sua condanna!

Il di seguente, 21 febbrajo (1822), il custode viene a prendermi, erano le dieci antimeridiane. Mi conduce nella sala della commissione, e si ritira. Stavano seduti, e si alzarono, il presidente, l'inquisitore e i due giudici assistenti.

Il presidente, con atto di nobile commiserazione, mi disse che la sentenza era venuta, e che il giudizio era stato terribile, ma già l'imperatore l'aveva mitigato.

L'inquisitore mi lesse la sentenza: — Condannato a morte. — Poi lesse il rescritto imperiale: — la pena è commutata in quindici anni di carcere duro, da scontarsi nella fortezza di Spielberg.

Risposi: - Sia fatta la volontà di Dio! -

E mia intenzione era veramente di ricevere da cristiano questo orrendo colpo, e non mostrare nè nutrire risentimento contro chicchessia.

Il presidente lodò la mia tranquillità, e mi consigliò a serbarla sempre, dicendomi che da questa tranquillità potea di andere l'essere forse, fra due o tre anni, creduto meritevole di maggior grazia. (Invece di due o tre, furono poi molti di più.)

Anche gli altri giulici mi volsero parole di gentilezza e di speranza. Ma uno di loro che nel processo m'era ognora sembrato molto ostile, mi disse alcun che di cortese che pur pareami pungente; e quella cortesia giudicai che fosse smentita dagli sguardi, ne' quali avrei giurato esseçe un riso di gioja e d'insultra.

Or non giurcrei più che fosse cost: posso benissimo essermi ingannato. Ma il sangue allora mi si rimescolò, e stentai a non prorompere in fuorce. Dissimulai, e mentre ancora mi lodavano della mia cristiana pazionza, io già l'aveva in secreto perduta.

Dimani, disse l'inquisitore, ci rincresce di doverle annunciare la sentenza in pubblico; ma è formalità impreteribile.

- Sia pure, dissi.
- Da quest'istante le concediamo, soggiunse, la compagnia del suo amico. —

E chiamato il custode, mi consegnarono di nuovo a lui, dicendogli che fossi messo con Maroncelli.

## CAPO LIL

Qual dolce istante fu per l'amico e per me il rivederci, dopo un anno e tre mesi di separazione e di tanti doloril Le gioje dell'amicizia ci fecero quasi dimenticare per alcuni istanti la condanna.

Mi strappai nondiment tosto dalle sue braccia, per prendere la penna e scrivere a mio padre. Io bramava ardentemente che l'annuncio della mia trista sorte giungesse alla famiglia da me, piutosto che da altri, afinchè lo strazio di quegli amati cuori venisse temperato dal mio linguaggio di pace e di religione. I giudici mi promisero di spedir subito quella lettera.

Depo ciò, Maroncelli mi pariò del suo processo, ed io del mio, ci confidammo parecchie carcerarie peripezie, andammo alla finestra, salutammo tre altri amici chi erano alle finestre loro: ci due erano Canova e Rezia, che trovavansi insieme, il primo condannato a sei anni di carcere duro, ed il secondo a tre; il terzo era il dottor Cesare Armari, che, nei mesi precedenti, era stato mio vicino ne'Piombi. Questi non aveva avuto alcuna condanna, ed usol poi dichiarato innocente.

Il favellare cogli uni e cogli altri fu piacevole distrazione per tutto il di e tutta la sera. Ma andati a letto, spento il lume, e fatto silenzio, non if u possibile dormire, la testa ardevami, ed il cunor sanguinava, pensando a casa mia. — Reggerebbero i miel vecchi genitori a tanta sventura? Basterebbero gli altri lor ligli a consolari!? Tutti erano amati quanto i, e valeano più di me; ma un padre ed una madre trovano essi mai, ne figli che for restano, un compenso per quello che perdono?

Avessi solo pensato a' congiunti ed a qualche altra diletta personar La lor ricordanza m'affliggeva e m'inteneriva. Ma pensai anche al creduto riso di gioja e d'insulto di quel giudice, al processo, al perchè della condanne, alle passioni politiche, alla sorte di tanti miei amici... e non seppi più giudicare con indulgenza alcuno del miei avversarii. Iddio mi metteva in una gran prova! Mio debito sarebbe stato di sostenerla con virtà. Non potel! non voll! La voluttà dell'odio mi piacque più del perdono; usassi una notte d'inferno.

Il mattino non pregai. L' universo mi pareva opera d'una potenza nemica del bene. Altre volte era glà stato così calumiatore di Dio; ma non avrei creduto di ridivenirio e ridivenirio in poche orei Giuliano ne' suoi massimi furori non poteva essere più emplo di me. Ruminando pensieri d' odio, principalmente quand' uno è percosso da somma sventura, la quale dovrebbe renderlo vieppiù religioso, — foss' egli anche stato giusto, percochè non si può odiare sonza superbia. E eli sei tu, o miscro mortale, per pretendere che niun ti possa far male di buona fede, credendo d'oprare con giustial' per lagnarti, so Dio permette che tu patisca piuttosto in un modo che in un alto?

lo mi sentiva infelice di non poter pregare; ma ove regna superbia, non rinviensi altro Dio che se medesimo.

Avrei voluto raccomandare ad un supremo soccorritore i miei desolati parenti, e più in lui non credeva.

### CAPO LIII.

Alle 9 antimeridiane, Maroncelli ed io fummo fatti entrare in gondola, eci condussero in città. Approdammo al palazzo del doge, e salinmao alle careeri. Ci misero nella stanza, ove pochi giorni prima era Il signor Caporali; ignoro ove questi fosso stato tradotto. Nove o dieci sibriri selenao a farci quardia, e noi passeggiando aspettavamo l'istante d'esser tratti in piazza. L'aspettazione fu lunga. Comparve soltanto a mezsodo l'inquisitore ad anunuciarci che bisognaza andare. Il medico si presentò, suggerendoci di bere un bicchierino d'acqua di menta: accettammo e fummo grati, non tanto di questa, quanto della profonda compasione che il buon vecchio ci dimostrara. Era il dottor Dosno. S'aranzò quindi il caposbirro, e ci pose le manette. Seguimmo lui, accompagnati dagli altri sibirri.

Scendemmo la magnifica scala de Giganti, ci ricordammo del doge Marin Faliero, ivi decapitato, entrammo nel gran portone che dal cortile del palazzo mette sulla piazzetta, e qui giunti voltamno a sinistra verso la laguna. A mezzo della piazzetta era il palco ove dovemmo salire. Dalla scala de Giganti fino a quel palco stavano due file di soldati tedeschi: passammo in mezzo ad esse.

Montati là sopra, guardammo intorno, e vedemmo in quell'immenso popolo il terrore. Per varie parti in lontananza schieravansi altri armati. Ci fu detto, esservi i cannoni colle micce accese dappertutto.

Ed era quella piazzetta, ove nel settembre 1820, un mese prima del mio arresto, un mendico aveami detto:—Questo è luogo di disgrazia!—

Sovvennemi di quel mendico, e pensai: — Chi sa che in tante migliaja di spettatori non slavì anch' egli, e forse mi ravvisi? —

Il capitano tedesco gridò, che ci volgessimo verso il palazzo e guardassimo in alto. Obbedimmo, e vedemmo sulla loggia un curial con una carta in mano. Era la sentenza. La lesse con voce elevata.

Regnò profondo silenzio sino all'espressione: condannati a morte. Allora s'alzò un generale mormorio di compassione. Successe nuovo silenzio per udire il resto della lettura. Nuovo mormorio s'alzò all'espressione: condannati a carcere duro, Maroncelti per vent' anni, e Peltico per attinitat.

Il capitano ci fe' cenno di scendere. Gettammo un'altra volta lo sguardo intorno, e scendemmo. Rientrammo nel cortile, risalimmo lo scalone, tornammo nella stanza donde eravamo stati tratti, ci tolsero le manette, indi fummo ricondotti a San Michele.

### CAPO LIV.

Quelli ch'erano stati condannati avanti noi, crano già partiti per Lubiana e per lo Spielberg, accompagnati da un commissario di polizia. Ora aspettavasi il ritorno del medesimo commissario, perchè conducesse noi al destino nostro. Questo intervallo durò un mese.

La mia vita era allora di molto favellare ed udir favellare per distrar-

mi. Inoltre Maroncelli mi leggeva le sue composizioni letterarie, ed io gli leggeva le mie. Una sera lessi dalla finestra l' Ester d' Engaddi a Ca nova, Rezia ed Armari; e la sera seguente: l'Iginia d'Asti.

Ma la notte io fremeva e piangeva, e dormiva poco o nulla.

Bramava, e paventava ad un tempo, di sapere come la notizia del mio infortunio fosse stata ricevuta da'mici parenti.

Finalmente venne una lettera di mio padre. Qual fu il mio dolore, vedendo che l'ultima da me indirittagii non gil era stata specitia subito, come to avea tato pregato l'inquistoro ? L'infeliez padre, lusingatosi sempre che sarci uscito senza condanna, presa un giorno la gazzetta di Milano, vi trovò la mia sentonza. Egli stesso mi narrava questo crudele fatto, mi lasciava immaginare quanto l'amina sua ne rimanesse straziata.

Oh come, insicme all'imnensa pietà che sentii di lui, della madre, e di tutta la faniglia, arti di sdegno, perchè la lettera mia non fosse stata oblecitamente spedita! Non vi sarà stata malizia in questo ritardo, ma io la supposi infernale; lo credetti di soorgervi un raffinamento di barbarie, un desiderio che il flagello avesse tutta la gravezza possibile anche per gl'innocenti miei congiunti. Avrei voluto poter versare un mare di sangue per punire questa sognata inumanià.

Or che giudico pacatamente, non lo trovo verisimile. Quel ritardo non nacque, senza dubbio, da altro che da non curanza.

Furibondo qual io era, fremetti udendo che i miei compagni si proponeano di far la pasqua prima di partire, e sentii ch'io non dovea farla, stante la niuna mia volontà di perdonare. Avessi dato questo scandalo!

# CAPO LV.

Il commissario giunse alfine di Germania, e venne a dirci, che fra due giorni partiremmo.

— Ho il piacere, soggiunse, di poter dar loro una consolazione. Tornando dallo Spielberg, vidi a Vienna S. M. l'imperatore, la quale mi disse che i giorni di pena di lor signori vuol valutarli non di 24 ore, ma di 12. Con questa espressione intende significare, che la pena è dimezzata.

Questo dimezzamento non ci venne poi mai annunziato officialmente; ma non v'era alcuna probabilità che il commissario mentisse, tanto più che non si diede già quella nuova in segreto, ma conscia la commissione.

Io non seppi neppur rallegrarmene. Nella mia mente erano poco meno orribili sett'anni e mezzo di ferri, che quindici anni. Mi pareva impossibile di vivere si lungamente.

La mia salute era di nuovo assai misera. Pativa dolori di petto gravi,

con tosse, e credea lesi i polmoni. Mangiava poco, e quel poco non digeriva.

La partenza fu nella notte tra ll 25 ed il 36 marzo. Ci fu permesso d'abbracciare il dottor Cesare Armari nostro amico. Uno sbirro c'incatenò trasversalmente la mano destra e il piede sinistro, affinchè el fosse impossibile fuggire. Scendemmo in gondola, e le guardie remigarono verso Fusina.

Ivi giunti, trovammo allestiti due legal. Montarono Rezia e Canova nell'uno; Maroneelli ed io nell'altro. In uno de'legal era co'due prigioni il commissario, nell'altro un sotto-commissario cogli altri due. Compivano il convoglio sei o sette guardie di polizia, armate di schioppo e sclabola, distribuite parte dentro I legal, parte sulla cassetta del vetturino.

Essere costretto da sventura ad abbandonare la patria è sempre doloroso; ma abbandonaria incatenato, condotto in climi orrendi, destinato a languire per anni fra sgherri, è cosa si straziante che non v'ha termini per accennaria!

Prima di varcare le Alpi, vieppiù mi si facea cara d'ora in ora la mi nazione, stante la pietà che dappertutto ci dimostravano quelli che incontravamo. In ogni città, in ogni villaggio, per ogni sparso casolare, la notizia della nostra condanna essendo già pubblica da qualche settimana, eravamo aspettati. In parecchi luoghi, i commissarii e le guardie 
stentavano a dissipare la folla che ne circondava. Era mirabile il benevolo sentimento che veniva palesato a nostro riguardo.

In Udine ci accadde una commovente sorpresa. Giunti alle locanda, il commissario fece chiudere la porta del cortile e respingere il popolo. Ci assegnò una stanza, e disse ai camerieri che ci portassero da cena e l'occorrente per dormire. Ecco un istante appresso entrare tre uomini con materassi sulle spalle. Qual e la nostra meravigita, accorgendoci che solo uno di loro è al scrizio della locanda, e che gli altri sono due nostri conoscenti? Fingemmo d'ajutarli a por giù i materassi, e toccammo loro furtivamente la mano. Le lagrime sgorgavano dal cuore ad essi ed a nol. Ol quanto ci fu penoso di non poterlo versare tra le braccia gli uni degti altri!

I commissarii non s'avvidero di quella pietosa scena, ma dubitai che una delle guardie penetrasse il mistero, nell'atto che il buon Dario mi stringera la mano. Quella guardia era un Veneto. Mirò in rolto Dario e me, impallidì, sembrò tentennare se dovesse alzar la voce, ma tacque, e pose gli occhi altrove, dissimulando. Se non indovinò che quelli eramie; nostri, pensò almeno che fossero camerieri di nostra conoscenza.

Il mattino partivamo d'Udino, ed albeggiava appena : quell'affettuoso bario era già nella strada, tutto mantellato; ci salutò ancora; e ci segui lungo tempo. Vedemmo anche una carrozza venirci dietro per due o tre miglia. In essa qualcheduno facea sventolare un fazzoletto. Alfine retrocesse. Chi sarà stato? De supponemmo.

Oh Iddio benedica tutte le anime generose, che non s'adontano d'amare gli sventurati! Ah, tanto più le apprezzo, dacchè, negli anni della mia calamità ne conolbi pur di codarde, che mi rianegarono; e credettero vantaggiarsi, ripetendo improperii contro me. Ma quest'ultime furono poche, ed il numero delle prime non fu scarso.

M'ingunava, stimando che quella compassione che trovavano in la lia, dovesse cessare, laddove fossimo in terra straniera. Ah il buono è sempre compatriota degl'infelici! Quando fummo in paesi ilinici e tedeschi, avveniva lo stesso che ne'nostri. Questo gemito era universale: arme herren! (noveri simoni)

Talvolta entrando in qualche paese, le nostre carrozze erano obbligate di fermarsi, avanti di decidere dove s'andasse ad alloggiare. Allora la popolazione si serrava intorno a noi, ed udivamo parole di compianto che veramente protompevano dal cuore. La bontà di quella gente mi commoveva più ancora di quella de'mici connazionali. Oh come io era riconoscente a tutti! Oh quanto è soave la pietà de'nostri simili! Quanto è soave l'amarii!

La consolazione ch'io indi traea, diminuiva persino i miei sdegni contro coloro ch'io nomava miei nemici.

— Chi sa, ponsava io, se vedessi da vicino i loro volti, e s'essi vedesero me, e se potessi leggere nelle anime loro, e de essi nella mia, esch'io non fossi costretto a confessare non esservi alcuna secilieratezza in loro; ed essi, — non esservene alcuna in mel chi sa che non fossimo costretti a compatitri a vicenda e ad amarci!

Pur troppo sovente gli uomini s'abborrono, perchè reciprocamente non si conoscono: e se scambiassero insieme qualche parola, uno darebbe fiducialmente il braccio all'altro.

Ci fermammo un giorno a Lubiana, ove Canova e Rezia furono divisi da noi, e condotti nel castello; è facile immaginarsi quanto questa separazione fosse dolorosa per tutti quattro.

La sera del nostro arrivo a Lubiana ed il giorno seguente, venne a farci cortese compagnia un signore che ci dissero, se lo bene intesi, essere un segretario municipale. Era molto umano, e parlava affettuosamente e digoitosamente di religione. Dubitai che fosse un prete: i preti in Germania sogliono vestire affatto come secolari. Era di quelle facca sincere che ispirano stima: m'increbbe di non poter fare più lunga conoseenza con lui, e m'incresce d'avere avuto la storditezza di dimenticare il suo nome.

Quanto dolce mi sarebhe anche di sapere il tuo nome, o giovinetta, che in un villaggio della Sirira ci seguisti in mezzo alla turba, e poi quando la nostra carrozza dovette fermarsi alcuni minuti, ci salutasti con ambe mani, indi partisti col fazzoletto agli occhi, appoggiata al braccio d'un garzone mesto, che alte chiome hiomidissime parae tedesco, ma che forse era stato in Italia ed avea preso amore alla nostra infelica nazione!

Quanto dolce mi sarebbe di sapere il nome di ciascuno di voi, o venorandi padri e madri di famiglia che in diversi luoghi vi accostaste a noi per dimandarci se averamo genitori, ed intendendo che sì, impallidivate esclamando: 0 bì, restituiscavi presto Iddio a que miseri vecchi!

### CAPO LVII.

Arrivammo al luogo della nostra destinazione il 10 d' Aprile.

La città di Brünn è capitale della Moravia, ed l'i risiede li governatoe delle due provincie di Moravia e Stesia. È situata in una valle ridicnte, ed ha un certo aspetto di ricchezza. Molte manifatture di panti prosperavano ivi allora, le quali poscia decaddero; la popolazione era di circa 30 mila anime.

Accosto alle sue mura, a ponente, s'aiza un monticello, e sorr' esso siede l'infausta rocca di Spielberg, altre volte reggia de signori di Moraria, oggi il più severo ergastolo della monarchia austriaca. Era cittadella assal forte, ma i Francesi la bombarriarono e presero, a'tempi della famosa battaglia d'Austerlit. (Il villaggio d'Austerlit. è a poca distanza). Non fu più ristaurata da poter servire di fortezza, ma si rifice una parte della cinta, ch'era diroccata. Circa trecento condannati, per lo più la-dri ed assassini, sono ivi custoditi, quali a carcere duro, quali a durissimo.

Il carcere duro significa essere obbligati al lavoro, portare la catena a' piedi , dormire su nudi tavolacci, e mangiare il più povero ciho immaginabile. Il duristimo signilica essere incatenati più orriblimente, con una cerchia di ferro intorno a' fianchi, e la catena infitta nel muro, in guisa che appena si possa camminare rasente il tavolaccio che serve di letto: Il cibo è lo stesso, quantunque la legge dica: pane ed acqua,

Noi, prigionieri di stato, eravamo condannati al carcere duro.

Salendo per l'erta di quel monticello, volgevamo gil occhi inditero per dire addio al mondo, incerti se il baratro che vivi c'ingojava si sarabbe più schiuso per noi. lo cra pacato esteriormente, ma dentro di me ruggiva. Indarno volea ricorrere alla filosofia per acquetarmi; la filosofia non avea ragioni sufficienti per me.

Partito di Venezia in cattiva salute, il viaggio m'aveva stancato miseramente. La testa e tutto il corpo mi dolevano: ardea dalla febbre. Il male fisico contribuiva a tenermi iracondo, e probabilmente l'ira aggravava il male fisico.

Fummo consegnati al soprintendente dello Spielberg, ed i nostri non vennero da questo inscritti fra i nomi de' ladroni. Il commissario imperiale ripartendo ci abbraccio, ed era intenerito: — Raccomando a' lor signori particolarmente la docilità, diss'egli; la minima infrazione alla disciplina può venir punita dal signor soprintendente con pene severe.

Fatta la consegna, Maroncelli ed io fummo condotti in un corridoio sotterraneo, dove ci s'apersero due tenebrose stanze non contigue. Ciascuno di noi fu chiuso nel suo covile.

# CAPO LVIII.

Acerbissima cosa, dopo aver già detto addio a tanti oggetti, quando non si è più che in due amici egualmente sventurati, ah si acerbissima cosa è il dividersi i Maroncelli nel lasciarmi, vedeam infermo, e compiangeva in me un uomo ch' ei probabilmente non vedrebbe mai più: lo compiangeva in lui un fiore spilendido di salute, rapito forse per sempre alla luce vitale del sole. E quel fiore infatti oh come appasal ! Rivide un giorno la luce, ma oh in quale stato!

Allorchè mi trovai solo in quell'orrido antro, e intesi serrarsi i catenacci, e distinsi al barlume che discendera da alto inestruolo, il nudo ancone datomi per letto ed una enorme catena al muro, m'assisi fremente su quel letto, e presa quella catena, ne misural la luughezza, pensando fosse destinata per me.

Mezz' ora dappoi, ecco stridere le chiavi; la porta s'apre: il capocarceriere mi portava una brocca d'acqua.

- Questo è per bere, disse con voce burbera; e domattina porterò la pagnotta.
  - Grazie, buon uomo.
    - Non sono buono, riprese.
- Peggio per voi , gli dissi sdegnato. E questa catena , soggiunsi , è forse per me ?

- SI, signore, se mai ella non fosse quieta, se infuriasse, se dicesse insolenze. Ma se sarà ragionevole, non le porremo altro che una catena a' piedi. Il fabbro la sta apparecchiando.

Ei passeggiava lentamente su e giù, agitando quel villano mazzo di grosse chiavi, ed io con occhio irato mirava la sua gigantesca, magra, vecchia persona; e, ad onta de lineamenti non volgari del suo volto, tutto in lul mi sembrava l'espressione odiosissima d'un brutale rigrore:

Oh come gli uomini sono ingiusti, giudicando dall'apparenza, e socondo le loro superbo prevenzioni! Colui ch'i on 'immaginava agitassa allegramente le chiavi, per farmi sentire la sua trista potestà, colui cha io riputava impudente per lunga consuetudine di incrudelire, volgea pensieri di conupassione, e certamente non prativa a quel modo con a cento burbero, se non per nascondere questo sentimento. Arrebbo voluto nasconderlo a fine di non parer debole, e per timore ch'io ne fossi indegno; ma nello stesso tempo supponendo che forse lo era più infelice che iniquo, avrebbe desiderato di palesarmelo.

Noiato della sua prescnza, e più della sua aria da padrone, stimai opportuno d'umiliarlo, dicendogli imperiosamente, quasi a servitore:

- Datemi da berc. -

Ei mi guardò, e parea significare: — Arrogante! qui bisogna divezzarsi dal comandare.

Ma tacque, chinò la sua lunga schiena, prese in terra la brocca, e me la porse. M'avvidi pigliandola, ch' ei tremava, e attribuendo quel tromito alla sua vecchiezza, un misto di pietà e di rivercuza temperò il mio orgoglio.

- Quanti anni avete? gli dissi con voce amorevole.
- Settantaquattro , signore: ho già veduto molte sventure e mie ed altrui. —

Questo cenno sulle sventure sue ed altrui fu accompagnato da nuovo tremito, nell'atto ch' ei ripigliava la brocca; e dubitai fosse effetto, non della sola età, ma d'un certo nobile perturbamento. Siffatto dubbio cancellò dall'anima mia l'odio che il suo primo aspetto m' aveva impresso,

- Come vi chiamate? gli dissi.
- La fortuna , signore, si burlò di me , dandomi il nome d'un grand'uomo. Mi chiamo Schiller. —

Indi in poche parole mi narrò qual fosse il suo paese, quale l'origine, quali le guerre vedute, c le ferite riportate.

Era Svizzero, di famiglia contadina: avea militato contro a' Turchi sotto il generale Laudon a' tempi di Maria Teresa e di Giuseppe II, indi in tutte le guerre dell'Austria contro alla Francía, sino alla caduta di Napoleone.

#### CAPO LIX.

Quando d'un uomo che giudicammo dapprima cattivo, concepiamo miglior opinione, allora, hadando al suo viso, alla sua voce, a' suoi modi, ci pare di scoprire evidenti segni d'onestà. È questa seoperta una realtà? Io la sospetto illusione. Questo stesso viso, quella stessa voce, quegli stessi modi ci parcano, poc'anzi, evidenti segni di bricconeria. S'è mutato il nostro giudizio sulle qualiti morali, e tosto mutano le conclusioni della nostra fisonomica. Quante facce veneriamo, perchè sappiamo che appartennero a valentuomini, le quali non ci sembrerebero punto atte ad ispitare venerazione, se fossero appartenneta da tri mortali! E così viceversa. Ho riso una volta d'una signora che ve dendo un'immagine di Catilina, e confondendolo con Collatino, sognava di scorgervi il sublime dolore di Collatino per la morte di Lucrezia. Epure siffatte illusioni son comuni.

Non già che vi sieno facce di buoni, le quali portano benissimo impresso il carattere di bonta, e non vi sieno facce di ribaldi che portano benissimo impresso quello di ribalderia; ma sostengo che molte havvene di dubbia espressione.

Insomma entratomi alquanto in grazia il vecchio Schiller, lo guardai più attentamente di prima, e non mi dispiacque più. A dir vcro, nel suo favellare, in mezzo a certa rozzezza, eranvi anche tratti d'anima gentile.

 Caporale qual sono, diceva egli, m'è toccato per luogo di riposo il tristo ufficio di carceriere: e Dio sa, se non mi costa assai più rincrescimento che il rischiare la vita in battaglia.

Mi pentii di avergii testè dimandato con alterigia da bere.—Mio caro Schiller, gii dissi stringendogli la mano, vol lo negate indarno, lo conosco che siete buono, e poichè sono caduto in questa avversità, ringrazio il cielo di avermi dato vol per guardiano.—

Egli ascoltò le mie parole, scosse il capo, indi rispose, fregandosi la fronte, come uomo che ha un pensiero molesto:

- lo son cativo, o signore; mi fecero prestare un giuramento, a cui non mancherò mai. Sono obbligato a trattare tutti i prigionieri, senza riguardo alla foro condizione, senza indulgenza, senza concessione d'abusi, e tanto più i prigionieri di stato. L'imperatore sa quello che fa: io debbo obbedirgiti.
  - Voi siete un brav'uomo, ed lo rispetterò ciò che riputate debito di

coscienza. Chi opera per sincera coscienza può errare, ma è puro innanzi a Dio.

— Povero signore! abbia pazienza, e mi compatisca. Sarò ferreo nei miei doveri, ma il cuore.... il cuore è pieno di rammarico di non poter sollevar gl'infelici. Questa è la cosa ch'io volea dirle.—

Ambi eravamo commossi. Mi supplicò d'essere quieto, di non andare in furore, come fanno spesso i condannati, di non costringerio a trattarmi duramente-

Prese poscia un accento ruvido, quasi per celarmi una parte della sua pietà, e disse:

- Or bisogna che io me ne vada .-

Poi tornò indietro, chiedendomi da quanto tempo io tossissi miseramente com'io faceva, e scagliò una grossa maledizione contro il medico, perchè non veniva in quella sera stessa a visitarmi.

—Ella ha una febbre da cavallo, soggiunse: io me ne intendo. Avrebbe d'uopo almeno d'un paglicriccio, ma finchè il medico non l'ha ordinato, non possiamo darglielo.

Usel, richiuse la porta, ed io mi sdrajai sulle dure tavole, febbricitante sì, e con forte dolore di petto, ma meno fremente, meno nemico degli uomini, meno lontano da Dio.

# CAPO LX.

A sera venne il soprintendente, accompagnato da Schiller, da un altro caporale e da due soldati, per fare una perquisizione.

Perquisizioni quotidiane erano prescritte una a mattina, una a sera, una a mezzanotte. Visitavano ogni angolo della prigione, ogni minuzia; indi gl'inferiori uscivano, e il soprintendente (che mattina e sera non mancava mai) si fermava a conversare alquanto con me.

La prima volta che vidi quel drappello, uno strano pensiero mi venne. Ignaro ancora di quei moiesti usi, e delirante dalla febbre, immaginai che mi movessero contro per trucidarmi, e afferrai la lunga catena che mi stava vicino, per rompere la faccia al primo che mi s'appressasse.

— Che fa ella? disse il soprintendente. Non veniamo per farle alcun male. Questa è una visita di formalità a tutte le carceri, a fine di assicurarci che nulla siavi d'irregolare.

Io esitava; ma quando vidi Schiller avanzarsi verso di me e tendermi amicamente la mano, il suo aspetto paterno mi ispirò fiducia: lasciai andare la catena, è presi quella mano fra le mie.

— On come arde! diss'egli al soprintendente. Si potesse almeno dargli un pagliericcio! Pronunciò queste parole con espressione di st vero affettuoso cordoglio, che ne fui intencrito.

Il soprintendente mi tastò il polso, mi compianse: era nomo di gentili maniere, ma non osava prendersi alcun arbitrio.

— Qui tutto è rigore anche per me, diss'egli. Se non eseguisco alla lettera ciò, ch'è prescritto, rischio d'essere sbalzato dal mio impiego.—

Schiller allungava le labbra, ed avrei scommesso, ch' ei pensava tra es: — S'io fossi soprintendente, non porterei la paura fino a quel grado; nè il prendersi un arbitrio così giustificato dal bisogno, e così innocuo alla monarchia, potrebbe mai riputarsi gran fallo.

Quando fui solo, il mio cuore, da qualche tempo incapace di profondo sentimento religioso, s'inteneri e pregò. Era una preghiera di benetizioni sul capo di Schiller; e di o soggimpera a Dio: — Fa chio disecrna pure negli altri qualche dote che loro m'affezioni; lo accetto tutti i tormenti del carcere, ma deh, ch'io amil deh, liberami dal tormonto d'o dia re i mie simili!

A mezzanotte udii molti passi nel corridoio. Le chiavi stridono, la porta s'apre. È il caporale con due guardie per la visita.

- Dov'è il mio vecchio Schiller? diss'io con desiderio. Ei s'era fermato nel corridoio.
  - Son qua, son qua, rispose.
     E venuto presso al tavolaccio, tornò a tastarmi il polso, chinandosi

inquicto a guardarmi, come un padre sul letto del figliuolo infermo.

— Ed or che me ne ricordo, dimani è gioved!! borbottava egli: pur

- Ed or che me ne ricordo, dimani è gioved!! borbottava egli; pu troppo gioved!!
  - E che volcte dire con ciò?
- Che il medico non suol venire, se non la mattina del lunedì, del mercoledì e del venerdì, e che dimani pur troppo non verrà.
  - Non v'inquietate per ciò.
- Ch'io non m'inquieti, ch'ió non m'inquieti! fă tutta la città non si parla d'altro che dell'arrivo di lor signori: il medico non può ignorarlo. Perchè diavolo non ha fatto lo sforzo straordinasio di venire una volta di più?
- -Chi sa che non venga dimani, schben sia giovedì? -

Il vecchio non disse altro; ma mi serrò la mano con forza bestiale, e quasi da storpiarmi. Benchè mi facesse male, n'ebbi piacere. Simile al piacere che prova un innamorato, se avviene che la sua diletta, ballando, gli pesti un piede; griderebbe quasi dal dolore, ma invece, le sorrido, c s'estima beato. La mattina del giovedi, dopo una pessima notte, indebolito, rotte le ossa dalle tavole, fui preso da abbondante sudore. Venne la visita. Il soprintendente non v'era: siccome quell'ora gli era incomoda, ei veniva poi alquanto più tardi.

Dissi a Schiller: — Sentite come sono inzuppato di sudore; ma già mi si raffredda sulle carni; avrei bisogno subito di mutar camicia.

- Non si può! gridò con voce brutale.
- Ma fecemi secretamente cenno cogli occhi e colla mano. Usciti il caporale e le guardie, ei tornò a farmi un cenno nell'atto che chiudeva la porta.

Poco appresso ricomparve, portandomi una delle sue camice, lunga due volte la mia persona.

- Per lei, diss'egli, è un po'lunga, ma or qui non ne ho altre.
- Vi ringrazio, amico, ma siccome ho portato allo Spielberg un baule pieno di biancheria, spero che non mi si ricuserà l'uso delle mie camice: abbiate la gentilezza d'andare dal soprintendente a chiedere una di quelle.
- Signore, non è permesso di lasciarle nulla della sua biancheria. Ogni sabato le si darà una camicia della casa, come agli altri condannati.
- Onesto vecchio, dissi, voi vedete in che stato sono; è poco verisimile, ch' io niù esca vivo di qui; non potrò mai ricompensarvi di nulla.
- —Vergogna, signore! sclamò, vergogna! Parlare di ricompensa a chi non può rendere servigi! a chi appena può imprestare furtivamente ad un infermo di che asciugarsi Il corpo grondante di sudore!—

E gettatami sgarbatamente addosso la sua lunga camicia, se n'andò brontolando, e chiuse la porta con uno strepito da arrabbiato.

Circa due ore più tardi mi portò un tozzo di pane nero.

- Questa, disse, è la porzione per due giorni.
- Poi si mise a camminare fremendo.
- Che avete? gli dissi. Siete in collera con me. Ho pure accettata la camicia che mi favoriste.

Sono in collera col medico, il quale, henchè oggi sia giovedì, potrebbe pur degnarsi di venire!

- Pazienza! dissi.

Io diceva « Pazienza! » ma non trovava modo di giacer così sulle tavole, senza neppure un guanciale: tutté le mie ossa doloravano.

Alle ore undici mi fu portato il pranzo da un condannato, accompa-PELLECO — 1. gnato da Schiller. Componevano il pranzo due pentolini di ferro, l'uno contenente una pessima minestra, l'altro leguml conditi con salsa tale, che il solo odore metteva schifo.

Provai d'ingojare qualche cucchiajo di minestra: non mi fu possibile.

Schiller mi ripeteva: — Si faccia animo; procuri d'avvezzarsi a questi cibi; altrimenti le accadrà, come è già accaduto ad altri, di non mangiucchiare se non un po' di pane, e di morir quindi di languore. —

Il venerdi matina venne finalmente il dottor Bayer. Mi trovò febbre, m'ordinò un pagliericcio, ed insistè perch'io fossi tratuo di quel sotteranco e trasportato al piano superiore. Non si poteva, non v'era luogo. Ma fattane relazione al conte Mitrowski, governatore delle due province, Moravia e Slesia, residente in Briun, questi rispose che, stante la gravezza del mio male, l'intento del medico fosse eseguito.

Nella stanza che mi diedero, penetrava alquanto di luce; ed arrampicandomi alle sbarre dell'angusto finestruolo, io vedeva la sottoposta valle, un pezzo della città di Brūna, un sobborgo con molli orticelli, il cimitero, il laghetto della Certosa, ed i selvosi colli che ci divideano d'a famosi campi d'Austerlite.

Quella vista m'incantava. On quanto sarei stato licto, se avessi potuto dividerla con Maroncelli!

## CAPO LXII.

Ci si facevano intanto i vestiti da prigioniero. Di li a cinque giorni mi portarono il mio.

Consisteva in un pajo di pantaloni di ruvido panno, a destra color grigio, e a sinistra color cappuccino; un giustacuore di due colori egualmente collocati, ed un giubbettino di simili due colori, ma collocati oppostamente, cioè il cappuccino a destra ed il grigio a sinistra. Le calze erano di grossa lana; la camica di tela di stoppa piena di pungenti stecchi,—un vero cilicio: al collo una pezzuola di tela pari a quella camicia. Gli stivaletti crano di cuojo non tinto, allacciati. Il cappello era bianco.

Compivano questa divisa i ferri a 'pledi, ciob una catena da una gamba all'altra, i ceppi della quale furono fermati con chiodi che si ribadirono sopra un'i neudine. Il fabbro che mi fece questa operazione, disse ad una guardia, credendo ch'io non capissi il tedesco: — Malato com'egil è, si poteva risparmangli questo giucco; non passano due mesi, che l'angelo della morte viene a liberarlo. — Môchte es seyn (fosse pure!) gli diss'io, battendogli colla mano sulla spalla.

Il pover'uomo strabalzò e si confuse; poi disse:

 Spero che non sarò profeta, e desidero ch'ella sia liberata da tutt'altro angelo.

— Piutiosto che vivere così, non vi pare, gli risposi, che sia benvenuto anche quello della morte?—

Fece cenno di sì col capo, e se ne andò compassionandomi.

Io avrei veramente volentieri cessato di vivere, ma non era tentato di suicidio. Confidava che la mia debolezza di polmoni fosso già tanto rovinosa da sbrigarmi presto. Così non piacque a Dio. La fatica dei viaggio m'avea fatto assai male: il riposo mi diede qualche giovamento.

Un istante dopochè il fabbro era uscito, intesi suonare il martello sull'incudine nel sotterraneo. Schiller era ancora nella mia stanza.

— Udite que'coipi, gii dissi. Certo, si mettono i ferri ai povero Maroncelli.—

E ciò dicendo, mi si serro talmente il cuore, che vacillai; e se il buon vecchio non m'avesse sostenuto, io cadeva. Stetti più di mezz'ora in uno stato che parea svenimento, eppur non cra. Non potea parlare, i miei poisi battevano appena, un sudor freddo m'inondava da capo a piedi, e ciò non ostante intendeva tutte ie parole di Schiller, ed avea vivissima la ricordanza del passato e la cognizione del presente.

Il comando del soprintendente e la vigilanza delle guardie avean tenuto fino altora tutte le vicine carceri in silenzio. Tre o quattro volte avera inteso intonarsi qualche cantilena italiana, ma tosto era soppressa dalle grida delle sentinelle. Ne avevamo parecchie sul terrapieno sottoposto alle nostre finestre, ed una nei medesimo nostro corridojo, ia quale andava continuamente o recchiando alle porte e guardando agli sportelli, per proibire i romori.

Un giorno verso sera (ogni volta che ci penso mi si rinnovano i palpito de allora mi si destarono) le sentinelle, per felice caso, furono meno attente, ed intesi spiegarsi e proseguirsi, con voce adquanto sommessa ma chiara, una cantilena, nella prigione contigua alla mia.

Oh quai gioja, qual commozione m'invase l

M'alzai dal pagliericcio, tesi l'orecchio, e quando tacque, proruppi ln irresistibile pianto.

— Chi sei , sventurato! gridai ; chi sei? Dimmi il tuo nome. Io sono Silvio Pellico.

— Oh Silvio! gridò il vicino, io non ti conosco di persona, ma t'amo da gran tempo. Accostati alla finestra, e parliamoci a dispetto degli sgherri. — M'aggrappai alla finestra, egli mi disse il suo nome; e scambiammo qualche parola di tenerezza.

Era il conte Antonio Oroboni, nativo di Fratta presso Rovigo, giovine di ventinove anni.

Ahi, fummo tosto interrotti da minacciose urta delle sentinelle! Quela del corridojo picchiava forte col calcio dello schioppo, ora all'uscio d'Oroboni, ora al mio. Non volevamo, non potevamo obbedire; ma pure le maledizioni di quelle guardie erano tali, che cessammo, avvertendoci di fricomiciare, quando le sentinelle fossero mutale.

## CAPO LXIII.

Speravamo — e così infatti accadde — che parlando più piano, ci potremmo sentire, e de taivolta capiterebbero sentimelle pictose, le quali fingerebbero di non accorgersi del nostro cicaleccio. A forza d'esperimenti, imparammo un modo d'emettere la voce tanto dimesso, che bastava alle nostre orecchie, e do s'fuggiva alle altrui, o si prestava a desere dissimulato. Bensì avvenira a quando a quando, che avessimo ascoltatori d'udito più fino, o che ci dimenticassimo d'essere discretti nella voce. Allora tornavano a toccarci urla, e picchiamenti agli usci, e, ciò ch'era peggio, la collera del povero Schiller e del soprintendente.

A poco a poco perfezionammo tutte le cautele, cioè di parlare piuttosto in certi quarti d'ora che in altri, piuttosto quando v'erano le tali quardie che quando v'erano le tali altre, e sempre con voce moderatissima. Sia eccellenza della nostr'arte, sia in altrui un' abitudine di condiscendenza che s'andava formando, finimmo per potere ogni giorno conversare assai, senza che alcun superiore più avesse quasi mai a garrirci.

Ci legammo di tenera amicizia. Mi narrò la sua vita, gli narral la mia; le angosce e consolazioni dell' nno divenivano angosce e consolazioni dell'altro. Oh di quanto conforto ci eravamo a vicenda! Quante volte, dopo una notte insonne, ciascuno di noi andando il mattino alla finestra, e salutando l'amico, ed udendone le care parole, sentiva in core addociersi la mestizia e raddoppiarsi il coraggio! Uno era persuaso d'essere utile all'altro, e questa certezza destava una dolce gara d'amabilità ne' pensieri, e que conetno che ha l'uomo, anche nella miseria, quando può giovare al suo simile.

Ogni colloquio lasciava il bisogno di continuazione, di schiarimenti; era uno stimolo vitale, perenne all' intelligenza, alla memoria, alla fantasia, al cuore.

A principlo, ricordandomi di Giuliano, io diffidava della costanza di questo nuovo amico. Io pensava. — Finora non el è accaduto di trovarci discordi; da un giorno all'altro posso dispiacergili in alcuna cosa, ed ecco che mi manderà alla malora.

Questo sospetto ben presto cessò. Le nostre opinioni concordavano su tutti i punti essenziali, se non che ad un'anima nobile, ardente di generosi senal, indomita dalla sventura, egli univa la più candida e pièna fede nel Cristianesimo, mentre questa in me da qualche tempo vacillava, e talora pareami affatto estinta.

Ei combatteva i miei dubbii con giustissime riflessioni e con molto amore: lo sentiva ch' egli avea ragione e gliela dava, ma i dubbii tornavano. Giò avviene a tutti quelli che non hanno il Vangelo nel cuore, a tutti quelli che odiano altrui, ed insuperbiscono di sè. La mente vede un istante il vero, ma siccome questo non le piace, lo discrede l'istante appresso, sforzandosi di guardare altrove.

Oroboni era valentissimo a volgere la mia attenzione sui motivi che l'uomo ha d'essere indulgente verso i nemici. Io non gli parlava di persona abborrita, ch' ei non prendesse destramente a difendorta, e non già solo colle parole, ma anche coll'esempio. Parecchi gli avean nociuto. Ei ne gemeva, ma perdonava a tutti, e se poteva narrarmi qualche lodevole tratto d'alcuno di loro, lo facea volentieri.

L'irritazione che mi dominava e mi rendea irreligioso dalla mia condanna in poi, durò ancora alcune settimane; indi cessò affatto. La virtà d'Oroboni m'avea invaghito. Industriandomi di raggiungerla, mi misi almeno sulle sue tracce. Allorchè potei di nuovo pregare sinceramente per tutti e non più odiare nessuno, i dubbii sulla fede sgombrarono: Ubi charitae et amor. Puess bii est.

### CAPO LXIV.

Per dir vero, se la pena era severissima ed atta ad irritare, avevamo nello stesso tempo la rara sorte, che buoni fossero tutti coloro che vedevamo. Essi non potevano alleggerire la nostra condizione, se non con benevole o rispettose maniere; ma queste erano usate da tutti. Se 'vara qualche ravidezza nel vecchio Schiller, quanto non era compensata dalta nobiltà del suo cuore i Persino il miscrabile Kunda ( quel condanato che ci potrava il pranzo, e ter volte a ligorno l'acqua y todeva che ci accorgessimo che ci compativa. Ei ci spazzava la stanza due volte la settimana. Una mattina spazzando, colse il momento che Schiller's 'era allontanato due passi dalla porta, e m'offeres un pezzo di la pa bianco.

Committee (George

Non l'accettai, ma gli strinsi cordialmente la mano. Quella stretta di mano lo commosse. El mi disse in cattivo tedesco (era Polacco); — Signore, le si dà ora così poco da mangiare, ch'ella sicuramente patisce la fame. —

Assicurai di no, ma io assicurava l' incredibile.

Il medico vedendo che nessuno di noi potea mangiare quella qualità di cibi che ci aveano dato ne' primi giorni, ci mise tutti a quello che chiamano quarto di porzione, cioè al vitto dell' ospedale. Erano tre minestrine leggerissime al giorno, un pezzettino d'arrosto d'agnello da imajarasi nu hoccone, e fores tre once di pan bianco. Siccome la mia salute s' andava facendo migilore, l'appetito crescera, e quel quarro ra veramente troppo poco. Provai di toraner al cibo de' sani, ma non v'era guadagno a fare, gliacchè disgustava tanto ch' lo non potea mangiarlo. Convenne assolutamente ch' io m' altenessi al quarto. Per più d' un anno conobbi quanto sia il tormento della fame. E questo tormento lo patirono con veemenza anche maggiore alcuni de'miei compagni, che essendo più robusti di me, erano avvezzi a untries più abbondantemente. So d'alcuni di loro, che accettarono pane e da Schiller e dalle altre due guardie addette al nostro servizio, e perfino da quel buon uo odi Kunda.

— Per la città si dice che a lor signori si dà poco da mangiare, mi disse una volta il barbiere, un giovinotto praticante del nostro chirurgo.

È verissimo, risposi schiettamente. -

Il seguente sabato (ei veniva ogni sabato) volle darmi di soppiatto una grossa pagnotta bianca. Schiller finse di non veder l'offerta. Io, se avessi ascoltato lo stomaco, l'avrei accettata, ma stetti saldo a riflutare, affinchè quel povero giovine non fosse tentato di ripetere il dono; il che alla lunga gli sarebbe stato gravoso.

Per la stessa ragione, io ricusava le offerte di Schiller. Più volte mi portù un pezzo di carne lessa, pregandomi che la mangiassi, e protostando che uno gli costava niente, che gli era avanzala, che non sapea che farne, che l'avrebbe davvero data ad altri, s' io non la prendeva. Mi sarei gettato a divorarla; ma s'io la prendeva, non avrebb'egli avuto tutti i giorni il desiderio di darmi qualche cosa?

Solo due volte, ch'ei mi recò un piatto di ciriege, e una volta alcune pere, la vista di quella frutta mi affascinò irresistibilmente. Fui pentito d'averla presa, appunto perchè d'aliora in poi non cessava più d'offrirmence. Ne'primi giorni fu stabilito che ciascuno di noi avesse, due volte la settimana, un' ora di passeggio. In seguito questo sollicvo fu dato un giorno sì, un giorno no; e più tardi ogni giorno, tranne le feste.

Ciascuno era condotto a passeggio separatamente, fra due guardie aventi schioppo in ispalla. Io che mi trovava alloggiato in capo del corridojo, passava, quando usciva, innanzi alle carceri di tutti i condannati di stato italiani, eccetto Maroncelli, il quale unico languiva dabbasso.

— Buon passeggio! mi susurravano tutti dallo sportello de' loro usci; ma non mi era permesso di fermarmi a salutare nessuno.

Si discendeva una scala, si traversava un ampio cortile, o s'andava sopra un terrapieno situato a mezzodi, donde vedeasi la città di Brünn e molto tratto di circostante paese.

Nel cortile suddetto erano sempre molti dei condannati comuni, che andavano o revinano dai lavori, o passeggiavano in frotta conversando. Fra essi erano parecchi ladri italiani, che mi salutavano con gran rispetto, e diceano tra loro: —Non è un birbone come noi, eppurela sua prigionia è più dura della nostra.

Infatti essi aveano molto più libertà di me.

lo udiva queste ed altre espressioni, e li risalutava con cordialità. Uno di loro mi disse una volta: — Il suo saluto, signore, mi fa bene. Ella forse vede sulla mia fisonomia qualche cosa che non è scelleratezza. Una passione infelice mi trasse a commettere un delitto; ma, o signore, no, non sono scellerato!

E proruppe in lagrime. Gli porsi la mano, ma egli non me la poù che argene. Le mie guardie, non per malignità, ma per le istruzioni che arqueno, lo respinsero. Non doveano lasciarmi avvicinare da chicchessifosse. Le parole che quei condannati mi dirigevano, fingeano per lo più di direste tra loro, e se i miei due soldati s'accorgeano che fossero a me rirolte, intimavano silenzio.

Passavano anche per quel cortile uomini di varie condizioni estranei al castello, i quali venivano a visitare il soprintendente, o il cappellano, o il sergemte, o alcuno de'aporali. — Ecco uno degl' Italiani, ecco uno degl' Italiani, diceano sottovoce, e si fermavano a guardarmi; e più volte li intesi dire in tedesco, credendo ch'io non li capissi: — Quel povero signore non invecchierà; ha la morte sul volto. —

lo infatti, dopo essere dapprima migliorato di salute, languiva per la scarsezza del nutrimento, e nuove febbri sovente m'assalivano. Stentava a strascinare la mia catena fino al luogo del passeggio, e là mi gettava sull'erba, e vi stava ordinariamente finchè fosse finita la mia ora.

Stavano in piedi, o sedeano vicino a me le guardie, e ciarlavano. Una d'esse, per nome Kral, era un bocmo, che sebbene di famiglia contadina e povera, avea ricevuto una certa educazione, e se l'era perfezionata quanto più avea potuto, riflettendo con forte discernimento su le cose del mondo e leggendo tutti i libri che gli capitavano alle mani. Avea cognizione di Klopfstock, di Wieland, di Goethe, di Schiller e di molti al ri buoni scrittori tedeschi. Ne sapea un'infinità di brani a memoria, e il dicea con intelligenza e con sentimento. L'altra guardia era un Polacco, e per nome Kubitzky, ignorante, ma rispettoso e cordiale. La loro compagnia mi era assi cara.

# CAPO. LXVI.

Ad un'estremità di quel terrapieno, erano le stanze del soprintendente; all'altra estremità alloggiava un caporale con moglie ed un figliuolino. Quando lo vedeva alcuno uscire di quelle abitazioni, io m'alcava, e un'avvicinava alla persona, o alle persone, che ivi comparivano, ed era colmato di dimostrazioni di cortesia e di piech.

La moglie del soprintendente era ammalata da lungo tempo, e deperiva lentamente. Si facea taivolta portare sopra un canapè all'aria aperta. È indicibile quanto si commovesse esprimendomi la compassione che provava per tutti nol. Il suo sguardo era dolcisssimo e timido, e quantimque timido, s'attaccava di quando in quando con intensa interrogante fiducia allo sguardo di chi le parlava.

Io le dissi una volta, ridendo: — Sapete, signora, che somigliate alquanto a persona che mi fu cara?—

Arrossì, e rispose con seria ed amabile semplicità:—Non vi dimenticate dunque di me, quando sarò morta; pregate per la povera anima mia, e pei figliuolini che lascio sulla terra.—

Da quel giorno in poi , non potè più uscire del letto ; non la vidi più. Langul ancora alcuni mesi, poi morì.

Ella avera tre figli, belli come amorini, ed uno ancor lattante. La sventurata abbracciavali spesso in mia presenza, e diceva: — Chi sa qual donna diventerà lor madre dopo di me! Chiunque sia dessa, il Signore le dia viscere di madre, anche pei figli non nati da lei! — E piangeva.

Mille volte mi son ricordato di quel suo prego e di quelle lagrime.

Quand'ella non era più, io abbracciava talvolta que'fanciulli, e m'inteneriva, e ripeteva quel prego materno. E pensava alla madre mia, ed agli ardenti voti che il suo amatissimo cuore alzava senza dubbio per me, e con singhiozzi io esclamava:—Oh più felice quella madre che, morendo, abbandona figliuoli inadulti, di quella che dopo averli allevati con infinite cure. se li vede rapire!—

Due buone vecchie solevano essere con quei fanciulli: una era la madre del soprintendente, l'altra la zia. Vollero sapere tutta la mia storia, ed io loro la raccontai in compendio.

— Quanto siamo infelici, diceano coll'espressione del più vero dolore, di non potervi giovare in nulla! Ma siate certo che pregheremo per voi, e che se un giorno viene la vostra grazia, sarà una festa per tutta la nostra famiglia.

La prima di esse, ch'era quella ch'io vedeva più sovente, possedeva una dolce, straordinaria eloquenza nel dar consolazioni. lo le ascoltava con filiale gratitudine, e mi si fermavano nel cuore.

Dicea cose, ch'io sapea già, e mi colpivano come cose nuove: — Che la sventura non degrada l'uomo, s'ei non è dappoco, ma anzi lo sublima; — che, se potessimo currare ne' giudizii di Dio, vedremono essere, molte volte, più da compiangersi i vincitori che i vinti, gli esultanti che i mesti, i doviziosi che gli spogliati di tuto; — che l'amicizia particolar e mostrata dall'Uomo-Dio per gli sventurati è un gran fatto; — che dobbiamo gloriarci della croce, dopo che fu portata da omeri divini.

Ebbene, quelle due buone vecchie, ch'io vedea tanto volentieri, dovettero in breve, per ragioni di famigita, partire dallo Spielberg, i figituolini cessarono anche di venire sul terrapieno. Quanto queste perdite m'afflissero!

### CAPO LXVII.

L'incomodo della catena a'piedi, togliendomi di dormire, contribuiva a rovinarmi la salute. Schiller voleva ch' io riclamassi, e pretendeva che il medico fosse in dovere di farmela levare.

Per un poco non l'ascoltai, poi cedetti al consiglio, e dissi al medico che per riacquistare il beneficio del sonno, io lo pregava di farmi scatenare, almeno per alcuni giorni.

Il medico disse non giungere ancora a tal grado le mie febbrl, ch'ei potesse appagarmi; ed essere necessario, ch'io m'avvezzassi ai ferri.

La risposta mi sdegnò, ed ebbi rabbia d'aver fatto quell'inutile dimanda.

— Ecco ciò che guadagnai a seguire il vostro insistente consiglio, dissi a Schiller. —

Conviene che gli dicessi queste parole assai sgarbatamente; quel ruvido buon uomo se ne offese, — A lei spiace, gridò, d'essersi esposta ad un rifiuto, e a me spiace ch'ella sia meco superba!

Poi continub una lunga predica: — I superbi fanno consistere la loro grandezza in non esporsi a rifluti, in non accettare offerte, in vergognare di mille inezle. Alle estelguen lutte asimalel vana grandezza! Ignoranza della vera dignibit E la vera dignibit sa, in gran parte, in vergognare soltanto delle male azioni!—

Disse, uscì, e fece un fracasso infernale colle chiavi.

Rimasi sbalordito. — Eppure quella rozza schicttezza, dissi, mi piace. Sgorga dal cuore come le sue offerte, come i suoi consigli, come il suo compianto. E non mi predicò egli il vero? A quante debolezze non do io il nome di dignità, mentre non sono altro che superbia? —

All' ora di pranzo, Schiller Iasciò che il condannato Kunda portasse dentro i pentolini e l'acqua, e si fermò sulla porta. Lo chiamai.

- Non ho tempo, rispose asciutto asciutto. Discesi dal tavolaccio, venni a lui, e gli dissi: Se volete che il mangiare mi faccia buon pro', non mi fate quel brutto ceffo.
  - E qual ceffo ho a fare ? dimandò, rasserenandosi.
  - D' uomo allegro, d'amico, risposi.
  - Viva l'allegria! sclamò. E se, perchè il mangiare le faccia buon pro', vuole anche vedermi ballare, eccola servita.—

E misesi a sgambettare colle sue magre e lunghe pertiche si piacevolmente, che scoppiai dalle risa. Io ridea ed avea il cuore commosso.

# CAPO LXVIII.

Una sera, Oroboni ed lo stavamo alla finestra e ci dolevamo a vicenda d'essere affamuti. Alzammo alquanto la voce, e le sentinelle gridarono. Il soprintendente, che per mala ventura passava da quella parte, si credette in dovere di far chiamare Schiller e di rampognario fieramente, che non vigilasse meglio a tenerci in silenzio.

Schiller venne con grand' ira a lagnarsene da me, e m'Intimò di non parlar più mai dalla finestra. Voleva ch'io glielo promettessi.

- No, risposi, non ve lo voglio promettere.
- Oh der teufet! der teufet! grido, a me s'ha a dire: non voglio! a me che ricevo una maledetta strapazzata per causa di lei!

— M'incresce, caro Schiller, della strapazzata che avete ricevuta, me n'incresce davvero, ma non voglio promettere ciò che sento che non manterrei.

- E perchè non lo manterrebbe?

- Perchè non potrei; perchè la solitudine continua è tormento si erudele per me, che non resisterò mai al bisogno di mettere qualche voce da' polmoni, d'invitare il mio vicino a rispondermi. E se il vicino tacesse, volgerei la parola alle sbarre della mia finestra, alle colline che mi stanno in faccia, agli uccelli dee volano.
  - Der teufel! e non mi vuol promettere?
  - No, no, no! sclamai.
- Gettò a terra il romoroso mazzo delle chiavi, e ripetè. Der teufel! der teufel! Indi proruppe abbracciandomi:
- Ebbene, ho io a cessare d'essere uomo per quella canaglia di chiavi? Ella è un signore come va, ed ho gusto che non mi voglia promettere ciò che non manterrebbe. Farei lo stesso anch'io. —

Raccolsi le chiavl e gliele diedi.

- Queste chiavi, gli dissi, non son poi tanto canaglia, poichè non possono, d'un onesto caporale qual siete, fare un malvagio sgherro.
- E se credessi che potessero far tanto, rispose, le porterei a'miei superiori, e direi: Se non mi vogliono dare altro pane che quello del carnefice, andrò a dimandare l'elemosina. —

Trasse di tasca il fazzoletto, s'asciugò gli occhi, poi li tenne alzati, giugnendo le mani in atto di preghiera. Io giunsi le mie, e pregai al pari di lui in silenzio. Ei capiva ch'io facea voti per esso, com'io capiva ch'ei no facea per me.

Andando via, mi disse sottovoce: — Quando ella conversa col conte forbonin, pari i sommesso più che pub. Farà così due beni: uno di risparmiarmi le grida del signor soprintendente, l'altro di non far forse capire qualche discorso... debbo dirlo..., qualche discorso che, riferito, irritasse sempre più chi piuò puinie. —

L'assicurai che dalle nostre labbra non usciva mai perola, che, riferita a chicchessia, potesse offendere.

Non avevamo infatti d'uopo d'avvertimenti per esser cauti. Due prigionieri che vengono a comunicazione tra loro, sanno benissimo crearsi un gergo col quale dir tutto, senza esser capiti da qualsiasi ascoltatore.

### CAPO LXIX.

lo tornava un mattino dal passeggio: cra il 7 d'agosto. La porta del carcore d'Oroboni stava aperta, e dentro cravi Schiller, il quale non mi aveva inteso venire. Le mie guardie vogliono avanzare il passo per chiudere quella porta. lo le prevengo, mi vi stancio, ed eccomi nelle braccia d'Oroboni. Schiller fu shalordito; disse: Der teupel, der teupel!— e atzb il dio: per minacciarmi. Ma gli occhi gli s'empirono di lagrime, e gridò singhiozzando: — O mio Dio, fate misericordia a questi poveri giovani ed a me, ed a tutti gl'infelici, vol che foste anche tanto infelice sulla terra!—

Le due guardic piangevano pure. La sentinella del corridoio, ivi accorsa, piangeva anch' essa. Oroboni mi diceva:—Silvio, Silvio, quest'è uno de' più cari giorni della mia vita! — lo non so che gli dicessi; era fuor di me dalla gioja e dalla ten-rezza.

Quando Schiller ci scongiurò di separarci, e fu forza obbedirgli, Oroboni proruppe in pianto dirottissimo, e disse:

- Ci rivedremo noi mai più sulla terra?

E non lo rividi mai più! Alcuni mesi dopo, la sua stanza era vota, ed Oroboni giaceva in quel cimitero ch' io aveva dinanzi alla mia finestra!

Dacehè ei eravamo veduti quell'istante, pareva che ci amassimo anche più dolcemente, più fortemente di prima, pareva che ei fossimo a vicenda più necessarii.

Egli era un bel giovine, di nobile aspetto, ma pallido e di misera sautte. I soli occhi erano pieni di vita. Il mio affetto per lui veniva aumientato dalla pietà che la sua magrezza ed il suo pallore m'ispiravano. La stessa cosa provava egli per me. Ambi sentivamo quanto fosse verisimile che ad uno di noi loccasse d'esscre presto superstiti ell'altra.

Fra pochi giorni egli ammalò. lo non faceva altro ehe gemere e pregare per lui. Dopo alcune febbri racquisiò un poco di forza, e potè tornare ai colloquii amicali. Ch come l' udire di nuovo il suono della sua voce mi consolava!

— Non ingannarti, diccami egli; sarà per poco tempo. Abbi la virtù d'apparecchiarti alla mia perdita; ispirarmi coraggio col tuo eoraggio.—

In que'giorni si volle dare il bianco alle pareti delle nostre carceri, e ci trasportarono fratt nto ne' sotterranei. Disgraziatamente in quelle l'intervallo non funmo posti ia luogbi vicini. Schiller mi diceva ebe Oroboni stava bene, ma io dubitava che non volesse dirmi il vero, e temeva che la salute gia sì debose di questo deteriorasse in que'sotterranei.

Avessi almeno avuto la fortuna d'esser vicino in quell'occasione al mio caro Maroncelli! Udii per altro la voce di questo. Cantando ci salutammo, a dispetto de' garriti de le gua die.

Venne in quel tempo a vederci il protomodico di Brünn, mandato forse in conseguenza delle relazioni che il soprintendente facea a Vien-

na, sull'estrema debolezza a cui tanta scarsità di cibo ci aveva tutti ridotti, ovvero perchè allora regnava nelle carceri uno scorbuto molto epidemico.

Non sapendo io il perchè di questa visita, m' immaginai che fosse per nuova malattia d'Oroboni. Il timore di perderio mi dava un 'inquietudine indicibile, l'ui allora preso da forte medanconia e da adsiderio di 
morire. Il pensiero del suicidio tornava a presentarmisi. Io lo combatteva; ma era come un viaggiatore spossato, che mentre dice a se siesso: — È mio dovere d'andar sino alla meta—si sente un bisogno prepotente di gettarsi a terra e riposare.

M'era stato detto che, non avea guari, in uno di que' tenebrosi covill, un vecchio Bomen s' era ucciso, spaccandosi la testa alle pareti. Lo non potera cacciare dalla funtasia la tentazione d'imitarto. Non so se il mio delirio non sarebbe giunto a quel segno, ove uno sbocco di sangue dal petto non m'avesse fatto credere vicina la mia morte. Ringrazial Dio di volermi esso uccidere in questo modo, risparmiandomi un atto di disperazione che il mio intelletto condannava.

Ma Dio invece volle conservarmi. Quello sbocco di sangue alleggeri i miei mali. Intanto fui portato nel carcere superiore, e quella maggior luce, e la racquistata vicinanza d'Oroboni mi riaffezionarono alla vita.

#### CAPO LXX.

Gli confidai la tremenda melanconia ch' io avea provato, diviso da fui; ed egli ml disse aver dovuto egualmente combattere il pensiero del suicidio.

— Profittiamo, diceva egti, del poco tempo che di nuovo c'è dato, per confortarci a vicenda colla religione. Parliamo di Dio; eccitiamoci ad amarlo; cl sovvenga ch'egti è la giustiria, la sapienza, la bontà, la bellezza, ch'egti è tutto ciò che d'ottimo vagheggiammo sempre. Io ti dico davvero che la morte non è lontana da me. Ti sarò grato eternamente, se contribuirai a rendermi in questi tilmi giorni tanto religioso, quanto avrel dovuto essere tutta la vita.—

Ed I nostri discorsi non volgeano più sorr'altro che sulla filosofia criatiana, e su paragoni di questa colle meschinità della sensualistica. Ambi esultavanno di scorgere tanta consonanza ya il Cristianesimo e la ragione; ambi nel confronto delle diverse comunioni erangcliche vedevamo, essere la sola cattolica quella che può veramente resistere alla critica, e la dottrina della comunione cattolica consistere in dogmi purissimi ed in

PELLICO-1.

purissima morale, e non in miseri sovrappiù prodotti dall' umana ignoranza.

— Es e per accidente poco sperabile ritornassimo nella società, di cera Oroboni, saremmo noi così pusilianimi da non confessare il Vangelo? da prenderci soggezione, se alcuno immaginerà che la prigione abbia indebolito i nostri animi, e che per imbecillità siamo divenuti niti fermi nella credenza?

— Oroboni mio, gli dissi, la tua dimanda mi svela la tua risposta, e questa è anche la mia. La somma delle viltà è d'essere schiavo de giudizii altrui, quando hassi la persuasione che sono falsi. Non credo che tal viltà nè tu, nè io, l'avremmo mai.—

In quet effusione di cuore, commisi una colpa. Io avera giurato a Giiiliano di non confidar mai ad alcuno, palesando il suo vero nome, le retazioni ch'erano state fra noi. Le narrai ad Oroboni dicendogli:—Nel mondo non mi sfuggirebbe mai dal labbro cosa simile, ma qui siamo en sepolero, e se anche tu ne cusissi, so che posso fidarmi di te.

Quell' onestissim' anima taceva.

- Perchè non mi rispondi? gli dissi.

Alfine prese a biasimarmi seriamente della violazione del secreto. Il suo rimprovero era giusto. Niuna amicizia, per quauto intima ella sia, per quanto fortificata da virtù, non può autorizzare a tal violazione.

Ma poichè questa mia colpa era avvenuta, Oroboni me ne derivò un bene. Egli avea conosciuto Giuliano, e sapea parecchi tratti onorevoli della sua vita. Me li raccontò, e dices:—Quell'uomo ha operato si spesso da cristiano, che non può portare il suo furore auti-religioso fino alla tomba. Speriamo, speriamo cost! E tu bada, Silvio, a perdonargli di cuore i suoi mali umori e prega per lui!—

Le sue parole m' erane sacre.

### CAPO LXXI.

Le conversazioni di cui parlo, quali con Oroboni, quali con Schiller o altri, occupavano tuttavia poca parte delle mie lunghe ventiquattro ore della giornata, e non rade crano le volte, che niuna conversazione riusciva possibile col primo.

Che faceva io in tanta solitudine?

Ecco tutta quanta la mia vita in que giorni. Io m'alzava sempre all'alba, e, salito in capo del tavolaccio, m'aggrappava alle sharre della finestra, e diceva le orazioni. Oroboni già era alla sua finestra, o non tardava di venirvi. Ci salutavamo; l'uno e l'altro continuava tacitamente i suoi pensieri a Dio. Quanto erano erribili i nostri covili, altrettanto era belio lo spettacolo esterno per nol. Quel ciela, quella campagna, quel lontano moversi di creature nella valle, quelle voci delle vilanelle, quelle risa, que'canti ci esilaravano, ci faceano più caramente sentire la presenza di Colui ch'è si magnifico nella sua hontà, e del quale averamo tanto di bisogno.

Veniva la visita mattutina delle guardie. Queste davano un'occhiata alla stanza per vodere se tutto era in ordine, ed osservano la mia catena, anello per anello, a fine d'assicurarsi che qualche accidente o qualche malizia non l'avesse spezzata; o piuttosto (dacchè spezzar la catena era impossibile) facessi questa ispezione per obbodire fedelmente alle prescrizioni di disciplina. S'era giorno che venisse il medico, Schiller dimandava se i volvea parlargii, e prendea nota.

Finito il giro delle nostre carceri, tornava Schiller ed accompagnava Kunda, il quale aveva l'ufficio di pulire ciascuna stanza.

Un breve intervallo, e ci portavano la colezione. Questa era ua mezzo pentolino di broda rossiccia, con tre sottilissime fettine di pane; io mangiava quel pane e non beveva la broda.

Dopo ciò mi poneva a studiare. Maroncelli aveva portato d'Italia molti libri, e tutti i nostri compagni ne avevano pure portati, chi più, chi meno. Tutto insieme formava una buona bibliotechina. Speravano inolire di poteria aumentare coll'uso de nostri denari. Non era ancora venuta alcuna risposta dell'imperatore sul permesso che dimandavamo di leggero i nostri libri ed acquistanre altri; ma intanto il governatore il Brunn ci concedeva proverioriamente di tenere ciascum di noi due libri presso di sè, da cangiarsi ogni volta che volessimo. Verso le nove veniva il sopriatendente, e se il medico era stato chiesto, ei l'accompagnava.

Un altro tratto di tempo restavami quindi per lo studio, fino alle undici, ch'era l'ora del pranzo.

Fino al tramonto non aveva più visite, e tornava a studiare. Allora Schiller e Kunda venivano per mutarmi l'acqua, ed un istante appresso veniva il soprintendente con alcune guardie, per l'ispezione vespertina a tutta la stanza ed a miei ferri.

In una delle ore della giornata, or avanti or dopo il pranzo, a beneplacito delle guardio, oravi il passeggio.

Terminata la suddetta visita vespertina, Oroboni ed io ci mettevamo a conversare; e quelli solevano essere i colloquii più lunghi. Gli straordinarii avvenivano di mattina, od appena pranzato, ma per lo più brevissimi. Qualche volta le sentinelle erano così pietose, che ci diceano — Un po piano, signori; altrimenti il castigo cadrà su noi.—

Altre volte fingevano di non accorgersi che parlassimo, poi vedendo spuntare il sergente, ci pregavano di tacere finchè questi fosse partito; ed appena partito esso, diceano:—Signori patroni, adesso potere, ma piano più che star possibile.

Talora alcuni di que'soldati si fecero arditi, sino a dialogare con noi, soddisfare alle nostre dimande e darci qualche notizia d'Italia.

A certi discorsi non rispondevamo se non pregandoli di tacere. Era naturale che dubitassimo, se fossero tutte espansioni di cuori schictti, ovvero artifizii a fine di scrutare i nostri animi. Nondimeno inclino molto più a credere che quella gente parlasse con sincerità.

## CAPO LXXII.

Una sera avevamo sentinelle benignissime, e quindi Oroboni ed io non ci davamo la pena di comprimere la vocc. Maronelli nel suo sotterranco, arrampicatosi alla linestra, ci udi e sistinse la voce mia. Non potè frenarsi; mi salutò cantando. Mi chiedea com'io stava, e m'esprimea colle più fienere parole il suo rincrescimento di non aver ancora ottenuto che fossimo messi insieme. Questa grazia, l'aveva io pure dimandata, ma ne il soprintendente di Spietherg, ne il governatore di Brūnn, non aveano l'arbitrio di concederto. La nostra vicendevole brama era stata significata all'imporatore, e niuna risposta erane fin'allora senuta.

Oltre quella volta che ci salutammo cantando ne'sotterranei, io aveva inteso parecchie volte dal piano superiore le sue cantilene, ma senza capire le parole, ed appena pochi istanti, perchè nol lasciavano proseguire.

Ora alzò molto più la voce, non fu così presto interrotto, e capii tutto. Non v'ha termini per dire l'emozlone che provai.

Gli risposi, e continuammo il dialogo circa un quarto d'ora. Finalmente si mutarono le scutinelle sul terrapieno, e quelle che vennero non furono compiacenti. Ben ci disponevamo a ripigliare il canto, ma furioso grida s'alzarono a maledirei, e convenne rispettarle.

to mi rappresentava Marancelli giacente da al longo tempo in quel carcere tanto peggiore del mío; m'immaginava la tristezza che ivi dovea sovente opprimerlo ed il danno che la sua salute ne patirebbe, e profonda angosetia ni opprimeva.

Petei alline piangere, ma il pianto non mi sollevò. Mi prese un gran

dolor di capo, con febbre violenta. Non mi reggeva in piedi, mi buttai sul pagliericcio. La convulsione crebbe, il petto doleami con orribile spasimo. Credetti quella notte morire.

Il di seguente, la febbre era cessata, e del petto stava meglio, ma pareami d'aver fuoco nel cervello, e appena potea muovere il capo, senza che vi si destassero atroci dolori.

Dissi ad Oroboni il mio stato. Egli pure si sentiva più male del solito.

— Amico, diss' egli, non è lontano il giorno, che uno di noi due non

— Amico, diss' egli, non è lontano il giorno, che uno di noi due non potrà più venire alla finestra. Ogni volta che ci salutizmo può essere l'ultima. Teniamoci dunque pronti l'uno e l'altro si a morire, sì a sopravvivere all'amico.—

La sua voce era intenerita; io non poteva rispondergli. Stemmo un istante in silenzio, indi ei riprese:

— Te beato, che sai il tedesco! Potrai almeno confessarti! Io ho dimandato un prete che sappia l'italiano: mi dissero che non v'è. Ma Dio vede il mio desiderio e dacchè mi sono confessato a Venezia, in verità mi pare di non aver più nulla che m'aggravi la coscienza.

— lo Invece, a Venezia mi confessai, gli dissi, con animo pieno di rancore, e feci peggio che se avessi ricusato i sacramenti. Ma se ora mi si concede un prete, t'assicuro che mi confesserò di cuore e perdonando a tutti.

— Il cielo ti benedica! selamò; tu mi dai una grande consolazione. Facciamo, sì, facciamo il possibile entrambi, per essere eternamente uniti nella felicità, come lo fummo in questi giorni di sventura!—

Il giorno appresso l'aspettal alla finestra e non venne. Seppi da Schiller ch'egli era ammalato gravemente.

Otto o dieci giorni dopo, egli stava meglio, e tornò a salutarmi. Io dolorava, ma mi sostenea. Parecchi mesi passarono si per lui, che per me, in queste alternative di meglio e di peggio.

#### CAPO LXXIII.

Potei reggere sino al giorno undici di gennaio 1823. La mattina m'alzai con mal di capo non forte, ma con disposizione al deliquio. Mi tremavano le gambe, e stentava a trarre il fiato.

Anche Oroboni, da due o tre giorni, stava male, e non s'alzava.

Mi portano la minestra, ne gusto appena un cucchiajo, poi cado privo di sensi. Qualche tempo dopo, la sentinella del corridojo guardo per accidente dallo sportello, e vedendomi giacente a terra, col pentolino rovesciato accanto a me, mi credette morto, e chiamò Schiller. Venne anche il soprintendente, fu chiamato subito il medico, mi misero a letto. Rinvenni a stento.

Il medico disse ch'io era in pericolo, e mi fece levare i ferri. Mi ordino non so qual cordiale, ma lo stomaco non poteva ritener nulla. Il dolor di capo cresceva terribilmente.

Fu fata immediata relazione al governatore, il quale spedi un corriere a Vienna per sapere come io dovessi easere trattato. Si rispose che non mi ponessero nell'infermeria, ma che mi servissero nel carcere colla stessa diligenza che se fossi nell'infermeria. Di più autorizzavasi il soprintendente a fornirmi brodi e minestre della sua cucina, finche durava la graveza del male.

Quest'ultimo provvedimento mi fu a principio Inutile: niun cibo, niuua bevanda mi passava. Peggiorai per tutta una settimana, e delirava giorno e notte.

Krał e Kubitzky ml furono dati per infermieri; ambi mi servivano con amore.

Ogni volta ch' io era alquanto in senno, Kral mi ripeteva:

- Abbia fiducia in Dio; Dio solo è buono.
- Pregate per me, dicevagli io, non che mi risani, ma che accetti le mie sventure e la mia morte in espiazione de'miei peccati.—

Mi suggeri di chiedere i sacramenti.

- Se non li chiesi, risposi, attribuitelo alla debolezza della mia testa; ma sarà per me gran conforto il riceverli.-

Kral riferì le mie parole al soprintendente, e fu fatto venire il cappellano delle carceri.

Mi confessai, comunicai, e presi l'olio santo. Ful contento di quel sacerdote. Si chianava Sturm. Le riflessioni che mi fece sulla giustizia di Dio, sull'ingiustizia degli uomini, sul dovere del perdono, sulla vanità di tutte le cose del mondo, non erano trivialità: avcano l'impronta d'un intelletto elevalo e colto, e d'un sentimento caldo di vero amore di Dio e del prossimo.

#### CAPO LXXIV.

Lo sforzo d'attenzione che feci per ricevere i sacramenti, sembrò csaurire la mia vitalità, ma invece giovommi, gettandomi in un letargo di parecchie ore che mi riposò.

Mi destai alquanto sollevato, e vedendo Schiller e Kral vicino a me, presi le lor mani e li ringraziai delle loro cure.

Schiller mi disse: —L' occhio mio è esercitato a vedere malati: scommetterei ch'ella non muore.

- Non parvi di farmi un cattivo pronostico! diss'io.
- No, rispose: le miserie della vita sono grandi, è vero; ma chi le sopporta con nobiltà d'animo e con umiltà, ci guadagna sempre vivendo.

Poi soggiunse:—S'ella vive, spero che avrà fra qualche giorno una gran consolazione. Ella ha dimandato di vedere il signor Maroncelli?

- Tante volte ho ciò dimandato, ed invano; non ardisco più sperarlo.
  - Speri, speri, signore! e ripeta la dimanda.

La ripetei infatti quel giorno. Il soprintendente disse parimente ch'io dovea sperare, e soggiunse essere terisimile, che non solo Maroncelli potesse vedermi, ma che mi fosse dato per infermiere, ed in appresso per indivisibile compagno.

Siccome quanti eravamo prigionieri di stato, avevamo più o meno tutti la salute rovinata, il governatore avea chiesto a Vienna che potessimo esser messi tutti a due a due, affinchè uno servisse d'ajuto all'altro.

lo aveva anche dimandato la grazia di scrivere un ultimo addio alla mia famiglia.

Verso la tine della seconda settimana, la mia malattia ebbe una crist, ed il pericolo si dileguò.

Cominciava ad alzarmi, quando un mattino s'apre la porta, e vedo entrar festosi il soprintendente, Schiller ed il medico. Il primo corre a me, e mi dice: — Abbiamo il permesso di darle per compagno Maroncelli, e di lasciarle scrivere una lettera a' parenti.

La gioja mi tolse il respiro, ed il povero soprintendente, che, per impeto di buon cuore, avea mancato di prudenza, mi credette perduto.

Quando racquistai i sensi, e mi sovvenne dell'annuncio udito, pregai che non mi si ritardasse un tanto bene. Il medico consentì, e Maroncelli fu condotto nelle mie braccia.

Oh qual momento fu quello! — Tu vivi? sclamavamo a vicenda. Oh amico! oh fratello! che giorno felice c'è ancor toccato di vedere! Dio ne sia benedetto! —

Ma la nostra gioja ch'era immensa, congiungessi ad un'immensa compassione. Maronelli diovera esser meno colpito di me, trovandomi così deperito com'io era; ei sapea qual grave malattia avessi fatto. Ma lo, anche pensando che avesse pattio, nom me lo immaginava così diverso da quel di prima. Egli era appena riconoscibile. Quelle sembiante, gib ai belle, si floride, erano consumate dal dolore, dalla fame, dall'aria cattiva del tenchisos suo carcere! Tuttavia il vederci, l'udirci, l'essere finalmente indivisi ci confortava. Oh quante cose avenumo a comunicarci, a ricordare, a ripeterci! Quanta soavità nel compianto! quanta armonia in tutte le idee! Qual contentezza di trovarci d'accordo in fatto di religione, d'odiare bensì l'uno e l'altro l'ignoranza e la barbarie, ma di non odiare alcun uomo, e di commiscrare gl'i gioranti ed i barbari e, pregare per foro!

### CAPO LXXV.

Mi fu portato un foglio di carta ed il calamajo, affinch' io scrivessi ai parenti.

Siccome propriamente la permissione erasi data ad un moribondo, che intendea di volgere alla famiglia l'ultimo addio, lo temera che la mia lettera, essendo ora d'altro tecore, più non venisse spedita. Mi limitai a pregare colla più grande tencrezza genitori, fratelli e sorelle, che si rassegnassero alla mia sorte, protestando loro d'essere rassegnato.

Quella lettera fu nondimeno spedita, come poi seppi, allorchè dope tanti anni rividii lletto paterno. L'unica fu dessa che, in sì lungo tempo della mia captività, i cari parenti potessero avere da me, lo da loro non n'ebbi mai alcuna: quelle che mi scrivevano furono sempre tenute a Vienna. Egualmente privati d'ogni relazione colle famiglie erano gli alti compagni di sventura.

Dimandammo infinite volte la grazia d'avere almeno carta e calamajo per istudiare, e quella di far uso de'nostri denari per comprar libri. Non fummo esauditi mai.

Il governatore continuava frattanto a permettere che leggessimo i libri nostri.

Arcamo anche, per bontà di lui, qualche miglioramento di cibo, ma abil non fu duresole. Egli asse consentito che invece d'essere provveduti dalla cucina del trattore delle carceri, il fossimo da quella del soprintendente. Qualche fondo di più era da lui stato assegnato a tal suo-Le conferma di queste disposizioni non venne; ma intanto che durò il benedico, i on ne provai molto giovamento. Anche Maroncelli racquistò un po' di vigore, Per l'infelice Oroboni era troppo tardi!

Quest' ultimo era stato accompagnato, prima coll' avvocato Solera, indi col sacerdote D. Fortini.

Quando fummo appajati in tutte le carceri, il divieto di parlare alle finestre ci fu rinnovato con minaccia, a chi contravvenisse, d'essere riposto in solitudine. Violammo a dir vero qualche volta il divieto, per salutarci, ma lunghe conversazioni più non si fecero. L'indole di Maroncelli ela mia armonizzavano perfettamente. Il coraggio dell'uno sosteneva il coraggio dell'altro. S' un di noi era preso da mestizia o da fremiti d'ira contro i rigori della nostra condizione, l'altro l'esilarava con quulche scherzo o con opportuni raziocinii. Un dolce sorriso temperara quasi semper i nostri affanto.

Finché avenmo litri, benché omai tanto riletti da saperii a memoria, eran dolce pascolo alla mente, perchè occasione di sempre nuovi esami, confrouti, giudizii, rettificazioni, ce. Leggevamo, ovvero meditavamo gran parte della giornata in silenzio, e davamo al cicaleccio il tempo del pranzo, quello del passeggio e tutta la servizio e totta la servizio.

Maroncelli nel suo sotterranco area composti molti versi d'una gran bellezza. Me li andava recitando, e ne componeva altri. lo pure ne componeva e li recitava. E la nostra memoria escreitavasi a ritenere tutto ciò. Mirabile fu la capacità che acquistammo di poetare lunghe produzioni a memoria, limarle e tornarle a limare infinite volte, e ridurle a quel segno melesimo di possibile finitezza che avremuno ottenuto scrivendole. Maroncelli compose così, a poco a poco, e ritenne in mente parecchio migliaja di versi lirici ed epici. Io feci la tragedia di Leoniero da Dertona e varie altre cose.

#### CAPO LXXVI.

Oroboni, dopo aver molto dolorato nell'inverno e nella primavera, si trovò assai peggio la state. Sputò sangue, e andò in idropisia.

Lascio pensare qual fosse la nostra afflizione, quand'ei si stava estinguendo si presso di noi, senza che potessimo rompere quella crudele parete che c'impediva di vederlo e di prestargli i nostri amichevoli servigi!

Schiller ci portava le sue nuove. L'infeliee giovane pati atrocemente, ma l'ani no suo non si avvill mai. Ebbe i soccorsi spirituali dal cappellano (il quale, per buona sorte, sapeva il francese).

Morì nel suo di onomastico, il 13 giugno 1823. Qualche ora prima di spirare, partò dell'ottogenario suo padre, s'intonent e pianse. Poi si riprese, dicendo: — Ma perchè piango il più fortunato de' miei cari, poich'egli è alla vigilia di raggiungermii all'eterna pace?

Le sue ultime parole furono: — Io perdono di cuore a'miei nemici.— Gli chiuse gli occhi D. Fortini, suo amico dall'iufanzia, uomo tutto religione e carità.

Povero Oroboni! qual gelo ci corse per le vene, quando ci fu detto ch' ei non era più! — Ed udimmo Je voci ed i passi di chi venne a prendere il cadavere! — E vedemmo dalla finestra il carro in cui veniva portato al cimitero! Traevano quel carro due condannati comuni; lo seguivano quattro guardie. Accompagnammo cogli occhi il tristo convoglio fino al cimitero. Entrò nella cinta. Si fermò in un angolo: là era la fossa.

Pochi istanti dopo, il carro, i condannati e le guardie tornarono indience. Una di queste era Kubitaky. Mi disse (gentile pensiero, sorpradente in uomo rozzo): — Ho segnato con precisione il luogo della sepoltura, affinchè, se qualche parente od amico potesse un giorno ottenere di prendere quelle ossa e portarle al suo paese, si sappia dove giacciono. —

Quante volte Oroboni m'avea detto, guardando dalla finestra il cimitero: Bisogna ch'i om'avrezzi all'idea d'andare a marcire là entro: eppur confesso che quest' idea mi fa ribrezzo. Mi paro che non si debba star così bene, sepolto in questi paesi, come nella nostra cara penisola.

Poi ridea e sciamava: — Fanciullaggini! Quando un vestito è logoro e bisogna deporlo, che importa dovunque sia gettato? —

Altre volte diceva: — Mi vado preparando alla morte, ma mi sarei rassegnato più volentieri ad una condizione: rientrare appena nel tetto paterno, abbracciare le ginocchia di mio padre, intendere una parola di benedizione, e morire!

Sospirava e soggiungeva: — Se questo calice non può allontanarsi, o mio Dio, sia fatta la tua volontà! —

E l'ultima mattina della sua vita, disse ancora, baciando un crocefisso che Kral gli porgea:

— Tu che eri Divino, avevi pure orrore della morte, e dicevi: Si possibile est, transeat a me calix iste! Perdona, se lo dico anch'io. Ma ripeto anche le tue parole: Yerumtamen non sicut ego volo, sed sicut tu!—

#### CAPO LXXVII.

Dopo la morte d'Oroboni, ammalai di nuovo. Credeva di raggiungere presto l'estinto amico; e ciò bramava. Se non che, mi sarei io separato senza rincrescimento da Maroncelli?

Più volte, mentr'ei, sedendo sul pagliericcio, leggeva o poetava, o forse fingeva al pari di me di distrarsi con tali studii e meditava sulle notre sventure, io lo guardava con affanno e pasava: — Quanto più trista non sarà la tua vita, quando il soffio della morte m'avrà tocco, quando mi vedrai portar via di questa stanza, quando mirando il cimitero,
dirai: — Anche Silvio è là! — E m'inteneriva su quel povero superstite,
e faceva voit che gli dessero un altro compagno, capace d'apprezzarlo

come lo apprezzava io, — ovvero che il Signore prolungasse i miei martirii , e mi lasciasse il dolce uffizio di temperare quelli di quest'infelice , dividendoli.

Io non noto quante volte le mie malattie sgombrarono e ricomparro. L'assistenza che in esse faceami Maroncelli, era quella del più tenero fratello. Ei s'accorgea quando il parlare non mi convenisse, ed allora stava in silenzio; ei s'accorgea quando i suoi detti potessero sollerarmi, ed allora trovava sempre soggetti confacentisi alla disposizione del mio animo, talor secondandola, talor mirando grado grado a mutarla. Spiriti più nobili del suo, io non ne avea mai conosciuti, pari al suo, pochi. Iu grande amore per la giustizia, una grana tiducia nella virtù umana e negli ajuti della Provvidenza, un sentimento vivissimo del bello in tutte le ari i, una fantasia ricca di poesia, tutte le più amabili doti di mente, e di cuore si un'avono per rendermelo caro.

lo non dimenticava Oroboni, ed ogni di gemea della sua morte; ma gioivami spesso il cuore, immaginando che quel diletto, libero di tutti i mali ed in seno alla Divinità, dovesse pure annoverare fra le sue contentezze quella di vedermi con un amico non meno affettuoso di lui.

Una voce pareva assicurarmi nell'anima, che Oroboni non fosse più in luogo di espiazione; nondimeno lo pregava sempre per lui. Molte volte sognati di vederlo, che pregasse per m; e que' sogni lo amava di persuadermi che non fossero accidentali, ma bensi vere manifestazioni sue, permesse da Dio per consolarmi. Sarebbe cosa ridicola s'io riferissi la vivezza di tali sogni, e la soavità che realmente in me lasciavano per intere giornate.

Ma i sentimenti religiosi e l'amicizia mia per Maroncelli alleggerivano sempre più te mie allizioni. L'unica idea che mi spaventasse era la possibilità che questo infetice, di salute già assai rovinata, sebbene meno minacciante della mia, mi precedesse nel sepolero. Ogni volta ch'egli ammalava, lo tremava; ogni volta che vedealo star meglio, era una festa per me.

Queste paure di perderlo davano al mio affetto per lui una forza sempre maggiore; ed in lui la paura di perder me operava lo stesso effetto.

Ah, v'è pur molta dolcezza in quelle alternazioni d'affanni e di speranze per una persona che è l'unica che i rimangal La nostra sorte era sicuramente una delle più misere che si dieno sulla terra; oppure lo stimarci, e l'amarci così pienamente formava in mezzo a'aostri dolori una specie di felicità, e davvero la senivamo. Avrei bramato che il cappellano (del quale io era stato così contento al tempo della mia prima malatta) ci fosse stato conceduto per confessore, e che potessimo vederlo a quando a quando, anche senza trovarci gravemente infermi. Invece di dare questo incarico a lui, il governato re ci destinò un agostilano, per nome P. Battista, intantoche venisse da Vienna o la conferma di questo, o la nomina d'un attro.

Io temea di perderci nel cambio; m'ingannava. Il P. Battista era un angiolo di carità; i suoi modi erano educatissimi ed anzi eleganti; ragionava profondamente de'doveri dell' uomo.

Lo pregammo di visitarci spesso. Veniva ogni mese, e più frequencio mente, se poteva. Ci portava anche, col permesso del governatore, qualche libro, e ci dicera, a nome del suo abate, che tutta la biblioteca del convento stava a nostra disposizione. Sarebbe stato un gran guadagno questo per noi se fosse durato. Tuttavia ne profittammo per parecchio mesi.

Dopo la confessione, ei si fermava lungamente a conversare, e da tutti i suoi discorsi appariva un'anima retta, dignitosa, innamorata della grandezza e della santità dell'uomo. A temmo la fortuna di godere circa un anno de' suoi lumi e della sua affezione, e non si smenti mai. Non nai una sillaba, che potesse far sospettare intenzioni di servire, non al suo ministero, ma alla politica. Non mai una mancanza di qualsiasi delicato riquardo.

A principio, per dir vero, aò diffidava di lui, io m'aspettava di vederio volgere la finezza del suo Ingegno ad indagnia scouvenienti. In un prigioniero di stato, simile diffidenza è pur troppo naturale; ma oh quanto si resta sollevato, allorchè svanisce, allorchè si scopre nell'interprete di Dio niun altro zelo che quello della causa di Dio e dell'umanità!

Egli avera un modo a lui particolare ed efficacissimo di dar consoliszioni. lo m'accusava, per esempio, di fremiti d'ira pei rigori della nostra carceraria disciplina. Ei moralizatra alquanto sulla virità di soffrire con serenità e perdonando; poi passava a dipingere con vivissima rappresentazione le miserie di conditioni diverse dalla mia. Avea molto vissulo in città ed in campagna, conosciuto grandi e piccioli, e meditato sulle umane ingiustizie; sapea descrivere bene le passioni ed i costumi delle varie classi sociali. Dappertutto ei mi mostrava forti e deboli, calpestanti e calpestati; dappertutto la necessità o d'odiare i nostri simili, o d'amarili rez enerosa indulegaza e per compassione. Le saic hel i raccontava per rammemorarmi l'universalità della sventura, ed i buoni effetti che si possono trarre da questa, nulla aveano di singolare; erano anzi affatto ovvii; ma diceali con parole così giuste, così potenti, che mi faceano fortemente sentire le deduzioni da ricavarne.

Ah sl. ogni volta ch'io aveva udito quegli amorevoli rimproveri e que'nobili consigli, io ardeva d'amore della virtù, io non abborriva più alcuno, io avrei data la vita pel minimo de'mici simili, io benediceva Dio d'avermi fatto uomo.

All'infelice chi ignora la sublimità della confessione! infelice chi, per non parer volgare; si crede obbligato di guardarla con ischerno! Non è vero che, ognuo sapendo già che bisogna esser buono, si a intulle di sentirselo a dire; che bastino le proprie riflessioni ed opportune letture; no! la favella viva d'un uomo ha una possanza, che nè le letture nè proprie riflessioni non bano! L'anima n' e più acosa; le impressioni che vi si fanno, sono più profonde. Nel fratello che parla, v'è una vita ed un'opportunità che sovente indarno si cercherebbero ne' libri e nei nostri proprii pensieri.

#### CAPO LXXIX.

Nel principio del 1824, il soprintendente, il quale aveva la sua cancellerla ad uno de'capi del nostro corridojo, trasportossi altrove, e le stanze di cancelleria con altre annesse furono ridotte a carceri. Ahi! capimmo che nuovi prigionieri di stato doveano aspettarsi d'Italia.

Giunsero infatti in breve quelli d'un terzo processo; tutti amici e conoscenti mici 101; quafo seppi i oro nomi, quaf fu la mia tristezza! Borsieri era uno de'più antichi mici amici! A Confalonieri o tera afiezionato da men lungo tempo, ma pur con tutto il cuore! Se avessi potuto, passando al carcere durristimo do a qualunque immaginabile tormento, scontare la loro pena e liberarii, Dio sa se non l'averi fatto. Vion dico solo, dar la vita per essi: ah che cos è il dar la vita? soffrire è ben più!

Avrel avuto allora tanto d'uopo delle consolazioni del P. Battista; non gli permisero più di venire.

Nuovi ordini vennero pel mantenimento della più severa disciplina. Quel terrapieno che ci serviva di passeggio fu dapprima cinto di steccato, sicchè nessuno, nemmeno in lontanazza con telescopii, potesse più vederci; e così noi perdemmo lo spettacolo bellissimo delle circostanti colline e della sottoposta città. Ciò non bastò, Per andare a quel terrapieno, couvcniva attraversare, come dissi, il cortile; ed in questo molti aveano campo di scorgerci. A fine di occultarci a tutti gli sguardi; ci PELIGO — 1. fu tolto quel luogo di passeggio, e ce ne venne assegnato uno piccolissimo, situato contiguamente al nostro corridojo, ed a pretta tramontana, come le nostre stanze.

Non posso esprimere quanto questo cambiamento di passeggio ci alfiggesse. Non ho notato tutti i conforti che avevamo nel luogo che
veniva tollo. La vista de figliosi del soprintendente, i loro cari ampiesi dove avevamo veduta inferma ne' suoi ultimi giorni la loro madre;
qualche chiacchiera col fabbro, che aveva pur ivi il so alloggio, le liete canzoncine e le armonie d'un caporale che suonava la chitarra; e per
ultimo un innocente amore—un amore non mio, nè del mio compagno,
ma d'una buona caporalina ungherese, venditrice di frutta. Ella erasi
invaghita di Maroncelli.

Già prima che fosse posto con me, esso e la donna redendosi ivi quasi ogni giorno, aveano fatto un poco d'amicizia. Egli era anima sì onesta, sì dignitosa, sì semplice nelle sue visto, che ignorava affatto d'avere innamorato la pietosa creatura. Ne lo feci accorto io. Esitò di prestarmi fede, e nel dubbio solo che avessi ragione, impose a se stesso di mostrarsi più freddo con essa. La maggior riserva di lui, invece di spegnere l'amorre della donna, pareva aumentarlo.

Siccome la finestra della stanza di lei era alta appena un braccio dal suolo del terrapieno, ella balzava dal nostro lato, per l'apparente motivo di stendere al sole qualche pannolino, o fare alcun' altra faccenduola, e stava li a guardarci; e se poteva, attaccava discorso.

Le povere nostre guardie, sempre stanche di aver poco o niente dornito la notte, coglievano voleniteri l'occasione d'essere in quell'angolo dove senz'essere vedute da superiori, poteano sedere sull'erba e sonnacchiare. Maroncelli era allora in un grande imbarazzo, tanto appariva l'amore di quella sciagurata. Maggiore era l'imbarazzo mio. Non-dimeno simili scene che sarebbero state assai risibili, se la donna ci avesse sipirato poco rispetto, erano per noi svire, e potred dire patetiche. L'infelice Ungherese avera una di quelle fisonomie, le quali amunciano indubitatamente l'abitudine della viritu el il bisogno di stutto. Non era bella, ma dotata di tale espressione di gentilezza, che i contorni alquanto irregolari del suo volto sembravano abbellirsi ad ogni sorrito, ad ogni moto de' muscoli.

Se fosse mio proposito di scrivere d'amore, mi resterebbero non brevi cose a dire di quella misera e virtuosa donna,—or morta. Ma basti l'avere accennato uno de' pochi avvenimenti del nostro carcere. l cresciuli rigori rendevano sempre più monotona la nostra vita. Tutto il 1834, lutto il 35, lutto il 35, lutto il 37, lutto conceduto dal governatore. Il carcere divenneci una vera tomba, nella quale nepopure la tranquillià della tomba c'era lasciata. Ogni mese ventiva, in giorno indeterminato, a farvi una diligente perquisizione il direttore di polizia, accompagnato d'un luogotenente ed iguardie. Ci spogliavano nudi, esaminavano tutte le cuciture de'vestiti, nel dubbio che vi sitenesse celata qualche carta o altro, si succivano i pagliericci per regarvi dentro. Benche ulula di clandestino potessero trovarci, questa visita ostile e di sorpresa, ripetuta senza fine, aveva non so che, che m'irritava, e che ogni volta metteami la febba.

Gli anni precedenti m' erano sembrati si Infelici, el ora io pensava ad essi con desiderio, come ad un tempo di care dolcezze. Dov'erano le ore ch'io m'ingolfava nello studio della Bibbia, o d'Omero? A forza di leggere Omero nel testo, quella poca cognizione di greco ch'io aveva, si era aumentata, ed erami appassionato per quella lingua. Quanto incresocami di non poterne continuare lo studio! Dante, Petrarca, Shakespeare, Byron, Walter Scott, Schiller, Goethe, ec., quanti amicim' erano involati! Fra siffatti o annoverava pure alcuni libri di cristiana sapienza, come il Bourdaloue, il Pascal, l'Imitazione di Gesù Cristo, la Filotea, ec., libri che se si leggono con critica ristretta ed illiberate, esuttando do goni reperibile difetto di gusto, ad ogni pensiero non valido, si gettano là e non si ripigliano; ma che, letti senza malignare e senza scandalezzarsi del lati deboli, scoprono una filosofia alta, e vi-gorosamente nutritiva pel cource per l' intelletto.

Alcuni di siffatti libri di religione ci furono poscia mandati in dono dall'imperatore, ma con esclusione assoluta di libri d'altra specie, servienti a studio letterario.

Questo dono d'opere ascetiche venneci impetrato nel 1825 da un confessore dalmata, inviatoci da Vienna, il P. Stefano Paulowich, fatto, due anni appresso, vescovo di Cattaro. A lui fummo pur debitore d'aver finalmente la messa, che prima ci si era sempre negata, dicendosi che non poteano condurci in chiesa, e tenerci separati a due a due, siccome era prescritto.

Tanta separazione non potendo mantenersi, andavamo alla messa, divisi in tre gruppi: un gruppo sulla tribuna dell' organo, un altro sotto la tribuna, in guisa da non esser veduto, ed il terzo in un oratorietto guardante in chiesa per mezzo d'una grata. Maroncelli ed lo avevamo allora per compagni, ma con divieto che una coppia parlasse coll'altra, sei condannati, di sentenza anteriore alla mostra. Due di essi crano stati mici vicini nei Piombi di Yenezia, Eravamo condotti da guardie al posto assegnato, e ricondotti, dopo la messa, ciascuna coppia nel suo carcere. Veniva a dirci la messa un cappuccino. Questo buon uomo finiva sempre il suo rito con un Oremus implorante la nostra liberazione dai vincoli, e la sua voce si commovea. Quando veniva via dall'altare, dava una pietosa occhiata a ciascuno dei gruppi, ed inchinava mestamente il capo pregando.

## CAPO LXXXI.

Nel 1825 Schiller fu riputato omai troppo indebolito dagli acciacchi dal vecchiaja, e gli diedero la custodia d'altri condannati, pei quali sembrasse non richiedersi tanta vigilanza. Oh quanto c'increbbe ch'ei si allontanasse da noi, ed a lui pure increbbe di lasciarci!

Per successore ebb'egli dapprima Kral, uomo non inferiore a lui in bontà. Ma anche a questo venne data in breve un'altra destinazione, e cene capitò uno, non cattivo, ma burbero ed estraneo ad ogni dimostrazione di affetto.

Questi mutamenti m'alliggevano profondamente. Schiller, Kral e Kubitzky, ma in particolar modo i due primi ci avevano assistiti nello nostre malattie come un padre ed un fratello avrebbero potulo fare. Incapaci di mancare al loro dovere, sapeano eseguirio senza durezza di cuore. Se vi era un pol' di durezza nelle forme, era quasi sempre involontaria, e riscattavanla pienamente i tratti amorevoli che ci usavano. M'adirati talvolta contr'essi, ma oh come mi perdonavano cordialmente! come anelavano di persuaderci che non erano senza affezione per noi, e come gioivano, vedendo che n'eravamo persuasi, e li stimavamo uomini dabbene!

Decchè fu lontano da noi , più volte Schiller s'ammalo, e si riebbe. Dimandavamo contezza di lui con ansielà fiitale. Quand'egli era convalescente, venira taivolta a passeggiare sotto le nostre finestre. Noi tossivamo per salutario, ed egli guardava in su con sorriso melanconico, e diceva alla sentinella, in guisa che udissimo: — Da sind meine sonne! (la sono i nuici figli.)

Povero vecchio! che pena mi mettea il vederti strascinare stentatamente l'egro fianco, e non poterti sostenere col mio braccio!

Talvolta ei sedeva li sull'erba, e leggea. Erano libri ch'ei m'avea prestati. Ed affinchè io li riconoscessi, ei ne diceva il titolo alla sentinella. o ne ripeteva qualche squarcio. Per lo più tai libri erano novelle da calendarii, od altri romanzi di poco valore letterario, ma morali.

Dopo varie ricadute d'apoplessia, si fece portare all'ospedale de militari. Era già in pessimo stato, e colà in breve mort. Possedeva alcune centinaja di fiorini, frutto de' suoi lunghi risparmii: queste erano da lui atate date in prestito ad alcuni suoi commilitoni. Allorchè si vide pressoi il suo fine, appellò a se quegli amici, e disse:—Non ho più congiunti; ciascuno di voi si tenga ciò che ha nelle mani. Vi domando solo di pregare per me.—

Uno di tali amici avera una figilia di diciotto anni, la quale era figiliocia di Schiller, Poche ere prima di morire, a buon vecchio lo mando a chiamare. El non potea più proferire parole distinte; si cavò di dito un anello d'argento, ultima sua ricchezza, e lo mise in dito a lel. Poi la baciò, e pianse baciandola. La fanciulia uriava, e lo inondava di lagrime. El giele asciugava col fazzoletto. Prese le mani di lei e se le pose su gli occhi. — Queglio cochi erano ciunis per sempre.

#### CAPO LXXXII.

Le consolazioni umane el andavano mancando una dopo l'altra; gli affanni erano sempre maggiori. Io mi rassegnava al voler di Dio, ma mi rassegnava gemendo; e l'anima mia, invece d'Indurirsi al male, sembrava sentirlo sempre più dolorosamente.

Una volta mi fu ciandestinamente recato un foglio della gazzetta d'Augsburgo, nel quale spacciavasi stranissima cosa di me, a proposito della monacazione d'una delle mie sorelle.

Diceva:—La signora Maria Angiola Pellico, figlia, e.e. ec., prese adf dl, ec., il velo nel monastero della Visitazione in Torino, ece. Ecasorella dell'autore della Francesco da Rimini, Sivio Pellico, il quale uscì recentemente dalla fortezza di Spielberg, graziato da S. M. l'imperatore; tratto di clemenza deguissimo di si magnanimo sovrano, e che rallegrò tutta Italia, stanteché, ec. ec.

E qui seguivano le mie lodi.

La frottola della grazia non sapeva immaginarmi perchè fosse stata inventata. Un puro divertimento del giornalista non parea verisimile; era forse una qualche astuzia delle polizie tedesche? Chi lo sa ? Ma i nomi di Maria Angiola erano precisamente quelli di mia sorella minore. Doveano, senza dubbio, esser passati dalla gazzetta di Torino ad altre gazzete. Dunque quell'ottima fanciulla s'era veramente fatta monaca. Ah, forse ella prese quello stato, perchè ha perduto i genitori! Povera fanciul-

6 10 (201)

la ! non ha voluto ch'io solo patissi le angustie del cancere: anche l'ila ha voluto recludersi! Il Signore le dia, più che non dà a me, le virtù della pazienza e della abnegazione! Quante volte nella sua cella quell'angiolo penserà a me! Quanto spesso farà dure penitenze per ottener da Dio che alleggerica i mail diel fratello!

Questi pensieri m'intenerivano, e mi straziavano il cuore. Pur troppo, le mie sventure potevano avere influtio ad abbreviare i giorni del padre o della madre, o d'entrambi! Più ci pensava, e più mi paceva impossibile che senza siffatta perdita la mia Marietta avesse abbandonato il tetto paterno. Questa idea m'opprimeva quasi certezza, ed io caddi quindi nel più angoscioso lutto.

Maroncelli n'era commosso non meno di me. Qualche giorno appresso ci diedesi a comporre un lamento poetico sulla sorella del prigioniero. Riusci un bellissimo poemetto spirante melanconia e compinato. Quando l'ebbe terminato, me lo recitò. Oli come gli fui grato della sua gentilezza! Fra tanti milioni di versi che fino allora s'erano fatti permonache, probabilmente quelli erano i soli che si componessero in carcere, pel fratello della monaca da un compagno di ferri. Qual concorso d'ideo patetiche e reliciose!

Così l'amicizia addoiciva i mici dolori. Ah, da quel tempo non volse più giorno ch'io non m'aggirassi lungamente col pensiero in un convento di vergini; che fra quelle vergini lo non ne considerassi con più tenera pietà una; ch'io non pregassi ardentemente il ciclo d'abbellirle la solitudine, e di non lasciare che la fantasia le dipingesse troppo orrendamente la mia prigione!

### CAPO LXXXIII.

L'essermi venuta clandestinamente quella gazzetta non faccia immagianza al lettore che frequenti fossero le notizie del mondo, ch'lo riuscissi a procurarmi. No: tutti erano buoni intorno a me, ma tutti legati da somma paura. So avvenne qualche lieve clandestinità, non fu se non quando il pericolo potea veramente parra nullo. Ed era difficile cosa che potesse parer nullo in mezzo a tante perquisizioni ordinarie e straordinarie.

Non mi fu mai dato d'avere nascosamente notizie de'miei cari lontani, tranne il surriferito cenno relativo a mia sorella.

Il timore ch'io aveva che i miei genitori non fossero più in vita, venne di li a qualche tempo piuttosto aumentato che diminuito, dal modo con cui una volta il direttore di polizia venne ad annunciarmi che a casa mia stavano bene. —S. M. l'imperatore comanda, diss'egli, che io le partecipi buone nuove di que'congiunti ch'ella ha a Torino.—

nuove di que'congiunti ch'ella ha a Torino.—

Trabalzai dal piacere e dalla sorpresa a questa non mai prima avvenuta partecinazione, e chiesi maggiori particolarità.

- —Lasciai, gli diss'io, genitori, fratelli e sorelle a Torino. Vivono tutti? Deh, s'ella ha una lettera d'alcun di loro, la supplico di mostrarmela!
- Non posso mostrar niente. Ella deve contentarsi di ciò. È sempre una prova di benignità dell'imperatore il farle dire queste consolanti parole. Ciò non s'è ancor fatto a nessuno.
- Concedo esser prova di benignità dell'imperatore; ma ella sentirà che m'è impossibile trarre consolazione da parole così indeterminate. Quali sono que'miei congiunti che stanno bene? Non ne ho io perduto alcuno?
- —Signore, mi rincresce di non poterle dire di più di quel che m' è stato imposto.—

E così se ne andò.

L'intenzione era certamente stata di recarmi un sollievo con quella notizia. Ma io mi persuasi che, nello stesso tempo che l'imperatore avea voluto cedere alle istanze di qualche mio congiunto, e consentire che mi fosso portato quel cenno, ei non volea che mi si mostrasse alcuna lettera, affinch'o non vedesi quali de'mici cari mi fossor mancati.

na lettera , annen lo non veuessi quan de inici cari mi fossero mancau.

Indi a parecchi mesi , un annuncio simile al suddetto mi fu recato.

Niuna lettera niuna soiegazione di più.

Videro ch'io non mi contentava di tanto, e che rimaneane vieppiù afflitto, e nulla mai più mi dissero della mia famiglia.

L'immaginarmi che i genitori fossero morti, che il fossero fors' anco i fratelli, e Giuseppina altra mia amatissima sorella; che forse Marietta unica superstite, s'estinguerebbe presto nell'angoscia della solitudine e negli stenti della penitenza, mi distaccava sempre più della vita.

Alcune volte assaito fortemente dalle solite infermità, o da infermità nuove, come coliche orrende con sintomi dolorosissimi e simili a quelli del morbo-colera, io sperai di morire. SI, l'espressione è esatta: sperai.

E nondimeno, oh contraddizioni dell'uomo! dando un'occhiata al languente mio compagno, mi si straziava il cuore al pensiero di lasciarlo solo, e desiderava di nuovo la vita! Tre volte vennero di Vienna personaggi d'alto grado a visitare le nostre carceri, per assicurarsi che non ci fossero abusi di disciplina. La prima fu del barone Von Minch; e questi impietosito della poca luce che avevamo, disse che avrebbe impiorato di poter prolungare la nostra giornata, facendoci mettere per qualche ora della sera una lanterna alla parte esteriore dello sportello. La sua visita fu nel 1825. Un anno dopo fu eseguito il suo pio intento. E così a quel lume sepolerale potevamo indi in poi vedere le pareti, e non romperci il capo passeggiando.

La seconda visita fu del barone Von Vogel. Egli mi trovò in pessimo stato di salute, e di udendo che, sebbene il medico riputasse a me giovevole il caffe, non si attentava di ordinarmelo, perchè oggetto di lusso, disse una parola di consenso a mio favore; ed il caffe mi venne ordinato.

La terza visita fu di non so qual altro signore della corte, uomo tra i cinquanta ed i sessanta, che ci dimostrò co'modi e colle parole la più nobile compassione. Non potea far nulla per noi, ma l'espressione soave della sua bontà era un beneficio, e gji fummo grati.

Oh qual brama ha il prigioniero di veder creature della sua specie La religione cristiana che è ai ricca d'umanità, non ha dimenticato di annoverare fra le opere di misericordia il visilare i carcerati. L'aspetto degli uomini cui duole della tua sventura, quand'anche non abbiano modo di sollevariene niù efficacemente, u fe Tadolciese.

La somma solitudine può tornar vantaggiosa all'ammendamento d'alcune anime: ma credo che in generale lo sia assia più, so non ispinta all'estremo, se mescolata di qualche contatto colla società. Io almeno son così fatto. Se non velo i miei simili, concentro il mio amore su troppo picciolo numero di essi, e dissmo gli attri ; se posso voderne, non dirò molti, ma un numero discreto, amo con tenerezza tutto il genere unano.

Mille volte mi son trovato col cuore si unicamente amante di pochissimi, e pieno d'odio per gli altri, ch'io me ne spaventava. Allora andava alla finestra sospirando di vedere qualche faccia nuova; e m'estimava felice, se la sentinella non passeggiava troppo rasente il muro; se si costava si che potessi vederla; se alzava il capo, udendomi tossire; se la sua fisonomia era buona. Quando mi parea scorgervi sensi di piotà, un dolce palpito prendenami, come se quello sconosciuto soldato fosse un intiuno amio. S'el s' allontanava, lo sapetuva con innamorata in-

quictudine ch' ei ritornasse, e s' ei ritornava guardandomi, io ne gioiva come d'una grande carità. Se non passava più in guisa ch' io lo vedessi, io restava mortificato come uomo che ama, e conosce che altri nol cura.

#### CAPO LXXXV.

Nel carcere contiguo, già d'Oroboni, stavano ora D. Marco Fornia ed il signor Antonio Villa. Quest' cultimo, altre volte robusto come un Ercole, pati molto la fame il primo anno, e quando ebbe più cibo si trovò senza forze per digerire. Langul lungamente, e poi ridotto quasi all'estremità, ottenno che gii dessero un carcere più arioso. L'atmosfera mefitica d'un angusto sepolero gli era, senza dubbio, nocivissima, siccome lo era a tutti gli altri. Ma il rimedio da lul invocato non fu sufficiente. In quella stanza grande, campò qualche mese ancora, poi dopo varii sbocchi di sangue mori.

Fu assistito dal concaptivo D. Fortini, e dall'abate Paulowich, venuto in fretta di Vienna, quando si seppe ch' era moribondo.

Bench'io non mi fossi vincolato con lui così strettamente come con Oroboni, pur la sua morte mi afflisse molto. Io sapeva ch'egli eraamato colla più viva tenerezza da' genitori e da una sposs! Per lui, era più da intidiarsi che da compiangersi; ma que' superstiti!

Egli era anche stato mio vicino sotto i Piombi; Tremerello m'avea portato parecchi versi di lui, e gli avea portati de'miei. Talvolta regnava in que' suoi versi un profondo sentimento.

Dopo la sua morte, mi parve d'essergli più affezionato che in vita, udendo dalle guardie quanto miscramente avesse patito. L'infelico no poteva rassegnarsi a morire, sebbene religiosissimio. Provò al più alto grado l'orrore di quel terribile passo, benedicendo però sempre il Signore, e gridandogli con lagrime: — Non so conformare la mia volontà alla tua, eppur voglio conformarla; opera tu in me questo miracolo!

Ei non aveva il coraggio d'Oroboni, ma lo imitò, protestando di perdonare a'nemici.

Alla fine di quell'anno ( era il 1826 ) udimmo una sera nel corridojo il rumore mal compresso di parecchi camminanti. I nostri orecchi erano divenuti sapientissini a disceruere mille generi di rumore. Una 
porta viene aperta; conosciamo essere quella ov'era l'avvocato Solera. 
Se n'apre un'altra: è quella di Fordini. Fra alcune voci dimesse, distinguiamo quella del direttore di polizia.—Che sarà! una perquisizione 
ad ora si tarda? E perche?

Ma in breve escono di nuovo nel corridojo. Quand'ecco la cara voce del buon Fortinl: — Oh poveretto mí! la scusi, sala, ho desmentegà un tomo dei breviaro.

E lesto lesto ei correva indietro a prendersi quel tomo, poi raggiungeva il drappello. La porta della scala s'aperse, intendemmo i loro passi fino al fondo: capimmo che i due felici aveano ricevuto la grazia; e, sebbene e' increscesse di non seguirli, ne esultammo.

#### CAPO LXXXVI.

Era la liberazione di que'due compagni, senza alcuna conseguenza per noi I Come uscivano essi, i quali erano stati condannati al pari di noi, uno a 20 anni, l'altro a 15, e su noi e su molt'altri non risplendeva grazia?

Contro i non liberati esistevano dunque prevenzioni più ostili? Ovvero sarebbevi la disposizione di graziarci tutti, ma a brevi intervalli di distanza, due alla volta? forse ogni mese? forse ogni due o tre mesi?

Così per alcun tempo dubbiammo. E più di tre mesi volsero, ne altra liberazione facessi. Verso la fine del 1837, pensammo ehe il dicembre potesse essere determinato per anniversario delle grazie. Ma il dicembre passò, e nulla accadde.

Protraemmo l'aspettativa sino alla state del 1838, terminando allora per me i sett' anni e mezzo di pena, equivalenti, secondo il detto dell'imperatore, ai quindici, ove pure la pena si volesse contare d'all' arresto. Che se non volessi comprendere il tempo del processo (e questa suppossizione era la più versimile), ma bena cominciare d'alla pubblicazione della condanna, i sett' anni e mezzo non sarebbero finiti che nel 1839.

Totti i termini calcolabili passarono, e grazia non rifulse. Intanto, già prima dell'uscita di Solera e Fortini era venuto al mio povero Maroncelli un tumore al ginocchio sinistro, in principio il dolore era mite, e lo costringea soltanto a zoppicare. Poi stentava a trascinare i ferri, e lo costringea soltanto a zoppicare. Poi stentava a trascinare i ferri, e lo rado usciva a passeggio. Un mattino d'autumno, gli piacque d'uscir meco per respirare un poco di aria: v'era già neve; ed lu un fatale momento chi io nol sosteneva, inciampò e cadde. La percossa fece immaniente divenire acuto il dolore del ginocchio. Lo portamno sul suo letto; ei non era più in grado di reggersi. Quando il medico lo vide, si decise finalmente a fargli levare i ferri. Il tumore peggiorò di giorno i giorno, e divene enorme, e sempre più dolorsos. Tali erano i mariorno, e divene enorme, e sempre più dolorsos. Tali erano i mariorno.

tirii del povero infermo, che non potea aver requie nè in letto, nè fuor di letto.

Quando gli era necessità muoversi, alzarsi, porsi a giacere, io dovea prendere colla maggior delicatezza possibile la gamba malata e trasportarla lentissimamente nella guisa che occorreva. Talvolta per fare il più picciolo passaggio da una posizione all'altra, si volevano quarti d'ora di spasimo.

Sanguisughe, fontanelle, pietre caustiche, fomenti ora asciutti, or umidi, tutto fu tentato dal medico. Erano accrescimenti di strazio, e niente più. Dopo i bruciamenti colle pietre si formava la suppurazione. Quel tumore era tutto piaghe; ma non mai diminuiva, non mai lo sfogo delle piaghe recava alcun lenimento al dolore.

Maroncelli era mille volte più infelice di me: nondimeno, oh quanto io pativa con lui! Le cure d'infermiere m'erano doici, perchè usate si degno amico. Ma vederlo coal deperire, fra si lunghi, atroci tormenti, o non potergii recar salute! E presagire che quel ginocchio non sarebbe mai più issanato! E scorgere che l'infermo tenea più versimile la morte che la guarigione! E doverlo continuamente ammirare pel suo coraggio e per la sua serenità: ah, ciò m'angosciava in modo indicibile!

# CAPO LXXXVII.

In quel deplorabile stato, ei poetava ancora, ei cantava, ei discorreva; ei tutto ficea per illudermi, per nascondermi una parte dei suoi mali. Non potea più digerire, nè dormire, dimagrava spaventosamente; andava frequentemente in deliquio; e tuttavia in alcuni istanti raccoglieva la sua vitallib, e faceava animo a me.

Ciò ch' egli pati per nove lunghi mesi non è descrivibile. Finalmente fu conceduto che si tenesse un consulto. Venne il protomedico, approvò tutto quello che il medico avea tentato, e senza pronunciare la sua opinione sull'infermità e su ciò che restasse a fare, se n'andò.

Un momento appresso, viene il sottintendente, e dice a Maroncelli:
— Il protomedico non s'è avventurato di spiegarsi qui in sua presenza; temieva ch' ella non avesse la forza d'udirsi annunziare una dura necessità. Io l'ho assicurato che a lei non manca il coraggio.

— Spero, disse Maroncelli, d'averne dato qualche prova, in soffrire senza urli questi strazii. Mi si proporrebbe mai?..

— Si, signore, l'amputazione. Se non che il protomedico vedendo un corpo così emunto, esita a consigliaria. In tanta debolezza, si sentirà ella capace di sostenere l'amputazione? vuol ella esporsi al pericolo?... — Di morire? E non morrei in breve egualmente se non si mette termine a questo male?

 Dunque faremo subito relazione a Vienna d' ogni cosa, ed appena venuto il permesso di amputarla...

- Che? ci vuole un permesso?

- Si, signore. -

Di li ad otto giorni, l'aspettato consentimento glunse.

Il malato fu portato in una stanza più grande; ei dimandò ch' lo lo seguissi.

 Potrei spirare sotto Γ operazione, diss' egli; ch' io mi trovi almeno fra le braccia dell'amico.

La mia compagnia gli fu conceduta.

L'abate Wrba, nostro confessore (succeduto a Paulowich), venne ad amministrare i sacramenti all'infelice. Adempiuto questo atto di religione, aspettavamo i chirurgi, e non comparivano. Maroncelli si mise ancora a cantare un inno.

I chirurgi vennero alfine: erano due. Uno, quello ordinario della caso, cioè il nostro barbiere, ed egli, quando occorrevano operazioni, astudi diritto di farle di sua mano, e non volea ederne l'onore ad altri. L'altro era un giovane chirurgo, allievo della scuola di Vienna, e già godente fama di molta abilità. Questi, mandato dal governatore per assistere all'operazione e dirigerla, avrebbe voltuo farla egli stesso, ma gli convenne contentari di vegliare all'esecuzione.

Il malato fu sedudo sulla sponda del letto colle gambe giù: io lo tunea fra le mie braccia. Al di sopra del ginocchio, dove la coscia comiciava ad esser sana, fu stretto un legaccio, segno del giro che dovea
fare il colteilo. Il vecchio chirurgo tagiiò tutto intorno, la profondità
d'un dito; pol tirò in su la pelle tagliata, e continuò il taglio sui muscoli scorticati. Il sangue fluiva a torrenti dalle arterie, ma queste vennero tosto legate con filo di seta. Per ultimo si segò l'osso.

Maroncelli non mise un grido. Quando vide che gli portavano via la gamba tagliata, le diede un' occhiata di compassione, poi voltosi al chirurgo operatore gli disse:

— Ella m'ha liberato d'un nemico, e non ho modo di rimunerarnela.—

V'era in un bicchiere-sopra la finestra una rosa.

— Ti prego di portarmi quella rosa, mi disse.—

Gliela portai. Ed ei l'offerse al vecchio chirurgo, dicendogli: — Non ho altro a presentarle in testimonianza della mia gratitudine. —

Quegli prese la rosa, e pianse.

### CAPO LXXXVIII.

l chirurgi aveano creduto che l'infermeria di Spielberg provvedesse tutto l'occorrente, eccetto i ferri ch'essi portarono. Ma fatta l'amputazione, s'accorsero che mancavano diverse cose necessarie: tela incerata, ghiaccio, bende, ec.

Il miscro mutilato dovette aspettare due ore, che tutto questo fosse portato dalla città. Finalmente potè stendersi sul letto; ed il ghiaccio gli fu posto sul tronco.

Il dì seguente liberarono il tronco dai grumi di sangue formativisi, lo lavarono, tirarono in giù la pelle, e fasciarono.

Per parecchi giorni non si diede al malato, se non qualche mezza chicchera di brodo con torio d'uovo sbattuto. E quando fu passoto il pericolo della febbre vulneraria, comicicano gradatamente a ristorario con cibo più nutritivo. L'imperatore aveva ordinato che, finchè le forze fossero ristabilite, gli si desse buon cibo, della cucina del soprintendente.

La guarigione si operò in quaranta giorni. Dopo i quali fummo ricondotti nel nostro carcere; questo per altro ci venne ampliato, facendo cioè un'apertura al muro ed unendo la nostra antica tana a quella già abitata da Oroboni e poi da Villa.

lo trasportal il mio letto al luogo medesimo ov'era stato quello d'oroboni, ov'egil era morto. Quest'dentità di luogo m'era cara; pareami di essermi avvicinato a lui. Sognava spesso a lui, e parcami che il suo spirito veramente mi visitasse e mi rasserenasse con celesti consolazioni.

Lo spettacolo ornible di tanti tormenti sofferti da Maroncellie prima del taglio della gamba, e durante quell' operazione, e dappol, mi fortificò l'animo. Iddio che m' avea dato sufficiente salute nel tempo della malattia di quello, perchè le mie cure gli erano nocessarie, me la tolse, allorch' egli pobr reggersi salute grucce.

Ebbi parecchi tumori glandulari dolorosissimi. Ne risanai, ed a questi successero affanni di petto, già provati altre volte, ma ora più soffocanti che mai, vertigini e dissenterie spasmodiche.

— È venuta la mia volta, diceva tra me. Sarò io meno paziente del mio compagno?

M'applicai quindi ad imitare, quant' io sapea, la sua virtù.

Non v'è dubbio, che ogni condizione umana ha i suoi doveri. Quelli d'un infermo sono la pazienza, il coraggio, e tutti gli sforzi per non essere inamahile a coloro che gli sono vicini. Maroncelli, sulle sue povere grucce, non avea più l'agilità d'altre volte, e rincresceagli, temendo di servirmi meno bene. Ei temeva inoltre, che per risparmiargli i movimenti e la fatica, io non mi prevalessi de' suoi servigi quanto m' abbisognava.

E questo veramente talora accadeva, ma io procacciava che non se n'accorgesse.

Quantunque egli avesse ripigliato forza, non era però senza incomodi. El patira, come tutti gli amputati, sensarioni dolorose ne l'arevi, quasicchè la parte tagliata vivesse ancora. Gli doleano il piede, la gamba ed il giuocchio ch'ei più non avera. Aggiugnessi che l'osso era statumal segato, e sorogreva nelle nuove carui, e, facea frequenti piaghe. Soltanto dopo circa un anno, il tronco fu abbastanza indurito e più non s'aperse.

#### CAPO LXXXIX.

Ma nuovi mali assalirono l'infelice, e quasi senza intervallo. Dapprima una artritide, che cominciò per le giunture delle mani, e poi gli martirò più mesi tutta la persona; indi lo scorbuto. Questo gli coperse in breve il corpo di macchie livide, e mettea spavento.

Io cercava di consolarmi, pensando tra me — Poichè convien morire quaddentro, è meglio che sia venuto ad uno de' due lo scorbuto; egli è male attaccaticcio, e ne condurrà nella tomba, se non insieme, almeno a poca distanza di tempo. —

ci preparavamo entrambi alla morte, ed eravamo tranquilli. Nove anni di prigione e di gravi patimenti ci aveano finalmente addomesticati coll'idea del totale disfacimento di due corpi così rovinati e bisognosi di pace. E le anime fidavano nella bonti di Dio, e credeano di riminisi entrambe in luogo ove tutte le ire degli uomini cessano, e do ve pregavamo che a noi si riunissero anche, un giorno, placati, coloro che non ci amavalo;

Lo scorbuto, negli anni precedenti, aveva fatto molta strage in quelle prigioni. Il governo, quando seppe che Maroncelli era affetto da quel terribile male, paventò nuova epidemia scorbutica, e consenti all'inchiesta del medico, il quale diceva non esservi rimedio efficace per Maroncelli se non l'aria aperta, e consigliava di tenerio il meno possibile entro la stanza.

lo come contubernale di questo, ed anche infermo di discrasta, godetti lo stesso vantaggio.

In tutte quelle ore che il passeggio non era occupato da altri, cioè, da mezz'ora avanti l'alba per un pajo d'ore, poi durante il pranzo, se così ci piaceva, indi per tre ore della sera sin dopo il tramonto, stavamo fuori. Giò pei giorni feriali. Ne' festivi, non essendovi il passeggio consueto degli altri, stavamo fuori da mattina a sera, eccettuato il pranzo.

Un altro Infelice, di salute danneggiatissima, e di circa 70 anni, fu aggregato a noi, reputandosi che l'ossigeno potessegli pur giovare. Era il signor Costantino Munari, amabile vecchio, dilettante di studi letterari e filosofici, e la cui società ci fu assai piacevole.

Volendo computare la mia pena, non dall'epoca dell'arresto, ma da quella della condanna, i sette anni e mezzo finivano nel 1829 ai primi di luglio, secondo la firma Imperiale della sentenza, ovvero ai 22 d'agosto, secondo la pubblicazione.

Ma anche questo termine passò, e morì ogni speranza.

Fino allora Maroncelli, Munari ed lo facevamo talvolta la supposizione di rivedere ancora il mondo, la nostra Italia, i nostri congtunti; e ciò era materia di ragionamenti pieni di desiderio, di pietà e d'amore.

Passato l'agosto e poi il settembre, e poi tutto quell'anno, ci avvezzatumo a non isperare più nulla sopra la terra, tranne l'inalterabile continuazione della reciproca nostra amiczia, e l'assistenza di Dio, per consumare degnamente il resto del nostro lungo sacrificio.

Ah l'amicizia e la religione sono due beni inestimabili. Abbelliscono anche le ore de' prigionieri, a cui più non risplende verisimiglianza di grazial Dio è veramente cogli sventurati:—cogli sventurati che amano!

# CAPO XC.

Dopo la morte di Villa, all'abate Paulowich che su fatto vescovo, segul per nostro consessore l'abate Wrba, moravo, professore di Testamento nuovo a Brünq, valente allievo dell' Istituto Sublime di Vienna.

Quest'istituto è una congregazione fondata dal celebre Frint, allora parroco di corte. I membri di tal congregazione sono tutti sacerdoti, i quali già laureati in teologia proseguono i vi sotto severa disciplina i loro studii, per giungere al possesso del massimo sapere conseguibile. L' intento del fondatore è stato egregio: quello cioè, di produrre un perenne disseminamento di vera e forte scienza nel clero cattolico di Germania. E simile intento viene in generale adempiuto.

Wrba, stando a Brünn, potea darci molta più parte del suo tempo che Paulowich. Ei divenne per noi ciò ch'era il P. Battista, tranne che non gli era lecito di prestarci alcun libro. Facevamo spesso insieme lunghe conferenze; e la mia religiosità ne traeva grande profitto; o se questo è dir troppo, a me pareva di trarnelo, e sommo era il conforto che indi sentiva.

Nell'anno 1829 ammalò; poi dovendo assumere altri impegni, non potè più venire da noi. Ce ne spiacque altamente; ma avemmo la buona sorte, che a lui seguisse altro dotto ed egregio uomo, l'abate Ziak, vicecurato.

Di que parecchi sacerdoi tedeschi che ci furono destinati, non capitarne uno cattivo! non uno che scoprissimo volersi fare stromento della politica (e questo è si facile a scoprirsi!), non uno anzi, che non avesse i riamiti meriti di molta dottrina, di dichiaratissima fede cattolica e di filosofia profonda! Oh quanto ministri della Chiesa siffatti sono rispettabili!

Que' pochi ch' io conobbi mi fecero concepire un' opinione assai vantaggiosa del clero cattolico tedesco.

Anche l'abate Ziak teneva lunghe conferenze con noi. Egli pure mi serviva d'esempio per sopportare con serenità i miei dolori. Incessanti flussioni ai denti, alla gola, agli orecchi lo tormentavano, ed era nondimeno sempre sorridente.

Intanto la molt'aria aperta fece scomparire a poco a poco le macchie scorbutiche di Maroncelli; e parimente Munari ed lo stavamo meglio.

#### CAPO XCI.

Spuntò il 1 d'agosto del 1830. Volgeano dieci anni, ch'io aveva perduta la libertà; ott' anni e mezzo ch'io scontava il carcere duro.

Era giorno di domenica. Andamno, come le altre feste, nel solito recinto. Guardammo ancora dal muricciuolo la sottoposta valle ed il cimitero, ove giaceano Oroboni e Villa; parlammo ancora del riposo, che un di v'avrebbero le nostre ossa. Ci assidemmo ancora sulla solita panca da aspettare che le povere condannate venissero alla messa, che si diceva prima della nostra. Queste erano condotte nel medesimo oratorietto, dove per la messa seguente andavamo noi. Esso era contiguo al passeggio.

È uso in tutta Germania che durante la messa il popolo canti inni in ingua viva. Siccome l'impero d'Austria è passe misto di Tedeschi e di Slavi, e nelle prigioni di Spielberg il maggior numero de' condannati comuni appartiene all'uno o all'altro di que' popoli, gl'inni vi si cantuno, upa festa in tedesco e l'altra in islavo. Così ogni festa, si fanno

due prediche e s'alternano le due lingue, Dolcissimo piacere era per noi l'udire que' canti e l'organo che li accompagnava.

Fra le donne ve n'avea, la cui voce andava al cuore. Infeliei l'alcune erano giovanissime. Un amore, una gelosia, un mal'esempio, le avea strascinate al delitto! — Mi suoma ancora nell'anima il loro religiosissimo canto del Sanctus: — Heilig! heilig! Versai ancora una lagrima udendolo.

Alle ore dieci le donne si ritirarono, e andammo alla messa noi. Vidi ancora quelli de miei compagni di sventura, che udivano la messa sulla tribuna dell'organo, da' quali una sola grata ci separava, tutti pallidi, smunui, traenti con fatica i loro ferri l

Dopo la messa tornammo ne'nostri covili. Un quarto d'ora dopo, ci portarono il pranzo. Apparecchiavamo la nostra tavola, il che consisteva nel mettere un'assicella sul tavolaccio, e prendere i nostri cucchiai di legno, quando il signor Wegrath, sottintendente, entrò nel carcere.

- M'incresce di disturbare il loro pranzo, disse, ma si compiacciano di seguirmi; v'è di là il signor direttore di polizia. -

Siccome questi solea venire per cose moleste, come perquisizioni od inquisizioni, seguimmo assai di mal umore il buon sottintendente fino alla camera d'udienza.

Là trovammo il direttore di polizia ed il soprintendente; ed il primo ci fece un invito gentile più del consueto.

Prese una carta in mano, e disse con voci tronche, forse temendo di produrci troppo forte sorpresa, se si esprimeva più nettamente:

— Signori... ho il piacere... ho l'onore, .. di significar loro... che S.M. l'Imperatore ha fatto ancora . . . una grazia... —

Ed esitava a dirci qual grazia fosse. Noi pensavamo che fosse qualche minoramento di pena, come d'essere esenti dalla noja del lavoro, d'aver qualche libro di più, d'avere alimenti men disgustosi.

- Ma non capiscono? disse-
- No, signore. Abbia la bontà di spiegarci quale specie di grazia sia questa.
- È la libertà per loro due, e per un terzo che fra poco abbracceranno. —

Parrebbe che ques' annuncio avesse dovuto farci prorumpere in giubilo. Il nostro pensiero corse subito ai parenti, de quali da tanto tempo non avevamo notizia, ed il dubbio che forse non li avremmo più trovati sulla terra ci accorò tanto, che annuliò il piacere suscitabile dall'annuncio della liberta.

- Ammutoliscono? disse il direttore di polizia. Io m'aspettava di vederli esultanti.
- La prego, risposi, di far nota all'imperatore la nostra gratitudine; ma se non abbiamo notizia delle nostre famiglie, non ci è possibile di non paventare che a noi sieno mancate persone carissime. Questa incertezza ci opprime, anche in un istante che dovrebbe esser quello della massima giola.

Diede allora a Maroncelli una lettera di suo fratello che lo consolò.

A me disse che nulla c'era della mia famiglia; e ciò mi fece vieppiù temere che qualche disgrazia fosse in essa avvenuta.

— Vadano, proseguì, nella loro stanza, e fra poco manderò loro quel terzo, che pure è stato graziato. —

Andammo, ed aspettavamo con ansietà quel terzo. Avremmo voluto che fossero tutti, eppure non poteva essere che uno. — Fosse il povero vecchio Munari I sosse quello! fosse quell'altro. Niuno era per cui non facessimo voti.

Finalmente la porta s'apre, e vediamo quel compagno essere il signor Andrea Tonelli da Brescia.

Ci abbracciammo. Non potevamo più pranzare.

Favellammo sino a sera, compiangendo gli amici che restavano.

Al tramonto ritornò il direttore di polizia per trarci di quello sciagnrato soggiorno. I nostri cuori gemevano, passando innanzi alle carceri de tanti amati, e non potendo condurii con noi! Chi sa quanto tempo vi languirebbero ancora? chi sa quanti di essi doveano quivi esser preda lenta di morte.

Fu messo a ciascuno di noi un tabarro da soldato sulle spalle ed un berretto in capo, e così, coi medesimi vestiti da galeotto, ma scatenati, scendommo il funesto monte, e fummo condotti in città, nelle carceri della polizia.

Era un hellissimo lume di luna. Le strade, le case, la gente che incontravamo, tutto mi parea si gradevole e si strano, dopo tanti anni che non avea più veduto simile spettacolo!

### CAPO XCII.

Aspettammo nelle carceri di polizia un commissario imperiale che dovea venire da, Vienna per accompagnarei sino ai confini. Intanto, siccome i nostri bauli erano stati venduti, ci provvedemmo di biancheria e vestiti, e deponemmo la divisa carceraria.

Dopo cinque giorni il commissario arrivò, ed il direttore di polizia ci

consegnò a lui, rimettendogli nello stesso tempo il danaro che avevamo portato sullo Spielberg, e quello che si era ricavato dalla vendita dei bauli e de' libri; danaro che poi ci venne a' confini restituito.

La spesa del nostro viaggio fu fatta dall' Imperatore, e senza risparmio.

Il commissario era Il signor Von Noe, gentiluomo impiegato nella segreteria del ministro della polizia. Non poteva esserci destinata persona di più compita educazione. Ci trattò sempre con tutti i riguardi.

Ma io partii da Brünn con una difficoltà di respiro penosissima, ed il moto della carrozza tanto crebbe il male, che a sera ansava in guisa spaventosa, e temesai da un istante all'altro ch'io restassi soffocato. Ebbli inoltre ardente febbre tutta la notte, ed il commissario era incerto il mattino seguente, s'io potessi continuare il viaggio sino a Vienna. Dissi di si, partimmo: la violenza dell'affanno era estrema; non potea ne mangiare, nè bere, nè parlare.

Giunsi a Vienna semivivo, Cl diedero un buon alloggio nella direzione generale di polizia. Mi posero a letto; si chiambo un medioc, questi mi ordinò una cavata di sangue; e ne sentil giovamento, Perfetta dieta e molta digitale fu per otto gioral la mia cura, e risanal. Il medico era il signor Singer; m'usò attenzioni veramente amichevoli.

Io aveva la più grande ansietà di partire, tanto più ch' era a noi penetrata la notizia delle tre giornate di Parigi.

Nello stesso giorno che scoppiava quella rivoluzione, l'imperatore avea firmato il decreto della nostra liberàl! Certo, non l'avrebbe ora rivocato. Ma cra pur cosa non inversismile, che i tempi tornando ad essere critici per tutta Europa, si temessero movimenti popolari anche in Italia, e non si volesse dall' Mattria, in quel momento, lasciardi ripatriare. Eravamo ben persuasi di non ritoruare sullo Spielberg, ma paventavamo che alcuno suggerisse all'imperatore di deportarci in qualche città dell' impero lungi dalla penisola.

Mi mostral anche più risauato che non era, e pregai che si sollecitasse la partenza. Intanto era mio desiderio ardentissimo di presentarmi a S. E. li signor conte di Pralormo, inviato della corte di Torino alla corte Austriaca, alla bontà del quale io sapera di quanto andassi debitore. Egli crasi adoperato colla più generosa e costante prenura ad ottenere la mia liberazione. Ma il divieto ch'io non vedessi chi che si fosse, non ammise eccezione.

Appena fui convalescente, ci si fece la gentilezza di mandarci per qualche giorno la carrozza, perchè girassimo un poco per Vienna. Il commissario avea obbligo d' accompagnarci e di non lasciarci parlare con nessuno. Vedemno la hella chiesa di santo Stefano, i deliziosi passeggi della città, la vicina villa Lichtenstein, e per ultimo la villa imperiale di Schönbrunn.

Mentre eravamo ne' magnifici viali di Schönbrunn, passò l' imperatore, ed il commissario ci fece ritirare, perchè la vista delle nostre sparute persone non l'attristasse.

#### CAPO XCIII.

Partimmo finalmente da Vienna, e potei reggere fino a Bruck. I vi Tasma tornava ad essere violento. Chiamammo il medico: era un certo sigoro Jidmana, uomo di molto garbo. Mi fece cavar sangue, star a letto, e continuare la digitale. Dopo due giorni feci istanza perchè il viaggio fosso proseguito.

Traversammo l'Austria e la Stiria, ed entrammo in Carintia senza novità; ma, giunti ad un villaggio per nome Feldkirchen pocò distante da Klagenfurt, ecco giungere un contr'ordine. Dovevamo ivi fermarci sino a nuovo avviso.

Lascio immaginare quanto spiacevole ci fosse quest' evento. Io inoltre avera il rammarico di esser quello che portava tanto danno a' miei due compagni : s' essi non poteano ripatriare, la mia fatal malattia n'era cagione.

Stemmo cinque giorni a Feldkirchen, ed ivi pure il commissario fece il possibile per ricrearci. V'era un teatrino di commedianti, e vi ci condusse. Ci diede un giorno il divertimento d' una caccia. Il nostro oste e parecchi giovani del paese, col proprietario d' una bella foresta, erano i cacciatori, e noi collocati in posizione opportuna godevamo lo settacolo.

Finalmente venne un corriere da Vienna, con ordine al commissario che ci conducesse pure al nostro destino. Esultai coº miei compagni di questa felice notizia, ma nello stesso tempo tremava che s'avvicinasso per me il giorno d'una scoperta fatale; ch'io non avessi più nè padre, nè madre, nè chi sa quali altri de' miei cari!

E la mia mestizia cresceva a misura che c'inoltravamo verso Italia.

Da quella parte l'entrata in Italia non è dilettosa all'occhio, ed anzi si scende da hellissime montagne del paese tedesco a pianura itala per lungo tratto sterile ed inamera; cossche i taggiatori che non conoscono ancora la nostra penisola ed ivi passano, ridono della magnifica idea che se n'erano fatta, o sospettano d'essere stati burlati da coloro onde l'intescro tanto variatre. La bruttezza di quel suolo contribuiro a rendermi più tristo. Il rivedere il nostro cielo, l'incontrare facce umane di forma non settentrionale, l'udire da ogni labbro voci del nostro idioma, m'inteneriva, ma era un'emozione che m'invitava più al pianto che alla gioja. Quante votte la notte non chiudeva occhio, e ardea di febbre, or dando con tutta l'anima le più calde benedizioni alla mia dolce Italia, e ringraziado il cielo d'essere a lei renduto; or tormentandomi di non aver notiule di casa, o fantasticando sciagure; or pensando che fra poco sarebbe stato forza separarmi; e forse per sempre, da un amico che tano vara meco patito, e tante prove di affetto fraterno aveami dato !

Ah! si lunghi anni di sepoltura non avevano spenta l'energia del mio sentire! ma questa energia era si poca per la gioia, e tanta pel dolore!

Como avrei voluto rivedere Udine e quella locanda, ove que'due generosi aveano finto di essere camerieri, e ci aveano stretto furtivamente la mano!

Lasciammo quella città a nostra sinistra, e oltrepassammo.

## CAPO XCIV.

Pordenone, Conegliano, Ospedaletto, Vicenza, Verona, Mantova mi ricordavano tante cose! Del primo luogo era nativo un valente giovane, statomi amico, e perito nelle stragi di Russia: Conegliano era il paese, ove i secondini del Piombó m' aveano detto essere stata condotta la Zanez in Ospedaletto era stata maritata, ma or non vivavi più, una creatura angelica ed infelice, ch'io aveta già tempo venerato e ch'io venerava aneora. In tutti que'luoghi insomma mi sorgeano ri-membranze più o meno care; ed in Mantova più che in nium' altra città. Mi parea jeri che io v'era venuto con Lodovico nel 1815! mi parea che io v'era venuto con Doron nel 1830! — Le stesse strade, le stesse piazze, gli stessi palazzi, e tante differenze sociali! Tanti miel conoscenti involati da morte! tanti estali! una generazione di adulti i quali io aveva veduti nell'infanzia i E non poter correre a questa, o quella casa! non poter parlare del tale, o del tal altro con alcuno!

E per colmo d'affanno, Mantova era il punto di separazione per Maroncelli e per me. Vi pernottammo tristissimi entrambi. Io era agitato come un uomo alla vigilia d'udire la sua condanna.

La mattina mi lavai la faccia, e guardai nello specchio se si conoscesse ancora ch' io avessi 'pianto. Presi, quanto meglio potei, l' aria tranquilla e sorridente; dissi a Dio una picciola pregbiera, ma per vurità molto distratto, ed udendo che già Maroncelli movea le sue grucce
e parlava col cameriero, andava ad abbracciarlo. Tutti due sembravamo pieni di coraggio per questa separazione; ci parlavamo un pocommossi, ma con voce forte. L' uffiziale di gendarmeria che dee condurlo a'confini di Romagna è giunto; bisogna partire; non sappiamo
quasi che dirci: un amplesso, un bacio, un amplesso ancora. — Montò
in carrozza, disperve; io restat come annichilato.

Tornai nella mia stanza, mi gettai in ginocchio, e pregai per quel misero mutilato, diviso dal suo amico, e proruppi in lagrime ed in singhiozzi.

Conobbi molti uomini egregi, ma nessuno più affettuosamente socievole di Manoncelli, nessuno più educato a tutti friguardi della gentilezza, più esente da accessi di selvaticume, più costantemente memore, che la virtu si compone di continui esercizi di tolleranza, di generosità e di senno. Oh mio socio di tanti ami di dolore, il Cello ti benedica ovunque tu respiri, e ti dia amici che m'agguagtino in amore emi superino in bontà!

# CAPO XCV.

Partimmo la stessa mattina da Mantova per Brescla. Qui fu lasciato libero l'altro concaptivo, Andrea Tonelli. Quest'infelice seppe ivi d'aver perduta la madre, e le desolate sue lagrime mi straziarono il cuore.

Benchè angosciatissimo qual io m' era per tante cagioni, il seguente caso mi fece alquanto ridere.

Sopra una tavola della locanda v'era un annuncio teatrale. Prendo, e leggo: — Francesca da Rimini, opera per musica, ec.

- Di chi è quest' opera ? dico al cameriere.
- Chi l'abbia messa in versi e chi in musica, nol so, risponde. Ma in somma è sempre quella Francesca da Rimini, che tutti conoscono.
- Tutti? V ingannate. Io che vengo di Germania, che cosa ho da sapere delle vostre Francesche?

Il cameriere (era un giovinotto di faccia sdegnosetta, veramente bresciana) mi guardò con disprezzante pietà.

— Che cosa ha da sapere? signore, non si tratta di Francesche, si tratta di una Francesca da Rimini unica. Voglio dire la tragedia del signor Silvio Pellico. Qui l'hanno messa in opera, guastandola un pochino, ma tutt' uno è sempre quella. Ah I Silvio Pellico? Mi pare d'aver inteso a nominarlo. Non è quel cattivo mobile che fu condannato a morte e pol a carcere duro, otto o nove anni sono?

Non avessi mai detto questo scherzo! Si guardò intorno, poi guardò me, digrignò trentadue bellissimi denti, e se non avesse udito rumore, credo che m'accoppava.

Se n'andò borbottando: — Cattivo mobile? — Ma prima ch'io parissi, scoperse chi mi fossi. El non sapea più ne interrogare, ne rispondere, nè scrivere, nè camminare. Non sapea più altro, che pormi gli occhi addosso, fregarsi le mani, e dire a tutti, senza proposito: — Sior si; sor si! che parca che starnutasse.

Due giorni dopo, addi 9 settembre, giunsi col commissario a Milano. All'avvicinarmi a questa città, al rivedere la cupola del duomo, al ripassare in quel viale di Loreto già mia passeggiata si frequente c si cara, al rientrare per porta Orientale, e ritrovarmi al Corso, e rivedere
quelle case, que' templi, quelle vie, provai i più doici el i più tormentosi scutimenti: uno smanioso desiderio di fermarmi alcun tempo in
miliano e riabbracciarvi quegli amici ch' to v' arrei rinvenuti ancora: un
infinito rincrescimento pensando a quelli ch'io avera lacciato sullo Spielberg, a quelli che ramingavano in terre straniere, a quelli ch'erano
morti: una viva gratitudine rammentando l'amore che m'avvano dimostrato in generale i Milanesi: qualche fremito di sdegno contro alcuni che mi avvano calunniato, mentre erano sempre stati l'oggetto
della mia benevolenza e della mia stima.

Andammo ad alloggiare alla Bella Venezia.

Qui lo era stato tante volte a lieti amicali coaviti; qui avca visitato tanti degai forestieri; qui una rispettabile attempata signora mi sollecitava, ed indamo, a seguirla in Toscana, prevedendo, s'io restava a Milano, le sventure che m'accaddero. Ob commoventi memorie! Ob passato si cosparso di piaceri e di dolori, e à rapidamente luggito!

I came rieri dell'albergo scopersero subito chi foss' io. La voce si diffuse, e verso sera vidi molti fermarsi sulla piazza e guardare alle finestre. Uno (ignoro chi foss' egli) parve riconoscermi, e mi salutò, alzando ambe le braccia.

Ah, dov' erano i figli di Porro, i miei figli? Perchè non li vid' io?

# CAPO XCVI.

Il commissario mi condusse alla polizia, per presentarmi al direttore. Qual sensazione nel rivedere quella casa, mio primo carcere! Quanti affanni mi ricorsero alla mente! Ah! mi sovvenne con tenerezza di te, o Melchiorre Gioja, e dei passi precipitati ch' io ti vedea muovere sa e giù fra quelle strette pareti, e delle ore che stavi immobile al tavolino, scrivendo i tuol nobili pensieri, e de' cenal che mi facevi col fazzoletto, e della mestizia con cui mi guardavi, quando il farmi cenni ti fu vicatalo Ed immaginai la tua tomba, forse ignorata dal maggior numero di coloro che t'amarono, siccom' era ignorata da me! — ed implorai pace al tuo spirio!

Mi sovvenne anche del mutolino, della patetica voce di Maddalena, de miel palpiti di compassione per essa, de ladri miei vicini, del preteso Luigi XVII, del povero condannato che si lasciò cogliere il viglietto e sembrommi avere urlato sotto il bastone.

Tutte queste ed altre memorie m'opprimeano come un sogno angocioso, ma più m'opprimea quella delle due visite lattemi iri dal muo povero padre, dieci anni addietro. Come il buon vecchio s'illudeva, sperando ch'io presto potessi raggiungerio a Torino! Arrebb'egli sostenuto l'idea di dieci anni di prigionia ad un figlio e di tal prigionia? Ma quando le sue illusioni svanirono, avrà egli, avrà la madre avuto forza di reggere a si lacerante cordoglio? Erami dato ancora di rivederli entrambi? o forse uno solo dei due? e quale?

Oh dubbio tormentosissimo e sempre rinascente! Io era, per così dire, alle porte di casa, e non sapeva ancora se l genitori fossero in vita; se fosse in vita pur uno della mia famiglia.

Il direttore della polizia m'accolse geatilmente, e permise ch' io mi fermasi alla Bella Venezia col commissario imperiale, invece di farmi custodire altrove. Non mi si concesse per altro di mostrarmi ad alcuno, ed io quindi mi determinai a partire il mattino seguente. Otteuni soltanto di vedere il console piemontese, per chiedergli contezza de' miei congiunti. Sarei andato da lui, ma essendo preso da febbre e dovendo pormi in letto, lo feci pregare di venire da me.

Ebbe la compiacenza di non farsi aspettare, ed oh quanto gliene fui grato!

Ei mi diede buone nuove di mio padre e di mio fratello primogenito. Circa la madre, l'altro fratello e le due sorelle, rimasi in crudele incertezza.

In parte confortato, ma non abbastanza, avrei voluto, per sollevare l'anima mia, prolungare molto la conversazione col signor console. Ei non fu scarso della sua gentilezza, ma dovette pure lasciarmi.

Restato solo, avrei avuto bisogno di lagrime, e non ne avea. Perchè talvolta mi fa il dolore prorompere in pianto, ed altre volte, anzi il più

spesso, quando parmi che il piangere mi sarebbe si dolce ristoro, lo invoco inutilmente? Questa impossibilità di sfogare la mia afflizione accresceami la febbre; il capo doleami forte.

Chiesi da bere a Stundberger. Questo buon uomo era un sergente della polizia di Vienna, faciente funzione di cameriere del commissario. Non era vecchio, ma diedesi il caso chem in porse da bereco mano tremante. Quel tremito mi ricordò Schiller, il mio amato Schiller, quando il primo giorno del mio arrivo a Spielberg, gli dimandai con imperioso orgoglio la brocca dell'aqua, e me la porse.

Cosa strana! Tal rimembranza, aggiunta alle altre, ruppe la selce del mio cuore, e le lagrime scaturirono.

#### CAPO XCVII.

La mattina del 10 settembre abbraccia il mio eccellente commissario, e partii. Ci conoscevamo solamente da un mese, e mi pareva un amico di molti anni. L'anima sua, piena di sentimento del bello e dell' onesto, non era investigatrice, non era artifiziosa; non perché non potesse a vere l'ingegno di esserlo, ma per quell'amore di nobile semplicità ch'è negli uomini retti.

Taluno, durante il viaggio, in un luogo dove c'eravamo fermati, mi disse ascosamente:—

Guardatevi di quell'angelo custode; se non fosse di quei neri, non ve l'avrebbero dato.

- —Eppur v'ingannate, gli dissi; ho la più intima persuasione che vi ingannate.
  - I più astuti, riprese quegli, son coloro che appajono più semplici.
     Se così fosse, non bisognerebbe mai credere alla virtù d'alcuno.
- —Vi sono certi posti sociali, ove può esservi molta elevata educazione per le maniere, ma non virtù! non virtù! non virtù!

Non potei rispondergli altro, se non che:

-Esagerazione, signor mio! esagerazione!

-lo sono conseguente, insistè colui.-

Ma fummo interrotti. E mi sovvenne il cave a consequentiariis di Leibnizio.

Pur troppo la più parte degli uomini ragiona con questa falsa e terribile logica: io seguo lo stendardo A, che son certo essere quello della giustizia; colui segue lo stendardo B, che son certo essere quello dell'ingiustizia: dunque egli è un malvagio.—

Ah no, logici furibondi! di qualunque stendardo voi siate, non ra-PELLICO-1. 12 gionate così disumanamente! Pensate che partendo da un dato svantaggioso qualunque (e dov'è una società od un individuo che non abbiane di tali?) e procedendo con rabbiaco rigore di conseguenza in conseguenza, è facile a chicchessia il giungere a questa conclusione: « Fuori di noi quattro, tutti i mortali meritano d'essere arsi vivi. » E se si fa più sagace scrutinio, ciascun de' quattro dirà: « Tutti i mortali meritano di essere arsi vivi, fuori di me. »

Questo volgare rigorismo è sommamente antifilosofico. Una diffidenza moderata può esser savia : una diffidenza oltrespinta , non mai.

Dopo il cenno che m'era stato fatto su quell' angelo custode, lo posi più mente di prima a studiarlo, ed ogni giorno più mi convinsi della innocua e generosa sua natura.

Quando v'è un ordine di società stabilito, molto o poco buono ch'ei sia, tutti i posti sociali, che non vengono per universale coscienza ri-conosciuti infimi, tutti i posti sociali, che promettono di cooperare no-bilmente al ben pubblico, e le cui promesse sono credute da gran numero di gente, tutti i posti sociali, in cui è assurdo negare che vi sieno stati umnini onesti, possono esempre da uomini onesti essere occupati.

Lessi d'un quacchero, che aveva orrore dei soldati. Vide una volta un soldato gettarsi nel Tamigi, e salvare un infelice che s'annegava, ei disse: « Sarò sempre quacchero, ma anche i soldati son buone creature. »

# CAPO XCVIII.

Stundberger m'accompagnò sino alla vettura ove montai col brigadiere di gendarmeria, al quale io era stato affidato. Pioveva, e spirava aria fredda.

—S'avvolga bene nel mantello, diceami Stundberger; si copra megiio il capo, procuri di non arrivare a casa ammalato; ci vuol così poco per lei a raffreddarsti Quanto m'incresce di non poterle prestare i miei servigi fino a Torino!—

E tutto ciò diceami egli si cordialmente e con voce commossa!

—D'or innaui, ella non avrà forse più mai alcun Tedesco vicino a sè, soggiuns'egil; non udrà forse più mai parlare questa lingua, che gl'unai trovano ai dura. E poco le importerà probabilmente. Fra i Tedeschi che tante sventure a patire, che non avrà troppa voglia di ricordarsi di noi; e nondimeno io, di cui ella dimenticherà presto il nome, io, signor, preghero sempre per lei.

-Ed io per te, gli dissi, toccandogli l'ultima volta la mano. Il pover'uomo gridò ancora: Guten morgen! gute reise! Leben sie

wohl! (buon giorno! buon viaggio! Stia bene!) Furono le ultime parole tedesche che udii pronunciare, e mi sonarono care, come se fossero state della mia lingua.

Io amo appassionatamente la mía patria , ma non odio alcun'altra na- 'zione. La civiltà, la ricchezza, la potenza, la gloria, sono diverse nele diverse nazioni; ma in tutte havri anime obbedienti alla gran vocazione dell'uomo, di amare e compiangere e giovare.

Il brigadiere che m'accompagnava, mi raccontò essere stato uno di quelli che arrestarono il mio infelicissimo Confalonieri. Mi disse, come questi avea tentato di fuggire, come il colpo gli era fallito, come strappato dalle braccia di sua sposa, Confalonieri ed essa fossero inteneriti e sostenessero con dignità quella sventura.

lo ardeva di febbre udendo questa misera storia, ed una mano di ferro parea stringermi il cuore.

Il narratore, uomo alla buona, e conversante per fiduciale socievolezza, non s'accorgera che, sebbene io non avessi nulla contra di lui, pur non poteva a meno di raccapricciare, guardando quelle mani che s'erano seggliate sul mio amico.

A Buffalora ei fece colezione: io era troppo angosciato, non presi niente.

Una volta , in anni già lontani , quando villeggiava in Arluno co figli del conte Porro , veniva talora a passeggiare a Buffalora lungo il Ticino.

Esultai di vedere terminato il bel ponte, i cui materiali io aveva veduti sparsi sulla riva lombarda, con opinione allora comune che tal lavoro non si facesse piti. Esultai di ritraversare quel fume, e di ritoccare la terra piemontese. Ah, bench'io ami uute le nazioni, Dio sa quanto
io prediliga l'Italia, e bench'io sai così invaghito dell'Italia, Dio sa
quanto più dole d'ogni altro nome d'italico paese mi sia il nome del
Piemonte, del paese de'mici padri!

## GAPO XCIX.

Dirimpetto a Buffalora è San Martino. Qui il brigadiere lombardo parlò a'carabinieri piemontesi, indi mi salutò e ripassò il ponte.

-Andiamo a Novara, dissi al vetturino.

—Abbia la bontà d'aspettare un momento, disse un carabiniere.— Vidi ch'io non era ancora libero, e me n'afflissi, temendo che avesse ad esser ritardato il mio arrivo alla casa paterna.

Dopo più d'un quarto d'ora comparve un signore, che mi chiese il permesso di venire a Novara con me. Un'altra occasione gli era mancata; or non v'era altro legno che il mio; egli era ben felice ch'io gli concedessi di profittarne, ec. ec.

Questo carabiniere travestito era d'amabile umore, e mi tenne buona compagnia sino a Novara. Giunti in questa città, fingendo di voler che smontassimo ad un albergo, fece andare il legno nella caserma dei carabinieri, e qui mi fu detto, esservi un letto per me nella camera d'inn bigadiere, e dover aspettare gli ordini superiori.

Io pensava di poter partire il di seguente, mi posi a letto, e dopo aver chiacchierato alquanto coll'ospite brigadiere, m'addormental profondamente. Da lungo tempo non avea più dormito così bene.

Mi sveglial verso il mattino, m'alzai presto, e le prime ore mi sembrarono lunghe. Feci colezione, chiacchieral, passeggiai in istanza e sulla loggia, diedi un'occhiata ai libri dell'ospite; finalmente mi s'annuncia una visita.

Un gentile uffiziale mi viene a dar nuove di mio padre, e a dirmi esservi di esso in Novara una lettera, la quale mi sarà in breve portata. Gli fui sommamente tenuto di quest'amabile cortesia.

Volsero alcune ore che pur mi sembrarono eterne, e la lettera alfin comparve.

Oh qual gioja nel rivedere quegli amati caratteri! qual gioja nell'intendere che mia madre, l'ottima mia madre viveral e viverano i miei due fratelli, e la sorella maggiore! Ahi, la minore, quella Marietta fattasi monaca della Visitazione, e della quale erami clandestimamente giunta notizia nel carcere, a vara cessato di vivera nove mesì prima!

Mè dolce credere, esser debitore della mia libertà a tutti colore che m'amavano e che intercedevano incessantemente presso Dio per me, ed in particolar guisa ad una sorella che mort con indizi di somma pietà. Dio la compensi di tutte le angosce che il suo cuore sofferse a cagione delle mie sventure!

I giorni passarano, e la permissione di partire di Novara non veniva. Al Alia mattina del 10 settembre, questa permissione finalmente mi fu data e ogni tutela di carabinieri cessò. Oh da quanti anni non m'era più avvenuto d'andare ove mi piaceva senza accompagnamento di guardic.

Riscossi qualche danaro, ricevetti le gentilezze di persona cono scene ted imio paire, e partii verso le tre pomeridiane. Avea per compagni di viaggi tuas signora, un negoziante, un incisore, e due giovani pittori, uno de quali era sordo e muto. Questi pittori venivano da Roma; e mi fece piacere l'intendere che conoscessero la minglia di Maroneclii. È si soave cosa il poter parlare di coloro che amiamo con alcuno che non savi indifferente.

Pernottammo a Vercelli. Il felice giorno 17 di settembre spuntò. Si , proseguì il viaggio. On come le vetture sono lente! non si giunse a Torino, che a sera.

Chi mai , chi mai potrebbe descrivere la consolazione del mio cuore e de'cuori a me ditetti , quando rivide i riabbracciai padre, madre, fratelli?... Non v'è era la mia cara sorella Giuscoppina, che il dover suo teneva a Chieri; ma udita la mia felicità, s'affrettò a venire per alcuni giorni in famiglia. Renduo a que cinque carissimi oggetti della mia tenerezza, jo era, jo sono il più invidiabile de' mortali!

Ah, delle passate sciagure e della contentezza presente, come di tutto il bene ed il male che mi sarà serbato, sia benedetta la Provvidenza della quale gli uomini e le cose, si voglia o non si voglia, sono mirabili stromenti ch'ella sa adoprare a fini degni di sè.

FINE.



### DEI

# DOVERI DEGLI UOMINI

DISCORSO AD UN GIOVANE.

Questo discorso è diretto ad un solo; ma lo pubblico, sperando possa essere utile alla gioventù in generale.

Non è un trattato scientifico, non sono indagini recondite sui doveri. Mi pare che l'obbligazione di essere onesto e religioso non abbia d'uopo di venir provata con ingegnosi argomenti. Chi non trova tai prove nella sua coscienza, non le troverà mai in un libro. E qui una pura enumerazione de'doveri che l'uomo incontra nella sua vita; un invito a porvi mente, ed a seguirli con generosa costanza.

Mi sono proposto d' evitare ogni pompa di pensieri e di stile. Il soggetto sembravami esigere la più schietta semplicità.

Gioventù della mia patria, offro a te questo picciolo volume, con desiderio intenso che ti sia stimolo a virtù, e cooperi a renderti felice.



#### Necessità, e pregio del dovere.

All'idea del dovere l'uomo non può sottrarsi; el non può non sentire l'importanza di questa idea. Il dovere è attaccato inevitabilmente al nostro essere; ce n'avverte la coscienza fin da quando cominciamo appena ad avere uso di ragione; ce n'avverte più forte al crescere della ragione, e sempre più forte quanto più questa si svolge. Parimenti tuto de th' è Puori di not ce n'avverte, perchè tutos i regge per una legge armoniosa ed eterna; tutto ha una destinazione collegata ad esprimere la sapienza e ad eseguire la volontà di quell'Ente ch'è causa e fine d'orani coss.

L'uomo pure ha una destinazione, una natura. Bisogna ch' ei sià ciò ch' ei debb' essere, o non è stimato dagli altri, non è stimato da sè medesimo, non è felice. Sun natura è d'aspirare alla felicità, ed intendere e provare che non può giungervi se non essendo buono; cioè essendo ciò che dinandal il suo bene in accordo col sistema dell'universo, colle mire di Dio.

Se nel tempo della passione siamo tentati di chiamare nostro hene ciò che s'oppone al bene altrui, all'ordine, non possiamo però persuadercene; la coscienza grida di no. E cessata la passione, tutto ciò che s'oppone al bene altrui, all'ordine, mette sempre orrore.

L'adempimento del dovere è talmente necessario al nostro bene, che pure i dolori e la morte che sembrano essere il più immediato nostro danno, si cangiano in voluttà per la mente dell'uomo generoso che patisoe e muore coll'intenzione di giovare al prossimo, o di conformarsi agli adorabili cenni dell'Onnipotente.

Essere l'uomo ciò ch'ei debb' essere, è dunque ad un tempo la deinizione del dovere e quella della felicità. La religione esprime sublimemente questa verità, col dire ch'egli è fatto ad immagine di Dio. Suo dovere e sua felicità sono d'essere quest'immagine, di non voler essere altra cosa, di voler essere buono, perchè Bio è buono, è gli ha dato per destinazione d'innalzarsi a tutte le virtù e diventare uno con Lui.

#### CAPO II.

#### Amore della verità.

Il primo de' nostri doveri si è l'amore della verità, e la fede in

La verità è Dio. Amar Dio ed amare la verità sono la stessa cosa.

Invigorisciti, o amico, a volere la verità, a non lasciarti abbagliare dalla falsa eloquenza di que' melanconici e rabbiosi sofisti che s' industriano a gettar dubbi sconfortanti sopra ogni cosa.

La ragione a nulla serve, e anzi nuoce, quando si volge a combatere il vero, a screditario, a sostenere ignobili supposizioni; quando traendo disperale conseguenze da mali ond'è sparsa la vita, nega la vita essere un bene; quando, annoverati alcuni apparenti disordini nell' universo, non vuole riconoscervi un ordine; quando, colpita dalla palpabilità e dalla morte de'corpi, abborre dal credere un to tutto spirito e non mortale; quando chiama sogni le distinzioni tra vizio e virtà; quando vuol vedere nell'uomo una fiera, e nulla di divino.

Se l'uomo e la natura fossero cosa si abbominevole e si vile, perchè perdere il tempo a filosofare? Bisognerebbe uccidersi; la ragione non potrebbe consigliare altro.

Dacchè la coscienza dice a tutti di vivere (l' eccezione d'alcuni inferni d'intelletto nulla conclude); d'acchè viviamo per nellera el bene; d'acchè sentiamo che il bene dell'uomo è, non già d'avvillirsi e di confondersi co'vermi, ma di nobilitarsi e d'innatzarsi a Dio: chiaro è non esservi altro sano uso della ragione, so non quello che fornisce all'uomo un'alta idea della sua possibile diguità, e che lo spinge a conseguirla.

Ciò riconosciuto, diamo arditamente bando allo scetticismo, al cinismo, a tutte le filosofie degradanti; imponiamoci di credere al vero, al bello, al Buono. Per credere, è d'uopo voler credere, è d'uopo amare fortemente il vero.

Solo questo amore può dare energia all'anima; chi si compiace di languire ne' dubbi, la snerva.

Alla fede in tutti i retti principi, aggiungi il proponimento d'essere tu medesimo sempre l'espressione della verità in tutte le tue parole ed in tutte l'opere tue.

La coscienza dell'uomo non ha riposo se non nella verità. Chi mente,

se anche non viene scoperto, ha la punizione in sè medesimo; egli sente che tradisce un dovere e si degrada.

Per non rendere la ville abitudine di mentire, non v'è altro mezzo che stabilire di non mentir mai. Se si fa un'eccezione a questo proponimento, non vi sarà ragione di non farne due, di non farne cinquanta, di non farne senza fine. E così è, che tanti a grado a grado diventano orribilmente proclivi a fingere, ad esagerare, e fino a calunniare.

I tempi più corrotti sono quelli in cui più si mente. Allora la diffidenza generale, la diffidenza fino tra paire e liglio; allora l'intemperante moltiplicazione delle proteste, de' giuramenti e delle perfidie; allora nella diversità delle opinioni politiche, religiose, ed anche soltato letterarie, un continuo stimolo ad inventar fatti el intenzioni denigranti contro l'altra parte; allora la persuasione che sia lecito deprimere in qualunque modo gli avversari; allora la smania di cercare testimonianze contro altrui, e trovatene di tali la cui leggerezza e falsità è manifesta, l'impegnarsi a sostenerte, a magnificarle, a finger di crederle valevoli. Coloro che non hanno semplicità di cuore, stimano sempre deprio il cuore altrui. Se uno che loro non piaccia, parta, pretendono che tutto sta detto da lui a mal fine; se uno che loro non piaccia, prega, o fa elemosina, ringraziano il cielo di non essere un ipocrita come lui.

Tu, sebben nato in secolo, in cui il mentire ed il diffidare con eccesso sono cosa si comune, tienti egualmente puro da que' vizii. Sii generosamente disposto a credere alla verità altrui, e s'altri non crede alla tua, non adirartene; ti basti che splenda

« Agli occhi di Colui che tutto vede ».

## CAPO III.

## Religione.

Ponendo per fermo che l'uomo è dappiù del bruto, e ch'egli ha in sè alcun che di divino, dobbiamo aver somma stima di tutti que sentimenti che valgono a nobilitario; ed essendo evidente che niun sentimento tanto lo nobilita quanto d'aspirare, malgrado le sue miserie, alla perfezione, alla felicità, a Dio, forz'è riconoscere l'eccellenza della religione è coltivaria.

Non ti sgomentino nè i molti ipocriti, nè quei beffardi che avranno l'ardire di chiamarti ipocrita, perchè religioso. Senza forza d'animo non



si possede alcuna virtù, non s'adempie alcun alto dovere: anche per essere pio, bisogna non essere pusillanime.

Meno ancora ii sgomenti l'essere associato, come cristiano, con molti volgari ingegni, poco atti a capire tutto ii sublime della religione. Perchè anche il volgo può e debb'essere religioso, non è vero che la religione sia una volgarità. L'ignorante pure è obbligato all'onestà; arrossirà perciò l'omno colto d'essere onesto?

I uno studi e la tua ragione t'banno recato a conoscere non esserviligione più pura del Cristianesimo, più esente d'errori, più splendida di santità, più manifestante il carattere di divina. Non havvene altra che abbit tanto influtio ad avanzare e generalizzare l'inicivilimento, ad abolire o mitigare la schiavitù, a far sentire a tutti i mortali la loro fratellanza innanzi a Dio, la loro fratellanza con Dio stesso.

Poni mente a tutto ciò, ed in particolare alla solidità delle sue prove storiche: queste sono tali da reggere ad ogni spassionato esame.

E per non andare illuso da solismi contro il valore di quelle prove, congiungi ill'esame la rimembranza del gran numero d'uomini sommi che perfette le riconobbero, da alcuni dei robusti pensatori del nostro tempo sino a Dante, sino a san Tommaso, sino a sant'Agostino, sino ai primi padri della Chiesa.

Ogni nazione t'offre illustri nomi che nessun incredulo osa sprezzare.

Il celebre Bacone, tanto vantato dalla scuola empirica, ben lunge dall' essere incredulo come i più caldi suoi panegiristi, si professò semper cristiano. Cristiano era Grozio, sebbene in alcune cose abbia cr-rato, e scrisse un trattato della Verità della Retigione. Leibnizio fu uno dei più ardenti sostenitori del Cristianesimo. Newton non si vergognò di comporre un trattato sulla Concordia dei Vangeti. Locke scrisse del Cristianesimo ragionevole. Il nostro Volta era sommo tisco ed uomo di vasta coltura, e fu tutta la vita trivucissimo cutolico. Sif-fatte menti, e tante altre, valgono certo alcun che per attestare, il Cristianesimo essere in perfetta armonia col senno; con quel senno cioè ch'è moltipilice nelle sue cognizioni e nelle sue ricerche, non ristretto, non unilatere, non pervertito dalla libidine dello scherno e dell'irreligione.

#### CAPO IV.

#### Alcune citazioni.

Fra gli uomini rinomati nel mondo, se ne annoverano alcuni irreligiosi, e non pochi pieni d'errori o d'inconseguenze in punto di fede.
Ma che perch? tanto contro il Cristianesimo in generale, quanto contro il Cattolicismo, asserirono e nulla provarono; ed i principali fra
loro non poterono evitare, in questa od in quella delle loro opere, di
convenire della sapienza di quella religione che odiavano, o che si male
cesquivano.

Le seguenti citazioni, sebbene non abbiano più il pregio della novità, nulla perdono della loro importanza, e giova qui ripeterle:

- ${\bf G}_{\bullet}$  Giacomo Rousseau scrisse nel suo  ${\it Emilio}$  queste memorande parole :
- « Confesso che la maestà delle Scritture mi stupisce; la santità del « Vangelo mi narla al cuore.... Mirate i libri dei filosofi con tutta la
- s loro pompa; quanto sono piccoli presso questo!... Possibile che un
- « libro ad un tempo si sublime e si semplice sia opera d'uomini ? Pos-
- « sibile che Colui del qualc esso reca la storia, non sia che un uo-
- « mo ?... I fatti di Socrate, de' quali niuno dubita, sono assai meno at-
- « testati di quelli di Gesù Cristo. Inoltre sarebbe allontanare la diffi-
- « coltà e non distruggerla ; sarebbe più incomprensibile come parecchi
- « uomini concordi avessero foggiato questo libro, che non sialo che un
- « solo abbiane fornito il soggetto... Ed il Vangelo ha caratteri di verità « così luminosì, così perfettamente inimitabili, che l'inventore di esso
- « sarebbe più maraviglioso dell'eroe. »
- « sarenne più maravignoso dell'eroe.

## Lo stesso Rousseau dice ancora:

- « Fuggite quegli uomini che sotto pretesto di spiegare la natura, « spargono ne' cuori dottrine desolanti.... Rovesciando, struggendo.
- calpestando tutto ciò che gli uomini rispettano, tolgono agli afflitti
- « l' ultima consolazione della loro miseria, a' potenti ed a' ricchi il solo
- « freno delle loro passioni ; strappano dal fondo de' cuori il rimorso del
- « delitto , la speranza della virtù , e vantansi ancora d'essere i benefat-
- « tori del genere umano. Non mai la verità (van dicendo) è nociva agli
- « uomini. Così credo pur io ; ed è, a parer mio, una prova che ciò che « insegnano non è verità...»
- insegnano non e verita...

Montesquieu, benche non irreprensibile in fatto di religione, si sdegnava di coloro che attribuiscono al Cristianesimo colpe che non ha.

a Bayle, dic'egli, dopo d'avere insultato a tutte le religioni, vili« pende la cristiana. Ardisce d'asserire, che veri cristiani non forme
rebbero uno stato, il quale potesse sussistere. Perchè no ? Sarebbero
a cittudini sommamente illuminati sui loro doveri, e che avrebbero
a grandissimo zelo per adempirli. Sentirebbero benissimo i diritti della
difesa naturale; quanto più crederebbero di dovere alla religione,
a tanto più crederebbero di dovere alla patria... Cosa mirabile I La res ligione cristiana, che non sembra avere per oggetto se non la felicità
a dell'altra vita, fa ancora la felicità nostra in questa.» (V. Spirito delle
a Leggf, lib. 11, cap. VI.)

#### E più oltre:

ε Egli è un ragionare malamente contro alla religione, l'adunare in euna grand' opera una lunga enumerazione del' mali che con lei vene nero, se non si fa pure quella dei beni da lei cagionati... Chi volesse « raccontare tutti i mali prodotti nel mondo dalle leggi civili, dalla monanchia, dal governo repubblicano, direbbe cose sparenteroli..., Se ci sovvenissero le stragi continue de' re e dei capitani greci e romani, la distruzione de' popoli e delle città fatta da que' conduttieri, le vio-lenze di Timur e di Gengiskan che devastarono l' λsia, troverenmo che de cesi al Cristianesimo, e nel governo un certo diritto politico, e c nella guerra un certo diritto delle genti, delle quali cose la natura « umana non potrebb' essere abbastanza grata. » ( Brid., l. xxv, « C. Il e III. )

Il grande Byron , ingegno maraviglioso , che à sciaguratamente a'arezzò ad idolatrare or la virtù ora il vizio, or la verità or l'errore, ma che pur era tormentato da viva sete di verità e di virtù, attesbì la venerazione ch'egli era costretto d'avere per la dottrina cattolica. Volle che fosse educata cattolicamente una sua figlia; ed è nota una lettera di lui, dove parlando di questa risoluzione, dice aver così voluto, perchè in niuna chiesa gli appariva tanta luce di verità, quanto nella cattolica.

L'amico di Byron, ed il più alto poeta che sia rimasto all' Inghilterra dopo lui, Tommaso Moore, dopo essere stato dubbio lunghi anni sulla scelta d'una religione, fece studi profondi sul Cristianesimo, ravvisò non avervi modo di essere cristiano e buon logico, senza essere cattolico ; e scrisse le indagini da lui fatte , e l'irresistibile conclusione a cui gli fu forza venire.

- « Salute, sclama egli, salute, o chiesa una e verace! o tu, che sei
- « l' unica via della vita, ed i cui tabernacoli soli non conoscono la con-« fusione delle lingue! L'anima mia ripos; all' ombra de' tuoi santi mi-
- « steri , lunge da me egualmente e l'empietà che insulta all'oscurità « loro , e la fede imprudente che vorrebbe scandagliare il loro secreto.
- « All' una ed all' altra rivolgo il linguaggio di sant' Agostino: Tu ragio-
- « All tha et all attra rivoigo il iniguaggio di sant Agostino: 14 ragio-« na, jo ammiro; disputa , jo crederò; veggo l'altezza , sebbene jo non
- « na, to ammiro; disputa, to credero; veggo i attezza, sembene to not « pervenga a tutta la profondità » (1).

## CAPO V.

### Proponimento sulla Religione.

Le accennate considerazioni e le infinite prove che stanno a favore del Cristianesimo, e della sola nostra chiesa, ti facciano ripetere simili parole; ti facciano dire risolutamente:

— Voglio essere insensibile a tutti quegli argomenti sempre speciosi ed inconcludentissimi, con cul la mia religione è attaccata. Vedo non essere vero, che ella s'opponga ai lumi. Vedo non essere vero che convenisse in tempi rozzi e non più ora, glacchè dopo aver convenuto alla citità romana, agli statu viariatismi del medio evo, convenne a tutti i popoli che, dopo il medio evo, tornarono ad incivilirsi, e conviene pur oggi ad intelletti i quali non cedono in elevazione ad alcuno. Vedo che da' primi eresiarchi sino alla scuola di Voltaire e compagni, e poi sino ai San-Simoniani de' nostri di, tutti si vantarono d'insegnar cosa migliore e nessuno potè mai. Dunque e' motture mi glorio d'essere nemico della barbarie ed amico de' lumi, mi glorio d'esser cattolico, e compiango chi mi deride, chi ostenta di confondermi co supersitiosi e col farisei.

Ciò veduto e protestato, sil coerente e fermo. Onora la religione quanto più puoi co' tuoi affetti e col tuo ingegno, e professala fra credenti e fra non credenti. Ma professala non con adempire freddamente e materialmente le pratiche del culto; bensi animando l'osservanza di quelle pratiche con pensieri elevati; innalzandoti ad ammirare la sublimità de misteri senza volerti arrogantemento spiegare; penetrandoti

<sup>(1)</sup> Vedi Travels of an Irish gentleman.... ec. , cioè i Viaggi d'un Irlandese in cerca d'una religione , con note e schiarimenti , di Tommaso Moore.

delle virtù che ne derivano, e non dimenticando mai che la sola adorazione nelle preci nulla vale, se non cl proponiamo d'adorar Dio in tutte le nostre opere.

Alla mente d'alcuni splende la bellezza e la verità della religione caicolica; sentono che ninna filosofia può essere più di lei filosofica, più di lei avversa ad ogni ingiustizia, più di lei amica di tutti i vantaggi dell' uomo, — e nondimeno seguono la trista corrente, vivono come se il Cristianesimo fosse un affare di volgo, e l' uomo gentile non dovesse parteciparvi. Quelli sono più colpevoli dei veri increduli, e ve n'ha molti.

Io che fui di siffatti, so che non si esce di quello stato senza sforzo. Operalo, se tu mai vi cadi. L'altrui scherno nulla possa su te, quando si tratta di confessare un degno sentimento; il più degno de' sentimenti si è quello d'amar Dio.

Ma nel caso che tu abbia a passare da false dottrine, o da indifferenza alla sincera professione della fede, non dare agl'increduli lo scandaloso spettacolo della ridicola bacchettoneria e de' pusilianimi scrupoli; sii umile innanzi a Dio ed innanzi ai mortali, ma non essere mai dimentico della tua dignità d'uomo, nè apostata della sana ragione. La sola ragione di chi insuperbisce ed odia, è contraria al Yangelo.

## CAPO VI.

## Filantropia o carità.

Unicamente, mediante la religione, l'uomo sente il dovere d'una schietta filantropia, d'una schietta carità. La parola carità è stupenda voce, ma anche quella di filantropia.

La paroia curriar e supienos voce, ma anone queus on plantroppa, esbbene molti sofisti n'abbiano abusato, è sonta. L'apostolo se ne servi per significare amore dell'umanità, ed anti l'applicò a quell'amore del l'umanità, ed in Dio medesimo. Leggesi nell'Epistola a Tito, c. 411.

Ore δδ ή χρητότης καί ή φιλαυθρονεία ένα εράνητού εσιτέρου ξειών Θεού (quando apparre la benignità e la filantropia del Salvator nostro fiddio....)

L'Omipotente ama git uomini , e voole che ciascuno di noi gli ami. Non e'è dato , come già notamme, esser buoni , esser contenti di noi, stimarci, se non a condizione d'imitare Lui in questo generoso amore: desiderare virtù e felicità al nostro prossimo , beneficarlo ove possiamo.

Quest' amore comprende quasi ogni umano pregio, ed è fino parte

essenzialissima dell'amore che dobbiamo a Dio, siccome da parecchi sublimi passi de' libri sacri, e notabilmente da questo:

« Il re dirà a coloro che saranno a sua destra: Venite, o benedetti dal Padre mio, possedete il regno a voi preparato sin dalla costruzione del mondo. Ebbi âme, e mi deste da mangiare; ebbi sete, e mi deste da bere; fui straniero, e m'accoglieste; nudo, e mi copriste; infermo, e mi visitaste; caracetalo, e veniste a me. — Allora gli risponderanno i giusti dicendo: Signore, e quando ti vedemmo noi famelico, e ti pascemmo? sittibondo, e ti demmo da bere? quando vedemmoti straniero, e i cacogliemmo? o nudo e ti coprimmo? e quando e ti coprimmo? e quando redemmoti infermo, o di ne carecre, renimmo a te? — E rispondendo il re, dirà loro: Si, vi dico; ogni volta che ciò faceste ad uno di questi miei fratelli, per quanto picciolo fosse, a me il faceste ». (Matt., c. xxv.)

Formismoci dell' uomo un tipo elevato nella mente, e procacciamo d'assomigliarci a lui. Ma che diec 7 il tipo ci è dato dalla nostar religione; e oh di qual eccellenza! Colui ch' ella ci offre da imitare, è l'uomo forte e mansueto in sommo grado, — il nemico irreconciliabile del Poppressione, e dell'iporesia, — il filantropo che tutto perdona, fuorchè la malvagità impenitente, — quegli che può vendicarsi e non vuole, — quegli che s'affratella a'poveri, e non imperca a' fortunati della terra, purchè si rammentino essere fratelli de' poveri, — quegli che non vuole, atta di uomini dal loro grado, di ssepere o di prosperità, nua dagli affetti del cuore, e dalle azioni. Egli è l'unico filosofo, in cui non si secren la più picciola macchia; egli è la manifestazione piena di Dio in un ente della nostra specie; eggi è l' Uomo Dio un ente della nostra specie; eggi è l' Uomo Dio.

Chi ha nella mente sì degno modello, con quanta riverenza non guatderà l'umanità? l'amore è sempre proporzionato alla stima. Per amar molto l'umanità, bisogna molto stimaria.

Chi per lo contrario ha dell'uomo un tipo meschino, ignobile , incerto; chi si complace di considerare il genere umano qual gregge di satute ed isciocche fiere, nate a null'altro che cibarsi, procreare, agitarsi e tomar polvere; chi non vuol vedere nulla di grande nell' incirlimento, nelle scienze, nelle arti, nella ricerca della giustizia, nella incontentabile nostra tendenza al bello, al buono, al divino, alh qual ragione avrà costui di rispettare sinceramente il suo simile, d'amarlo, di spingerlo seco all'acquisto della virtù, d'immolarsi per giovargli?

Ad amare l'umanità, è d'uopo saper mirare, seaza scandalezzarsi, le sue debolezze, i suoi vizì.

Laddove la veggiamo ignorante, pensiamo quale alta facoltà dell' uo-

mo pur sia , il potere uscire di tanta ignoranza , facendo uso dell'intelletto. Pensiamo quale alta facoltà dell' uomo pur sia, il potere anche in mezzo a molta ignoranza, praticare sublimi virtù sociali, il coraggio, la compassione, la gratitudine, la giustizia.

Quegl'individui che mai non procedono ad illuminarsi, nè mai si danno a praticare la virtù, sono individui, e non l'umanità. Se, e quanto saranno scusabili, è noto a Dio. Ci basti, che non sarà dimandato conto ad alcuno, se non della somma che avrà ricevuto.

## CAPO VII.

## Stima dell' uomo.

Miriamo nell'umanità coloro che, attestando in se medesimi la mortale grandezza di essa, c'indicano ciò che dobbiamo aspirare di divenire. Non potremmo agguagliarci in fama a loro, ma non è questo che importa. Sempre possiamo a loro agguagliarci in interno pregio, cioè nella coltura de' nobili sentimenti, ogni volta che non siamo aborti, od imbecilli; ogni volta che la nostra vita, dotata d'intelligenza, estendasi alquanto al di là dell'infianzia.

Quando siamo tentati di disprezzare l'umanità, vedendo co' nostri occhi, o leggendo nella storia molte sue turpitudini, podiamo mente a quel veneradi mortali che pur nella storia splendono. D'izacondo, ma generoso Byron mi diceva essere questo l'unico modo con cui potesse alvarsi dalla misnatropia. — el li primo grand' uomo che mi ricorre alla e mente, dicevami egli, è sempre Mosè: Mosè che rialza un popolo ava viitissimo; che lo salva dall'obbrobrio dell'idolatria e della schiavitii. e che gli detta una legge piena di sapienza, vincolo mirabile tra la re- el ligione de' patriarchi e la religione de' tempi inciviliti, ch'è il Vangelo. Le virtù e le istituzioni di Mosè sono il mezzo con cui la Provvidenza produce in quel popolo valenti uomini di stato, valenti guerrieri, « egregi cittadini, santi zelatori dell'equità, chiamati a profetare la caduta de' superbi e degl' ipocriti, e la futura civiltà di tutte le nazioni. « Considerando alcuni grand' uomini, e principalmente il mio Mo-

 ${\bf c}$  sè , soggiungeva Byron , ripeto sempre con entusiasmo quel su-  ${\bf c}$  blime verso di Dante :

Che di vederli, in me stesso m'esalto!

« e ripiglio allora buon concetto di questa carne d' Adamo, e degli spi « riti che porta ». Queste parole del sommo poeta britannico mi restarono impresse indelebilmente nell'animo, e confesso d'aver tratto più d'una volta gran giovamento dal far come lui, allorchè l'orribile tentazione della misantropia m'assalse.

I magnanimi che furono e che sono, bastano a smentire chi ha basse idee della natura dell'uomo. Quanti se ne videro nella remota antichità! quanti nella barbarie del medio evo e ne' secoli della moderna cività! Là i martiri del vero; qua i benefattori degli afflitti; altrove i padri della Chiesa, mirabili per colossale filosofia e per ardente carità; dappertutto valorosi guerrieri, propugnatori di giustizia , ristoratori de' lumi, sapienti poeti, sapienti scienziati, sapienti artisti!

Ne la lontananza dell'età, o le magnifiche sorti di que' personaggi, ce il facciano immaginare quasi di specie diversa dalla nostra. Ne: non erano in origine più semidei di noi. Erano figli della donna; dolorareno e piansero come noi; dovettero, come noi, luttare contro le male inclinazioni, vergognare talvolta di sè, faticare per viacersi.

Gli annali delle nazioni e gli altri monumenti rimasti non ci ricordano ano ni piccola parte delle sublimi anime che vissero sulla terra. Ed na figliaja e migliaja sono tuttodi coloro, che senza avere alcuna celebrità, onorarono co' frutti della mente e colle rette azioni il nome d'uomo, la fratellanza che banno con tutti gli egregi, la fratellanza, ripettamolo, che hanno con Dio 1

Rammemorare l'eccellenza e la moltitudine de'buoni, non è illudersi, non è guardare il solo bello dell'umanità, negando esserti copia d'insensati e di perversi. I perversi e gl'insensati abbondano, si; ma ciò che vaolsi rilevare, si è: — che l' uomo può essere mirabile per senno, — — che può no pervertiris, — che può anzi in ogni tempo, in ogni grado di cultura, in ogni fortuna, nobilitarsi con alte virtà, — che per tali considerazioni ha diritto alla stima di qualunque intelligente creatura.

Dandogli la dovuta stima, vedendolo spinto verso la perfezione infinia, vedendolo appartenere al mondo immortale delle idee, più che non ai quattro giorni in che, simile alle piante ed alle fiere, apparisce sotto le leggi del mondo materiale,— vedendolo capace almeno d'uscire d'infar lo stuolo delle fiere, e dire: e lo sono dappiù di voi tute, e d'ogni cosa terrena che mi circondi l s— Noi sentiremo crescere i notir palpiti di simpatia per lui. Lo sue stesse miserie, i suoi stessi errori ci commoveranno a maggior piela, sovvenendoci qual ente grande egli sia. Ci affliggeremo che il re delle creature s' avvilisca; agogneremo or di velare religiosamente i suoi torti, or di porgergili a mano per-

chè si rialzi dal fango, perchè ritorni all'elevazione dondi'è, caduto; seulteremo ogni volta che lo vedremo, memore della sua dignità, mostrarsi invitto in mezzo a' dolori ed agli obbrobri, trioniare delle più ardue, pruove, approssimarsi con tutta la gioriosa possa della volontà al suo tipo divino!

CAPO VIII.

### Amore di patria.

Tutti gli affetti che stringono gli uomini fra di loro e li portano alla virtù, sono nobili. Il cinico che ha tanti sofismi contro ogni generoso sentimento, suole ostentare filantropia per deprimere l'amor patrio.

Ei dice: — « La mia patria è il mondo; il cantuccio nel quale nacqui non ha dritto alla mia preferenza, dacchè non può sopravvanzare in pregi tante altre terre, ove si sta od egualmente bene o meglio; l'amor patrio non à altro che una specie d'egoismo accomunato fra un gruppo d'uomini, per autorizzarsi ad odiare il resto dell'umanità.

Amico mío, non essere indibrio di così vile filosofia. Suo carattere è vilipendere l' uomo, negare le virth di lui, chianare illusione o stoltezze o perversità tutto ciò che lo sublima. Agglomerare magnifiche parole in biasimo di qualunque ottima tendenza, di qualunque fomite al bene sociale, è arte facile ma spregerole.

Il cinismo tiene l'uomo nel fango; la vera filosofia è quella che anela di trarnelo; ella è religiosa, ed onora l'amor patrio.

Certo, anche dell'intero mondo possiamo dire ch'è nostra patria. Tutti i popoli sono frazioni d'una vasta famiglia, la quale per la sua estensione non può renir governata da una sola reggenza, sebbene abbia per supremo signore Iddio. Il riguardare le creature della nostra specie come una famiglia, vale a renderci benevoli all'umanità in generale. Ma tal veduta non ne distrugge altre parimenti giuste.

Egli è anche un fatto che l'umanità si divide în popoli. Ogni popolo e quell'aggregato d'uomini che religione, leggi, costumi, identità di lingua, d'origine, di gloria, di compianti, di sperauze, o, se non tutti, la più parte di questi elementi, uniscono in particolare simpatia. Chiamera eacomunato egoismo questa simpatia e l'accorolo degl' interessi fra i membri d'un popolo, sarebbe quanto se la mania della satira volesse vilipendere l'amor paterno e l'amor filiale, dipingendoli come una congiura tra ogni padre ed i figli suol.

Ricordiamoci sempre che la virtu è moltilatere; che dei sentimenti virtuosi non v'ha uno il quale non debba venir coltivato. Può alcuno d'essi, diventando esclusivo, riuscire nocevole? Non diventi esclusivo, e non sarà nocevole. L'amore dell'umanità è egregio, ma non deve vietare l'amore del luogo nativo; l'amore del luogo nativo è egregio, ma non dee vietare l'amore dell'umanità.

Obbrobrio all'anima vile che non applaude alla moltiplicità d'aspetti e di motivi che può prendere fra gli uomini il sacro istinto d'affratellarsi, di scambiarsi onore, ajuti e gentilezza!

Due viaggiatori europei s' incontrano in altra parte del globo; uno sarà nato a Torino, l'altro a Londra. Sono europel; questa comunanza di nome costituisce un certo vincolo d'amore, un certo, direi quasi, patriottismo, e quindi una lodevole sollecitudine di prestarsi buoni uffici.

Ecco altrove alcune persone che stentano a capirsi; non parlano abitualmente la stessa lingua. Non codereste, che potsese esserri patriotismo fra loro. V'ingannate. Sono Svizzeri, questo di cantone italiano, quello di francese, quell'altro di tedesco. L'identità del legame politico che li protegge, supplisce alla mancanza d'una lingua comune, li affeziona, li fà contribuire con generosi sscrifizi al bene d'una patria che non è nazione.

Vedi in Italia, od in Germania, un altro spettacolo; uomini viventi sotto diverse leggi, e divenuit quindi popoli diversi, altrolta costretti a guerreggiare un contro all'altro. Ma parlano, od almeno scrivono tutti la stessa lingua; onorano 'avi comuni, si gloriano della medesima letteratura; hanno gusti consimili, un alterno bisogno d'amicita, d'indui-genza, di conforti. Questi motivi il fanno tra loro, più pii, più concitati a gare gentili.

L'amor patrio, e quando s'applica ad un paese vasto, e quando s'applica ad un piccolo, è sempre sentimento nobile. Non v'è parte d'una nazione che non abbia lo sue proprie glorie: principi che le diedero potenza relativa, più o meno considerevole; fatti storici memorabili; istituzioni buone; importanti citti, qualche onorevole impronta dominante nell'indole; uomini illustri per coraggio, per politica, per arti e scienze. Vi sono quindi anche ad ognuno ragioni d'amare con qualche predilezione la nativa provincia, la nativa città, ji nativo borgo.

Ma hadisi che l'amor patrio, tanto ne' più ampli suol circoli, quanto ne' più ristretti, non facciasi consistere nel vano insuperbire d'essere nato in quella terra, e nel covare indi odio contro altre città, contro altre province, contro altre nazioni. Un patriottismo illiberale, invido, feroce, invece d'essere virti de vizio.

#### CAPO IX.

#### Vero patriota.

Per amare la patria con vero alto sentimento, dobbiamo cominciare da darle in noi medesimi tali cittadini, di cui non abbia ad-arrossite, di cui in abbia anzi ad onorarsi. Essere schernitori della religione e de' buoni costumi, ed amare degnamente la patria, è cosa incompatibile, quanto sia incompatibile l'esser degno estimatore d'una donna amata, e non riputare che vi sia obbligo d'esserle fedele.

Se un uomo vilipende gli altari, la santità conjugale, la decenza, la probità, e grida: « Patria! patria! » non gli credere. Egli è un ipocrita del patriottismo, egli è un pessimo cittadino.

Non v'è buon patriota, se non l'uomo virtuoso, l'uomo che sente ed ama tutti i suoi doveri, e si fa studio di seguirli.

El non si confonde mal nè coll'adulatore dei potenti, nè coll'odiatore maligno d'ogni autorità: esser servile ed essere irriverente sono pari eccesso.

S'egli è in impiegni di governo, militario civili, il suo scopo non è la propria ricchezza, ma sì l'onore e la prosperità del principe e del popolo.

S'egli è cittadino privato, l'onore e la prosperità del principe e del popolo sono egualmente suo vivissimo desiderio, e. nulla che vi si opponga opera egli, ma anzi tutto opera ciò che può, a fine di contribuirvi.

Ei sa che in tutte le società vi sono abusi, e brama che si vadano correggendo, ma abborre dal furore di chi vorrebbe correggerli con rapine e sanguinose vendette; perocchè di tutti gli abusi questi sono i più terribili e funcsti.

Ei non invoca, nè suscita dissenzioni civili; egli è anzi coll'esempio e colle parole moderatore, per quanto pub, degli esagerati, e fautore d'indulgenza e di pace. Non cessa d'essere agnello, se non quanto la parria in pericolo ha bisogno d'essere difesa.-Allora diventa leone: combatte e vine, o muore.

#### CAPO X.

#### Amore filiale.

La carriera delle tue azioni comincia nella famiglia: prima palestra di virtù è la casa paterna. Che dire di coloro i quali pretendono d'amare la patria, i quali ostentano eroismo, e mançano a si alto dovere qual è la nietà filiale?

Non v'è amor patrio, non v'è il minimo germe d'eroismo, laddove è nera ingratitudine.

Appena l'intelletto del fanciullo s'apre all'idea de' doveri, natura gii grida: A ma i tuoi geniori ». L'istino dell'amor tiliale è si forte, che sembrerebbe non esservi d'uopo di cura per nutririo tutta la vita. Non-dimeno, come già dicemmo, a tutti i buoni istinti bisogna che diama della nostra volontà, altrimenti si distruggeno; bisogna che la pietà verso i parenti sia da noi esercitata con fermo proposito.

Chi si pregia d'amar Dio, d'amar l'umanità, d'ansar la patria, come non avrebbe somma riverenza di coloro pei quali è divenuto creatura di Dio, uomo, cittadino?

Un padre ed una madre cono naturalmente i nostri primi amici; sono i mortali, a cui dobbiamo di più: verso di loro siamo nel più sacro modo tenuti a gratitudine, a rispetto, ad amore, ad indulgenza, a gentile dimostrazione di que' sentimenti.

É pur troppo facile che la grande intimità in cui viviamo colle persone che più davvicino ci appartengono, ci avvezzi a trattarle con soverchia trascuratezza, con poco studio d'essere amabili e d'abbellire la loro esistenza.

Guardiamoci da simil torto. Chi vuole ingentilirsi, deve portare in tutte le sue affezioni una certa-rolontà d'esattezza e d'eleganza, che dia loro quella perfezione che possono avere.

Aspettare a mostrarsi cortese osservatore di ogui piacevole riguardo fuori di casa, e mancare intanto d'ossequio e di soavità co' genitori, è irragionevolezza e colpa. I costumi belli vanno imparati assiduamente, e cominciano dal seno della famiglia.

« Che male evvi, dicono taluni, di stare in tutta libertà co parenti? Già sanno d'essere amati da figli, anche senza la smorfia delle graziose esteriorità, anche senza obbligar questi a dissimulare le loro noje e le loro rabbiette. » — Tu che brami di non riuscire volgare, non ragionar così. Che se stare in libertà vuol dire esser villano, ella è villania; non v'è intrinsichezza di parentela che la giustifichi.

Quella mente che non ha il coraggio di faticare in casa come fuori di casa, per essere gradevole altrui, per acquistare ogni virtiu, per onorare l'uomo in se stesso, per onorare Dio nell'uomo, è mente pusilanimé. A riposarsi dalla nobile fatica d'essere buono, cortese, delicato, non v'è altro tempo che il sonno.

L'amor filiale è un dovere non solo di gratitudine, ma d'impreterbile convenienza. Nel caso raro che taluno abbia parenti poco benevoli, poco in diritto d'esigere stima, il solo essere quelli gli autori della sua vita dà loro una si rispettabile qualità, ch' ei non può senza infamia, non dirò vilipenderii, ma nel tampoco trattarii con noncurnaza. In tal caso, i riguardi che userà loro saranno un maggior merito, ma non saranno meno un debito pagato alla natura, alla edificazione de'simili, alla propria dignità.

Tristo è colui che si fa censore severo di qualche difetto dei suoi genitori! E dove cominceremo noi ad esercitare la carità, se la ricusiamo ad un padre, ad una madre?

Esigere, per rispettarli, che sieno senza difetto, che sieno la perfezione dell'umanità, è superbia ed ingiustizia. Noi che desideriamo pur tutti d'essere rispettati ed amati, siamo noi sempre irreprensibili? Se anche un padre od una madre fossero lontani da quell'ideale di senno ed i virtiù che vorremno, facciamoci findustri a scusarneli; a nascondere i torti loro agli occhi altrui, ad apprezzare tutte le buone loro dotit. Così adoperando, naglioreremo noi medesimi, conseguendo un'indole pia generosa, sagace in riconoscere gil altrui mertit.

Amico mio, entri spesso nell'anima tua questo pensiero mesto, ma fecondo di compassione e di longanimità: « Que'canuti capi che mi stanno dinanzi, chi sa se fra poco non dormiranno nella tomba? — Ah! finchè hai la sorte di vederli, onorali, e procaccia loro consolazione mi mi della vecchiaja, che sono tanti.

La loro età gà troppo li inchina a mestizia; non contribuir mai ad attristarii. Le tue maniere con loro e tutta la tua condotta sieno sempre così amabili, che la vista di te li rianimi, li rallegri. Ogni sorriso che richiamerai sulle antiche loro labbra, ogni contentezza che desteral nel loro cuoro, sarà per loro i pii salutare de'piaceri, e ridonderà a tuo vantaggio. Le benedizioni d'un padre e d'una madre per un figlio riconoscente sono sempre sancite da Dio.

#### CAPO XI.

### Rispetto a' vecchi ed a' predecessori.

Onora l'immagine de'genitori e degli avi tuoi in tutte le persone attempate. La vecchiaja è veneranda ad ogni spirito bennato.

Nell'antica Sparta era legge, che i giovani s'alzassero alla venuta d'un vecchio; che tacessero quaud'ei parlava; che gli cedessero il passo incontrandolo. Ciò che non fa la legge presso noi, faccialo — e sarà meglio — la decenza.

In quell'ossequio evvi tanta bellezza morale, che pur coloro i quali obbliano di praticarlo, sono costretti ad applaudirlo in altri.

Un vecchio Atonices cercava posto a' giuochi olimpici, e zeppi erano i gradini dell' audicatro. Alcuni giovinastri suoi concittatini gli accenarono che s'accostasse, e quando, cedendo all'invito, perrenne a grande stento sino a loro, invece d'accoglienza trovò indegne risate. Respinto il povero canuto da un luogo all' altro, giunse alla parte ove sedeano gli Spartani. Fedeli questi al costume sacro' nella loro patria, s' alzano modesti, e lo collocano fra loro. Que' medesimi Ateniesi che lo avevano al svergognatamente beffato, furono compresi di stima pei generosi emuli, ed il più vivo applauso si lerò da tutti i lati. Grondavano le lagrime dagli occhi del vecchio, e sclamava: « Conoscono gli Ateniesi chò ch' è onesto, gli Spartani l'adempiono! »

Alessandro il Macedone — e qui gli darei volentieri il titolo di grande — mentre le più alte fortune cospiravano ad insuperbirlo, sapeva nondimeno umiliarsi al cospetto della vecchiaja. Fermato un volta nelle sue trionfali mosse per copia straordinaria di neve, fece ardere alcune legna, e seduto sul regio suo scanno si scaldava. Vide fra i suoi guerrieri un ouno oppresso dall'esì, il quale tremava dal fredo. Babb a lui, e con quelle invitte mani che avevano rovesciato l'impero di Dario, prese il vecchio intirizzito, e lo portò sul proprio seggio.

« Non è malvagio se non l'ouno invercondo verso la vecchiaja, lo

donne e la senutara ; dieser Parini. E Parini giovavasi pur molto del l'autorità che avera sui suoi discepoli, per tenerli ossequiosi alla vecchiaja. Una volta egli era adirato con un giovane del quale gli era stato riferito qualche grave torto. Arvenne che l'incontrò per una strada, nell'atto che quel giovane sostenendo un recchio cappuccino gridava con decore octoro alcuni mascalenol, dai quali questo era stato urtato. Parini si mise a gridare concordemente, e gettate le braccia al collo del giovane, gli disse — « Un momento fa, io ti riputava perverso; or che PELLICO—! son testimonio della tua pietà pe' vecchi, tl ricredo capace di molte virtu ».

La vecchiaja è tanto più da rispettarsi in coloro che sopportarono le molestie della nostra puerizia e quelle della nostra adolescenza; in coloro che contribuirono quanto meglio poterono a formarei l'ingegno ed il cuore. Abbiasi indulgenza a'loro difetti, e valutiamo con generoso computo le pene che loro costammo, l'affezione che in noi posero, il dole guiderdone che riesce per loro la continuità del nostro amore. No; chi si consacra con animo genuite all'educazione della gioventi noi è abbastanza compensato dal pane che giustamente gli si porge. Quelle cure paterne e materne non sono da mercenario. Nobilitano colui che ne fa sua abitudine. Avvezzano ad amare, e danno il diritto d'essere amato.

Portiamo filiale osseguio a tutti i superiori, perchè superiori.

Portiamo filiale ossequio alla memoria di tutti quegli uomini che furono benemeriti della patria, o dell'umantià. Sacre ci sieno le loro scritture, le loro immagini, le loro tombe.

E quando consideriamo i secoli passatl e gli avanzi di barbarie che ne sono rimasti; quando gemendo su molti mali presenti, il scorgiamo conseguenze delle passioni e degli errori dei tempi andati, non cediamo alla tentazione di vituperare i nostri ati. Facciamoti coscienza di essere pii nei nostri giudzi su di loro. Imprendevano guerre che or deploriamo; ma non erano essi giustificati da necessità, o da incolpevoli illusioni , che a si gran distanza mal possiamo pesare? Invocarono intrevenzioni straniere, le quali riuscirono funeste; nan necessità ancora, od incolpevoli illusioni non li giustificavano? Imponevano istituzioni che non ci piacciono; ma è forso vero, che non fossero opportune al loro tempo? che non fossero il meglio voluto dalla sapienza umana cogli elementi sociali che s'avevano a que' di?

La critica debb' essere illuminata, ma non crudele verso gli avi, non calunniatrice, non disdegnosa di riverenza a coloro che non possono sorgere dai sepoleri, e dirci: — « La ragione della nostra condotta, o nepoti, fu questa.».

Celebre è il detto del vecchio Catone : « Difficil cosa è far capire ad « nomini che verranno in altro secolo, ciò che giustifica la nostra « vita ».

### Amore fraterno,

Tu hai fratelll e sorelle. Venga da te posta ogni cura perche l'amore di cui sei debitore a' tuoi simili, cominci in te ad effettuarsi in tutta la sua perfezione, primamente verso i genitori, poscia verso coloro che lega teco la più stretta delle fratellanze: quella d'aver comuni i genitori con te.

Per esercitar bene la divina scienza della carità con tutti gli uomini , bisogna farne il tirocinio in famiglia.

Qual ioleczza non vê in questo pensiero: «Siamo figinoti della stessa madre! » Qual doleczza nell' aver trovato, appena venuti al mondo, gli stessi oggetti da venerare con predilezione L'identità dei sangue e la somiglianza di molte abitudini tra fratelli e sorelle, genera naturalmente una forte simpatia, a distruggere la quale non ci vuol meno che un orribile egoismo.

Se vuoi essere buon fratello, guardati dall'egoismo; propontio ogni giorno nelle tue fraterne relazioni d'essere generoso. Ciascuno del tuoi fratelli e delle tue sorelle vegga che i suoi interessi ti sono cari quanto i tuoi. Se uno di loro manca, siigli indulgente, non solo come il saresti verso un altro, ma più ancora. Rallegrati delle loro virti, imitale, promuovile anzi col tuo esempio; fa che abbiano a benedire la sorte d'averti fratello.

Infiniti sono i motivi di soave riconoscenza, d'affettuoso desiderio, di pietoso timore che valgono di continuo ad alimentare l'amor fraterno.

Ma bisogna conadarso disentiri (i slatrimenti passano spesso inosservati. Bisogna comandarsi di sentiri (i squisti i sentimenti non s'acquistano se non per diligente volontà. Siccome niuno diventa fino intelligente di poesia o di pittura senza studio, così niuno comprende l'eccellenza dell'amor fraterno o di qualunque altro nobile affetto, senza volontà assidua di comprenderla.

L'intimità domestica non ti faccia mai preterire dall'essere cortese co'fratelli.

sii più gentile ancora colle sorelle. Il loro sesso è dotato d'una grazia potente; e si valgono ordinariamente di questo celeste mezzo per asserenare ututa la casa, per bandirne i mal'umori, per rammorbidire le correzioni paterne o materne che talvolta odono. Onora in esse la soavità delle virtui femminili; gioisci dell'influenza che hanno per raddoicirti l'animo. E perchè natura le ha fatte più deboli e più sensi-

tive di te, sii tanto più attento in consolarle se sono afflitte, in non affliggerle tu medesimo, in mostrar loro costantemente rispetto ed amore.

Coloro che contraggono tra fratelli e sorelle abitudini di malignità e d'ineleganza, rimangono ineleganti e maligni con chicechessia. Il consorzio di famiglia sia tutto bello, tutto amante, tutto santo; e quando l'uomo uscirà di casa recherà nelle sue relazioni col resto della società quella tendenza alla stima ed agli affetti gentili e quella fede nella viriù, che sono il frutto d'un perenne escreizio di dignitosi sentimenti.

#### CAPO XIII.

#### Amicizia.

Oltre i genitori e gli altri consanguinei che sono gli amici a te più immediatamente dati dalla natura, ed oltre que'tuoi maestri che maggiormente a vendo meritata la tua stima nomiai pur con piacere amici, t'avverrà di sentir particolare simpatia per altri, le cui virtù ti saranno meno note, massimamente per giovani d'età eguale o poco diversa dalla tur.

Quando cederai tu a questa simpatia, o quando avrai tu a reprimerla? La risposta non è dubbia.

Siamo debitori di benevolenza a tutti i mortali , ma non dobbiamo portare la benevolenza al grado d'amicitia, se non per siffatti che abbiano donde essere stimuti da noni. L'amicizia è una fratellanza, e nel suo più alto senso è il bello ideale della fratellanza. È un accordo supremo di due o tre anime, non ma di molte, le quali son divenute come necessarie i Puna all'altra, le quali hanno trovato l'una nell'altra la massima disposizione a capirsi, a giovarsi, a nobilmente interpetrarsi, a spronarsi al bene.

« Di tutte le società, dice Cicerone, nessuna è più nobile, nessuna è più ferma che quando unnini buoni sono simili di costuni e congiunti da famigliarità ». Omnium societatum nulla praestantior est, nulla fermior, quam quum viri boni moribus similes sunt, familiaritate conjuncti. (De Oli, 1, 1, 1, 2, 18).

Non disonorare il sacro nome d'amico , dandolo ad uomo di niuna o poca viriù.

Colui che odia la religione, colui che non ha somma cura della sua dignità d'uomo, colui che non sente doversi onorare la patria col senno e coll'onestà, colui ch'è irriverente figlio e malevolo fratello, foss' egli il più maraviglioso dei viventi per la soavità dell' aspetto e delle maniere, per l'eloquente parola, per la moltiplicità delle sue cognizioni, e sino per qualche brillante impeto ad azioni generose, non t'induca ad amicarti con esso. Ti mostrass' egli il più vivo affetto, non concedergli la tua famigliarità; l'uomo virtuoso solo ha tali qualità da essere amico.

Prima di conoscere taluno per virtuoso, la sola possibilità che noi sia, basti a tenerti con lui ne' limiti d'una generale cortesia. Il dono del cuore è troppo alta cosa; alfrettarsi a gettarlo è colpevole imprudenza, è indegnità. Chi s' avvince a perversi compagni si perverte, od almeno fa riverberare con grande obbrobrio sopra di sè l'infamia di quelli.

Ma beato colui che trova un degno amico I Abbandonato alla propria forza, la sua virtù languiva sovente: l'esempio e l'applauso dell'amico gliela raddoppiano. Forse dapprima egli era spaventato, scorgendosi inclinato a molti difetti e non essendo consapevole del valore che aveva; a stima dell'umomo ch' egli ama lo rialta a' propri sguardi. El vergogna ancora secretamente di non possedere tutti i pregi che l'indulgenza dell'altro gli suppone; ma gli cresce l'animo per faticare a correggersi. Si rallegra che le sue buone qualità non sieno stuggite all'amico; glien'è grato; ambisce d'acquistarne altre; ed ecco, grazie all'amicizia, talvolta avanzare vigorosamente verso la perfezione un uomo che n'era lontano, che lontano ne sarebbe rimasto.

Non volerti sforzare ad avere amici. È meglio non averne alcuno, che doversi pentire d'averti scelti con precipitazione. Ma quando uno n'hai trovato, onoralo di elevata amicizia.

Questo nobile affetto fu sancito da tutti i filosofi; è sancito dalla religione.

Ne incontriamo begli esempl nella Scrittura: == t' anima di Gionata ai conglutinò all'anima di Davidde... Gionata l'amb come l'anima sua...» — Ma quello ch'è più , l'amicizia fu consacrata dallo stesso Redeniore! Egli tenne sul suo seno la testa di Giovanni che dormiva, e dalla croce, avanti di spirare, pronunciò queste divine parole, tutte amor filiale ed amicizia: == « Madre, ecco il figlio tuo! Discepolo, ecco la madre tua! »

lo credo che l' amicizia (intendo l'elevata, la vera amicizia, quella ch'è fondata sopra una grande slima) sia quasi necessaria all' uomo per rimuoverio dalle basse tendenze. Ella dà all' ailma un certo che di poetico, di sublimemente forte, senza di cui difficilmente s'eleva al di sopra del fangoso terreno dell' egoismo.

Ma quando hai conceputo e promesso amicizia, stampane in cuore i doveri. Sono molti! sono niente meno che di renderti tutta la vita degno dell'amico!

Taluni consigliano di non legare amicizia con alcuno, perchè occupa troppo gli affetti, distrae lo spirito, produce gelosie; ma io sto con un ottimo filosofo, san Francesco di Sales, il quale, nella sua Filotea, chiama questo e un cattivo consiglio ».

Ei concede che possa bensì essere prudenza, ne' chiostri, d'impedire le affezioni parziali. — « Ma nel mondo è necessario, die' egli, che color o i quali vogliono militare sotto la bandiera della croce, s' unisca« no... Gli uomini che vivono nel secolo, ove tanti sono gli ardui passi « da varcare per giungere a Dio, sono similì a que' viaggiatori che « nelle vie socosees o sdrucciolevoli, si tengono gli uni agli altri per so« stenersi, per camminare con più sicurezza».

Infatti si danno la mano i malvagi per fare il male; non avrebbero a darsi la mano i buoni per fare il bene?

### CAPO XIV.

## Gli studii.

Dacchè il puoi, t'è sacro debito coltivare l'ingegno. Ti renderai più atto ad onorare Dio, la patria, i parenti, gli amici.

Il delirio di Rousseau, che il selvaggio sia il più felice de'mortail en be l'Egonaras sia preferibile a laspere—è smettio dall'esperioza. Tutti i viaggiatori hanno trovato infelicissimo il selvaggio; tutti noi vediamo che l'ignorante può esserè buono, ma che può esserò egualmente, e debb' esserò anzi con più eccellenza colui che sa.

Il sapere è soltanto dannoso, quando vi s'unisce orgoglio. Vi s'unisca umiltà, e porta l'animo ad amare più altamente Dio, ad amare più altamente il genere umano.

Tutto ciò che impari, l'applica ad imprarato con quanta più profondita e possibile. Gli studii superficiali producono troppo spesso uomini mediocri e presuntuosi, uomini in secreto conscii della loro nullilià, et tanto più smaniosi a collegarsi con nojosacci a loro simili, per gridare al mondo che sono grandi, e che i veri grandi sono piccoli. Quindi le perpetue guerre de' pedanti contro i sommi intelletti, e de' vani declamatori contro i buoni iliosofi. Quindi lo sbaglio che prendono talora le moltitudini, di venerare chi più grida forte e meno sa.

Il nostro secolo non manca d'uomini d'egregio sapere, ma i superfi-

ciali soverchiano vituperosamente. Disdegna d'essere del loro numero. Disdegnane, non per vanità, ma per sentimento di dovere, per amore della patria, per magnanima stima della mente umana che il Creatore ti ha data.

Se non puoi farti prefondo in più generi di studil, scorri pur leggermente sopra alcuni, a fine soltanto d'acquistarne quelle idee che non è lecito d'ignorare; ma scegii uno di tai generi, e qui volgi con più vigore le tue facoltà, e sopra tutto il volere, per non restare indietro ad alcuno.

Ottimo inoltre è questo consiglio di Seneca: — « Vuoi che la lettura 
« ti lasci durevoli improntel' Ti limita ad aleuni autori pieni di sano ingeggo, e ti ciha della loro sostanza. Essere dappertutto val quanto non 
« essere in aleun luogo particolare. Una vita passata in viaggi fa conosce« re molti ospiti e pochi amici. Così è di que' precipitosi lettori che "senza 
» predilezione per aleun libro, ne divorano infiniti. »

Qualunque sia lo studio cui maggiormente t'affezioneraí, guardati da un vizio assai comune: quello di divenire tale esclusivo ammiratore della tua scienza, che tu spregi quelle scienze alle quali non hai potuto applicarti.

Le triviali burbanze di cerd poeti contro la prosa, di certi prosatori contro la poesia, de'naturalisti contro i metafisici, de'matematici contro i non matematici, e viceversa, sono puerilità. Tutte le scienze, tute le arti, tutti i modi di trovare e far sentire il vero ed il bello, hanno dirito all'omaggio della società, e primamente dell'uomo colla

Non è vero che scienze esatte e poesia s'escludano. Buffon fu grande naturalista, ed il suo stile splende animato da stupendo colore poetico. Mascheroni era buon poeta e buon matematico.

Coltivando poesía ed altre scienze del bello, bada a non torre al tuo intelletto la capacità di possrsi freddamente sopra computi o logiche meditazioni. Se l'aquilla dicesse: « Mia natura è di volare, non posso considerare le cose se non volgado », sarebbe ridicola. Ne può benissimo considerare tante con le ali chiuse.

Così all'opposto la freddezza che da te chiedono gli studii d'osservazione, non ti avvezzi a credere, essere perfetto l'uomo quand'ha smorzato in sè ogni luce della fantasia, quando ha ucciso il sentimento poetico. Questo sentimento, se è ben regolato, invece d'indebolire la ragione, in certi casi la rinforza.

Negli studii, siccome in politica, diffida delle fazioni e delloro sistemi. Esamina questi per conoscerli, compararli con altri e giudicare, non per essere loro schiavo. Che significarono le gare tra i furenti lódatori e sledatori d'Aristotile e di Platone e d'altri filosofi? ovvero quelle tra i lo datori e isolatori d'Aristot e di Tasso? Gli dolatrati e vilipesi maestri rimasero quel ch'erano, nè divinità, nè mediocri spiriti; coloro che s'agitavano per pesarii in false bilance, furono derisi, ed il mondo che assordarono nulla imparò.

In tuti gli studii che fai, cerca d'unire discernimento pacato ed acime, la pazienza dell'analisi e la forza della sintesi, ma principalmente la voglia di non Iscelarti abbattere dagli ostacoli, e quella di non insuperbire del trionili; cioè la voglia d'illuminarti al modo permesso da Dio, con arillre, ma senza arroganza.

#### CAPO XV.

#### Scelta d'uno stato.

La scelta d'uno stato è di rilievo sommo. I nostri padri dicevano che farla buona, era d'uopo invocare l'inspirazione di Dio. Non so che debbasi dire altrimenti neppure oggi. Rifletti con religiosa serietà al tuo presunto avvenire fra gli uomini, e prega.

Sentita in cuore la voce divina che it dirà, non un giorno solo, mainere settimane, interi mesi, e sempre con maggior potenza di persuasione: — « Ecco lo stato che devi scerre! » — obbediscile con animosa e ferma volontà. Entra in quella carriera, e l'inoltra; ma portandovi le vittà che richiede.

Mediante tai virtin, ogni stato è eccellente per chi v'inclina. Il sacerdozio che spaventa chi l'ha abbracciato per leggerezza e con un cuore
avido di divertimenti, è delizia e decoro ad uomo pio e ritirato; la stessa vita monastica, che tanti nel mondo considerano chi intollerabile, 
chi fino scherevole, è delizia e decoro al reglioso filosofo che non
si crede inutile alla società, esercitando la sua carità a pro di pochi alri monaci e di qualche povero agricoltore. La toga, che motil portano quasi enorme peso, per le pazienti cure ch' esige, è grata all'uomo in cui prevale lo zelo di difendere con senno i diritti del sos
simile. Il mobile mestice dell'armi ha un incanto infinito per chi arde
di coraggio e sente non esservi più glorioso atto che l'esporre i suoi
ciorni ne la natria.

Mirabil cosa! tutti gli stati, dai plù sublimi sino a quello dell' umile artigiano, hanno la loro dolcezza ed una vera dignità. Basta voler nutrire quelle virtù che in ciascuno stato son dovute.

Solo perchè pochi le nutrono, s'odono tanti maledire la condizione che hanno abbracciata.

Tu, quando avrai prudentemente scelto una carriera, non imitare que gli eterni lamentatori. Non lasciarti agitare da vano pentimento, da velettà di mutare, Ogni via della vita ha le sue spine. Dacché ponesti il piede in una, prosegui; retrocedere è fiacchezza. Il persistere è sempre bene, fuorchè nella colpa. E solo chi sa persistere nella sua impresa, può sperare di divenire alcun che di segnalato.

### CAPO XVI.

## Freno alle inquietudini.

Molti persistono nello stato che scelsero, e vi si aficzionano, ma smniano, perchè veggono ch'altro stato reca a taluno maggiori onori, maggior fortuna; smaniano, perchè sembra loro di non essere abbastanza stimati e rimunerati; smaniano, perchè hanno troppi emuli, e perchè non tutti consentono di star foro sotto.

Scaccia da te siffatte inquietudini: chi si lascia dominare da esse, ha perduto sulla terra la sua parte di felicità; si fa superbo e talvoita ridicolo nell'apprezzare più del debito sè medesimo, e si fa ingiusto nell'apprezzare sempre meno del debito coloro ch' egli invidia.

Sicuramente nella società umana, i meriti non vengono sempre premiati con eque proporzioni. Chi lavora egregiamente, ha spesso tal modestia da non sapersi far conoscere, e spesso vien tenuto nascosto o denigrato da mediocri audaci che in fortuna agognano superarlo. Il mondo è così, ed in cib no n'è sperablic che muti.

Ti resta dunque di sorridore a questa necessità e rassegnari, Impriui bene in mente questa forte verità: l'importante è d'aver merito, non d'avere un merito ricompensato dagli uomini. Se lo ricompensato, va ottimamente; se no, il merito s'accresce, conservandolo, benché senza premio.

La socicià sarebbe meno viziosa, se ognuno attendesse a frenare le sue inquietudini, le sue ambizioni; non già divenendo incurante d'aumenta-re la propria prosperità, non già divenendo pigro od apata, che sarebbero altri eccessi; bensì portando ambizioni belle e non frenetiche, non invide; bensì limitandole a que' punti, oltre ai quali si vede non poter varcare; bensì dicendo: « Se non giunsi a quell'alto grado, di cui parevami esser degno, anche in questo più basso sono lo stesso uomo, ed he quindi lo stesso intrinseco valore ».

Non è perdonabile ad alcuno d'inquietarsi per aver mercede delle sue

opere, se non quando trattasi del necessario per sè e per la sua famigia. Al di la del necessario, tutti gli aumenti di prosperità che son leciti cercare conviene desiderarli con animo imperturbabile. Se vengono, sia benedetto Dio; saran mezzi per addoleire la propria vita e giovare al-trui. Se non vengono, sia benedetto Dio; si può vivere degnamente, anche senza molto doleczee, e se taluno non può giovare altrui, la co-scienza non gliene muove rimbretto.

Fà tutto ciò che sta in te per essere tulle cittadino e per indure altri de ssere tali, e poi lascia che le cose vadano come vanno. Metti qualche sospiro sulle ingiustizie e sulle sciagure che vedi, ma non cangiarti in orso perciò; non cadere in misantropia, non cadere in quella falsa filantropia, chiò peggio aneora, la quale, per preteso bene degli uomini, si strugge di sete di sangue, e vagheggia; qual mirabile edifizio, la distruzione, come Satan vagheggia la morte.

Colui che odia la correzione possibile degli abusi sociali è uno scellerato o uno stolto; ma colui che amandola diventa erudele, è parimente scellerato o stolto, ed anzi ad un grado maggiore.

Senza quiete d'animo, la più parte de'giudizii umani sono bugiardi e maligni. Quiete d'animo sola ti farà forte nel patire, forte nel costante operare, giusto, indulgente, amabile con tutti.

## CAPO XVII.

## Pentimento ed ammenda.

Raccomandandoti di bandire l'inquietudine, t'ho accennato ehe non devi impigrire, e principalmente non devi impigrire nell'assunto perpetuo di migliorarti.

L'uomo che dice: « La mia educazione morale è fatta, e le opere mie l'hanno corroborata », s'ingana. Noi dobbiamo sempre imparare a regolarci pel giorno presente e pe' venturi; dobbiamo sempre tener viva la nostra virtù, producendone nuovi atti; dobbiamo sempre por mente a'nostri falli, e pentireene.

Sì, pentircene! Nulla di più vero di ciò che dice la Chiesa: che la nostra vita debb' essert cutta di pentimento e d'aspirazione ad ammendarci. Il Cristianesimo non è altro. E lo stesso Voltaire, in uno di que' momenti che non era divorato dal furore di schernirlo, scrisse: — « La
« confessione è cosa eccellentissima, un freno alla colpa, inventato netfa più remota antichità: regnava l'uso di confessarsi nella celebrazio« ne di tutti gli antichi misteri. Noi abbiamo imitato e santificato quella

« savia costumanza: ella è ottima per condurre i cuori ulcerati d'odio « al perdono. » ( V. Quest. encicl., t. m. ).

Ciò di che Voltaire osò qui convenire, sarebbe vergogna che non fose sentito da chi s'onora d'esser cristiano. Porgiamo ascolto alla coscienza, arrossiamo delle azioni che ci rimprovera, confessiamole per purticarci, e non cessiamo da questo santo lavacro sino alla fine de' nostri giorni. Se ciò non s'eseguisce con volonta sonnolenta; se i falli da chi li rammemora non si comiannano colle sole labbra; se al pentimento va congiunto un verace desiderio d'ammenda, rida chi vuole, ma nulla può essere più salutare, più sublime, più degno dell'uomo.

Quando conosci d'aver commesso un torto, non estiare a riparanto. Soltanto riparandolo avrai la coscienza contenta. L'indugio della riparazione incatena l'anima al male con vincolo ogni di più forte, e l'avvezza a distituarsi. E gusi allorchè l'uomo internamente si distitua! gusi allorche finge stiamasi, sentendosi nella coscienza un putridume che non dovrebb'essere! gusi allorchè crede che, avendo tal putridume, non siavi più altro a lare che dissimulario! Ei non ha più un grado fra i i nobili enti; egli è un astro caduto, una sventura della crezione.

Se qualche impudente giovine ti chiama debole perche non 't ostini com' egli ne' mancamenul, rispondigli , esser più forte chi resiste al vizio, che chi lasciasi da esso strascinare; rispondigli , l'arrogana del peccatore essere falsa forza, dacch' è certo che al letto della morte, salvo un delirio, ei la perde; rispondigli , la forza di cui sei vago essere appunto quella di non curare lo scherno, quando abbandoni il sentiero malvagio per quello della virtù.

Quand' hai commesso un torto, non mentir mai per negarlo od attenuarlo. Debolezza turpe è la menzogna. Concedi d'avcre errato; qui vi · è magnanimità : e la vergogna che ti costerà il concedere, ti frutterà la lode de buoni.

Se l'avrenne d'offendere alcuno, abbi la nobile umilità di chiedergliene scusa. Siccome tutta la tua condotta mostrerà che non sei un vile, nessuno ti chiamerà vile per cib. Ostionaria nell'insulto, e piutotso che onoratamente disdirsi, renire a duello od a perpetua inimicizia, sono buffonate d'uomini superbi e feroci, sono infamie cul mal si sforzano d'apporre il nome brillante d'onore.

Non v'è onore che nella virtù, e non v'è virtù che a patto di continuamente pentirsi del male e proporsi l'ammenda.

## CAPO XVIII.

#### Celibato.

Allorchè tu abbia preso fra le carriere sociali quella che ti conviene, e pajati d'aver dato al tuo carattere tal fermezza di buone abitudini da poter essere degnamente uomo, — allora, e non prima, — se intendi aver moglie, t'adopera ad eleggerne una che meriti l'amor tuo.

Ma avanti d'uscire dal celibato, rifletti bene se nol dovresti preferire.

la caso che tu non avessi saputo tanto domare le tue inclinazioni al fira, alla gelosia, al sospetto, all'impazienza, al duro predominio, da poter presumere di riuscire amabile con una compagna, abbi la forza di rinunciare alle dolcezze del matrimonio. Prendendo moglie, la renderesti infelice te medesimo.

In caso che tu non incontrassi tal persona, che rimisse tutte quelle qualità che ti sembrassero necessarie per contentarti e perchè ella ponesse in te l'amor suo, non insciarti recare ad accettare una sposa. Il tuo dovere è di rimanere celibe, piuttosto che giorare un amore che non avresti.

Ma sia che tu soltanto prolunghi il celibato, sia che tu vi rimanga per sempre, onoralo colle virtù che prescrive, e sappine apprezzare i vantaggi.

Si, egli ha i suol vantaggi. E quelli di clascuna condizione in cui l'uomo si trovì, debbe riconoscerii ed apprezzaril, altrimenti ei si crederà i vi infelice o degradato, e scemerà in lui il coraggio d'operare con dignità.

La mania di mostrarsi fremebondo sui disordini sociali, e l'opizione forse che giori esagerarli affinche si correggano, indusse spesso uomini di veemente facondia a volgere l'attenzione altrui sugli scandali dati da molti celibi, ed a gridare, il celibato essere contro natura, essere un'enorme calamità, essere la causa più potente della depravazione del popoli.

Non lasciarti esaltare da queste iperboli. Pur troppo di scandali del celibato esistono. Ma anche dall'avere gli uomini braccia e gambe, nasce scandalo di pugni e di calci; nè ciò vuol per altro dire che braccia e gambe sieno pessima cosa.

Coloro che affastellano considerazioni sulla pretesa necessaria immoralità del celibato, si facciano a computare altresì i mali che derivano dal decidersi pel matrimonio senza inclinazione, Alle brevi follié delle nozze succede la noja, succede l'orrore di non più essere liberi, succede l'accorgersi che la scolta fu precipitata, che le indoli sono inaccordabili. Dal rammarico reciproco, o d'uma delle parti, provengono gli sgarbi, le offese, le diutume crudclissime amarezze. La donna, l'ente più dotce e più generoso dei due, suol essere vitima della sventurata disarmonia, o dolorando sino alla morte, o — ciò n'è peggio — snaturandosi, perdendo la sua bontà, dando luogo ad affetti in cui le sembra di trovare un compenso alla mancana dell'amor conjugale, e che non le fruttano se non ignominia e rimorso. Dai malauguaria matrimonii vengono figliuoli i, quali per prima scuola hanno la indegna condotta del padre o della madre, o d'ambo I genitori; figliuoli quindi poco o malamente provedudi d'educazione, senza ossequio verso i parenti, senza tenerezza verso i fratelli, senza nozione di virtù domestiche,—le quali sono la base delle civili virti. !

Tutte queste cose sono così frequenti, che basta aprire gli occhi e si vedono. Nessuno mi dirà ch'io esageri.

Non nego i mali che avvengono nel celibato, ma chiunque porrà mente a quegli altri mali , non sarà certo per tenerli minori, e meco dirà d'infiniti maritati:—« Oh! non avessero mai pronunciato quel fatale giuramento! »

Gran parte de'mortali è chiamata al matrimonio, ma anche il cellibato è in natura. Affliggeris se tutti non s'affaticano a processer è ridicolaggine. Il celibato, quando viene eletto per buone ragioni ed osservato con onore, non ha nulla d'ignobile. Degnissimo è anzi di rispetto, come qualunque specie di ragionerole sacriticio, fatto per buono scopo. Non imponendo le cure d'una famigita, lascia a quelli maggior tempo e maggior vigore per consecrarsi ad alti studii o ad alti ministeri di religione; lascia a questi più mezzi per sostencre famigile di consanguinei che abbisognamo d'ajuto; lascia ad altri più libertà d'affezione per versarla su molti proveri.

E tutto ciò non è forse bene ?-

Queste rificesioni non sono inutiti. Per abbandonare il celibato od abbracciario, bisogna sapere ciò che s'abbraccia o s'abbandona. Le parziali declinazioni travolgono il giudizio.

### CAPO XIX.

#### Onore alla donna

Il vile helfardo cinismo è il genio della volgarità; il Satana, foggiante sempre calunnie al genere umano , per trarlo a ridere della virtù e calpestarla. El raccoglie tutti i fatti che disonorano l'altare, e dissimulando i fatti opposti, grida: — « Che Diol' che influenza benelica del sacredozio e dell'istrazione religiosa? Chimere di fantalci! > — El raccoglie tutti i fatti che disonorano la politica, e grida: — « Che leggi? che ordine civile" che onore" che patriotismo l'auto è guerra d'astuti e di forti nella parte che regge o v'aspira, e di mbeclinilia in quella che obbedisce! > — El raccoglie tutti i fatti che disonorano il celibato , il matrimo io, la paternità , la maternità , lo stato di figlio , di \_consanguineo , d'amico , e grida con infame tripadio : — « Ho scoperto essere tutto egoismo, impostura, furore di sensi, disamore e disprezzo reciproco! >

Frutti di questa infernale e bugiarda sapienza sono appunto egoismo, impostura, furore di sensi, disamore e disprezzo reciproco.

Come mai il genio turpe della volgarità, ch'è dissacratore d'ogni egregia cosa, non sarebbe supremamente nemico delle virtù della donna, ed ansio d'avvilirla?

In tutti secoli ei s'è sbracciato a dipingerla abbietta; a non riconoscere in lei se non invidie, artifizii, incostanze, vanità; a negarle il sacro fuoco dell'amicizia, e l'incorruttibilità dell'amore. Ogni donna di qualche pregio fu considerata un'eccezione.

Ma le tendenze generose dell'umanità protessero la donna. Il Cristianesimo la rialzò, victando la poligamia e gli amori inonesti, ed offerendo, dopo l'uomo-Dio, per prima creatura umana, superiore a tutti i Santi ed agli Angioli stessi, una donna!

La società moderna sent l'influsso di questo spirito di gentilezza. In mezzo alla barbarie, la cavalleria fu abbellita dal culto eleganto dell'amore; e noi cristiani inciviliti, noi figiti della cavalleria, non teniamo per educato se non l'Uomo che onora il sesso della mansuetudine, delle cassiinghe virti è delle grazio.

Nondimeno l'antico avversario dei nobili affetti e della donna è rimasto nel mondo. Ed avesse pur seguaci le sole menti non dirozzate, i soli infimi ingegni! Ma deprava talvolta ingegni sylendidi , e sempre questa depravazione avviene, laddove cessa religione, sola santificatrice dell'uomo. Furono veduti filosofi (così almeno si chiamavano) che in alcune ore si mostravano ardenti di zelo per l' umanità, ed in altre ore, invasi da irreligione, dettavano carte oscene, smaniosi di suscitare l'ebbrezza dei sensi con vituperevoli poemi e romanzi, con ragionamenti e aneddoti e finzioni d'orni sorta.

Fu veduto il più affascinante dei letterati, Voltaire (anima che diede alcune testimonianze di buone qualità, ma corrotta da basse passioni e dalla sfrenata scurrile voglia di far ridere), comporre lietamente un lungo poema a scherno del femminile onore, a scherno della più sublime eroina ch' abbia avuto la sua patria, della magnanima ed infelice Giovanna d'Arco. Madama di Staël chiama giustamente quel libro: un detitto di lesa nazione.

Da nomini oscuri e da celebri, da autori viventi e da morti, dall'impudenza medesima di alcune donne fattesi indegne del verecondo lor sesso, da mille parti insomma ti sorgerà intorno frequentemente quel genio della volgarità che dice: — Disprezza la donna!

Rigetta l'infame tentazione, o tu stesso, figlio della donna, sarài disprezzevole. Allontana i tuoi passi da coloro che non nonrano nella donna la madre loro. Calpesta i libri che la vilipendono, predicando scostumatezza. Serbati degno, per la tua nobile stima della dignità femminile, di proteggere colei che ti diede la vita, di proteggere le tue sorelle, di proteggere forse un giorno tal creatura che acquisterà il sacro titolo di madre de'tuoi ligli.

# CAPO XX.

# Dignità dell'amore.

Onora la donna, ma paventa le seduzioni della sua bellezza, e più ancora le seduzioni del tuo cuore.

Felice te, se non t'affezionerai ardentemente ad alcun'altra, se non quella che vorrai e potrai scegliere per compagna di tutta la tua vita!

Tieni libero il cuore da ogni catena d'amore, piuttosto che darlo in balla a donna di pochi pregi. Un uomo di non alti sentimenti potrebbe essere felice con essa; u nol potresti. Tu abbisogni o di perpetua liberta o d'una compagna che corrisponda alla generosa idea che hai dell'umanità, e particolarmente del sesso donnesco.

Ella debb'essere una di quelle anime elette che intendono eccelsamente il bello della religione e dell'amore. Bada di non foggiartela tale colla tua fantasia, mentr'ella infatti sia tutt'altra. So la trovi sifiatta; se la vedi ardere induhitatamente d'amore per bio; se la vedi capace di nobile entusiasmo per ogni virti; se la vedi intenta ad operare tutto il bene ch ella può; se la vedi irreconciliabilmente nemica di tutto quelle azioni che sono moralmente basso; s'ella congiunge a tai meriti un ingegno colto, senza alcuna ambizione di farlo comparire; se anzi con tanto ingegno, ell'è la più umile delle donne; so tutte le sue parole e tutti i suoi atti spirano bontà, elegante naturalezza, elevazione di sentimenti, forte voloni ne suoi olovri, attenzione a non affliggere alcuno, a consolare chi sta afflitto, a servirsi dei suoi incanti per nobilitare i pensieri altrui, — allora amala di grande amore, d'un amore degno di lei!

Ti sia quasi un angelo tutelare; ti sia quasi una vira espressione del comando divino per allontanarti da ogni viltà, per sospingerti ad ogni opera gentile. In tutto ciò che imprendi, pensa a meritare la sua approvazione, pensa a fare che la sua bell'anima sia contenta d'averti per ami-co; pensa ad onorarla, non innanzi agli uomini,—il che poco importa,—ma innanzi all'occhio omitregenette di blo.

Sc quella donna è d'animo si alto e si fedele alla religione, il tuo grande amore per lei non sarà uccesso, non sarà un'idolatria. Tu l'amerai appunto perchè i suoi voteri sarano in perfetta armonia con quelli di Dio; ammirando gli uni, ammirerai gli altri, o piuttosto saranno sempre quelli di Lui che ammirerai. A segno che, se fosse possibile che i voleri di essa diventassero contrarii a quelli di Dio, il delizioso incantesimo si sciorrobbe; tu più non l'ameresti.

Questo nobilissimo amore è tenuto per chimerico da molte anime volgari; da quelle che non hanno idea di donna elevata. Compiangi la loro bassa sapienza. Gl'innamoramenti puri e fortemente eccitatori di virti sono possibili, esistono, benchè rari. E gli uomini dovrebbero di re:— O quelli, o nessuno.

#### CAPO XXI.

## Amori biasimevoli.

Ma hada, te lo ripeto, a non immaginarti ammirabile per virtù una donna che tal non sia. Allora egli è quel che chiamasi amore romanzesco; egli è un amore ridicolo e pregiudichevole; egli è un prodigare indegnamente il cuore innanzi a vano idolo.

La donna stimabile ed anzi in sommo grado stimabile, esiste, si, sulla terra; ma esistono pure, ed in gran numero, quelle che l'educazione,

i mati esempii altrui e la propria leggerezza hanno guastate, quelle che non seppero innalzarsi fino ad apprezzare solamente i voti dell'uomo virtuoso, quelle che più godono d'essere vagheggiate per la loro belleuza e pel brio del loro spirito, che di meritare amore per la nobiltà del loro sentimenti.

Ma donne così imperfette sogliono essere pericolossisme, e più pericolose di quelle affatto vili. Seducono non colla sola loro leggiadria e colle studiate loro arti, ma anche spesso con alcune virtù, colla speranza che fanno nascere, che in esse prevalga il buono al cattivo. Non accogliere questa speranza, quando vedi in esse molta vanità o altri gravi difetti. Sii severo nel giudicarle; non già per dirne male, non già per essgerarti i loro torti, ma per fuggirle a tempo, se presumi che cadresti in un laccio poco degno.

Quanto più sei amante per indole, e disposto a venerare la donna meritevole, tanto più devi farti un obbligo di non appagarti di virtù mediocri in una donna, per darle il titolo d'amica.

I giovani scostumati e le loro pari si burleranno di te, ti appelleranno altero, selvaggio, pinzochero. Non importa; sprezza i loro giudizii. Non essere ne altero, ne selvaggio, ne pinzochero, ma non prostituire mai i tuoi affetti; sii fermo a serbar libero il tuo cuore, od a farne omaggio a tal donna sola, che abbia pleno dirttu alta tua stima.

Chi ama egregia donna non perde il tempo a corteggiarla servilmente, a pascerla d'adulazioni e di vani sospiri. Ella «trò non soffirirebhe. Ella vergognerebbesi d'avere per amante un ozioso, uno slolcinato; ella non sa apprezzare l'amicizia dell'uomo schietto, dignitoso, meno sollecito di parlare d'amore che di placerle con lodevoli principii e lodevoli fatti.

La donna che tollera l'uomo puerilmente schiavo a 'suoi piedi, piegato a soffire con bassezza mille caprieçi di lei, non occupato d'altro
che d'affettate eleganze e d'amorose smorfie, ben dà a divedere d'aver
poco elevata idea di lui e di sè metesima. E colui che in tal vita si
compiace, colui che ama senza nobile scopo, senza lo scopo di diventar
migliore rendendo omaggio ad una gran virtà, colui sciupa miseramente ingegno e cuore, e sarà difficile che gli resti alquanto d'energia
da fare mai più alcun che di buono nel mondo. Non parlo delle femmine di costumi pessimi; l'uomo onesto ne inorridisce; c non fuggirle è
grande ignominia.

Quando una donna ti sia sembrata degna del tuo amore, non abbandonarti a sospetti, a gelosie, all'indiscreta pretensione d'essere follemente idolatrato. Scegli bene, e poi ama senza tormentar te e la tua eletta con moleste smanie, senza turbarti se non è cieca all'amabilità altrui, senza esigere che spasimi di tenerezza per te.

Siile devoto per essere giusto, per tributare ammirazione e gentile servità ad un merito sommo, per innalzarti ad una creatura che t'appare elevatissima; non affinch' ella spinga l'amor suo per te ad un grado maggiore di mello che può dimostrarti.

I gelosi, i frementi per la rabbia di non essere abbastanza amati, sono veri tiranni. Piuttosto che divenir malvagio per qualunque piacere, deesi rinunciare a quel piacere: piuttosto che divenir tiranno, o cadere in qualunque altra indegnità per amore, rinuncia all'amore.

## CAPO XXII.

# Rispetto a fanciulle e mogli altrui.

Sia che tu rimanga celibe o ti mariti, abbi gran rispetto dello stato virgineo e del matrimonio.

Nulla di più delicato dell'innocenza e della riputazione d'una fanciala: non permetterti con alcuna d'esse la minima libertà di maniere o di parole, che possa dare alcuna profanazione a' suoi pensieri, nè alcun turbamento al suo cuore. Non permetterti, nè parlando ad una fanciala, nè lontano da lei, alcun detto che possa da altrui fatal presumere d'animo leggero e facile ad invaghirsi. Le più tenui apparenze bastano a scemare ad una giovine il suo decoro, a destare contro lei la caluna. a fatte forse mancare un matrimonio che l'avrebbe resa felice.

Se ti sentissi palpitare d'amore per una fanciulla e non potessi aspirare alla sua mano; non palesarle la tua fiamma, nascondigilela anzi con ogni cura. Sopendo d'essere amata, potrebbe accendersi per te, e divenire quindi vittima d'una sventurata passione.

Se à accorgessi d'avere inspirato amore ad una fanciulla che tu non volessi o non potessi sposare, abbi eguale attenzione alla sua pace ed alla sua convenienza; cessa affatto di vederia. Compiacersi d'aver mosso in una misera innocente un delirio che non può frutturle se non affizione e vergogna, è la più scellerata delle vanità.

Coile donne maritate non essere meno guardingo. Un tuo folle amore per alcuna d'esse pet le, potrebbe trarvi a grande sventura, a grande ignominia. Tu vi perderesti meno di lei, ma appunto pensando quanto maggiormente perda una donna, la quale s'esponga a meritare la disistima del marito e di sè medesima, appunto pensando ciò, se sei generoso, trema del suo pericolo, non lasciarvela un istante, tronca un amore che Dio e le leggi condamano. Il tuo cuore e quello dell'amata sanguineranno dividendosi; non importa. La virtù costa sacrificii; chi non sa compirli è un vile.

Fra donna maritata ed uomo che non sale marito, non può esservi incolpevolmente altra intima relazione che una gara di giusta sima fondata sopra conoscimento di vere virti; fondata sulla persuasione, che siavi d'ambe le parti, prima d'ogni altro amore, un amore saldo dei proprii doveri.

Abborri come somma immoralità il rapire ad uno sposo gli affetti di sua moglie. S'egli è degno d'essere amato da lei, la tua perfidia è un delitto atroce. Se non è marito stimabile, le colpe di lui non t'autorizzano a degradare la infelice che gli è compagna. Per la moglie d'un cattivo marito non v'è scelta: cella dee rassegnarsi a tollerario ed essergli fedele. Colui che sotto il pretesto di voleria consolare, la tragge ad amore colpevole, è un crudele egoista. E se la intenzione di lui fosse anche pietosa, questa è pietà illusoria, funesta, riprovevole. Inaamorando quella donna, aumenteresti la sua infelicità; aggiungeresti all'angocia sua d'avere un marito non amabile, quella d'odario sempre più amando to, ed esagerandosi i tuoi pregi: "aggiungeresti forse tutti i tormenti della gelosia di suo marito, v'aggiungeresti la straziante consaperolezza in lei d'esser rea. La donna mal maritata non può avere altrimenti pace, so non mautenendosi irreprensibilo. Chi le promette un altra pace, mentisce ela traciana nel dore.

Verso le donne che ti saranno care per le loro virtú, bada, quanto verso le fanciulle, a non far nascere ingiuriosi sospetti a cagione del-l'amicizia che avral per loro. Sii circospetto nel modo con che di esse parlerai ad uomini usi ad abbietti giudizii. Essì accordano sempre le supposizioni colla perversità del proprio cuore. Infedeli interpreti di ciò che vien loro detto, danno un cattivo senso ai discorsi più semplici, ai fatti più innocenti; sognano mistero ove non havvene alcuno. Niuna cura è soverchia per mantenere illibata la fama d'una donna. Questa fama, dopo l'intrinseca sua onestà, è il più hel pregio di lei. Chi non è gelosissimo di conservargileia, chi ha la viltà di compiacera ch'altri suppongano in una donna qualche debolezza per luí, è assolutamente un indegno che meriterebbe d'essere espulso da ogni buona compagnia.

#### CAPO XXIII.

#### Matrimonio.

Se l'inclinazione del tuo cuore e le convenienze ti determinano pel matrimonio, movi all'altare con pensieri sauti, con vero proponimento di rendere felice colei che t'affida la cura del suoi giorni, colei che abbandona fi nome de'suoi padri per prendere fi tuo, colei che ti preferisce a tutto ciò ch'ebbe fino allora di caro, e che spera per te dar vita a nuove creature intelligenti, chiamate a possedere fdollor.

Misera prova dell'incostanza umana! La più parte de matrimonii si stringono per amore, s'aecompagnano di pensieri solenni, si sanciscono con tutta la volontà di benedirili sino alla morte, e due anni di poi, l'unita coppla si disama, si tollera con pena, si offende con reciproci rimproveri, con trascurare mutuamento d'esser gontile.

Donde ciò? Prima di tutto, dall'essersi coloro che si maritano troppo conosciuti prima delle nozze. Va cauto nella scelta, assicurati del eluone qualità dell'amista, o sei perduto. Poscia il disamore deriva dalla vigliaccheria di cedere alle tentazioni dell'incostanza; dal non essere attento a dire ogni giorno a sè medesimo: « Il proponimento che feci era debito, voglio essere saldo a mantenerio! »

Qui, come în ogni altra circostanza della vita, bada che la felicità a mutarsi în male è grande nell'uomo; bada che ciò che fa spregerole l'uomo non è mii altro che la mancanza di forte volontà: bada che ciò che più rende plena di turpitudini e di sciagure la società, si è il non aver carattere fermo.

Un matrimonio può solo essere felice a questo patto ; ciascun de' due sposi dee prescriversi per primo dovere questa inalterabile risoluzione: « Voglio amare ed onorare per sempre il cuore cui ho data padronanza « sul mio ».

Se la scelta fu buona, se un de'cuori già non era perverso, non è vero che possa pervertirsi e divenire ingrato, allorchè l'altro lo colma di soavi attenzioni e di generoso amore.

Non s'è mai veduto un marito non colpevole d'indegna rozzezza verso la moglie, od almeno d'indegne negligenze, ovvero d'altri vizii, il quale, se a lei fu caro una volta, abbia cessato d'esserle tale.

L'anima della donna è naturalmente dolce, riconoscente, disposta ad amare in supremo grado quell'uomo ch'è costante in amarla ed in meri tare la sua stima. Ma perch'ella è molto sensitiva, si sdegna agevolmente della inamabilità del marito e di tutti i torti che possono degradario. È questo sdegno può spingerla ad invincibile antipatia ed a tutti gli errori che ne conseguono. La sventurata sarà grandemente rea allora, ma cagione di sue colpe sarà di certo il marito.

Indelebile in te sia questa persuasione: — Niuna donna, la quale era buona il giorno delle nozze, perde la sua bontà in compagnia d'uno sposo che continui ad aver diritto all'amor suo.

Per avere durevolmente diritto all'amore di una sposa, bisogna non diminuire di pregi ai suoi sguardi; bisogna che l'intimità conjugale nul- la toliga al marito della reverenza e della cortesia ch' el prima di condur- la all'altare le dimostrava; bisogna ch' egli nè diventi a lei scioccamente servo e sia incapace di correggerla, nè le faccia sentire dispotica autorità e la corregge con asprezza; bisogna ch'ella abbia donde prendere al- to concetto del senno e della rettitudine sil lui; bisogna ch'ella possa gloriarsi d'essergli consorte e dependente; bisogna che dependenza in ch'ella è verso lo sposo non sia imposta dall'alterezza di lui, ma voluta de essa per amore, per sentimento della vera dignità di lui e di sè.

L'ottima scelta che potrai aver fatta d'una donna, e la certezza che avrai d'eminenti virtù che l'adornino, non l'inducano a riputare meno necessaria per parte tua un'incessante attenzione ad essere ambile ai suoi sguardi; non dire: « Ell'è sì perfetta che mi perdona tutt'i miei torti; non m'occorre studiare di farmelo caro; ella m'ama sempre egualmente ».

Comet perché tanta è la sua bontà, sarai meno industre a piacerte!
Non farti illusione; appunto perchè il suo animo è squisito, l'incuria,
l'ineleganza, lo sgarbo, le saranno cose più affliggenti, più disgussose.
Quanto maggiore è la gentilezza delle sue maniere e de'suoi sentimenti,
tanto maggiore è in lei il biscopno di trovarla equalo in te. Se non la trova, se ti vede passare dalla seducente cortesia d'un innamorato all'insultante trascuratezza d'un cattivo marito, ella per vittà si sforzerà lumgamente d'amarti, malgrado i tuu indegnità, ma lo sforzo sarà vano.
Ti perdonerà, ma non ti amerà più, e sarà infelice. Guai allora se la sua
virtù non fosse a tutta prova, ed un altr'uomo le piacesse! Il suo cuore,
da te non abbastanza apprezzato, da te mai custodito, potrebb' essere
preda d'una passione colpevole, d'una passione funesta alla sua pace,
alat una, a quella de'figiti!

Molti mariti sono in questo caso, e le mogli ch'essi maledicono erano virtuose. Le misere traviarono perchè non erano amate!

Dato ad una donna il sacro titolo di sposa, tu devi consecrarti al suo

bene, com' ella dec consecrarsi al tuo; ma l'obbligo che a te incumbe è maggiore, perch'ella è creatura più debole, e tu, siccome forte, le sei maggiormente debitore d'ogni buon esempio e d'ogni ajuto.

#### CAPO XXIV.

Amor paterno. - Amore all' infanzia e alla gioventù.

Far dono di buoni cittadini alla patria, far dono allo stesso Iddio di spiriti degni di lui, sarà il tuo incarico, se avrai figliuoli. Incarico sublime! Chi l'assume e lo tradisce, è il maggiore nemico della patria e d'Iddio.

Non occorre enumerare quali sieno le virtù d'un padre; tu le avrai tutte, se sarai stato buon figlio e buon marito. I cattivi padri furono tutti figli ingrati e mariti ignobili.

Ma anche prima d'aver prole, anche se tu non debba averne mai, ingentilisci l'animo tuo col dolce sentimento dell'amor paterno. Ogni uomo dee nutrirlo, volgendolo verso tutti i fanciulli, verso tutti i giovani.

Guarda con grande amore quella parte novella della società, guardala con grande reverenza.

Ognuno che sprezzi o addolori ingiustamente l' infanzia, se non è perverso, lo diventa. L'uomo non attentissimo a rispettare l'innocenza d'un hambino, a non insegnargli il male, a vegitare ch'altri non gliel' insegni, a procacciare che s'infiammi di solo amore per la virti, può essere la causa che quel bambino diverrà un mostro. Ma perchè sostituire men valide parole a quelle terriblii e santissime pronunciate dall'adorabile amico de'fanciulli, il Redentore? — « Chi riceve, di-c'egli, un pargolo tale in nome mio, riceve me, Ma chi avrà scanda-

- e lezzato uno di questi piccioletti che in me credono, sarebbe meglio
- $\alpha$  che gli fosse stata appesa una macina al collo , e fosse stato gettato  $\alpha$  nel profondo del mare! »

Coloro che ti sono di non pochi anni minori d'età, coloro sui quali, per tal ragione, il tuo esempio e la tua voce possono essere autorevoli, considerali tutti come figliuoli; trattali con quel misto d'indulgenza e di zelo, ch'è atto ad allontanarii dal male, ed a spronarii al beno.

L'infanzia è di natura imitatrice; se gli adulti che circondano un fanciullo sono pii, digaitosi, amabili, il fanciullo s'invaghirà d'esser tale, e e tal sarà. Se gli adulti sono irreligiosi, abbietti, malevoli, il fanciullo sarà pessimo come loro. Anche co'hambini e co'giovanetti che non vedi di frequente, ed a'quali forse avrai solo occasione di parlare una volta nella vita, mostrati buono; di'loro, se l'occorre, una parola feconda di virtà. Quella parola tua, quel tuo onesto sguardo potrà ritrarii da un pensiero basso, potrà invogliari di meritare la stima degli uomini dabbene.

Se un giovine di belle speranze pone in te la sua fiducia, siigli generoso amico, soccorrigli con retti e forti consigli, non adularlo mai, applaudi sì alle sue lodevoli azioni, ma ritiralo con vigoroso biasimo dalle indegne.

Se vedi un giovine volgere al visio, quan'o pure un ona avessi intrisichezza con lui, non isoleganare, ove un 'abbia l'opportunità, di porgergil la mano per salvario. Taivolta quel giovine che prende la malvagia strada, non abbisoguerebbe che d' un grido, d'un cenno, per vergognarsene e retrocedere alla strada buona.

Qual sarà l'educazione morale da darsi a'figli tuoi? Nol capiresti, se non l'acquisti egregia tu medesimo. Acquistala, e la daral eguale.

#### CAPO XXV.

## Delle ricchezze.

Religione e filosofia lodano la povertà, quand' è virtuosa, e l'antepongono grandemente all'irrequieto amore delle ricchezze. Nondimeno concedono poterc un uomo esser ricco ed avere egual merito di quegli ottimi che sono poveri.

Non abbisogna per ciò, se non ch'el non sia schiavo delle sue ricchezze; ch'ei non le procacci ne le conservi per farne mal uso; ch'egli anzi null'altro voglia, fuorche farne uso giovevole a' suoi simili.

Onore a tutte le oneste condizioni umane, e quindi ai ricchi! — purchè rivolgano la loro prosperità a benefizio di molti; purchè i godimenti ed il fasto non li facciano pigri e superbi.

Tu verisimilmente rimarrai nella sorte in cui nascesti: lunge dalla grande opulenza come dalla povertà. Non appiglisi mai a te quel basso odio
her pode sovente i meno ricchi ed i poveri verso i più ricchi. E un odio
che suol prendere la gravità del linguaggio filosofico; sono calde declamazioni contro il lusso, contro l'ingiustizia delle sproporzionate fortune,
contro l'arrogaza de felici potenti; è una sete apparentemente magnanima d'eguaglianza, di sollievo a tante miserie dell'umanità. Tutto ciò
non l'illuda, sebbene t'avvenga d'udirlo da gente di qualche grido, e tu
legga in conte oloquentissimi pedanti, che mercano l'applasso delle

turbe, adulandole. In que' fremiti v' è più invidia, ignoranza e calunnia, che zelo pel giusto.

L'ineguaglianza delle fortune è incritabile, e ne derivano mali e beni. Chi tanto maledice il ricco si metterebbe volentieri al suo posto: tanto fa che rimança nell'opulenza che vi si trova. Pochissimi sono que ricchi che non ispendano il loro oro; e spendendolo, diventano tutti in migitia di guise, con più o meno merito, ed anche talvolta sezza merito,
cooperatori del ben pubblico. Danno moto al commercio, allo ingentilimento del gusto, alla gara delle arti, alle infinite speranze di chi vuol
fuggire la poverbà modiante l'industria.

Non saper vedere in essi che czio, mollezza, inutilità, è stolta caricatura. Se l'oro impigrisce gli uni, spinge gli altri a degne azioni. Non v'è cità colta del mondo, dove i ricchi non abbiano fondato e non conservino istituti importanti di beneficenza; non v'è luogo alcuno dove non cieno, e per associazioni eli individualmente, i sostentiori del misero.

Guardali quindi senz'ira, come senz'invidia, e non ripetere le denigrazioni del volgo. Non essere nè sdegnoso nè vile verso di loro, siccome non vorresti che verso di te fosse sdegnoso o vile chi è meno ricco di te.

Di que'mezzi di fortuna che hai, sii saviamente economo; fuggi egualmente l'avarizia che incrudelisce il cuore e mutila l'intelietto, e la prodigalità che guida a vergognosi imprestiti ed a non lodevoli stenti.

Tendere ad aumentare le ricchezze è lecito, ma senza turpe anelito, senza immoderate inquietudini, senza tralasciar di ricordarsi che da esse non dipende il vero onore e la vera felicità, ma si dall'essero nobile d'animo innanzi a Dio ed al prossimo.

Se cresci di prosperità, cresci a proporzione di beneficenza. L'essere ricco può andare unito a tutte le virtù, ma l'essere ricco egoista è vera scelleratezza. Chi ha molto, dee dar molto; non v'è scampo da tal sacro dovere.

Non negare ajuto al mendico, ma non sia questa la tua sola elemosina: grande ed assennata elemosina si è il provvedere à poveri più onesto modo di vivere che mendicando; cioè il dare alle diverse arti, tanto comuni quanto gentili, lavoro e pane.

Pensa talora, che impreveduti eventi potrebbero spogliarti del retaggio de'uoi avi, e gettarti nella miseria. Troppi rovesciamenti siffatti accaddero sotto i nostri occhi; niun ricco può dire: « Non morrò nell'esiglio e nella sventura. »

Godi le tue ricchezze con quella generosa indipendenza da esse, che i filosofi della Chiesa col Vangelo chiamano: Povertà di spirito.

Voltaire ne' suoi momenti di scurrilità ha finto di credere che la po-

vertà di spirilo raccomandata dal Vangelo fosse la sciocchezza. Ma in vece è la virtù di mantenere, anche nelle ricchezze, uno spirilo umile e non nemico della povertà, non incapace di tollerarla se veniule non incapace di rispettaria in altrui. Virtù ch'esige tutt'altro che sciocchezza; virtù che non può scaturire se non da elevazione d'animo e sapienza.

« Vuoi tu coltivare l'anima tua? dice Seneca; vivi povero, o come se « povero tu fossi. »

Nel caso che tu cadessi in miseria, non perder coraggio. Fatica per vivere, e senza vergognarti. Il bisognoso può essere uomo stimabile, quanto colui che lo ajuta. Ma allora sappi rinunziare di buona grazia alle consuetudini della ricchezza; non offerire il ridicolo e miserando spettacolo d'un povero superbo, che non vuole assumere queste virtis sommamente convenienti al povero: una dignitosa umiltà, una stretta economia, una pazienza invitta nel lavoro, una amabile serenità di mente ad
onta dell'avvera fortuna.

#### CAPO XXVI.

## Rispetto alla sventura. Beneficenza.

Onore a tutte le oneste condizioni umane, e quindi ai poveri! — purchè rivolgano la loro sventura al miglioramento di se stessi, purchè non presumano che il patire li autorizzi ai vizii e alla malevolenza.

Tuttavia non essere rigoroso nel giudicarli. Abbi pietà anche de'poveri, in cui prevalgano talora impazienza e rabbia. Penas, essere durissima cosa il patire sentui in una via odi nu tugurio, mentre a pochi passi del l'addolorato passano uomini egregiamente vestiti e pasciuti. Perdonagli se ha la debolezza di mirarti con livore, soccorri al suo bisogno, perch'è uomo.

Abbi rispetto alla sventura in tutti coloro che ne soffrono gli strali, se anche non giacciano in assoluta indigenza, se anche non ti dimandino alcun ajuto.

Ognuno che viva senz'agl e faticando, e sia in istato d'inferiorità verso te, venga da te guardato con affettuosa compassione. Non fargii sentire con arroganti modi la diferenza della tua fortuna. Non umiliarlo con aspre parole, nemmeno quando ti spiaccia per qualche sua rozzezza da futro difetto.

Nulla è consolante per l'infelice come di vedersi trattato con amore-

vole riguardo da' suoi superiori: il cuore gli si empie di gratitudine; ed allora ei capisce perchè il ricco sia ricco, e gli perdona la prosperità, perchè ne lo giudica degno.

I padroni sprezzanti e brutali sono tutti odiati, per quanto paghino bene i loro servi.

Farti odiare dagl' inferiori è grande immoralità; 1, perchè sei allora malragio tu stesso; 2, perchè invece di sollevare le loro affizioni, le accreso; 3, perchè li avvezzi a servirti slealmente, ad abborrire la dependenza, a maledire tutta la classe del più fortunati di loro. E siccome è giusto che tutti abbiano quanta più felicità è possibile, colui che non è basso in grado dee procacciare che gl'inferiori non trovino incomportevole lo stato loro, ma anzi lo amino, perchè non disprezzato, perchè sparso d'onesti conforti dal ricco.

Sii liberale in ogni genere di sovvenimento a chi ne abbisogna: — di denari e protezione quando puoi,—consigli, negli incontri opportuni,—di buone maniere e di buoni esempii, sempre.

Ma principalmente se tu vedi il merito oppresso, t'adopera con tutte le forze a rialzarlo, o se ciò non puoi, t'adopera almeno a consolarlo ed a rendergli onore.

Arrossire di mostrare stima al disgraziato onesto, è la più indegna delle viltà. La troverai pur troppo comune; sii tanto più vigilante a non lasciarti infettare da essa mai.

Quand' uno è infelice, i più propendono a dargti torto, a supporre che i suoi nemici abbiano donde vilipenderlo e tormentario. Se quelli scagliano una calunnia per giustificar sè ed infamar lui, quella calunnia avesse pur tutte le inverisimiglianze, suol venire accolta e ripetuta crudelmente. I pochi che s'affaticano a dissiparia son di rado ascoltati. Sembra che la maggiorità degli uomini sia felice, quando può credere al male.

Abbi orrore di quella sciagurata tendenza. Laddore suonano accuse, non isdegnare d'ascoltare le difese. E s'anco difese non s'odano, si tu medesimo tanto generoso da congetturarne alcuna. Non prestar fede alla colpa, se non quando è manifesta; ma bada che tutti coloro che odiano, pretendono essere manifesta più d'una colpa che tale non è. Se vuoi essere giusto, non odiare: la giustizia degli odianti è rabbia di farisei.

Dacchè la sventura ha colpito uno, foss' egli stato tuo nemico, foss' egli stato un devastatore della tua patria, guardare con superho trionfo la sua miseria è villania. Se opportunità lo richiede, parla de' suoi torti, ma con meno veemenza che nel tempo della sua prosperità; parlane anzi con pia attenzione di non esagerarli, di non separarli dai meriti che lu quel mortale pur brillarono.

Bella è sempre la pietà verso gl'infelici; sino verso i rei. La legge può aver diritto di condannarli; l'uomo non ha mai diritto d'esultare del lor dolore, nè di dipingerli con colori più neri del vero.

L' abitudine della pletà ti renderà talvolta benigno a gente ingrata: d' essure selgenosamente che tutti sieno ingrati; non tralasciare d' esser benigno. Fra molti ingrati, v'è pur l' ouno riconoscente, degno de' tuoi benefizii. Non avresti fatto cadere su lui questi benefizii, se tu non ne avessi gettato a parecchi. Le benedizioni di quell'uno ti compenseranno dell'ingratitudine d'altri dieci.

Inoltre, non trovassi tu mai riconoscenza, la bontà del tuo cuore ti sarà premio. Non v'è dolcezza maggiore che nell'esser misericordo e procacciar di sollevare la sventura altrui. Ella supera di gran lunga la dolcezza di ricevere ajuto; perocchè nel riceverne non v'è virtù, e nel darne ve n'è molta.

Sil delicato con tutti nel beneficare, ma più colle persone più rispettabili, colle donne timide e oneste, con coloro che sono novizii nel crudele tirocinio della povertà, e spesso divorano in secreto le loro lagrime piuttosto che pronunciare l'angosciante parola: ho bisogno di pane !

Oltre ciò che privatamente darai, senza che una mano sappia ciò che dà l'attra, come dice il Yangelo, t'unisci anche ad altre anime generose per moltiplicare i mezzi di giovare, per fondare buone istituzioni e mantenere quelle che già sono.

Egli è pure un detto della religione questo: Providentes bona non tantum coram Deo, sed etiam coram omnibus hominibus (slate provvidi a fare il bene non solo innanzi a Dio, ma anche alla vista degli uomini ) (1).

Havvi ottime cose che l'individuo solo non può fare, e che in secreto non si possono. Ama le società di beneficenza e, se u'hai modo, promuovile, scuotile quando sono intorpidite, correggile quando sono falsate. Non ti disanimare per le beffe che gli avari e gl'inutili si fanno sempre di quelle anime operose le quali faticano a pro dell'umanità.

#### CAPO XXVII.

#### Stima del savere.

Allorchè il tuo impiego o le cure domestiche non ti Jasciano più gran tempo da consecrare ai libri, difenditi da un'inclinazione volgare che sogliono prendere coloro che omai poco o nulla più studiano: cioè d'abborrire tutto quel sapere ch'essi non hauno acquistato; di sorridere d'oguuno che tenga in molto conto la coltura dell'ingegno; di desiderare, quasi bene sociale, l'ignoranza.

Sprezza il sapcre falso; egli è malvagio; ma stima il vero sapere che sempre è utile. Stimalo, sia che tu lo possegga, sia che tu non abbia potuto giungervi.

Anela anzi ognora di farvi tu medesimo qualche progresso, o contimando a coltivare più singolarmente una scienza, o almeno legenado buoni libri di vario genere. Ad un uomo di notevole condizione questo esercizio dell'intelletto è importante, non solo per l'onesto piacere e l'istruzione ch'e in e può trarre, ma perchè avendo riputazione di colto ed amante dei lumi, acquisterà maggiore influenza per muovere gli altifar hene. D'intidia è troppo procibre a sercibiare l'uomo retto: s'ella ha qualche ragione o pretesto di chiamarlo ignorante o fautore d'ignoranza, le stesso ottune cose ch' el fa son vedute di mai occhio dal volgo, denigrate, impedite a tutta possa.

La causa della religione, della patria, dell'onore, richiede campioni forti, prima di virtuosi intenti, poi di sapere e di gentilezza. Guai quando i malvagi possono dire con fondamento agli uomini dabbene: « Voi non avete studiato, e siete inamabili ».

Ma per conseguire credito di sapiente, non fingere mai cognizioni che tu non possegga. Tutte le imposture sono turpitudini, ed anche l'ostentazione di saper ciò che non si sa. Inoltre non vè impostore, cui non cada tosto la maschera, ed aliora è perduto.

Tutto il pregio in che il sapere è da tenersi, non deve per altro farci diolatri di esso. Desideriamolo in noi e negli altri, ma se poco ci fu possibile d'acquistarne, consoliamocene, e mostriamoci candidamente quali siamo. Le molte cognizioni sono buone, ma ciò che finalmente più vale nell'uomo si è la virtù; e questa per fortuna è suscettiva d'alteraris coll'ignoranza.

Così, se tu molto sai, non disprezzare perciò l'ignorante. Il sapere è come la ricchezza; egli è desiderabile per meglio giovare altrui, ma

chi non l'ha, potendo tuttavia essere buon cittadino, ha diritto al rispetto.

Diffordi illuminati pensieri sulla classe poco educata. Ma quali son dessi? Non quelli che sono attl a farne gente sciola, sentenziosa e maligna. Non le oltrespinte declamazioni che piacciono tanto ne'drammi e nei romanzi volgari, ove sempre gl'infini di grado sono dipinti come cori, ed i maggiori come scellerati; ove tutta la pittura della società è falsata, per faria abborrire; ove fi ciabattino virtuoso è quello che dice insolenze al signore; ove fi signore virtuoso è quello che sposa la figlia del ciabattino; ove fino i masmadieri si rappresentano ammirabili, affinche paja esecrando chi non li ammira.

GP illuminati pensieri da diffondersi sugl'ignoranti della bassa classe, sono quelli che li preservano dall'errore e dall'esagerazione; quelli che senza volerli fare vigilacchi adoratori di chi sa e può più di esst, imprimono in loro una nobile disposizione al rispetto, alla bonevolenza ed alla gratiufindie; quelli che il altontanno dalle furenti e sciocche idee d'anarchia o di governo plebeo; quelli che insegnano loro ad eserciare con religiosa dignità gli oscuri ma onorevoli uffici, cui la provvidenza il ha chiamati; quelli che persuadono loro, essere necessarie le disuguaglianze sociali, sebbene, se siamo virtuosi, riusciamo tutti eguali innanzi a Dio.

# CAPO XXVIII.

#### Gentilezza.

Con tuti coloro coi quali t'occorre trattare usa genülezza. Essa detandoit maniere amorevoli, dispone veramente al amare. Chi s'atteggia burbero, sospettoso, sprezzante, dispone sè a malevoli sentimenti. La scortesia produce quindi due gravi mali: quello di guastar l'animo a colui che l'esprime, e quello d'irritare od affliggere il prossimo, e

Ma non istudiarti soltanto d'esser gentile di maniere: procura che la gentilezza sia in tutte le tue immaginazioni, in tutte le tue volontà, in tutti gli affetti tuoi.

L'uomo che non bada a liberarsi la mente dalle idee ignobili, e spesso le accoglie, viene non di rado trascinato da esse ad azioni biasimevoli.

S'odono uomini anche di non vile condizione usare scherzi grossolani, e tener linguaggio inverecondo. Non imitarli. Il tuo linguaggio non abbia ricercata eleganza, ma sia puro d'ogni brutta volgarità, d'ognuna di quelle goffe esclamazioni con che gl'ineducati vanno intercalando il lor favellare, d'ognuno di que' motteggi scurrili con che vuolsi da troppi offendere i costumi.

Ma la hellezza del favellare devi cominciare fin da giovane a proportela. Chi non la possede prima dei venticinque anni non l'acquista più. Non riccircata delganza, te lo ripeto, ma parole oneste, clevate, portanti negli altri dolce allegria, consolazione, henevolenza, desiderio di virtù.

Pro-accia pure che la tua favella sia grata per la buona scetta delle espressioni e per l'opportuna modulazione della voce. Chi parta amabilmente alletta quelli che l'ascoltano, e quindi, allorchè tratterassi di persuaderil al bene o rimnoverti dal malo, avrà più potenza su lorsiamo obbligati di perfezionare tutti gli stromenti che Dio ci da per giovare a nostri simili; e quindi anche il modo di significare i nostri pensieri.

La soverchia ineleganza nel parlare, nel leggere uno scritto, nel presentarsi, nell'atteggiarsi, suol meno provenire da incapacità di far meglio che da vergognosa pigrizia; dal non voler badare al dovuto perfezionamento di sè ed al rispetto cui gli altri hanno diritto.

Ma facendo a te medesimo un'obbligazione della gentilezza, e sovvenendoti ch'ella è un'obbligazione perchè dobbiamo operare in modo che la nostra presenza non sia una calamità per alcuno, ma anzi un piacere ed un beneficio, non adirarti tuttavia centro i rozzi. Pensa che talvolta le genume sono avvolte di fango. Sarebbe meglio che il fango non le lordasse, ma pure in quella umiliazione sono gemme.

É gran parte di gentilezza il tollerare con istancabile sorriso simil gente, non meno che la schiera infinita de'nojosi e degli sciocchi. Quando non v'ha occasione di giovar loro, è lectio scansarii, ma non si debbono mai scansare in guisa che s'accorgano di spiacerti. Ne sarebbero addolorati, o t'o dicrebbera.

## CAPO XXIX.

# Gratitudine.

Se siamo obbligati a pii sentimenti ed a maniere benevole con tutti, quanto più verso quei generosi che ci diedero prova d'amore, di compassione, d'indulgenza?

Cominciando da'nostri genitori, non siavi alcuno che, prestatoci qualche liberale ajuto in fatti od in consigli, ci trovi poco memori del benefizio. Verso altri potemo talvolta essere rigidi nei nostri giudizii e scarsi di gentilezza, scnza grave colpa; verso chi ci giovò, non c'è più lecito mai di preterire da infinite attenzioni per non offenderlo, per non recargii alcuna affizione, per non diminulre la sua fama, per mostrarci anzi prontissimi a difenderlo ed a consolarlo.

Moli, quando colui che li beneficò prende o sembra prendere troppo altera opinione del proprio merito verso essi, s' irritano come d'imperdonabile indiscretezza, e vogliono che questa gli scioiga dall'obbligazione di esser grati. Molti, perchè banno la viltà d'arrossire del benefico avuto, sono ingegnosi in supporre che si astto fatto per interesse, per ostentazione o per altro indegno motivo, e pensano da cibi trarre scupara la loro ingratitudine. Molti, allorchè sono in grado, s'accingono a restituire un benefizio per non aver più il peso della riconoscenza: ciò adempiuto si credon incolpevoli, dimenticando tutti i riguardi che quel-la impone.

Tutte le astuzie per giustificare l'ingratitudine sono vane; l'ingrato è un vile, e per non cadere in questa viltà, bisogna che la riconoscenza non sia scarsa; bisogna che assolutamente abbondi.

Se il benefatore insuperbisce dei vantaggi che ti portò, se non ha teco la delicatezza che vorresti, se non appare chiarissimo, 'cseree stati generosi i motivi che lo spinsero a giovarti, a te non ispetta il condannarlo. Stendi un velo sui veri o possibili suoi torti, e mira soltanto il bene che avesti da lui. Mira questo bene, quand'anche tu lo avessi restitutio, e restituico a mille doppi.

Talvolta è lecito d'essere riconoscente, senza pubblicare il benefizio ricevuto; ma ogni volta che la coscienza ti dice, esservi ragione per pubblicarlo, niuna bassa vergogna ti freni: confessati obbligato all'amica destra che ti soccorse. Ringraziare senza testimonio, è spesso ingratitudine, dice l'egregio morafista Blanchard.

Solamente chi è grato a tutti i benefizi (anche ai minimi) è buono. La gratitudine è l'anima della religione, dell'amore ilitale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze.

Coltivando gratitudine per tutto ciò che di buono riceviamo da Dio e dagli uomini, acquistiamo maggior forza e pace per tollerare i mali della vita, e maggior disposizione all'indulgenza ed all'adoperarci in ajuto dei nostri simili.

#### CAPO XXX.

# Umiltà, Mansuetudine, Perdono.

La superbia e l'ira non s'accordano colla gentilezza, e quindi non è gentile chi non ha l'abitudine d'essere umile e mansueto. « Se vi è sentimento che distrugga il disprezzo insultante per gli altri, è l'umil« là certamente. Il disprezzo nasce dal confronto con gli altri e dalla e preferenza data a se stesso: ora come questo sentimento potrà mai prendere radica nel cuore elucato a considerare a e deporare le pro« prie miserie, a riconoscere da Dio ogni suo merito, a riconoscere « che, se Dio non lo rattiene, egli potrà trascorrere ad ogni male? » (Vedi Manzoni nel suo eccellente libro sulla Morale catolica).

Reprimi continuamente i tuoi sdegni, o diverral aspro ed orgoglioso. Se una giust'ira può essere opportuna, ciò avviene in rarissimi casi. Chi la crede giusta ad ogni tratto, copre con maschera di zelo la propria malignità.

Questo difetto è sparenterolmente comune. Parla con venti uomini a tu per tu ; ne troverai diciannove, ciascuno de'quali si sfogherà teco a dirt i pretesi generosi suoi fremiti verso questo e quello. Tetti sembrano ardere di furore contro l'iniquità come se soli al mondo fossero retu. Il paese ove stanno è sempre il pergiore della terra; gli anni in cui virono sono sempre i più trist; le istituzioni non mosse da loro sono sempre le pessime; colui che odono parlare di religione e di morale, è sempre un impostore; se un ricco non profonde l'oro, è sempre un avaro; se un povero patisce e dimanda, è sempre uno scialacquatore; se avien loro di beneficare alcuno, questi è sempre un ingrato. Malediro tutti gl'individui che compongono la società, eccettuati per buon garbo alcuni amici, pare in generale un'imapprezabile voluttà.

E quel ch'è peggio, quest'ira, or gittata ai lontani, or rovesciata sai vicini, suol piacere a chiunque non sia l'immediato oggetto di essa. L'uomo fremente e mordace vien volentieri preso per un generoso, il quale, se reggesse il mondo, sarebbe un eroe. Il mansueto invece suol essere mirato con isprezzante pietà, quasi imbecille o vigliacco.

Le virtù dell'umith e della mansuetudine non sono gloriose, ma ienti al esse, che valgono più d'ogni gloria. Le universali manifestazioni d'ira e d'orgoglio non provano altro che l'universale scarsità d'amore e di vera generosità, e l'universale ambizione di parer migliore degli altri. Stabilisci d'essere umile e mansueto, ma sappi mostrare che non è imbecilità no vigliaccheria.—In qual guisa? Perdendo talvolta pazienza, e mostrando i denti al malvagio? vituperando con parole od iscritti chi con parole od iscritti chi con parole od iscritti calunnia te?—No; sdegna di rispondere a' tuoi calunniatori, ed eccettuate particolari circostanze ch'è impossibile determinare, non perdere pazienza col malvagio; non minacciario, non vilipenderlo. La dolcezza, quando è virtà, e non impotenza d'energico sentire, ha semper ragione. Ella umilia più l'altrui superbia, che non l'umilierebbe la più fulmines edoquenza dell'ipra dello spregir a dello spregire.

Mostra nello stesso tempo, non essere vigliacca nè imbecille la tua mansuetudine, mantenendoti dignitoso verso i malvagi, non plaudendo alla loro iniquità, non mercando i loro suffragi, non dipartendoti dalla religione e dall'onore per tema del loro blasimo.

Tavezza all'idea d'aver nemici, ma non turbartene. Non vè alcuno per quanto vira benefico, sincero, inoffensivo, che non ne conti parecchi. Certi setiagurati hanno taluente naturata in sò l'invilla, che non possono stare senza vibrare scherni e false accuse contro chi gode qualche rioutazione.

Abbi il coraggio d'essere mansueto, e perdona di cuore a quegl'infelici che o ti nuocono o ti vorrebbero nuocere. « Perdona non sette volte, disse il Salvatore, ma settanta volte sette », cioè senza limite.

I duelli e tutte le vendette sono indegni delirii. Il rancore è un misto d'orgogilo e di bassezza. Perdonando un torto ricevuto, si può cangiare un nemico in amico, un perverso in uomo reduce a nobili sentimenti. Ob quanto è bello e consolante questo trionfo! quanto supera in grandezza tutte le cribili rittorie della vendetta!

E se un offensore da te perdonato fosse irreconciliabile, e vivesse e morisse insultandoti, che hai tu perduto coll'essere buono? Non hai tu acquistato la maggiore delle gioje, quella di serbarti magnanimo?

#### CAPO XXXI.

# Coraggio.

Coraggio sempre! senza questa condizione, non vè virth. Coraggio per vincere il tuo egoismo e diventar benefico; coraggio per vincere la tua pigrizia e proseguire in tutti gli studii onorevoli; coraggio per difendere la patria e proteggre in ogni incontro il tuo simile; coraggio per resistere al mal esempio ed alla ingiusta derisione; coraggio per patre e malattie e stenti ed augosce d'ogni specie senza codardi lamen-

ti; coraggio per anelare ad una perfezione cui non è possibile giungere sulla terra, ma alla quale se non aneliamo, secondo il sublime cenno del Vangelo, perderemo ogni nobilità!

Per quanto ii sia caro il tuo patrimonio, l'onore, la vita, sii pronto ognora a sacrificar tutto al dovere, se tai sacrifizii egii esigesse. O questa abnegazione di sè, questa rinunzia ad ogni bene terrestre piutosto
che mantenerlo al patto d'essere iniquo; o l'uomo, non solo non è un
eroe, ma può cangiarsi in mostro! Nemo enim justus esse potest, qui
mortem, qui dolorem, qui exilium, qui egestatem timet, aut qui ea
quae his sunt contraria, acquitati anteponii. (Cic. de Ofi. I. II, c. 9).

Vivere col cuore distaccato dalle prosperità caduche, sembra a taluni un'intimazione troppo selvaggia ed ineseguibile. Nondimeno è vero che senza una tempestiva indifferenza a quella prosperità, non sappiamo nè vivere nè morire degnamente.

Il coraggio debbe innalzar l'animo per imprendere ogni virtu; ma bada che non traligni in superbia e ferocia.

Coloro che pensano, o fingono pensare, il coraggio non potersi congiungere a' sentimenti miti; coloro che s'avvezzano a minarce da Rodomonte, a risse, a sete di disordini e di sangue, abusano della forza di volontà e di braccio che Dio aveva loro data per essere utili ed esemplari alla società. E solitamente questi sono i meno arditi ne'gravi perigli: per salvare sè medesimi tradirebbero padre e fratelli. I primi a disertare da un esercito sono quelli che si burjavano del pallore de' compagni, ed esultavano vilhamente al nemico.

# CAPO XXXII.

Alla idea della vita, e forza d' animo per morire.

Molti libri parlano delle morali obbligazioni in modo più esteso e più splendido; io non ho assunto, o giovane, se non d'offerirti un manuale, che tutte brevemente te le ricordi.

Ora soggiungo: il peso di quelle obbligazioni non ci spaventi: agl'infingardi soli pare incomportevole. Siamo di buona volonta, e scorgeremo in ciascun dovere una misteriosa bellezza che c'inviterà ad amarlo; sentiremo una potenza mirabile che aumenterà le nostre forze, a mistra che ascenderemo nell'ardua via della virtà; troveremo che l'unome assai dappini di quel che sembra essere, purché vogita, e vogita gagliardamente, attingere l'alto scopo della sua destinazione,—ch'è di purificarsi di tutte le vili tendenze, di coltivare nel massimo grado le ottime, d'elevarsi per tal guisa al possesso immortale d'iddio.

Ama la vita! ma amala non per volgari piaceri e per misere ambizioni. Amala per ciò che ha d'importante, di grande, di divino! Amala per chè è palestra del merito, cara all'Onnipotente, gioriosa a lui, gloriosa e necessaria a noi! amala ad onta de' suoi dolori, ed anzi pe' suoi doleri, giacchè son essi che la nobilitano! essi che fanno germogliare, cresecre e fecondare nello spirito dell' uomo i generosi pensieri e le generose volontà!

Questa vita cui tanta stima tu devi, sii memore esserti data per breve tempo. Non dissiparla in soverchi divertimenti. Concedi soltanto all'allegria ciò che vuolsi per la tua salute e pel coaforto altrui. O piuttosto l'allegria sia da te posta in principal guisa nell'operare degnamente; cioè nel servire con magnanima fratellanza a'tuoi simili, nel servire con filiale amore ed obbedienza a Dio.

E finalmente amando coa la vita, pensa alla tomba che l'aspetta. Dissimularsi la necessità di morire è debolezza che scema lo zelo del bene. Non affretterai per tua colpa quel punto solenne; ma non volerlo allontanare per vilità. Esponi i tuoi giorni per la salvezza altrui, s'è d'uopo, o massimamente per la salvezza della tua patria. Qualunque specie di morte ti sia destinata, sii pronto a riceverla con dignitosa forza, ed a santificarla con tutta la sincertità e l'energia della fede.

Tutto ciò osservando, sarai uomo e cittadino, nel più sublime senso di queste parole; sarai giovevole alla società e renderai felice te stesso.

FINE DEL VOLUME PRIMO



# TRAGEDIE

Nol leggavamo un giorno per diletto,
Di Lancillotto come amor lo strine,
Soli eravamo e senza alcun sospettoPer più fiste gil occhi ci sospinss
Guella lettura e scolorocci il viso,
Ma solo un punto fu quel che ci vinse.
Quando isggammo il disiato riso,
Esser bacitat da cotanto amante,
Guesti, che mai da me non fia diviso,
La bocca mi bació tutto tremante.

# A LUIGI MIO FRATELLO

Scarssi queste Tragedie e queste Cantiche in un luogo di sì tetra solitudine e di tal dolore, che il mio intelletto doveva essere più che mai debole. Rivedutele nondimeno, dachè sono risorto fra i viventi, qualche fiducia mi tornò che non sieno indegne di comparire al pubblico. De-

sidero di non ingannarmi.

Le offro a te, amico dolcissimo fin dalla infanzia; a te abbastanza indulgente da non isgradire questo tributo, comechè tenuissimo ne sia il merito; a te che, ardente quanto modesto cultore delle lettere, spronasti pur me a seguirle, e così mi facesti acquistare un conforto perenne. Il pregio di questo fu da me altamente sentito ne' lunghi dieci anni, in cui nium' altra dolcezza mi restava (dopo la religione, suprema consolatrice, e dopo il compianto di un carissimo socio di sventura (1), fuorchè l'abitudine d'esercitare, poetando, la mente ed il cuore.

SILVIO PELLICO.

#### PERSONAGGE

LANCIOTTO, signor di Rimini,
PAOLO, suo fratello.
CUIDO, signore di Ravenna.
FRANCESCA, sua figlia e moglie di Lanciotto.
UN PAGGIO.
GUARDER.

La scena è in Rimini nel palazzo signorile.

# FRANCESCA DA RIMINI

# TRAGEDIA

# ATTO PRIMO

#### SCENA PRIMA

Esce Lanciotto dalle sue stanze per andare all'incontro di Guido, il quale giunge. Si abbracciano affettuosamente.

Guido.

Guido.

VEDERMI dunque ella chiedea? Ravenna Tosto lasciai; men della figlia caro Sariami il trono della terra. Lanciotto.

Come diverso to rivedi questo Palagio mio dal di che sposo io fui? Di Rimini le vie più non son liete Di canti e danze; più non odi alcuno Che di me dica: Non v'ha rege al mondo Felice al pari di Lanciotto. Invidia Avean di me tutti d'Italia i prenci: Or degno son di lor pietà. Francesca Soavemente commoveva a un tempo Colla bellezza i cuori, e con quel tenue Vel di malinconia che più celeste Fea il suo sembiante. L'apponeva ognuno All'abbandono delle patrie case E al pudor di santissima fanciulla, Che ad imene ed al trono ed agli applausi Ritrosa ha l'alma.-Il tempo ir diradando Parve alfin quel dolor. Meno dimessi Gli occhi Francesca al suo sposo volgea; Più non cercava ognor d'esser solinga; Pietosa cura in lei nascea d'udire Degl'infelici le querele, e spesso Me le recava ; e mi diceva.... Io t'amo , Perchè sei giusto e con clemenza regni.

Mi sforzi al pianto.—Pargoletta, ell'era Tutta sorriso, tutta gioia, si flori Parea in meso volar nel più ficire Sentiero della vita; il suo vivace Sguardo in chi is mierva, infondes tutto Il gaio spirto de'suoi giovani suni. Chi presagir potessio? Ecco ad un tratto Di unta gioia estinto il raggio, estinto Al primo assaito del dolor I. La guerra, Ahinab, un fratel teneramente smato Rapiale-L., obi industar inmembranas!...

III cielo Con preghiere continue ella stancava Pel guerregiante suo caro fratello.... Lanciotto. Inconsolabil del fratel perduto Vive, e n'abborre l'uccisor; quell'alma Si pia, sì dolce, mortalmente abborre! Invan le dico: I nostri padri guerra Moveansi; Paolo, il fratel mio, t'uccise Un fratello, ma in guerra; assai dorragli L'averlo ucciso; egli ha leggiadri, umani, Di generoso cavaliero i sensi, Di Paolo il nome la conturba. Io gemo Però che sento del fratel lontano Tenero amore. Avviso ebbi ch'ei riede In patria, il core men balzò di gioia; Alla mia sposa supplicando il dissi,

Onde benigna l'accogliesse. Un grido A tal annunzio mise. Egli ritorna! Sclamò (remando, e semiviva cadde. Dirtelo deggio? Ahi l' ho creduta estinta, E furente giurai che la sua morte " Io vendicato avrei.... nel fratel mio-Guido.

Lasso! e potevi?...

Il ciel disperda l'empio Ch' io ti conra di baci ! Giuramento! L'udi ripeter ella, Ed orror n' ebbe, e a me le man stendendo: Giura, sclamò, giura d'amarlo: ei solo, Quand' io niù non sarò, nietoso amico Ti rimarrà... Ch'io l'ami impone, e l'odia, La disumana! E andar chiede a Rayenna Nel suo natio palagio, onde gli sguardi Non sostener dell' uccisor del suo

Guido.

Appena ebbi il tuo scritto, inferma Temei foss'ella. Ah, quanto io l'ami, il sai! Che troppo io viva... tu m'intendi... io ( sempre

Tremo.

Germano.

Lanciatto.

Oh, non dirlo!.. Io pur, quando sopita La guardo.. e chiuse le palpebre e il bianco Volto segno non dan quasi di vita, Con orrenda ansietà pongo il mio labbro Sovra il suo labbro per sentir se spiri : E del tremor tuo tremo. - In feste e gio-

(chi Tener la volli, e sen tediò; di gemme Doviziosa e d'oro e di possanza Farla, e fu grata ma non lieta. Al cielo Devota è assai : novelle are costrussi. Cento vergini e cento alzano ognora Preci per lei, che le protegge ed ama. Ella s'ayvede ch'ogni studio adopro Onde piacerle, e me lo dice, e piange. Talor mi sorge un reo pensier.... Avessi Qualche rivale? Oh ciel! ma se da tutta La sua persona le traluce il core Candidissimo e puro! .... Eccola.

SCENA SECONDA

FRANCESCA e detti.

Guido.

Figlia,

Abbracciami. Son io. . Francesca.

Padre....ah, la destra

Guido.

Al seno mio . Qui.... qui confondi i tuoi palniti a' mici Vieni, prence. Ambidne siete miei figli Ambidue qui.... Vi henedica il cielo!

Cosl vi strinsi ambi quel di che sposi Vi nomaste, Francesca.

Ah , quel di! . . . fosti felice

O padre. Lanciotto.

E che? forse dir vuoi che il padre Felice, e te misera festi? Francesca.

Io vero

Presagio avea, che male avrei lo sposo Mio rimertato con perenne pianto, E te lo dissi, o genitor : chiamata Alle nouse io non era. Il vel ti chiesi; Tu mi dicesti che selice il mio Imen sol ti farebbe.... io t'obbedii. Guido.

Ingrata, il vel chieder potevi a un padre A cui viva restavi unica prole? Negar potevi a un genitor canuto D'avere un di sulle ginocchia un figlio Della sua figlia? Francesca.

Non per me mi pento. Iddio m' ha posto un incredibil peso D'angoscia sovra il core, e a sopportarlo Rassegnata son io. Gli anni miei tutti Di lagrime incessanti abbeverato Avrei del pari in solitaria cella Come nel mondo. Ma di me dolente Niuno avrei fatto !... liberi dal seno Sariano usciti i mici gemiti a Dio,

Onde guardasse con pietà la sua Creatura infelice, e la togliesse Da questa valle di dolor!... Non posso Nè bramar pure di morir : te affliggo , O generoso sposo mio, vivendo: T'affliggerei più, s'io morissi.

Lanciotto.

O pis E in un crudele! Affliggimi, cospargi Di velen tutte l'ore mie , ma vivi-

Francesca. Troppo tu m'ami. E temo ognor che in ( odio Cangiar tu debba l' amor tuo.. punirmi

Di colpa ch'io non ho.... d'involontaria Colpa almeno.... Lanciotto.

Qual colpa? Francesca. debolmente

Amor t'esprimo.

Lanciotto.

E il senti? Ab, dirti cosa Mai non volca ch' ora dal cor mi fugge! Vorresti, e amarmi, o ciel! nol puoi...

Francesca.

Che pensi? Lanciotto. Rea non ti tengo.... involontarii sono

Spesso gli affetti.... Francesca.

Che? Lanciotto.

Perdona. Rea Io non ti tengo, tel ridico, o donna: Ma il tuo dolor... sarebbe mai... di forte Alma in conflitto con biasmato... amore? Francesca

(gettandosi nelle braccia di Guido). Ah , padre , salva la mia fama. Digli , E giuramento abbine tu , che giorni Incolpabili io trassi al fianco tuo, E che al suo fianco io non credes che

(un' ombra Pur di sospetto mai data gli avessi.

Lanciotto. Perdona : amore è di sospetti fabbro .- Fuor di me son. Non creder , no...

Io fra me spesso ben dicea : Se pure , Fanciulla ancor, d'immacolato amore Si fosse accesa, e or tacita serbasse Il sovvenir d'un mio rival, cui certo Ella antepone il suo dover, qual dritto Di esacerbar la cruda piaga avrei , Indagando l' arcano ? Eterno giaccia Nel suo innocente cor , s'ella ha un arcano! Ma dirlo deggio? Il dubbio mio s'accrebbe Un di che al fratel tuo lodi tessendo. Io m' accingeva a consolarti. Invasa Da trasporto invincibile , sclamasti :

Io dissi?

Si che pria di morire io ti riveggia? Francesca. Lanciotto.

Dove, o segreto amico mio del cuore,

Dove n'andasti? Perchè mai non torni,

Ne a fratel volti que' detti Parean.

Francesca.

Fin nel delirio, agl' infelici Scrutar vuolsi il pensier? Sono infelici, Nè basta : infami anch' esser denno. (Ognuno

Contro l'afflitto spirto lor congiura ; Ognup... nietà di lor figendo ... gli odia : Non pietà no, la tomba chieggon.. Quando Più sopportarmi non potrai, la tomba Aprimi sì ; discenderovvi io lieta : Lieta pur ch'io .... da oga' uom fugga !

Vaneggi?

Figlia. . . .

Lanciotto.

Quai su di me vibri tremendi Sguardi! Che ti fec' io? Francesca.

Di mie sciagure La cagion non sei tu?.. Perchè strapparmi Dal suol che le materne ossa racchiude? Là calmato avria il tempo il dolor mio; Qui tutto il desta, e lo rinnova ognora... Passo non fo ch'io non rimembri ... - Oh (insana!

Vieni.

Lanciotto.

... A Ravenna Francesca, si, col genitor n' andrai. Guido.

Prence, t' arresta.

Lanciotto. Oh, a'dritti miei rinunzio

Dalla tua patria non verrò a ritorti: Chi orror t'inspira, ed è tuo sposo, e (t'ama

Pur tanto, più non rivedrai.... se forse Pentita un giorno e a pieta mossa, al tuo Misero sposo non ritorni.... E forse, Dall' angosce cangiato, ah, ravvisarmi Più non saprai! Ben io , ben io nel core La tua presenza sentirò: al tuo seno Volere perdonandoti.

> Francesca. Lanciotto.

Tu piangi?

Guido.

Ah figlia !

Francesca.

Padre mio! Vedesti Figlia più rea, più ingrata moglie?iniqui Detti mi sfuggon nel dolor, ma il labbro Sol li pronuncia.

Guido.

Ah, di tuo padre i giorni

Non accorciar, ne del marito vane Far le virtu per cui degna e adorata Consorte il ciel gli concedea! Più lieve Sarà la terra sovra il mio sepolero,! Se un dì, toccando, giurerai che lieto Di prole festi e del tuo amor lo sposo.

Francesca. Io accorcerei del padre mio la vita? No. Figlia e moglie esser vogl' io : men doni Fratel !

Guido.

La forza il ciel. Meco il pregate! Rendi A mia figlia la pace !

Lanciotto.

SCENA TERZA.

UN PAGGIO e detti.

Paggio.

L'ingresso chiede un cavalier. Francesca. (a Guido).

Tu d'uopo Hai di riposo: alle tue stanze, o padre, ( parte con Guido ).

SCENA QUARTA.

LANCIOTTO e il PAGGIO.

' Lanciotto.

Il suo nome? Paggio.

Il nome suo tacea:

Supporlo 10 posso. Entrò negli atrii, e forte Commozione l'agitò : con gioia Guardava l'armi de'tuoi avi appese

Alle pareti: di tuo padre l'asta E lo scudo conobbe.

Lanciotto. O Paolo! Oh mio

Fratello! Paggio.

Ecco a te viene. SCENA QUINTA.

e restano lungamente abbracciati.

PAOLO & LANCIOTTO si corrono incontro

Lanciotto.

Ah , tu sei desso ,

Paolo. Lanciotto! mio fratello! - Oh sfogo Di dolcissime lacrime!

Lanciotto.

L' amico , .... Alla mia sposa! L'unico amico de' miei teneri anni! Da te diviso, oh, come a lungo io stetti! Paolo.

Qui t'abbracciai l'ultima volta... Teco

Più rivederlo io non doveva?

Lanciotto.

Oh padre!

Paolo. Tu gli chiudesti i moribondi lumi.

Nulla ti disse del suo Paolo? Lanciotto.

TI amo Figlipol loutano egli moria chiamando. Paolo.

Me benedisse? - Egli dal ciel ci guarda, Ci vede uniti e ne gioisce. Uniti Sempre saremo d'ora innanzi. Stanco Son d'ogni vana ombra di gloria. Ho sparso Di Bizanzio pel trono il sangue mio, Debellando città ch' io non odiava, E fama ebbi di grande, e d'onor colmo Fui dal clemente imperador : dispetto-In me facean gli universali applausi. Per chi di stragi si macchiò il mio brando? Per lo atranièro. E non ho patria forse Cui sacro sia de' cittadini il sangue? Per te, per te, che cittadini hai prodi, Italia mia, combatterò; se oltraggio Ti moverà la invidia. E il più gentile Terren non sei di quanti scalda il sole? D'ogni bell' arte non sei madre, o Italia? Polve d'eroi non è la polve tua? Agli avi miei tu valor desti e seggio, E tutto quanto ho di più caro alberghi!

Lanciotto. Vederti, ndirti, e non amarti.... umani Cosa non è.-Sien grazie al cielo, odiarti Ella , no , non potrà.

Paolo. Chi ? Lanciotto.

Tu non sai :

Manca alla mia felicità qui un altro Tenero pegno.

> Paolo. Ami tu forse? Lanciotto.

Un altr'uomo io abbracciava: ei pur pian- La più angelica donna amo.... e la donna (gea.... Più sventurata.

Io pur amo; a vicenda Le nostre pene confidiamci.

Lanciotto.

Il padre Pria di morire un imeneo m'impose, Onde stabile a noi pace venisse.

Il comando eseguii.

Paolo. Snosa t'è dunque La donna tua? ne lieto sei? Chi è dessa? Non t'ama?

Lanciotto.

Ingiusto accusator, non posso Dir che non m'ami. Ella così te amasse! Ma tu un fratello le uccidesti in guerra,

Orror le fai , vederti niega. Paolo.

Parla .

Chi è dessa ? chi ?

Lanciotto. Tu la vedesti allora

Che alla corte di Guido.... Paolo.

La figlia

Essa... [ reprimendo la sua orribile agitazione ] Lanciotto.

Di Guido.

Paolo.

E t'ama! Ed è tua sposa?-È vero; Un fratello.... le nocisi....

Lanciotto.

Ed incessante Duolo ne serba. Poichè udi che in patria Tu ritornavi, desolata abborre

Ouesto tetto. Paolo (reprimendosi sempre). Vedermi, anco vedermi

Niega ?- Felice io mi credeva accanto Al mio fratel,-Ripartiro.... in eterno Vivrò lontano dal mio patrio tetto-

Lanciotto. Fausto ad ambi navalmente il patrio tetto Sarà. Non sia che tu mi lasci.

Paolo.

In pace Vivi; a una sposa l'uom tutto pospone.

(eseguisce con dolce violenza questo cambio).

Lanciotto. Fratel... Paolo.

Se un giorno mai Ci rivedrem, a'io pur vivro... più freddo Batterà allora il nostro cuor... il tempo Che tutto estingue, estinto avrà.... in {Francesca

L'odio.... e fratel mi chiamerà.

Lanciotto.

Tu piangi. A lei dinanzi,... non fia mai ch'io veuga!

Paolo.

Io pure amai! Fanciulla unica al mondo Era quella al mio sguardo... ah , non (m'odiava ,

No; non m' odiava.

Lanciotto.

Me l' ha rapita !

E la perdesti?

Paolo.

Il cielo

Lanciotto.
D'un fratel l'amore
Ti sia conforto. Alla tua visla , a' modi
Tuoi generosi placherassi il core

Paolo.

## ATTO SECONDO

SCENA PRIMA.

GUIDO , e FRANCESCA.

Francesca.

Qui.... più libera è l' aura. Guido. Ove t' aggiri

Dubitando così?

Francesca.

La voce udir.... di.... Paolo?

Timore
Or di vederlo non ti prenda. Innanzi
Non ti verrà, se tu nol brami.

Non ti verrà , se tu nol brami. Francesca.

Gli disse ch'io.. l'abborro? glien duol forse? Guido. Assai glien duol. Volea partir ; Lanciotto

Assai glien duol. Volea partir; Lanciott Ne lo trattenue.

Francesca. Egli partir volca? Guido.

Di Francesca medesma...Or vieni...

Or più queto hai lo spirto. Oggi Lanciotto Spera che del fratel suo la presenza Tu sosterrai.

Francesca

Padre, mio padre! Ah, senti...
Questo arrivo... deh , senti , come forti
Pulpiti desta nel mio sen! — Desceta
Rimini mi pures; muta, finebre
Mii parea queste cana; ora... Deh, pudre,
Mai son lasciarmi, deh, mai più! Sol teco
Giubilica son e pinagere; aemiso
Tu non mi sei... Pietà di me tu avresti ,
Se...

Guido.

Che?

Francesea.
Se tu sapessi...—Oh, quanto amaro

M'è il vivere solinga! Ah, tu pietoso Consolator mi sei!.... Fuorchè te, o padre, Non evvi alcun dissaui a cui non tremi, Dinanzi a cui tutti del core i moti Io non debba reprimere.... Nascosto Non tengo il cor; facul a'allegra e piange: E mostrar mai ne l'allegria ne il pianto Lecito m'è. Tradirmi posso; guai, Guai se con altri un detto mi sfuggisse !.. Tu.... più benigno guarderesti i mali Della tua figlia... E se in periglio fosse... Ne la trarresti con benigna mano. Guido.

No , il cor nascosto tu non tieni... I tuoi Pensier segreti.... più non son segreti, Quando col tuo tenero padre stai-Francesca.

Tutto... svelarti bramerei... Che dico? Ove mi celo? Oh terra, apriti, cela La mia vergogna!

Guido. Parla; il ciel t'inspira. Abbi fiducia. Il fingere è supplizio

Per te.... Francesca.

Dovere è il fingere, dovere Il tacer , colpa il dimandar conforto : Colpa il narrar si reo delitto a un padre, Che il miglior degli sposi alla sua figlia Diede.... e felice non la fe' ! Guido.

Me lasso!

Il carnefice tuo dunque son io?

Francesca. Oh buon padre! nol sei ..- Vacillar sento La mia debol virtu.-Tremendo sforzo, Ma necessario! Salvami, sostienmi! Lunga battaglia fin ad ora io vinsi; Ma questi di mia vita ultimi giorni Tremar mi fanno.. Aita, o padre, ond'ie Santamente li chiuda .- Ah , si ! Lanciotto Ben sospettò, ma rea non son! fedele Moglie a lui son, fedel moglie esser chieg-(go !.... -

Padre... sudar la tua fronte vegg'io... Da me torci gli sguardi... inorridisci... Guido.

Nulla, figlia, raccontami.... Francesca.

Ti manca Lo spirto. Ob ciel!

Guido.

Disordin qui.. qui nella mente ... - Ah. dolce A vecchio padre è l'appoggiar le inferme Membra su figli non ingrati!

Francesca. Oh . è vero !

Ginsta è la tua rampogua; ingrata figlia, Ingrata io son : puniscimi.

- Qual empio Di sacrilega fiamma il cor t'accese? Francesca.

Empio ei non è, non sa, non sa ch'io l'amo; Egli non m' ama.

Guido.

Ov' è ? Per rivederlo

Forse a Ravenna ritornar volevi? Francesca. Per fuggirlo, mio padre!

Guido. Ov'è colui?

Rispondi : ov' è ? Francesca.

Pieta mi promettesti : adirarti. È in Rimini... Guido.

-Chi giunge!

SCENA SECONDA.

LANCIOTTO e detti.

Lanciotto.

Turbati siete ?... Eri placata or diansi. Diman , Francesca , partirem.

Lanciotto.

Che dici? Guido.

Francesca il vuol. Francesca.

Padre ! Guido.

Oseresta ?...

Nulla, mia figlia.-Un breve [parte guardandola minacciosamente].

### SCENA TERZA.

LANCIOTTO , & FRANCESCA.

Francesca.

Ahi, crudo Più di tutti è mio padre!

Lanciotto Abbandonarmi

Più non volevi; io ti credea commossa Dal dolor mio. Per fuggir Paolo, d' uopo Che tu parta non è ; partir vuol egli. Francesca.

Partir?

Lanciotto.

Funesta gli parria la vita Ne' suoi penati, ove abborrito ei fosse. Francesca.

Tanto gl' incresce?

Lanciotto.

Invan distornel volli;

Di ripartir fe' giuramento Francesca. Ei molto

Te ama...

Lanciotto.

Soave e generoso ha il core. Debole amor (pari m'è in ciò) non sente.... B pari a me , d'amor vittima ei vive! Francesca.

D' amor vittima?

Lanciatto.

Si. Non reggerebbe

Il tuo medesmo cuor, se tu l'udissi... Francesca.

Or perchè viene a queste piagge adunque? Cred'ei che m'abbia alcun altro fratello Onde rapirmel ?... Per mio solo danno , Certo, ei qui venne.

Lanciotto.

Ingiusta donna ! Ei prega, Pria di partir , che un sol istante l'oda , Che un solo istante tu lo veggia .- Ah, pensa Ch'ei t'è cognato; che novelli imprende Lunghi viaggi; che più forse mai Nol rivedrem! Religion ti parli.

Se un nemico avess' io, che l'oceano

Paolo.

È il perdonar. Francesca. Deh,cessa!...Oh mia vergogna, Lanciotto.

In procinto a varcar, la destra in pria

A porgermi venisse... io quella destra Con tenerezza stringerei, si dolce

Chi sa , direi , se quel vasto oceano , Fin che viviam, frapposto ognor non fia Tra quel mortale e me ? Sol dopo morte, In cielo... E tutti noi là ci vedremo... Là non potremo esser divisi. Oh donns,

Il fratello abborrir la non potrái! Francesca. Sposo, deh, sappi... Ah, mi perdona!

Lanciotto. Vieni!

Fratello ! Francesoa.

Oh Dio! ( si getta nelle braccia di Lanciotto ). SCENA QUARTA.

PAOLO e detti.

- Francesca ?... eccola... dessa! Lanciotto.

Paolo, t'avanza. Panlo.

E che dirò?-Tu dessa?-Ma s'ella niega di vedermi, udirmi

Consentirà? Meglio è ch' io parta, in odio Le saro men .- Fratel, dille che al suo Odio perdono, e che nol merto. Un caro German le uccisi; io non volea. Feroce Ei che perdenti avea le schiere, ei stesso S'avventò sul mio brando; io di mia vita Salvo a costo l' avria. --

Francesca

( sempre abbracciata al marito, senza osar di levar la faccia ).

- Sposo, è partito ? Partito è Paolo?.. Alcun odo che piange; Chi è?

Paolo.

Francesca io piango : io de' mortali Sono il più sventurato! Anche la pace De' lari miei non m'è concessa. Il core Assai non era lacerato? assat Non era il perder... l'aderata donna? Anche il fratello, auche la patria io perdo! Francesca.

Cagion mai non saro ch' un fratel l'altro Debba fuggir. Partir vogl' io; tu resta, Uopo ba Lanciotto d'un amico.

Paolo.

Oh! l'ami?.... A ragion l'ami. Io pur l'amo... E pugnando In remote contrade... e quando i vinti E le spose e le vergini io salvava Dal furor delle mie turbe vincenti . E d'ogni parte m'acclamavan tutti Fortissimo guerrier , ma guerrier pio... Dolce memoria del fratello amato Mi ricorreva, e mi parea che un giorno Mi rivedrebbe con gentile orgoglio... E tutta Italia e sue leggiadre donne Avrian proferto amabilmente il nome Dell' incolnabil cavaliero. - Ah , infausti M' eran que' trionfi! il valor mio Infausto m' era!

Francesca Dunque tu in remote Contrade combattendo... ai vinti usavi Snesso pietà? Le vergini e le spose Salvavi? Là colei forse vedesti

Che nell' anima tua regna.-Che parlo? Oh insana .- Vanne .- Io t'odio, si ! Paolo. (risolutamente).

Lanciotto ,

Addio. - Francesca! . . .

Francesoa. ( udendo ch' egli parte , gli getta involontariamente uno sguardo).

Paolo.

(vorrebbe parlare; è in una convulsione terribile, e temendo di tradirsi fugge). Lanciotto.

Paolo: deh, ti ferma!

SCENA OUINTA.

LANCIOTTO & FRANCESCA.

Francesca.

Paolo... Misera me! Lanciotto.

Pietà di lui

Senti, barbara, o fingi? A che ti stempri In lagrime or , se noi tutti infelici Render vuoi tu? Favella; io ragion chieggo De' tuoi strani pensieri; alfin son stanco Di soffrirli.

Francesca. E sono pure io stanca Di tue ingiuste rampogue; ed avrò pace

Sol quando fia ch'io più non veggia... (il mondo!

# ATTO TERZO

PAOLO.

SCENA PRIMA.

Vederla... si , l' ultima volta. Amore Mi fa sordo al dover. Sacro dovere Saria il partir , più non vederla mai !... Nol posso. Oh! come mi guardo! Più bella La fa il dolor : più bella , si , mi parve , Più sovrumana! E la perdei? Lanciotto Me l'ha rapita? oh rahbia! oh!.. Il fratel mio Ov' è mio padre ? Almen da hai sapessi PELLICO - 2.

Non amo? Egli è felice... ei lungamente Lo sia... Ma che? per farsi egli felice Squarciar doveva ei d'un fratello il core?

SCENA SECONDA.

FRANCESCA S' avenza senza veder PAOLO.

Francesca.

Se ancor qui alberga... il mio... cognato! ¡ E letizia t' infonda, e lunga serbi - Io questo Mura avrò care sempré... Ah, si , lo spirto

Esalerò su questo sacro suolo Ch' egli asperse di pianto! ... Empia, discaccia

Sì rei pensieri : io son moglie !... Paolo. - Favella

Seco medesma, e geme.

Francesca.

Ah, questo loco Lasciar io deggio: di lui pieno è troppo! Al domestico altar ritrarmi io deggio... E giorno e notte innanzi a Dio prostrata Chieder mercè de' falli miei ; che tutta Non m' abhandoni , degli afflitti cuori Refugio unico, Iddio (per partire).

> ( avanzandosi ). Francesca...

> > Oh vista!-

Francesca. Signor .. che vuoi!

Paolo. Parlarti ancor-Francesca.

Ahi, sola io son!.. Sola mi lasci, o padre? Padre, ove sei? la tua figlia soccorri! -Di fuggir forza avrò.

> Paolo. Dove ?

Francesea.

Signore . . .

Deh , non seguirmi! il voler mio rispetta: Al domestico altar qui mi ritraggo: Del cielo han d'uopo gl'infelici. Paolo.

A' piedi

De' miei paterni altar' teco verronne. Chi di me più inselice? Ivi frammisti I sospir nostri s'alzeranno. Ob donna! Tu invocherai la morte mia, la morte Dell'uom che abborri..., io pregherò che

(il cielo

Tuoi voti ascolti e all' odio tuo perdoni,

Giovinezza e heltà sul tuo sembiante, E a te dia tutto che desiri !... tutto !... Anche... l'amor del tuo consorte... e figli Da lui beati!

Francesca.

Paolo , deh ! - Che dico ? -Deh , non pianger. La tna morte non chieg-(go.

Panla.

Pur tu m'abborri... Francesca.

E che ten cal, s'io deggio Abborrirti?... La tua vita non turbo. Diman io qui più non sarò. Pietosa Al tuo germano compagnia farai. Della perdita mia tu lo consola : Piangerà ci certo... Ah, in Rimini, egli solo Piangerà, quando gli fia noto !.. - Ascolta Per or , non dirgliel. Ma tu, sappi... ch'io Non torneró più in Rimini : il cordoglio M'uccidera. Quando al mio sposo noto Ciò fia, tu lo consola: e tu... per lui... Tu pur versa una lagrima.

Paolo.

Francesca. Se tu m' abborri che mi cale? e il chiedi? E l'odio tuo la mia vita non turba? E questi tuoi detti fanesti?..-Bella Come un angiol, che Dio crea nel più ar-

( dente Suo trasporto d'amor... cara ad ognuno... Sposa felice... e osi parlar di morte? A me s'aspetta, che per vani onori Fui strascinato da mia patria lunge, E perdei ... Lasso! un genitor perdei. Riabbracciarlo ognor sperava. Ei fatto Non m' avrebbe infelice, ove il mio cuore Discoperto gli avessi... e colei data

M' avria... colei , che per sempre ho per-(duta. Francesca.

Che vuoi tu dir? Della tua donna parli... E senza lei si misero tu vivi? Si prepotente è nel tuo petto amore? Unica fiamma esser non dee nel petto Di valoroso cavaliero , amore.

Caro gli è il brando e la sua fama ; egregi | Il castigo sotterra , eternamente Affetti son. Tu seguili ; non fia Che t' avvilisca amor.

Quai detti? Avresti Di me pietà? Cessar d'odiarmi alquanto Potresti, se col brando io m'acquistassi Fama maggior? Un tuo comando basta-Prescrivi il luogo e gli anni. A'più remoti Lidi mi recherò; quanto più gravi E perigliose troverò le imprese, Vie più dolci mi fien, poichè Francesca Imposte me l'avrà. L'onore assai E l'ardimento mi fan prode il braccio; Più il farà prode il tuo adorato nome. Contaminate non saran mie glorie Da tirannico intenta. Altra corona, Fnorchè d'alloro, ma da te intrecciata,

Un sorriso, uno sguardo... Francesca.

Eterno Iddio !

( detto .

Che è questo mai?

Paolo.

Non bramerò , solo un tuo applauso , un

T'amo, Francesca, t'amo, E disperato è l'amor min! Francesca.

Che intendo!

Deliro io forse? che dicesti?

Io t'amo!

Francesca.

Che ardisei? Ab taci! Udir potrian.n Tu (m'ami! Si repentina è la tna fiamma? Ignori Che tua cognata io son? Porre in obblio

Paolo.

Si tosto puoi la tua perduta amante?... Misera me ! questa mia man , deb , lascia! Delitti sono i baci tuoi! Paolo.

Repente Non è , non è la fiamma mia. Perduta Ho una donna, e sei tn, di te parlava Di te piangea; te amava; te sempre amo; Te amerò sino all'ultim' ora! e s'anco Dell' empio amor soffrir dovessi eterno

Più e più sempre t'amerò! Francesca.

Fia vero?

M' amavi ?

Il giorno che a Ravenna io giunsi Ambasciator del padre mie, ti vidi Varcare un atrio col feral corteggio Di meste donne , ed arrestarti a' piedi D'un recente sepolero, e ossequiosa Ivi prostrarti , e le man giunte al cielo Alzar con inuto ma diretto manto. Chi è colei? dissi a talun.- La fielia Di Guido, mi rispose.-E quel sepolero?-Di sua madre il sepolero.-Oh, quanta al core Pietà sentii di quell' afflitta figlia! Oh qual confuso palpitar !.. Velata Eri , o Francesca : gli occhi tuoi non vidi Quel giorno, ma t'amai fin da quel giorno.

Paolo.

Francesea. Tu... deh, cessa!... m'amavi?

Paolo. Io questa fiamma Alcun tempo celai, ma un di mi parve Che tu nel cor letto m'avessi. Il piede Dalle virginee tue stanze volgevi Al secreto giardino. E presso al lago In mezzo ai fior prosteso, io sospirando Le tue stanze guardava : e al venir tuo Tremando sorsi.-Sopra un libro attenti Non mi vedeano gli occhi tuoi; sul libro Ti cadeva una lagrima... Commosso Mi t'accostai. Perplessi eran miei detti, Perplessi pure erano i tuoi. Quel libro Mi porgesti e legemmo. Insicm leggemmo or Di Lancillotto come amor lo strinse. « Soli eravamo e senza alcun sospetto... Gli sguardi nostri s'incontraro... il viso Mio scolorossi... tu tremavi... e ratta

Francesca. Oh giorno! A te quel libro Restava.

Paolo.

Ti dileguasti.

Ei posa sul mio cuor. Felica-Nella mia lontananza egli mi fea.

Eeeol: vedi le carte che leggemmo. Ecco: vedi, la lagrima qui cadde Dagli occhi tuoi quel di-

Francesca.

Va'ti scongiuro Altra memoria conservar non debbo Che del trafitto mio fratel. Panlo.

Quel sangue Ancor versato io non aveva. Oh patrie Guerre funeste! Quel versato sangue Ardir mi tolse. La tua man non chiesi : E in Asia trassi a militar. Sperava Rieder tosto e placata indi trovarti, Ed ottenerti. Ah , d'ottenerti speme Nutria, il confesso.

Francesca.

Ohime! ten prego, vanne Il dolor mio , la mia virtù rispetta. -Chi mi dà forza, ond' io resista? Paolo.

Hai la mia destra ? Ob gioia ! dimmi: stretta

Perchè hai la destra mia? Francesca. Paolo !

Non m'odü?

Ah, stretta

Non m' odii in ?

Francesca. Convien ch'io t'odii. Paolo.

E il puoi? Francesca.

Nol posso.

Paolo.

Oh detto ! ah, mel ripeti ! Donna , Non m' odii tu ?

Francesca.

Troppo ti dissi. Ah crudo! Non ti basta? Va', lasciami.

Paolo. Finisci.

Non ti lascio, se in pria tutto non diei-Francesca.

E non tel dissi... ch' io t' amo. - Ah ,

( dal labbro

M' usci l' empia parola !... io t' anso , io muojo D'amor per te... Morir bramo innocente Abbi pietà!

Paolo.

Tu m' ami ? tu ?... L' orrendo Mio affanno vedi. Disperato io sono: Ma la gioia che in me scorre fra questo Disperato furor, tale e si grapde Gioia è , ebe dirla non poss'io. Fia vero Che tu m'amassi?... E ti perdei! Francesca.

Tu stesso M'abbandonasti, o Paolo. Io da te amata

Creder non mi potea. - Vanne: sia questa L'ultima volta... Paolo.

Ch' io mai t' abbandoni Possibile non è. Vederci almeno

Ogni giorno !...

Fuggimi,

Francesca.

E tradirci? e nel mio sposo Destar sospetti inginriosi? e maechia Al nome mio recar? Paolo, se m'ami,

Paolo.

Oh sorte irreparabil! Macchia Al tuo nome io recar? No!- Sposa d'altri Tu sei. Morir degg' io. La rimembranza Di me scancella dal tuo seno : in paee Vivi. Io turbai la pace tua : perdona. -Deb , no , non pianger ! non amarmi ! -

(Ah , lasso ! Che dico? Amami, si: piangi sul mio Precoce fato... Odo Lanciotto, Oh Cielo Dammi tu forza ! - (chiamando) . A me, (frate).

SCENA TERZA.

LANCIOTTO, GUIDO e detti.

Paolo.

L' estremo

Lanciotte.

Amplesso or dammi-

E in van...

Che favelli?

Paolo.

Ne un detto solo A' miei voleri oppor. Funesti augurii Qui meco trassi : guai s' io !...

Lanciotto.

Sdegno ti sta sul ciglio!

Paolo. - Ah! non di noi...

Del destino è la colpa.-Addio, Francesca. Francesca.

( quasi fuor di sè con grido convulsivo ). Paolo... Ferma!

Lanciotto. Oual voce !

> Guido. (reggendo la figlia). Oimè le mance

Il respiro. Paolo (in atto di partire).

> Francesca.... Francesca.

(sviene nelle bracoia di Guido). Questo pensier mi vien.. pur.. - Dalla reggia

Francesca... oh vista... Si soccorra.

Guido.

Figlia.... [ Francesca è recata nelle sue stanze ].

SCENA QUARTA.

LANCIOTTO & PAOLO.

Lanciotto. Paolo... Che intendo ?... Orrendo

(lampo scorre Sugli oechi miei.

Barbaro! godi: è spenta...

Morir mi lascia : fuggimi. parte ).

SCENA QUINTA.

LANCIOTTO.

Fia vero? Ei parte... io muoio. Essa amarlo? E fingea!.. No: dall'inferno L'uscire a Paolo s'interdica: a forza Gli s'interdica .- Oh truce vel ! si squarci.

### ATTO GUARTO

SCENA PRIMA.

LANCIOTTO , & PAGGIO

Lanciotto. Che ? Guido affretta il suo partir ? Vederla Voglio, veder voglio Francesca. Innanzi Anche colui mi venga... Paolo.

Paggio.

Fratello?

Lanciotto. Il mio... fratello

SCENA SECONDA.

LANGIOTTO.

Il mio fratello! E tu a sue brame...

Il tuo

Fratello m'è: più orribile è il delitto. -Essa l'odiava! ah menzognera! lo pure A quell' odio credei. La lontananza Di lui, cagione di sue lagrime era. A rieder forse in Rimini Francesca Secretamente l'invito.-Ti frena O pensier mio; feroce mi consigli La man di porre ahi! su quest' elsa... io

SCENA TERZA.

GUIDO e LANCIOTTO,

Lanciotto.

Fuggirmi forse è di tua figlia intento? Senza ch' io 'l sappia spera ella fogguni!

(tremo!

Guido. È necessario!

Ah, rea

Dunque è tua figlia!

Guido. No: tremendo fato

Noi tutti danna a interminabil pianto!

Lanciotto.

Per est la chimi e d'esecrando for

Rea non la chiami, e d'esecrando foco Arde?

Guido.

Ma forte duol ne sente, e implora Di fuggie da colui.— Ripigliò appena I sensi, e pieno io di vergogne a e d'ira Dagli occhi tuoi la tranzi : ed obbliando Quasi d'esserle padre, a' pie d'un santo Similacro protistala, snudai Sal suo capo l'acciaro, abi minacciando Di trucidarla e in un di maledula, Se il ver taceva. Fra singhiossi orrendi Favellò l'inellora.

Lanciotto.

Guido. M'affoga il pianto. Ella è mia figlia ..- Porse La sua gola all'acciaro, e lagrimosi Figgeva gli occhi negli asciutti miei .-Sei tu colpevol? (le gridai) rispondi, Sei tu colpevol?... pronunciar parola Non poteva ella dall'angoscia... A forza Mi si commosse il cor. Per non vederla Torsi gli sguardi , e mi sentii le piante Abbracciare, e lei, prono a terra il volto, Sclamar con voce moribonda: Padre Sono innocente.-Giuralo.-Tel ginro!.. Ed io in silenzio m'asciugava il ciglio. -Sono innocente, replicò tre volte... Gettai l'acciar , l'alzai : la strinsi al seno... Padre infelice e offeso son, ma padre. Lanciotto.

Oh rabbia! L' ama ed innocenza vanta? Lunge dagli occhi mici, più allegro amore Con Paolo spera; ah, sen lusinga iu vano! Di seguirla a Ravenna ei le promette... O traditor!... Siete in mic mani ancora. Guido.

Queste canute mie chiome rispetta. Salvarla io deggio... tu, più non vederla. (perte).

SCENA QUARTA.

LANCIOTTO e PAOLO.

Lanciotto.

Sciagurato , t' avanza.

Paolo.

Uso non sono
Ad ascoltar si acerhi modi: in altri
Rintuzzarli saprei. Ma in te del padre
L' autorità con sofferenza onoro.

Parli a fratello o a suddito?

... A fratello—
Rispondi, Paolo. Se tua sposa fosse
Colei; se alcuno a te il suo cor rapisse,
E se quei fosse il tuo più dolce amico...
Un uom che, mentre ti tradia, stringevi
Come più che fratello al seno tuo...
Che farenti di lui?— Pensavi.

Paolo.

Io sente

Quanto ti costa l'esser mite.

Lanciotto.

Il senti?

Fratello, il senti quanto costa?—Il nostro Padre nomasti. Ei mite era co'figli, Anche se rei credevali.

Tu solo

- Succedergli mertavi. E che mai dirti?
Oh, come atterri la haldanza mia!
Anch'io talor maguanimo mi credo:
Al par di te nol son.

Lanciotto.
Di': se tua sposa

Fosse?

Paolo.

Francesca? Ah, d'un rival pur l'ombra Non soffrirei. Lanciotto.

Se un tuo fratello amarla

Osasse?

Paolo.

Più non mi saria fratello. Gnai a colui! Lo abranerei col mio Pugual, chiunque il traditor si fosse. Lanciotto.

Me pure assal questo desio ferôce, E trattengo la man che al brando corre: Credilo, 2 steatò la trattengo. Ed osi Del tuo delitto convenir? Sedurre La sposa altrui, del tuo fratel la sposa! Paolo.

Meno crudel asresti, or se col brando Tu mi svensais. Un vil non son. Sedurre lo quel purisimo nagelo del ciclo? Non fora mai. Chi di Francesca è amante Us vil non è : lo fou 'ci stato pria, Piñ nol sarchès amandola : mblime Fassi opra (cor , dacchè v'è impressa quella Sublime donas. lo perche l'amo, ambieco D' esser uman , religioso e prode : E perchi lo l' amo, sansi più fore il nono Ch' esser non usan në guerrier në prensi. Luntistro.

E inverecondo più d'oga' uom tu sei. Vantarmi ardisci l'amor tuo! Paolo.

Se iniquo

Se iniquo

Fosse il mio amor , taeer saprei, ma puro

E quanto immenso l'amor inio. Morire

Mille volte saprei pria che macchiarlo. —

Nondimen.. veggio di partir la forte

Necessità. — Per la tua donna al tuo

Fratel rinuccia... ed ia eterno!

Lanciotto.

Non è il tuo anore? E misero in eterno Tu non mi readi?... Obblierò ch'io m'ebbi Un fratel caro: ma potrò dal core Di Franceica strappabo? E il oro di lei Non porterai teco dovanque? Odiato Vivrò al uno fanco. Nol dirà, pietosa, Non mel dirà, ma bene il sento; ah, m'o-

E tu, fellone, la cagion ne sei-

Paolo.

L'amo, il confesso... Ma Francesca, oh

Di lei non sospettar.

Lanciotto.

Anco ingannarmi
Vorresti? Il pensier tuo scerno. Tu temi
Che un giorno in lei mi vendichi, in Fran(cesca.

Nella tua amante: e or più desio men
(prende.

Che? d'immolarvi non ho dritto? io regno: Tradito sposo ed oltraggiato prence Son io. Di me narri che vuol la fama: Di voi dirà: perfidi fur.

Paolo.

La fama Dirà: Qual colpa avea, se giovinetto Paolo a Ravenna fin mandato, ed arse Pel più leggiadro de' terrestri spirit; Pe tu quai dritti bai sud ile 17 Veduto Mai non t'avea: sol per ragion di stato La bramati in isposo. Umani affetti Non die natura auco de' prenci ai figli? Perchè il suo cor non indagasti pria Di farta tua?

Lanciotto.
Che ardisci? aggiungi insulto
A insulto ancor? No, più non reggo.
(Mette mano alla spada).

SCENA QUINTA.

GUIDO, FRANCESCA, e detti.

Francesca.

( Prima di uscire ).

Padre!

Stringer l'arme li veggio. Guido.

(vuol prima trattener Francesca; quindi si frappone tra Paolo e Lanciotto ). Ferma.—Ah, pace,

O esacerbati spiriti fraterni !

Più della vita mi togliesti : poco Del mio sangue mi cal, versalo.

Francesca.

Il mic Sangue versate: io sol v' offesi.

Guido.

Oh figlia! Lanciotto.

Il sacro aspetto di tuo padre, o iniqua, Per tua ventura ti difende. Statti Fra le sue braccia: guai s' ei t' abbandona! Obblierò ebe regia fu tua eulla :

Peggio di schiava tratterotti. Infame E l'amor tuo : più d'una schiava è infame Una moglie infedel... Questa parola Forsennato mi rende. Io tanto amarti, Tanto adorarti, e tu spregiarmi? Altero Ho il cor , nol sai? tremendamente altero: E oltraggi v'han, che perdonar non posso.

Onor mel vieta... Onor? che dissi? noto Questo nome t'è forse? Guido.

> Arresta Lanciotto.

Io intendo. Io dell' ouor l' onnipossente voce : Ne allor ch' ei parla , più altra voce in-

( tendo , E vibro il ferro ovunque aecenni.

Francesca. Ah padre!

Ei non m'uecide, uccidimi tu, padre! Lanciotto.

Vaneggio? ... Voi raccapricciate? ... - Oh ( Guido! Quando canute avrò le chiome anch' io , E vivro nel passato, e freddamente Guarderò i vizii e le virtù mie antiche... Anche allor rimembrando un' adorata

Sposa che mi tradia, tutta l'antica Disperata ira sentirò nel petto, Ed imprecando fuggirò col guardo Verso il sepolero, onde mie angosce ascon-

Ma non verrà quel di. Verso il sepolero Mi precipita l'empia oggi: del mio Vicin sepolero già il pensier l'allegra :

Di calpestarlo essa godra... Seco altri, A calpestarlo verrà forse!

Francesca

Oh cielo!

Dammi tu forza, ond'io risponda.-- Io sorda Alle voci d'opor... Se Paolo amai , Vil non era il mio foco: Italo prence,

Cavalier prode, altro ei per me non era-Popoli e regi lo lodavan. Tua Sposa io non era... Ah, che favello? Giusto E il tuo furor; dal petto mio non seppi Scancellar mai quel primo amor ! E il volli Scancellar pur.. Con quell' arcano io morta

Misera donna!

Sarei, se Paolo or non riedea, tel giuro. Paolo. Francesca.

A lui solo perdona; Non al mio amante, al fratel tuo perdona, Lanciotto.

Per Paolo preghi? Oh scellcrata !.. Uscirne Di queste mura ambi credete,? Insieme Di riunirvi concertaste. Al padre Di rapirti fors' anco ei ti promise.

Paolo.

Oh vil pensier!

Cangiato sei!

Lanciotto. Io vil ?- Partirà l'empia Si; ma più te mai non vedrà. - Di guardie Si circondi costui. Passo ei non muova

Fuor della reggia. Paolo. Tanta ingiuria mai

Non soffrirò nel tetto mio paterno. Lanciotto. (vuol difendersi). Tuo signor sono. Quel ribelle brando

Gedi. Paolo.

( oppresso delle guardie ). Fratel... tu disarmarmi... Oh come .

Francesca.

Pietà !... Paolo ! Paolo. Francesca !

Lanciotto.

Dopna ...

Guido.

Vieni; sottratti al furor suo.

### ATTO QUINTO

La sala è illuminata da una lampada.

#### SCENA PRIMA.

FRANCESCA & GUIDO.

Francesca.

Deh , lo placasti?

Guido.

(venendo dalle stanze di Lanciotto). Egli mi vide, e sorse

Spaventato dal letto.—Oh cielo! è giunta, Sclamò, quest'alba sciagurata. Io debbo Perder Francesca?... ogni consiglio or

Sensa lei viver non pons'io—Frattanto Lagrime amare gli piovena nul volto: E or te nomano infuriava, or pieco D' amor ti compiangea. Fra le mie braccio Lungamente lo tenni, e con lui ripani, Libero freno al mo dolor lacciando. L' acquetati poscia con souri detti; E il convinia che meglio è che tu parta Senza vederlo. Andiam.

Padre, non fia : S' or nol riveggio, nol vedrò più mai.

Rancore ei serba contro me : secura Del suo perdono esser vogl'io. Guido.

Ti calma. Perdonato egli t' ha ; perdonar Paolo Pur mi promise.

Francesca.

Oh gioia! Ma, deb, in questo Sacro momento, non nomar, ten prego, Colui che appieno obbliar deggio... e il (bramo!

Già meno forte egli nel cor mi paria:

'Già mi riparla la virtu perduta;

E il pentinento e la memoria sola

Dello sposo fedel che tu mi desti;

E ch'io non seppi amar.—Parlarghi chieggo
Anco una volta. Deb, non adirarti?

Questa grazia m' ottieni. I miei rimorsi Per la passata ingratitudin tutti Mostrar gli vo': prostrarini a' piedi suoi : Di non sprezarmi sconginrarlo. Vanne: Digli che, a' io non lo riveggio , ahi parmi Del perdono del ciel chiusa ogni speme.

A forza il vaoi ? Qui il condurrò.

SCENA SECONDA.

FRANCESCA.

- Per sempre

Duoque ti lascio, o Rimini diletta. Addio, città fatale! addio, voi mura Infelici, ma care! amata culla

Di...quei prenci...Che dico! — Eterno
( Iddio ,
Per guesta casa ultima prece io t'offro ,

Bench' io sia rea, non chiuder, no, l'orec-(chio,

Nulla chieggo per me: per que' fratelli . Prego: tua destra onnipossente posi Sul capo lor.., Chi veggio?

SCENA TERZA.

FRANCESCA & PAOLO.

Paolo.
(prorompendo forsennato con una spada

alla mano).

Oh sovrumana
Gioia! Vederla ancor m'è dato.—Ah, ferma!
Se tu fuggi , io t' inseguo.

Francesca.

Audace! ahi lassa! E come in armi?

Paolo.

Sgombre ho le mie guardie

Coll' oro.

\* Francesca. Oh ciel! puovi delitti...

Paolo.

Io vengo I delitti a impedir. Paga non fora Contro me, credi, la gelosa rabbia Del fratel mio; te immolar pensa. Orrendo Spavento è quel che or qui mi tragge. -

( Al sonno Chiusi dianzi le ciglia, ed oh qual truce Visione m' assalse! Immersa io vidi Te nel tuo sangue morihonda: a terra Mi gettai per soccorrerti... il mio nome Proferivi, e spiravi! Ahi disperato Delirio! Invano mi svegliava, il fero Sogno mi sta dinanzi agli occhi. Mira: Sudor di morte da mie chiome grouda

> Francesca. Calmati... Paolo. Furente

M' alzai, corruppi i vili sgherri : un brando Strinsi... Alii, temeva di più non rivederti! Oui ti ritrovo : oh me felice !... Imponi : Come del cor, del braccio mio reina Tu sei : morir per te desio.

Francesca. Rientra,

Oh insano, in te. Quell' uom che oltrag-(gi, a noi Già perdonava. Fuggimi. Che speri?

Paolo. Se te col padre tuo salva non veggio Fuor di queste pareti, abbandonarti Non posso. Infausto, orribile presagio Pe' giorni tuoi m' affanna. - Ah , tu non

Tu rassegnata...

Al rammentarlo

Francesca. Esserlo è d'uopo. Paolo.

(m'ami!

Quando, ove mai ci rivedrem? Francesca.

Fine avrà... l'empio nostro amor...

Paolo.

Non mai !.. Dunqué non mai ci rivedrem !- Francesca Su questo cor poni la man. Talora Tu questa mano ti porrai sul core E de' palpiti miei ricorderatti : Feroci sono : pochi fien ! Francesca.

Oh amore!

Adorata t'avrei : non fora un giorno Passato mai ch'io non cercato avessi Di farti ognora più e più felice... M' avresti reso (oh incantatrice idea !) Padre di prole a te simile : avrei A' miei figli insegnato ad onorarti-Dopo Dio prima, e come io t'aino amarti!

Francesca Il solo udir questi tuoi detti è colpa. Paolo.

Nè mia giammai !... Francesca.

Che parli? Eternamente Quant' io deggia al mio sposo e a'generosi Suoi sacrifici sentirò. Solenne Protesta or odi :- Se l'ingiusto fato Lui seppellisse pria di me, perpetue Conserverò le vedovili bende : Ne coll' amarti mai , fuorchè in silenzio ,

Offenderò la sua santa memoria. Panlo. Mal m' intendesti : augurii empii non formo; Viva e m'uccida il fratel mio. Ma lungi Dall' ira sua tu pur , Francesca, ah , vivi : Vivi , e in silenzio amami , si !... Ne'mesti Tuoi sogni spesso mi vedrai. Beats Ombra di e notte al fianco tuo starommi

> Francesca. Paolo !... Paolo. Tiranni

Gli nomini e il ciel fur con noi. Francesca.

Adorandoti ognor.

T' acqueta. Se in terra Misera me! Non ci perdiamo... Ah padre! (chiamando). Paolo.

Più non ha dritti alla sua prole un padre Che a sue voglie tiranniche l'immola. Chi de' tuoi giovanili anni sepolto Ha il flor nel pianto? Chi questa tremenda Febbre in te mosse onde tutta ardi? Al-(l'orlo

Chi della tomba ti spingeva ?... Il padre ! Francesca. Empio, che dici ?...-Odo fragor. Paolo.

Null' uome Potrà strapparti da mie hraccia.

SCENA OUARTA.

GUIDO , LANCIOTTO e detpi.

Lanciotto.

Oh vista! Paolo ?... Tradito da mie guardie sono... Oh rabbia! e ad esser testimon di tanta Infamia, o Guido, mi chiamasti? Ad arte Io la cagion son di tua morte. Ella a me ti mandò. Fuggire o farsi Ribelli a me volean: muoiano entrambi,

Francesca. Oh rio sospetto!

Guido. Scellerata figlia. A maledirti mi costriugi. Paolo.

Tutti, O Francesca, t'abborrono: me solo Difensor hai-

Prancesca. Placatevi, o fratelli:

Fra i vostri ferri io mi porrò. La rea Son io...

Lanciotto. Muori!

> ( la trafigge ). Guido. Me misero!

> > E tu, vile.

Lanciotto. Difenditi. Paolo.

(getta a terra la spada e si lascia ferire). Trafiggimi.

Che festi? Lanciotto.

Oh ciel! qual sangue! Paolo.

Deh... Francesca... Francesca. Ah , padre !...

Padre... da te fui maledetta... Guido.

Figlia, Ti perdono!

Paolo.

Francesca... ah!.. mi perdona... Francesca.

(io muoio...

Eterno I snuda il ferro e combatte contro Paolo ). Martir...sotterra...ohimè...ci aspetta !

Paolo. Eterno Fia il nostro amore... Ella è spirata...

Lanciotto. Ella è spirata .- Oh Paolo !- Ahi, questo f ferro

Tu mi donasti! in me si torca.

Guido. Ferma, Già è tuo quel sangue ; e basta , onde tra

Inorridisca al suo ritorno il sole.

# EUFEMIO DI MESSINA

### TRAGEDIA

diversi modi dalle barbare cronache di que' tempi. Tutte per altro ne iucolpano un guerriero siciliano, o di greca origine, per nome Eufemio o Eutimio, il quale irritato contro i proprii concittadini andò in Africa, si pose alla testa de' Saracini, e li condusse a Messina (altri dicono a Siracusa, ed altri a Catania). Cedreno racconta nei suoi annali, che il violento amore d'Eufemio per una fanciulla che prese il velo, fu cagione delle persecuzioni da quel guerriero sofferte e della fuga di lui in Africa. L'anonimo salernitano parla in vece d'una giovane, ch' egli chiama Omoniza, la quale dopo essere stata promessa sposa ad Eufemio, venne dal governatore greco destinata ad un altro. « Infuriato per tale affronto (dice il « Muratori, seguendo questo storico), Eufemio co' suoi famigli s' imbar-« cò, e, passato in Africa, tante speranze diede a quel re maomettano « della conquista della Sicilia, che in fatto condusse que' barbari colà , ed « aprì loro la strada ad impadronirsene interamente nello spazio di pochi « anni ; avvenimento che recò lunghi ed incredibili disastri all'Italia ».-Secondo questa cronaca, la fanciulla amata da Eufemio non era monaca quand' egli s' accese per lei. Pare che non abbia voluto sposare altr' uomo, e siasi consacrata agli altari dopo la partenza del suo amante per l' Africa. Che prima di soggiaccre ai Saracini la Sicilia si fosse sottratta al domi-

nio degl' imperatori greci, non è chiaramente riportato dalla storia: ma

L'irruzione de'Saracini in Sicilia verso gli anni 825, o 830 è narrata in

Giovanni Diacono fa però qualche cenno d'una ribellione contro i Greci, avventta in quei tempi in Sicilia, sotto la condotta del valoroso Eutimio (Io stesso che Eufemio). Regnava allora in Costantinopoli l'imperatore Michele II.

All'epoca della irruzione de Saracini in Messina, il difensore de Siciliani era Teodoto, capo di tutta l'isola, o per proprio conto o a nome del trono greco. Esso Teodoto morì in battaglia. In questa tragedia noi lo chiamiamo Teodoro, e lo qualinchiamo re di Sicilia.

L'oscurità e la diversità de'racconti autorizzano il poeta a scegliere tra i varii fatti quelli che più s'adattano al suo concepimento.

#### PERSONAGGE

TEODORO, re di Sicilia. LODOVICA, sua figlia.

EUFEMIO, già duce dell'esercito siciliano, e ora d'un esercito saracino. ALMANZOR, capitano de' Saracini sotto il comando d' Eufemio.

GUERRIERI SICILIANI.

GUERRIERI SARACINI.

La scena è sotto le mura di Messina, presso al porto. In un teatro grande, si vegga La porta della città : in un piccolo, si finga che essa sia oltre le quinte.

# EUFEMIO DI MESSINA

### ATTO PRIMO

### SCENA PRIMA

Teodoro e soldati siciliani accorrono col massimo terrore fuggendo dalla battaglia. e titubando pel gran numero di nemici che sgorgano da egni parte.

Siciliani. I Saracini! i Saracini! Teodoro.

Oh truce Alba! ob sorpresa! Altro drappel ne in-(calza

Dall' occidente. Ah , invan. pugniam : si (fugga; Che dovunque l'inferno eruttar sembra

Nuove falangi. Entro Messina è forza Tornar , disendere le paterne mura.

## SCENA SECONDA.

Uno stuolodi Saracini guidati da ALMANZOR prorompe contro ai suddetti.

Almanzor

Cedi quel brando!

Tendoro. Ah, non fia ver-

(Teodoro pugna valorosamente, ma i suoi seguaci sono dispersi \. Codardi .

Il vostro duce abbandonate?

Almanzor (disarma Teodoro, lo afferra, e lo strascina con ferocia in atto di ucciderlo \.

Al vero Dio quella fronte ed al profeta inchina,

O muori.

Teodoro. Il vero Dio sempre adorai Campion di Cristo esser mi vanto-

Almanzor. Muori

### SCENA TERZA.

Mentre ALMANZOR sta per trafevere TEOporo, giunge EUFEMIO, seguito da molti Saracini.

Eufemio. ( da lontano esclama accorrendo). Che fai? Nel sangue degl'inermi il brando A'prodi Saracin tinger non lice.

Almanzor (combattendo contro Teodoro). [lascia libero Teodoro, Quest'ultimo ed Eufemio si guardano a vicenda maravigliando).

Eufemio

Che veggio? Tu!..

Teodoro. Qual voce! Eufemio. (con furore).

Oh immensa gioia! Si , reo di morte ei fra' viventi è il solo.

Usurpator del siciliano impero... Sprezzator d'ogni dritto... orribil padre, Che a lagrime perenni unica figlia Danno... l'autor di mie sciagure.. il solo Sovra cui delle mie parricide armi Cadrà l'orror!

Teodoro.

Nel suol natio, tu guida; Tu di masnade al ciel nemiche? Eufemio.

A lungo

Ne'miei primi bollenti anni fellici Patria mia venerai questa, ch'or vengo A empir di stragi, ingrata terra. Adulto Appena, udii me di Sicilia eroe Acriamar dalle genti. In dicci pogne Io l'imminente schiavità e l'infamia Dal vottro capo distoglies: quei Mori Ch'or v'atterran, sommersi io quattro

Nell'oceano; e già l'Africa e l'Aria, pel tremendo mio seciar menori, il quando Più drizar non ardiano a queste sponde. E quando al greco imperadore ambiti La Sielia sottrarre, altri ch' Eufemio Compier potes quell'alta impresa? Al succo Di mie vittorie la lostana reggia Del Bosforo tremò; pace e dominio A te concesse. Ahi sidole i o' conorva Quasi movo Licurgo, io la tua sacosa Non disceneta triannai d'ana! Casoquio Dalle lor rocche a te molti barosi Giustamente negavano i o fini quello Che intera a' piedi tuoi l'isola posi, lon.

Teodoro.

Che favelli? E i guiderdoni eccelsi Del tuo re non rammenti? Eufemio.

Empio! la stirpe

Degli oscuri avi miei, no, non eavi Rinfacciarmi in quei di; ma insidiose Erna le tue luniophe. Oh come atuto Di spherri ti cingesti, e il campion tuo Tapprestatai ad estinguere l'Una colpa In me nolevi: ingenno io per tua figlia Il mio anno ti paleso i ecco la colpa: Un ribelle son io! — Di gravi ceppi E d'ignominai ricoperto, in negro Carcer sepolto, a rea seure dannato Di Sicilia è l'erce, Dov' e chi suodi

Fra' cittadini a mie vendette un ferro? Non uno... Oh gregge di codardi! eterno Abborrimento vi giurai. M'involo Dal carcer mio; prodigio è: sovra lieve Pino alle tempestose onde m'affido D' Africa ai liti orridi giungo... e umani Cor nella patria del leon ritrovo. Tetto ospital, fe, riverenza, Io squarcio L' europea veste : a' Saracini chieggo Le loro bende; il lor profeta onoro, E verace nel grato animo sento Credenza al Dio de' generosi. Usciva Sovrumana, efficace in que' deserti La mia parola; uomo del cielo apparvi-Strugger l' are di Roma, e sovra tutta Europa del Coran sparger la luce, Tal fu il prometter mio; vedi qual sorse Pronta a ovunque seguirmi oste infinita. Teodoro.

Oh sacrilega audacia! E ad ingoiarti Non s'apre il suol! Guerra a' paterni (templi

Rechi? Delitto avvi maggior? Pel fato'. No, di Sicilia non pavento: il ciclo Fia che pugui per lei. Sbrama in me pure L'antica tua sete di sangue : i lunghi Miei dl bastaro alla mia gloria. Averti Nel seno mio... Funesto angue... nodrito La taccia ell'è ch'unica avrommi, e solo Rimorso è questo onde morendo io gema. Vibra; chi frena il braccio tuo? punisci I benefizii che tant' anni io sparsi Su l'iniquo tuo capo. A farti ardito Rimembrar deggio i miei delitti? Mira: Questo è il loco, ove in pugne altre ti vidi Infra le turbe umil guerrier; quell' onde, Quelle rupi m' udir quando t' assunsi Sovra i tuoi pari a comandar. Le geste Tue mi rapian : mi t'avvincea soave Magico affetto: de' più illustri duci Le querele respinsi : a un vil soldato Riverenti li fei. Tradirmi ogguno Può, fuor ch' Eufemio, dissi; ei dunque

M' ami e vegli su me , ch'ei solo è invitto. Tanto cieco m'era io!.. ma tutta apparre A me tua iniqua ambizion; m' apparre Quel di che (immemor del mio grado) osasti Genero a me offerirti: al soglio mio Con ciò tentavi acquistar dritti. Io niego A te mia figlia; e a tradimenti infami Tosto volgi il pensier...

Eufemio.

Sognata infamia! Da te o da' cortigiani erano compre Del mio tradir le false prove. A stento Scerno, se a danno mio l'altrui perfidia Ti movesse, o la tua: quelle canute Chiome ancor venerar quasi vorrei; D'ingannata, ma retta alma stimarti; Compiangerti vorrei , non abborrirti : Se non che ad abborrirti, ahi, mi costringe La rimembranza... di tua figlia. Esulta; Vedi questo tremor? Chieder non oso Di lei; morir temo d'angoscia e d'ira... Ov'è? Al tiranno di Salerno preda N' andò quel si gentil, sì umano core? Ella unita al più reo mostro che segga Sovra trono di sangue? In lei (col ferro O col velen ch' ei trattar usa) il pianto Non puniva egli ancora, onde a me forse Tributo ella porgea? Parla; respira? O degg' io sulla sua tomba immolarti?

Teodoro. Vive : ma folle è ogni tua speme. Eufemio. (con trasporte)

Oh, vive? La rivedro, la strappero dal seno Del mio rival!

Teodoro.

Del tuo rival la forza Te incenerir può con tue schiere a un cen Vincol tremendo...

> Eufemio. A chi la unisce? Teodoro.

A Dio.

Eufemio (si turba, e poi passa a subitanea alle.

gressa . Oh gioia! Al prence di Salerno preda Ir negò Lodovica: ella ancor m' ama!

Teodoro.

Dacche in te vide un mio nemico : e sposa A Sifolco saria, se acerba morte Al vicino imeneo lui non toglieva. Il manto vedovil lungo cordoglio La pia fanciulla conservô. Di nuove Nozze parola indi le feci ; a terra Si prostese con lagrime sclamando: Padre, ti giuro, che non brama insana, Ma la voce di Dio vaga de' santi Chiostri mi fa. M'opposi io molti giorni. Ma alfin pugnar contro il signor non volli. In quel tempio. ( additando nella città ).

Onde la sorge la torre, Vive, di te, de'tuoi misfatti iguara.

Eufemio. Conscia dell'amor mio vive. Gemente Su quegli altari al ciel volge sue preci, Ed a me il core.

> Teodoro. I voti suoi tremendi

Jer Lodovica proferi. Di santo Zel tutta ardea « Firlia, le dissi, ah torna Alle gioie del mondo ! » Auree a'suoi picdi Vesti e gemme splendeano. Invan lo stato Di regina le pinsi, e la materna Dolcezza in abbracciar figli adorati : Con alto sdegno calpestò le pompe, Afferro il sacro vel, tutta sen cinse, E prona al suol ( quasi in funereo drappo Esangue spoglia) lungamente tacque. Indi l'udii che il Ciel per me pregava... Pel padre suo, misera figlia !.. e morte, Onde più Dio non oltraggiar, chiedeva. Eufemio.

Di superstizione ebro, tu lieto Dalle rose d'imen sotto il funebre Drappo sottrarsi la vedevi. Io intendo . Io di quell'innocente alma le grida-Nel profanato santuario. Il cielo Deprecava essa pel più reo de' padri Che i di lei giorni avvelcno; fuggiva Dal suo tiranno perdonando, e morte Chiedea, morte che bene unico avanza A chi d'amor disperato arde e tace. Misera ! no , tu non cadrai su l' are No, mal s'appon l'orgoglio tuo. T' abborre, D'un Dio geloso, che a natura involi

Tua giovinezza, tua belta, tua pura, Di cor nato ad amar tempra celeste; Mia sarai Lodovica!

Teodoro. Anzi che tua

Fia del sepolero. Imbelle esser Messina, Può alla difesa di sue mura ; invitti Difenderanno i sacerdoti l'are; Sotto devote fiamme, ultimo scampo, Le asconderanno.

Enfemio.

E in quelle fiamme? ... Ah, nota M'è di Pacomio la ferocia! Il manto Vescovil gli mertaro i superbi atti Suoi , quando , uscito di Tebaide , Italia Corse a turbar, guerra intimando a tutte Fralezze umane, e roghi ovunque ergendo A chi alla Croce e a lui non si prostrava; Il furor suo sacerdotal pavento; Lodovica è in periglio... Oh, tosto vanne Alla città, fido Almanzor : pronuncia Del tuo Soldano il formidabil nome. Di' che , cinta d'immensa oste , l'eccidio A Messina giurai, se nel mio campo Tratta non vien di Teodor la figlia: Di' che sovra costui pende il mio brando Pronto a svenarlo; il brando mio che a ( niuno

Perdonerà , non all' età canuta . Non agl' infanti , ne a lor madri ! Intera Seminerò la vasta isola d'ossa E di ruine, si che mai più aratro Non la fecondi, ove negar si ardisca L' unico don ch' alla mia patria io chiegga! Almanzor.

T'obbedisco, signor. (s'inchina e s'avvia)

Teodoro. (ad Almanzor). Fermati : aggiungi Che di morir pago son io; che infame Patto parriami il serbar vita e regno Coll'ignominia di mia figlia; aggiungi... Empio, ei non m'ode.

> Eufemio. ( ad alcuno de' suot ).

Appo le navi in ceppi Tenuto sia : raccor mie schiere io deggio. (parte, facendo cenno colla spada ai Saracini d'ordinarsı intorno a lui ).

Teodoro. Agli occhi miei creder poss'io! D'incanto Opra non è? Mio vincitor colui! Di me che fia? Di Lodovica? Oh cielo. Salva il popol tuo; basti a placarti, Se irato sei , di Teodoro il sangue. '( è condotto via ).

# ATTO SECONDO

SCENA PRIMA.

ALMANZOR ritorna dalla città. EUFEMIO gli move incontro ansiosamente. Saracimi in distanza.

Eufemio. Solo ne riedi ? Entro Messina a lungo

Stesti : e nulla ottenevi ? Ah ! debolmente Parlasti. Amici non vi son. Me stesso, Me tornar oda la città , e s'atterri. ( s'avvia verso Messina). Almanzor

(fermandolo).

Dove? t' arresta. All' amistà mia vibri

Indegno oltraggio.

Trucidato sarai.

Eufemio. Lodovica adoro:

Dalla sacerdotal fera possanza Trarla vogl'io...

> Abnanzor. Te perderai con essa;

Eufemio. Pur ch'io la vegga.

E, se non vita, morte io con lei m'abbia Almanzor.

Un traditor dunque seguimmo. Ai figli Del deserto ove sono i destinati -Regni, a cui ne chiamasti? Io d'un antico

Illustre genitor la venerata Tenda lasciai , le spose mie , l'ossequio De'mici fratelli che, me lungi, ahi, tutto Mi rapiranno, e, se a cercar riedessi Il mio retaggio , troncherian miei giorni. Dieci tribù ver tue bandiere io primo Condussi; che un Iddio per le tue labbra Favellar mi parea; svenata avrei Del mio cor la diletta a un cenno tuo-Pari agli altri mortali oggi te deggio Scoprir? Non del Profeta era lo spirto Che t' animava! il grand' Eufemio imporre Leggi alla terra non dovria? Tu piangi! Tu nel mio sen celi arrossendo il volto !. Morir vuoi tu ?... Queste fedeli schiere E il tuo Almansor sovra inimiche piagge Abbandonar ?

#### Eufemio.

No, mia virtu smarrita Si risveglia a tai detti. Europeo nacqui, Ma il tradimento e il natio nome abborro: Patria è il suol che fraterne alme produce; « De' Saracini struggeravvi , o spinto D'Africa figlio, a te fratel mi vanto, A te, Almanzor, cui, più che vita, speme Alta deggio di gloria. In me natura Ponea due fiamme in arder pari, immenso Desio di gloria, e amor! Posa il mio spirto Non avrà, finchò i troni a' piedi miei Non miro, e a'pie' di Lodovica. Infinto Linguaggio teco sdegnerei : seguace Del Coran me non fea la sovrumana Dottrina sua, ma lo splendor dell'armi Per Maometto combattenti: « Pace

- « All'Occidente un sacerdote intima , « Vil pace, dissi, onde codarda Roma
- « De' Cesari trattar più non sa il brando: « Guerra invece e trionfi all' Oriente
- « Maometto proclama: esso è de' forti « Il profeta verace , il mio profeta ! n
- Ma, il sai : d'amore esso pur anco ardea L' inviato da Dio : scevro d' amore Ir potrà il volgo, eccelse alme nol ponno Almanzor.

Sentir gli affetti il volgo può domarli A chi , fuorche ad eccelse alme s'aspetta? Enfemio.

Che dir vorresti ?... Lodovica...

#### Abmanzor.

Indarne Entro Messina pel mio labbre il nome D' Eufemio risonò : d'orror compresi I più audaci guerrier vidi, ma indarno. Molti assentiano che , a distor la strage D' un' intera città , la fatal donna Tolta per te dal suo chiostro venisse : Quand' ecco ed arringar sorge mitrato Un sir cannto, in muno aurea tenendo Pastoral verga, a cui devoto ognuno S' inchinava in silenzio. « Ob vituperio « Dell'età mia (proruppe). Oggi alla Croce « Del sangue d'un Iddio tutta grondante of Immolar niega il suo vil sangue l'uomo! « Voi rapireste una innocente, al Cielo « Vergin sacrata, onde in nefandi amplessi et A eterna morte la traesse un empio? a Voi tenta il Cielo; vostra codarda vita « Non serberanno i sacrifici : o infida a A' giuramenti suoi l'oste medesma « Dalla destra di Dio sorgerà il mare « A suhissar questa rea terra. Una evvi « Speme di scampo : di virtù severa « Seguir la via , difendere a ogni costo « La ratria e il colto!, ed a salvarvi allora a Prodigi forse opererà l' Eterno ». Tacque; e la turba umnime rispose: « Pria che offender l'altar, morte si scel-(ga! w

Le mie minacce io ripetea, ma l'aura Scintillo di pugnali a ferir pronti; E caduto io sarei , se il venerando Vecchio non feami del suo manto scudo , Gridando: « A messaggier , beuchè infe-( dele , « Serbar conviensi reverenza; intatto,

a Se pon fortuna, almen l'onor ci avanzi ». Alla voce d'opor cento guerrieri , Da me scostando il furibondo volgo, M' accompaguar sino alla porta illeso. Eufemio.

Oh rabbia! Teodor qui si strascini; Per lui comincia mie vendette : in polve Quindi Messina ridurro. Perisca L'innocente col reo: di Lodovica

La rimembranza si scancelli; in petto D'eroe sterminator loco non abbia Altro affetto che l'ira. All'amor mio Donna , toglicanti l' are ; oggi coll' are Cadi tu dunque! Essere mia non puoi; Nessun di te , non Dio medesmo , esulti! Muori !. Che dico? Oh forsennato! Ah, vivi Infelice donzella, e a te Messina La non mertata sua salvezza debba! Partirò, si; la maggior prova è questa Ch'io dar ti possa del mio amor...

> Almanzor. Che?

> > Il voglio;

{ mondo

L'audace labbro non aprir. Si parta : Vasta è la terra al furor nostro. Un nume', Malgrado mio nel cor mi parla: il braccio Uom non de'alzar contro a sua patria mai. Si (celartel volea) possanza ignota Questi detti or mi strappa. Prende con amorevolezza Almanzor per Altre volte giurai : cessa... la mano, e gli mostra la città).

Eufemio.

Io quelle mnra Che odiar vorrei, segretamente adoro ; Que' templi augusti, ove al Fattor del

Miei primi voti alzai, guardo.. e mi sento Di tenerezza palpitar : rimembro Il suono ancor di quelle sacre squille, Quando liberator suo m' appellava Tatta Sicilia... Oh fortmati giorni! Oh Lodovica mia, come splendeva D' amor , di gioia il tuo gentil sorriso ! Oh me heato !.. Che vaneggio?

Almanzor.

Insano Tua nuova se bestemmiar osi! Trema (Non di me, no, che troppo io t'amo), trema Del Ciel che t'ode.

Eufemio. Il Cielo dunque attesto:

Non io la patria abbandonai : me ingrata Rigettò dal suo seno: empio son fatto, Non da mie colpe , dalle altrui. Almanzor.

Messina

Or di sue colpe si rallegri, e veggia Da lei fuggirsi invendicato Eufemio? Eufemio.

In invendicato?.. Ed Almanzor lo crede? Almanzor

( abbracciandolo ).

No, pari a te, d'Africa sono i figli, Forti in amar, nell'abborrir più forti-Eufemio.

Ben mi conosci. Opposte furie orrendo Fan di me strazio. S'io morrò, deh giura Di compier tu le mie vendette. In core Della vicina mia morte ho il presagio. Fa'che un amico almeno io m'abbia; giura Che, dopo me, combatterai su questo Lido, finchè Messina incenerita Degno all'esequie mie rogo divenga; E che (se viva Lodovica) a lei

Renderai la mia spoglia. Almanzor.

Ah, d'obbedirti

SCENA SECONDA.

TEODORO incatenato, condotto da SARACINI e detti.

Eufemio.

T' avanza , Fellon: contemplin gli occhi tuoi l'estrema Luce del sol; chiusi oggi fien per sempre. Teodoro.

Qui tratto...

Eufemio. A morte sei. Teodoro.

La figlia mia... Rispondi... Oh gioia ! Di furor tu avvampi: L'indegno patto rigettaro i prodi Sudditi miei.

Eufemio.

M'insulti ancor? Rimembra Che non più sudditi hai: schiavo d' Eufe-( mio

Ti fan que' ceppi.

Teodoro. Il regio animo i ceppi

A me non tolgon ; no men vil tu sei Per esser forte.

### Eufemio.

Audace! A che m'astringi ?.. Mia generosa destra io nel tuo sangue Bagnar dovrô ?... - Pietà e disdegno il col-( po

Rattien. La vita io t' offro ancor , se un

( cenno Mandar consenti di tua man vergato Alla città , perchè tradotta in campo Lodovica mi venga.

### Teodoro.

E speri, o stolto, Che obbediente mi aaria Messina? Vilipeso, a ragion, fora il mio scritto.

Enfemio. Tu dunque vanne, tu medesmo... e teco Almanzor. La tua fe dammi, che tutto Adoprerai per ottener che pago Sia il voler mio. Pensa che a te lo scettro. A' cittadini tuoi vita, ricchezze, Religion', tutto conservi : padre Della tua patria giustamente allora Nominato sarai. Sacrificaro Per la comun salvezza altri parenti Lor dolce prole; non da te si chiede Che d'una figlia i di recida. All'ombra D'un fero altar senolta vive , trarla Da quella tomba, all'uom ehe immensa-

L'ama affidarla in santo nodo avvinta... Tal sacrificio ti s'impon-

#### Teodoro. Più lieve

Mi saria d'una figlia a brani a brani Il petto lacerar.

### Eufemio. Oh atroci sensi!

O snaturato genitor!-Vergogna Del mio indugio mi prende, A me dinanzi Nella polve ti atterra.

### Teodoro.

Io nella polve Dinanzi a un traditor ?

#### Eufemio.

( ai Saracini che circondano Teodoro ). Si: le ginocchia

A forza pieghi il temerario : e voli Tronca a' miei piè la testa sua.

Teodoro ( strascinato dai Saracini s'inginocchia).

M' atterro... Ma innanzi a Dio, non a te, no.-Perdona,

O Re del Cielo, al servo tuo che l'orme. D'iniquità spesso calcò: strappato Un serto m' hai, ch'io non mertava: in

Son di morir nel mio tetto paterno Co' sacri doni ultimi tuoi : mia spoglia Non fia di pianto filial bagnata... A tua giustizia mi rassegno, e piango -Non del morir... ma de'mici falli.

I un Saracino sta colla scimitarra sguainata aspettando il cenno d'Eufemio ). Eufemio.

(guardando le mura della città ). Oh vista!

Bianco vessillo inalberar si scorge Sovra le mura : che mai fia? Abnanzor.

Si schiude

### SCENA TERZA.

Di Messina la porta.

LODOVICA dalla porta della città, che tosto si richiude, e detti.

#### Eufemio

l potendo appena respirare dalla sorpresa e dalla gioia ).

Ah, non traveggo? Velata n'esce una fanciulla?- È dessa!-Il piè mi manca. - Beh , Almanzor , ao-( stienmi !....

### Sorga colui.

( accennando Teodoro che s' alsa ). Teodoro. (guardando verso la città).

La figlia mia !- No , questa E un' infernale illusion : da chiostri

La figlia mia non si scostava.. Ah, morte Datemi, deh, che il vero io non discerna! Eufemio.

( come sopra, sostenuto da Abnanzor, e protendendo le braccia verso laparte donde viene Lodovica ).

Ella vacilla...., Oh, a lei mi guida. È des-[ sz.

Mia Lodovica! ah! mi rayvisa: Eufemio Son io ; sempre t'amai , sempre ...

(corre ansando verso lei). Teodoro. ( dopo un breve silenzio esclama ).

- Mia figlia In braccio a lui! fulmin non ha più il Cielo. Trafiggetemi; o almen lunge dall'empia Vista, deb, mi traete.

Eufemio.

( ritorna portando quasi in sue braccia Quel disumano; e che paventi? Lodovica, Ella è nel massimo abbattimento ).

-Eccolo.

(accennando a lei Teodoro) Lodovica.

Teodoro.

Ti maledico!

Lodovica. Ah no!

Teodoro. [ la respinge con violenza ].

(con voce spaventevole).

Scostati. Lodovica.

( cadendo a terra ). Io moro

| soccorrendo Lodovica | Altrove quel crudel tigre si adduca-

SCENA QUARTA.

EUFEMO, LODOVICA, SARACINI.

Eufemio.

Ah ti conforta! a me un accento volgi, Nè l'adorato tuo sguardo celarmi. Perchè tremar? Di che paventi? Legge M'è ogni tuo cenno.

Lodovica. (con timore ed ansietà). Il padre mio! ..

Eufemio. Deh, lascia

Lodovica.

A morte Ohimè, lo traggon... Eufemio.

Calmati : in sicuro ' (per gettarsi nelle braccia di Teodoro). È la sua vita. Ah, di lui sol tu parli; Oh padre ! Nè del mio amor cura ti prende ? Lodovica.

> (con involontaria tenerezza). Eufemio! ...

Eufemio. Tu m' ami, si, que' tuoi tronchi sospiri Mel dicono ora. Oh me felice! Ab vieni : Te il saracino esercito adunato Vegga, e sultana al fianco mio t'adori. parte conducendo via Lodovica , e fa-

cendo segno ai guerrieri di venirsi tutti a schierare in un campo ).

### ATTO TERZO

#### SCENA PRIMA.

Da una parte viene LODOVICA accompagnata da alcuni SARACINI. ALMANZOR s' inoltra dalla parte opposta.

#### Lodovica.

I cenni udisti del tuo prence? Al padre Guidami, e, pria che tu a Messina il renda, I singhiouxi frenar... Appo di lui sola mi lascia. Almanzor.

Il mira.

Obbedita già sei. (parte coi Saracini).

SCENA SECONDA

LODOVICA, e TEODORO senza catene.

Lodovica. Cielo, sostieni La vacillante anima mia.

Teodoro. Che brama Or costei? D'un acciar perchè non m'armi ,

Onnipossente Iddio? Dall'ignominia Trarla.. E in tempo sarei? Fuggimi; trema. Lodovica.

Ah genitor !

Teodoro.

Ti maledissi : figlia Più non mi sei. T'arretra : indegno pianto E quel; m'accerta ei di tua infamia. Sposa D' un Saracin , d' un rinnegato ! A Dio Già ribelle sei tu : disonorata È la vecchiaia mia.

> Lodovica. Dalle tue piante

Forza non v'ha che mi divelga. Uccidi La figlia tua; non dispregiarla: aiuto, Pietà merto.

Teodoro.

Pietà? Raggio vi fora

Di speme ancor? Dessa innocente? Ah ( sorgi ! \_

Creder mi lascia a tua innocenza ; inganna Gli ultimi istanti di mia vita : un' empia Non è, non è che sul mio core io stringo; È la diletta figlia mia.

Lodovica.

Non posso...

Teodoro.

Te i cittadini Dalle mura espellean, vittima iguara Di sì orrendo misfatto. Ob scellerati! Piombi su voi l'imprecar mio. Deb, narra ; Strappata a forsa dall'altar? Lodovica.

No... ascolta.

Securi siam?

Teodoro. Quai mister chiudi?

Lodovica. Atroci !

Mesto un fragor di concitati bronzi Pria dell'alba sorgea gli ermi silenzi Nostri a turbur: d'alto spavento ingombre Tutte accorrean le vergini all'altare, Ove uno stuol di sacerdoti il nunzio Daya della irrompeate oste infedele. Conscio d'Eufemio alcun non era. A lui Il segreto pensiero io volgea sola : Che in orribili sogni, ahi! tutta notte Visto l'avea lottar miseramente Fra mille morti, e di me sempre in cerca Ir ripetendo il nome mio. Del sonno Impressa ancor l'immagin rea mi stava, Quando in periglio udii Messina. Il Cielo Per te a pregar, per la città mi prostro.. Ma qual rimasi allor ch'entro il sacrario Vidi precipitarsi il venerando Pacomio, e intesi che prigion nel campo D' Eufemio stavi, e che il tuo sangue a

( presso Di mia infamia era posto? Io sulla terra Mi gettai disperata, il di abborrendo,

In cui pel lutto di mia patria io nacqui. Mi confortava il pastor santo: « In breve, « Spero (dicea), tutti lassi l'augusto « Padre tuo rivedrem. Pria che involarti « A questo chiostro, ognun la morte ha scelto.

α Ch' è inevitabil morte! Alla difesa α Della città poche armi abbiam, caduti α I più prodi già sou...» Proseguia il (vecchio.

Quando del monaster l'inclita madre Sorse inspirata; e sovra l'umil capo La sua destra ponendomi: « Betulia « (Sclamò), Betulia era perduta; il braccio « Di chi salvolla? — « Di Giudita » io (dissi,

L'arcano senso, ahi comprendendo, e tut-

Raccapricciando di terror...

Teodoro.

Oh gloriosa sorte! Amata figlia,

Narra: t'incuora. Lodovica.

Ah! tu di giubilo ardi. Tu, padre!... Chi l'angoscia mia com

Teodoro. ( piange ?

(invaso d'ammirasione).

« Di Giuditta » dicesti! Oh de' tuoi avi

Non degenere prole! Or siegui.

Lodovica.

Un lampo

Di sorrannatural luce la mente Colpir sembrò del pastor santo. Appesa, In voto (il mi) nel tempio banvi le spoglie Di quel feroce Mussulman, cni vinse, Ah! un di, campion del vero culto, Eu-(femio,

A quell' armi sacrate ecco s' sventa Pacconio: efferta questo stil, mel lorge; ca Sposa di Dio tu sei (grida), gli oltraggi « A te s' aspetta vendicar che un empio « Muore allo sposo tuo ». Fuor del caduco Mondo rapita io mi credea, nel coro D'ati falimiesi spiriti, intimunti A me, debil mortal, crono dirino.

Senza lena... smarrits... io dell'eterns Morte tremai. « Figlia! obbedisci » il fero Vecchio sclamò. « Si » proferian le labbra Malgrado mio... ma dalla man lo stile Cadeami...

raccapricciando lascia cader lo stile.
Teodoro lo raccoglie).

Un gelo m'impietria... Ritrarre
Volli, ma indarno, la promessa; chiase
Da prepotente forca eran mie fauci.
Di liete grida cebeggiò il tempio: innauni
Mi si prostrar le mie dilette suore,
«Scelta da Dio, liberatrice annta»
Ferrorose appellandomi: lo attesso
Pastor (oh indegna di tal gloria! a' piedi
Mi si gittò) i a Non più figlia nomari,
«Ma del popol di Dio madre convienni ».
Così proruppe, e mi stringes le piante.
Teodoro.

(colla più viva espressione d'entusiasmo eadendo ai piè di Lodovica).

Te del popol di Dio liberatrice, Te onorar debbe il padre tuo.

> Lodovica. Che fai?

Misera me!...
(lo alsa, sta un momento nelle sue braccia, indi prosiegue il racconto).

Per la città il tremendo
Ufficio divulgosi ch'a me il cielo
Fidera. Semirira uscii del chiostro
Da Fecomio assistita, ah: quasi res
Che al supplicio o' sevita. Per me pregata
Folta piangente turba : a me d'intoreo
Gigli e ross surgregansi, de al matirio
e Sacre le palme: e in merzo al piauto un
(inno-

Di speranza e d'amor sorgea festivo Da tutti i cuori. Ebra, il confono, allora Da tai prestigi mi sentii i braudeo Alto l'acciar; Pacomio il benedice. Alla porta m'affettois apresi. Il poste Varco». Me lassa! tutto spacre. Solan. In campo intrio di recente sangue... Dei Saracini padiglion la vista Marcini e di recente sangue... Dei Carrierie e l'augir voglio; mi pento Del temerario sanato... È troppo tardi;

Un guerrier mi persegue... Egli era.. Eu-] Feroce schiudi? Ah! tu vacilli, padre,

Teodoro.

Con qual pietoso gemito nomarlo. Sciagurata, osi?

Lodovica. Ab , non veduta almeno .

Potuto avessi il traditor mio ferro In quel petto vibrar ! bastante forza , In me trovata avria. Come or la destra Contro ad nomo che in me cieco s'affida, Che amante sua mi crede ?...

Teodoro.

Lodovica. Ci amammo,

(minaccioso).

E il sei?..

Padre ...

Teodoro. Sposa di Dio sei ; nol rimembri? Lodovica,

( con amaro cordoglio ). Jer questo vel... Ah! rivederti, Eufemio Non credea mai. Padre, tu fremi... Rea Di scellerato amor sono, spergiura Al vincolo eui dianzi io mi sacrai; Appo d' Eusemio, il Ciel , l' are, la patria, Tutto a obbliar pronta son io : deh, salva La tua misera figlia! Eroica tempra Non ha, non ha questo vil cor... Quel ferro, Si, tu m' intendi...

( Teodoro è orribilmente tentato di

trafiggerla). Ah, ti sien grazie! O padre, Pietoso sei! Che?.. Non ardisci?

Teodoro. Iniqua!

Tu piangi? e a pianger mi costringi? Ai (figli Più agevol fia: prendi l'acciar; la vista

D' acerbo riprensor togliti. Il cocchio Sul cadaver paterno una romana, Esempio illustre alla femminea prole, Guidava; e intrisa dalle infrante membra Giungea più grata al caro drudo in seno. Lodovica.

Oh raccapriccio! Odimi, deh!.. Qual riso PELLICO - 2.

( femio! Fuor di te sei!

Teodoro. Del genitor sull'ossa...

Fra le ruine di sua patria... assisa Eccola in braccio al reprobo !.. Ma brevi Son le tue gioie , o sciagurata : il trono Empio già scroscia : sotterranea fiamma

La parricida coppia divorò! Lodovica.

Ob tremende parole! Obbediente Mirami, o padre.

Teodoro.

Ove son io? Turbato Di questo di gli eventi hanno il mio senuo. No , nol dicesti : il traditor non ami ; Fida a' tuoi voti?

Lodovica.

Si , padre. Teodoro.

Redimerai? Questo pognal.

Lodovica. (prendendo il pugnale). M' assista

L'onnipossente Iddio.

Libero io sono Mercè il tuo qui venir : compi il gran-(d'atto, Vanne. Io ritorno alla città , m'affretto

Quante son le nostr'armi a raccor tutte, Con esse irrompo sovra i Mori: bada Ch' allor eaduto Eufemio sia. Sconvolte. Dopo estinto Oloferne, ivan sue turbe : Cosi alla fuga i Saracini, o preda A' nostri brandi , si daran. Ma guai , Se non adempi il dover tuo: perduta Sarà Messina; de' suoi prodi il nerbo Qui sparirà; qui, te imprecando, il padre Tra i disperati apeliti supremi... No: il mio furor già si trasfonde, il veggio, Nel pio tuo cor. Religion t'infiammi, Religion che le fanciulle adegua Ai fortissimi eroi; ch' unica sparge Di prodigi la terra, onde anzi morte

Concittadino l'uom quasi è del Cielo.

Lodovica.

Vibrato il colpo... oh Ciel !... di me che ( fia ?

#### Teodoro.

Martire illustre, i Saracini... Ahi lassa! No, le tenebre aspetta: uscia dal campo Giuditta, e salva il tempio suo rivide.

Lodovica. Ciò impossibil mi fora: al nuziale Rito Eufemio m' attende. Ah , s' io 'l ri-( miro ,

Più forza non avrò.

Teodoro.

Vederlo dunque E trucidarlo sia un istante. Addio : Stringe il tempo. Morir sappi ; sei figlia Di re, d'Iddio sposa tu sei... La salma Tua cercherò , misero padre... e teco Scenderò pella tomba. Iddio perdoni A questo pianto: ella è mia figlia. Lodovica non può parlare, è in una convulsione inesprimibile. Vedono avanzarsi qualcheduno, e Lodovica nasconde il suo stile).

SCENA TERZA, ALMANZOR, e detti.

Almanzor.

( a Lodovica ).

Stanco Dell'indugio è il sultan. Qui la partenza Ad affrettar del padre tuo m'invia. Teodoro.

Ti benedico.

Lodovica. No , ferma.

Teodoro. L'estremo

Amplesso dammi.. I giuri tuoi rammenta. (Si stacca energicamente dalla fanciulla , e parte con Almanzor ).

Entro Messina è Teodor,

SCENA QUARTA.

LODOVICA.

Padre! Ei vola: uno sguardo non rivolge Alla sua figlia : barbaro !... Che dico ? Vicina a morte.. e oltraggio ancor l' autore De'giorai miei?

(con amarezza e sdegno). Di questi orrendi giorai L'autor !. del truce don grata esser posso ? No! il più crudel nemico mio tu fosti ! Innanzi a te sempre tremai! L'austera Sembianza tra le mie gioie infantili Già avvelenava : ognor d'Iddio, del trono...

Oh infernali pensier !. Perdona, oh Cielo, Al mio delirio. A te vittima sacra Jer non mi fei? Possente egida il velo Contro a Satin non mi saria? Quel sangue Che intorno ovunque a me rosseggia, è

(inorridisce di se).

D'amor paterno non parlasti mai-

De'cittadini miei : chi lo versava ?.. I miscredenti! Eufemio! un parricida! (con veemenza)

La fede santa e le fraterne vite Sì, vendichiam; più non s'ondeggi.

SCENA QUINTA.

EUFEMIO seguito dall'esercito che si va ordinando, Sacerdoti saracini, LODO-VICA.

Eufemio.

Amat

Sposa che tardi? I giuramenti nostri A udir son pronti i sacerdoti : vieni. Ma che? dal seno mi respingi?

SCENA SESTA.

ALMANZOR , e detti.

Almanzor.

Reso

Lodovica. Me lassa !

Nulla diceati?

Almanzor. Che sue voci estreme

Tu nou ponga in obblio. Lodovica.

Tremendo istante

Quest'è !

Eufemio. Che aneli? Inorridisci? Al fero

Padre giurato bai d'abborrirmi? E il puoi? No . Lodovica : più che a te m'è nota L'amante anima tua ; dessa traince Fra le ripulse ancor. Vana la cinge Di superstizion nebbia leggera, Che a te vorria trasfigurarmi; al guardo Tuo risplende una face ; ella è d'amore Per te la face, e di ragione a un tempo. Già da tal raggio accorta , un falso Iddio Scerni in quel ch' io abiurava, in quel ch'e-(spulso

M'ha dal paterno suol, che dal mio seno Te, per me nata, respingea, ch'a eterno Romito earcer tuoi giorni innocenti Per folle ira tirannica dannava. Testimon d'un Dio vero ecco il ridente Ciel., la natura a tutti madre.. Ah, nunzii Non son d'un nume che a' suoi figli vieti La pura gioia dell'amor, che sempre Sdegnato imponga espiatrici angosce Nel cupo orror d'inospitali templi. Lodovica.

Oh sciagurato! Un breve passo morte E l'uom divide: Ah, ti ravvedi!

Eufemio. Infame

Nomar la legge del Coran si suole Dagli alunni di Cristo: oh! tu disgombra Sì falso creder : fratellevol , santa Legge è... Lodovica.

( Tali parole la irritano : ella vorrebbe Ch' unica del cor mio donna sarai , tosto punirne il reo, ma lo sdegno è De'miei figli adorata unica madre. combattuto dalla pietà ).

Lui preds.. Eufemio ?.. Oh , non iniquo ;

Ma retto ha il cor ! Eufemio.

Oual ti funesta arcane

Pensier? Largo sudor dalla tua fronte Gronda: torva mi guati...

Lodovica.

Empio, ti scosta: Sacra al Signor sposa son io. La destra

Su questo vel nom non de' porger mai; Chè di fiamme invisibili tessuto, Incenerir può chi tant' osi. Indegna, Si, lo vestii; ma da quel punto schiava Son d'un geloso onninossente spirto , Che al tuo amore, alle tue cento falangi Mi sottrarrà, Presaga parlo.. e t'amo... E di non esser tua piango... e tradisco Indarno il mio dover. Non sarò tua Mai, certezza n'ho in cor.

Eufemio.

Donna, tu m'ami? D' un Dio qualsiasi meco dunque affronta L'ingiusto sdegno : ove ei ci abborra , a

S' oltraggi: o fulmin non avrà, o congiunte Cadranno almen le nostre andaci teste. Lodovica.

Ab, dubbio è il creder tuo.. Eufemio.

Saldo è il volere.

(la prende risolutamente per mano, la conduce presso i sacerdoti e s'inginocchia dinanzi a lei ).

De' sacerdoti a' piè fede ti giuro : Mia sposa sei.

> Lodovica. Lassa, che ascolto?

Eufemio.

(inginocchiato). E giuro

(Fido in ciò solo agli enropei dettami)

Lodovica.

Poss' io ?... Che fo ?... d'eterne Dove son ? Non resisto.. Ah si , ci unisca (fiamme La inevitabil folgore del cielo!

Eufemio.

Tu m' ami?

Lodovica. Sì.

> Eufemio. Mia dunque... Lodovica.

Si, t'adoro. ( si ode un tumulto d'armi ).

Cielo! fuggiam. Eufemio. Che dici?

Almanzor. All'armi! all'armi! Piomba la cittadina oste nel campo. tutti i Saracini.

All'armi! all'armi!

Eufemio. ( nel massimo turbamento ) Oh inopinato assalto!

Soliman, Bajazette, alle mie navi La sultana si tragga.

( si scaglia co' suoi soldati a combattere). Lodovica.

Eusemio, arresta. Svenarlo... si.. lasciatemi.. Tradito Ho il genitor, le patrie mura, e Iddio-(è trasportata via).

### ATTO QUARTO

Notte. Si vede in lontananza Messina consumata dalle fiamme. Il luogo della scena è tutto orrido di guerrieri uccisi e d'armi infrante.

SCENA UNICA.

LODOVICA errante pel campo.

Dove m'aggiro? Me fuggir non posso, I miei rimorsi, la rovente spada D'un angiolo infernal che mi persegue... Ed ahi, m'afferra... e mi trafigge ... e

(unita All'ingombro terren lascia quest'alma Per più orrendo martire, onde i miei sensi Tutti inaudito abbian supplicio. In fiamme Veggo la patria : le insultanti grida Del vincitor frammiste a' gemiti odo De"moribondi cittadini : il piede Ho guazzante nel sangue : il vel, le mani, La faccia... intrisa son tutta di sangue! E non m'uccide lo spavento? O forse L'eterno duolo è questo gia? Si., eterna Di tanto eccidio, ond'empia causa io fui. Vedrò la immagin tormentosa; morte, Morte con disperate urla domando:

Me più non cinge aura vital : d'inferno La inalterabil grave aura gia spiro;

Più Dio non ode questo pianto. . . oh an-(è oppressa straordinariamente dall' affanno, si ferma e rimane immobile : dopo un breve silenzio si va riscotendo ).

Qual truce sogno ! Un sogno , si ! Tran-(quilla Vita nel chiostro in penitenze e preci Jer scegliea... Deb, mi scuotete, o suore, Da questa orribil vision. Prostrarmi

Voglio all' altare, e sempre umil.. ( rientra in sè, e prorompe spaventata). No. Vero È il min delitto : in campo son : Messina

Arde. Nel cor paterno io del mio amante Vibrai la spada. Oh rimembranza! uu ferro Ben altro io avea... ( si trae dal seno lo stile ).

Liberatrice farmi

Potea con esso di mia patria : oh imbelle!

Ed esitai? Nel mio perfido core Dunque si pianti : enormi hanvi misfatti... Che allor riman? ne' regni atri d'abisso Tosto scagliarsi, ascoudersi allo sguardo Terribile d'Iddio!

(per uccidersi).

Che sento? Alcuno Geme. Oh tremor!

uno de' Guerrieri giacenti. Se in ciel tu sei... clemens

Per me implora...

Lodovica. | non sapendo donde venga questa voce). Vaneggio? Oh voce! Un gelo

Per le vene mi scorre. il Guerriero.

Oimè! Lodovica.

Si fugga. Ma se pria di morir qualche infelice

Ritrar potessi a vita? il Guerriero.

Oh lunga ambascia!

Chi mi soccorre? Lodovica.

(gli si accosta raccapricciando).

Qual presagio! Il crine, Parmi, ha canuto. O fiamme atre funeste Che divorate la patria, al raggio

Vostro chi mai qui scoprir debbo? ( s' inchina incerta sul guerriero ).

Oh vista! il padre! Inesorabil, cruda Contro i figli empi è la Giustizia eterna. Desso! Ei respira : dalla fronte un fiume Di sangue uscia: rappreso or sta: ferita Mortal non fora? Oh speme! Il cor gli balza: La man mi stringe .. Ei vive, st. Teodoro.

( sempre giacente ). Chi ... sei !...

Io tremo.

Lodovica. La figlia tua; la tua colpevol figlia.

( ripigliando gradatamente lena ). Indistinta una voce... odo. Mia figlia Nomavi. Una figlia ebbi : ah potess' io

Spirare almen... fra le sne care braccia.. Lodovica.

Egli ancor m' ama! Ah, di mia colpa ignaro Certo cadesti.

Teodoro. l aintato da lei e sorreggendosi si alza

alquanto, sì che gli appare una gran ferita sul capo, per la quale non può aprir gli occhi).

Io ... caddi, sì. Di colpe Che parli? Iddio tutte le umane colpe Uu' altra volta perdonò : immolato...

Per noi... s'è un angiol. Lodovica.

Taci. Oh miz vergogna! Innocente mi crede.

Teodoro.

I seduto e sostenuto da essa: la voce di lui si rinforza, come d'uomo in cui molta vitalità rimane ancora).

Ella... trafitto Appena avez quel traditor... concordi

Rimbombavan per l'aer queste parole; « Spento è il novo Oloferne. Eufernio è ( spento ».

A sì grato clamor tutta l'antica Giovanil forza ravvivò il mio braccio : Di Saracini immensa strage io fea, Ma breve; orrendo sulla fronte un colpo L'elmo spezzo... qui tramortii. Ma i sensi Già ripiglio; dov'è, dov'è la spada?

Son re; morir voglio pugnando. cerca a tentone la spada, e Lodovica gliela porge : aiutato allora dalla figlia , e puntando il ferro al suolo , el

si alsa vacillando ). Il ciglio Chiuso mi tien l'ampia ferita; in campo Guidami tu, fido mortal. Ma il strono Dell'armi... oh, più non sento; in fuga tutta

N' andò già l'oste? Libera è la terra Degli illustri miei padri? Oh gioia !... Il (tropo,

Il tropo illeso., ah, nol vedro... toccarlo Dato mi sia, perir sovr'esso almeno

( vacilla ).

Ohime !.. soverchia gioia entro l'esangue

Cor prorompea... mancar mi sento...

Lodovica.

(lo fa sedere sopra un masso).

Assio Qui, deh, ripiglia alcun vigor. Me lasa! Svenuto egli e! Padre, adorato padre... Che fo? Temer, temer deggio ch'ei torni A nuora vita, e me discopra; ei pago Muor, che la patria e il trono suo redenti Crede, e me figlia di lui degna. Al 'cielo Vola il suo ripito di me in cerea... oh

(annumio
Che sia nel regno dell'eterna pace
Immenso duol gli rechera! Si sugga,
Egli rinvien; la mia perfidia ignori.
Scerro d'aist ei morrà ecrò ; illuso
Nuoia. Oh barbarie! a moribondo padre
Nega aita una figlia? oh come a tutti
Delitti è strada un sol delitto.

Teodoro.

E questa...

La reggia mia?...

odovica. Reggia è di morte.

Teodoro.
( scosso dalla sorpresa ).

La voce tua? Figlia,.. sei tu?

Lodovica.

Dal ciclo

Maledetta son io-

Teodoro.

Che ascolto? Amata Figlia... perdona; orribil arte è questa Del maligno avversario; ei ti calunnia, Martire santa appo il Signor tu preghi Pel tuo misero padre.

Lodovica.

Oh, non fia vero,
No, ch'io di giusta usurpi il nome! In vita
Perchè restar dove corona orrenda
Ti fan gli estinti? Or dunque sappi...
1Teodoro.

I 6di

Miei...

Lodovica.

Giaccion tutti in questo campo.

Teodore.

Eufemio...

Assiso Al parricidio lo serbai.

Teodoro.

Messina...

Fu.

Teodoro.

Non vaneggio? Oh detti! oh al cor (mortali Atrocissime spade! Il popol mio...

Lodovica. Dai viventi speri.

> Teodoro. Le patrie mura... Lodovica.

Oh te beato che mirar non puoi Le fianame empie, onde al suol cadono in [ polve !

Teodoro.

(portando con furore le mani alla ferita). A forza aprir voglio quest'occhi. Oh vista! L'atro chiaror, sì, mi traluce...

(s'alza e stende la mano verso Messina). Patria!

Figlia.. Diletta patria! tu consumi...

(cade a terra). Lodovica.

O padre!
Con ambe mani la ferita fronte
Ei si dilania furibondo! Ah, cessa:
Non morir disperato. A me la morte
De' reprobi, a me sola: si giorni eterni
Che meritar l'opre tue pie, deh volgi
Gh'ultimi stanti.

Teodoro.

La mia patria! Lodovica.

In terra Non è la patria de'fedeli.

Teodoro.

Oh vanne:
Morir mi lascia: orror mi fai: t'abbor-

L'ira del ciel sul capo tuo discenda.

Lodovica.

L' ira merto del ciel; scritta è col sangue La mia condanna, col paterno sangue: Ma lascia il compier sue vendette a Dio; Uomo , padre tu sei : solo il perdono , Non il punir, s' aspetta all'uom. Teodoro.

Perdono?

Sperarlo ardisci?

Lodovica. Non da Dio , dal padre.

Teodoro. ( sollevandosi alquanto ). Misera! ov'è il tuo seduttor? Già posta

In abbandon , già vilipesa?.. Lodovica.

Ei corse All' esecranda sua vittoria. Io stava Da un drappel custodita appo le navi; Ma il desio della preda alla cadente Città volar fe'le mie guardie, Sola... Col terror del delitto... in questo campo Di morte errai , del tuo fato presaga ; Di rivederti io paventava. Oh fero Divin castigo! a qui trovarti esangue Era io guidata... ad avventarti al core L'ultimo colpo.

queste parole di Lodovica devono essere pronunciate con un tale accento di disperato dolore, che un padre non possa udirle senza commuoversi).

Teodoro. Oh dai singulti cessa! L' infievolito mio spirto commovi... Ch'io ti fui padre obbliar vo'.

Lodovica. Nol puoi. Questa, un giorno a te cara, unica figlia, Infelicissima è , quanto ella è rea! Dal fianco tuo in eterno esiliata Piangerà invan, te sempre amando, Perdono, e invan, chiedendoti. Teodoro.

Dio solo ,

Dio solo invoca.

Lodovica. E troppo tardi. Io stessa

Del superno furor voglio ministra Farmi: il sacro pugnal serbo che il fato Dovez impedir di quelle mura e tuo. Soprayvivere a te non un istante Debbo.

Teodoro. Misera figlia... io ti perdono. Lodovica. Che dici? oh mio buon padre!

Teodoro.

sta seduto e si regge con maggior forza; schbene ei parli ancora con voce assai distinta, pur si dee conoscere che lo sfogo ch' ei fa, va precipitando i suoi ultimi momenti).

Eternamente Da me divisa non sarai :, m' inspira Il cielo. Una havvi al tuo delitto ammenda: Con quel sacro pugnal vendica, o figlia,

Il genitore, i cittadini, il culto. Enfemio... Lodovica

Si... Ma il trucidarlo è tardi : Chi rialrar può que' distrutti templi? Chi a te la vita, a me render la fama?

Nulla il può. Teodoro. Ma dall' arabe catene Sottrar Sicilia forse puoi ; fors' anco ,

Spegnendo Eufemio, dal servaggio scampi, Non che l'Italia, Europa tutta. (con ira).

E indugi?

No, padre, no.

Lodovica. Teodoro. Sien grazie a Dio. ( ricadendo ).

Ma il freddo Mio volto... il lagrimar tuo più non sento...

Dove sei, Lodovica Lodovica. A te prostrata,

Fra le tue braccia. Teodoro.

Ov'e... la figlia mis?

Più non la sento... Ah, le perdoni il cielo. ( muore ).

Lodovica.
Padre adorato!

(si affanna per soccorrerlo; piange dirottamente, e dopo avere per lungo tempo cercato d'illudersi, esclama con annoscia).

Ei non è più! No, degna D'un tal padre io non era: io nol conob-

(bi:
Lo l'oltraggiai barbaramente. Avvinta ,
Sino alla morte , a questa sacra spoglia
Starò piangendo i falli miei: a essuno
Strapparti dal mio sen mai ono presuma.
Larga scavate quella fosa : io viva
Con lui sepolta esser vugl'io. Ma questa
È inseptible arrilla: il padre mio

Più non contien. Dove n' andò lo spirto Di quell' eroe, cui libertà, possanza, Gloria dovena queste già serve spiagge, Al cader suo ridivenute abbiette? (gradatamente s' alea fuori di sè, e volge gli occhi al cielo). Dal tuo soglio immortal già mi contempli...

ge git occhi at citch;
Dal tuo sogici mmortal gia mi contempli...
E con tue sante lagrime le colpe
Mie sancellara gali occhi dell' Eterno
Ti sforsi, o padre. Io, si, ti veggio: ardente
E di folgori il Cel; u lu e rattieni.
Che putil' d'Fejlis, figlis mis, t'affretta p
Dove? per la noturna surso, sho apavento!
Egli discende, e più terribil tuona
La voce mu. Di quest'acciar ravelli...;

T' intendo : « Eufemio ! » I passi miei tu

( guida. ( parte forsennata ).

### ATTO QUINTO

Continua la notte, Fuman cupamente le ruine della città,

SCENA PRIMA.

SARACINI con fiaccole , ALMANZOR.

Per ogui dove la cercaste! ah indarno!
Oh aciagurata donna! incontro forse
Correa all'amante: e! 'angol della morte
Fra le vittime sue lei pure avvolse.
Che mai fia de allula r Misero! il vidi
Avrentari di nuovo entro le ardenti
Ceneri di Messina, e ad una ad una
Interropar quelle ruine, e ovunque
Giurar ch' ei tutta resa avvia la gloria
Alla sarca cità, purché montaria
Gli fones in vita Lodovica. A lango
Indivishil l'orme sue calcai,
Ma le ceneri, il fumo e le cadenti
Torri alu imi rapiana.

(s' ode sclamare) Muori. Almanzor. La voce

\_\_\_\_

Non è questa d'Eufemio? Onde ne venne? Più nulla s'ode. Ahimè! in periglio è forse. Di lui volisi in traccia.

alcuni Saracini.

Abnanzor.

Eufemio!

SCENA SECONDA.

EUFEMIO furibondo colla spada insanguinata , e detti.

Almanzor.

Salvo tu sei: parla, che fu? Di caldo Sangue l'acciaro tuo gronda. Non trova Accenti il furor tuo.

Eufemio. La Baiazette

Spira. Carco il fellon d'oro, alle navi Riedea: lo afferro per le infami chiome: α A te data in custodia era mia donna « (Sclamo); dov'è?» Ch'ei di predar (bramoso, L'abbandonò , mi narra : in cor gl'immersi

Tutto il mio brando. Oh inutile vendetta! Vane le mie, le vostre indagin furo : Lodovica non veggio. In mar lo stesso Baiazet forse la gettava... Ab, quanta-Sia la ferocia vostra, afriche belve, Contro i cristiani io nella strage vidi !... La donna mia voi m' necideste!

Insano . Di nostra fè dubitar puoi? Eufemio.

Qual fede , Se all'imperante voce mia ribelli Non frenaste l'eccidio? Appien consunto Il sacrificio io non volea: le porte Come atterrate avea io di Messina, E il piede vincitor posto nel sangue De' cittadini miei , ratto sentii Placarsi l'ira mia : mi franse il core Improvvisa pietà, supplici udendo Quelle prostrate turbe, e ahi qual rimasi, Molti raffigurando o a me compagni D'infanzia... o mastri di virtu... o canute D'onorande fanciulle e d'eroi madri... Che me appellavan coi pietosi nomi Di fratello e figliuol, ciascun pregando

Non pe' suoi di , ma per gli altrui! « Fer-« (A voi gridava io vanamente). Eufemio « Il duce vostro in queste mura è nato, « Sacre elle sono ». Oh rabbia! ignoto ( affetto

( mate

Evvi l'amor che per la patria in core Eterno serba ogni Europeo. Dagli avi Questo affetto eredammo : in noi lo nutre La domestica istoria e ad ogni passo Un monumento degli eroi che furo; E lo spirto che in noi serve assetato Di fratellevol libertà e d'onore, Nulla estinguerlo può. Siederà il Moro Dominator di queste piagge indarno: Addormentar con l'ignoranza e il ferro E il torpor de' suoi barbari costumi Egli vorrà la conquistata gente :

Ma folle speme fia la sua; segrete, Sì, converranno, ma immortai le fiamme D'amor patrio e di gloria, e più tremende Quanto più ascose.

Almanzor.

Che favelli ? È insania Degl' idolatri l' adorar le mura D'una città ; di Maometto i figli Patria non banno altra che il campo e il (cielo,

Clemenza rea sui vinti era la tua: Di tal fralezza io vergognai : nemica Ti fu Messina . a dritto l'atterrammo. Eufemio.

E il perdonar ?.. ab, virtù questa è arcana Al cor dell' uom, se in lui mai non di-( scese

La pietà santa del Vangel! Sospinto Dianzi dal furor vostro io prorompea Nella magion di Dio, fero terrore Mi turbava la mente; io vacillava Plaudendo con ribrezzo alla rapina De' sacri arredi. Volger tento il brando Contro all'altare, e sovra il cor mi sento Quasi ferrea una man che mi respinge. Fuggo tra l'ombre, a freddo marmo ap-( poggio

Il vaneggiante capo : oh snaventose Voci! quel marmo riconosco; ei serra D'ambo i parenti miei l'ossa onorate. Che dicesser non so; ben mi ricordo Che m'appellavan scellerato, e lunghi Mettean singulti, e nell'avel fremeano... Quindi ritrarmi voglio. Ecco alla porta D'infra gli estinti sacerdoti immenso Spettro alzarsi Pacomio: il sen, la faccia Tutto era sangue.. e si tergea col manto , E quel manto scotea sovra il mio crine, E sclamava : Su te spargo la morte ! Eccolo., ove m'ascondo?., egli m' insegue... E oh quanta turba di piangenti spettri Sorge a'suoi lati! I cari figli al petto Ogni madre si stringe, ed alla vita Vorria tornarli co' pietosi amplessi... Io tutta spensi quella stirpe! e avanzo Di lei sol resta un parricida! Ah, conscio Di mie colpe io non era, un tenebroso

Spirto m' invase ; oh patrii alberghi , oh'

Religion degli avi mici , te adoro!

Alla croce mi prostro!
( s'inginocchia ).

( s' inginocchia )

Almantor.

( rialsandolo ). Empio, che fai?

Egli bestemmia!

Alcuni altri. È un traditor. S'uccida. Abnanzor.

I tuoi fedeli a imperversar costringi.

Olà, rispetto s'abbia al duce nostro:

Non la ragion, l'angoscia in lui favella.

Uno o niù Saracini.

Uno o più Saracini. Ei bestemmiò il Profets.

Eufemio.
Il maledico,

E voi seco, e me stesso, e i miei trionfi: E grato emmi il furore, onde a sbranarmi Desio che vi scagliate: il traditore Per man di traditori uopo è che muoia: Ecco, ferite.

Altmanzor.

Me trafigger prima

Dovrete voi. Questo è il mortal che, acceso

Di fatidico spirto, a noi vittoria

In Europa accennava e all'Alcorano.

Bio fa con lui: se il degradò la colpa,

A Dio punirlo, a noi piangerlo spetta.

A Dio punirlo, a noi piangerlo spetta.

Eufemio.

Cessa, Almanzor. Io a' benefizii tuoi
Ingrato son; tu...

Almanzor.
Saracino io sono.
Eufemio.

(fa un movimento di riconoscenza, poi passa allo sdegno). La tua pietà magnanima... è il più nero

La tua pictà magoanina... è il più nero De'tuoi misfalti. All'Europeo ramingo, Nelle arabiche tue tende, ospitale Ombra e conforto e speme di vendetta Davi, e amicizia: ah, spegnere il dovevi! Ma infernal l'alma tua d'amistà iniqua La somigliante orribile natura : In me l'apostata ami. Esserti grato No, non mi lice ; in te me stesso abborro. Saracini.

Egli insulta Almanzor. Eufemio.

La morte io chieggo, Dacchè perduta ho Lodovica. Ottuso Ad ogui senso di virtu è lo spirto D' nom che de' suoi compiè la strage; in-

Me vincer peasi con tue mobili opre :
Io t'abborro, Almansor; svensmi.

Almanzor.

Ah scerno
Il tuo furente di morir desio!
No , nol crediate , ei non m'abborre ; ei

(stanco E de'giorni suoi miseri, e da noi Vorriali tronchi. Ma s'adduca a forza Alle navi con noi: que'sette colli Ad atterrar rechiamci, onde si sparge Per mille rivi idolatria: le nuove Battaelie e il tempo al valor rriscor e al

Battaglie e il tempo al valor prisco e al (senno Renderanno il sultano.

Eufemio.

Io trascinato

Da queste piage ove, sebbene estina, Lodorica erri, e tutto ch' io più aloro ? Arretrateri, infami- Ecco.. il turbante, Che a Miometto mi agraugiti o, calpesto; A Miometto pari, un impostore Andacisimo io fui, se non che inique Prù delle me son le mie geste; al regno Della terra ci le une genti innalazva, lo distruni le mie.

Saracini.
Pera!
Almanzor.

Fermate.
Ossequio eterno gli giurammo.

Eufemio.

Io posso
Da' giuramenti vostri empii dictorvi.

Ma infernal l'alma tua d'amistà iniqua (con accento solenne).

Arse; perocchè lesse entro i miei sguardi S'ebbi alciun dritto su di voi, ne investo

Il pro' Almanzor: legge vi sien miei detti: Novo sultan, condottier vostro ei sia! Un Saracino grida e tutti gli altri ripe-[ tono

Almanzor è il sultan! Almanzor.

No...

Eufemio.

Schermir ti vuoi. L'ambizion mia fera Esca pull'altra avea, fuorchè le fiamme Dell'immenso amor mio; trascorso intero Il mondo avrei, se ai limiti del mondo Stavasi Lodovica: ahi, qui la perdo, Qui cessa ogni mia speme, ogni mia forza . Ogni sete di gloria e d'uman sangue : Compiuto è il mio destin! Nè punto giova Che tu (presago del mio intento) il braccio Pietosamente mi rattenga...

(Almanzor gli toglie la spada). E s'anco

Mi strappi il ferro, che ti giova? ho fermo Di morir.

> Almanzor. Deh!

Eufemio. L'ira de' tuoi sfavilla Orrendamente, mirali. E a che dunque

Mi trarresti alle navi? Io provocarli Saprò così, che a lor faccia comando Religion di non udir tuoi cenni . E trucidarmi a te dinanzi.

Almantor.

(ai suoi guerrieri). Indarno

Vaneggia: niun l'ascolti.

Eufemio. Io non vaneggio: Di Maometto il rio culto rinego, Abbominevol culto!

Un Saracino. Udicte? Oh infami

Detti !

Tutti i Saracini.

S'uccida! Almanzor,

Oli !

I Saracini. ( tumultuando più forte ). S'uccida !

Almansor. ( rotando coraggiosamente la scimitarra

contro i guerrieri, gli allontana).

Il salverò de' giorni miei. (essendosi scostate le turbe, Almanzor ritorna verso Eufemio , e lo spinge distante da esse ).

Sottratti . Qui lo sciagurato abbandoniam.

( ai Saracini ). Venite

Meco alle navi : in nome io del profeta Ve l'impongo, seguitemi. ( ad Eufemio ).

Al tuo fianco Fra breye riedo, ove lontano ruggia

Il furor delle schiere. (parte co'guerrieri),

SCENA TERZA.

EUFEMIO solo.

Oh generoso! Dianzi io regnava su quei forti.. Un' ora . Un istante crollata ha la potenza Del semidio che misurar col guardo Devastator già i sommi troni osava! Un sogno fu la mia grandezza: ogn' uomo Schernirmi può , dirmisi egual... A Eufe-

Alcun vivente dirsi egual ?... cagione Bastevol fora ond' io viver disdegni. La spada mia !... Che? vilipeso? ah! degua Morte si cerchi nelle guerre ancora. A me di nuovo curvinsi eli alteri Musulmani stendardi! prende una fiaccola che ardeva a ter-

ra e va per avvjarsi, ma s' arresta colpito ). Oh vista! Desso .

Teodoro! il mio re! Ben conoscesti

La smisurata mia voglia d'impero,

Cui niuna legge fatta argin si fora. Ed era santo il desir tuo (ma tardo Fu ) di vietar colla mia morte il lutto Della tua casa e della patria e mio: La morte d'un eroe salvato avrebbe Intero un popol da feral sciagura. Oh quale orror sento di me! No, speme Nutrir di gloria più non posso. Abbietta, Com' uom del volgo, inonorata fine Qui avrommi; qui... solo... insepolto ( forse

Infamemente, per le mute vie Di quell' arsa città , da pochi miei Concittadin superstiti, nel sangue Strascinato... e la mia polve esecranda Sparsa ai venti ed al mar... Che penso? E (il nome

Di Lodovica... pronunciar... non oso? Di quai cure diverse ingombrar fingo La mente mia , se Lodovica piango , Unica lei? Ma..

( guarda Teodoro e retrocede atterrito ). Non m'inganno?... Sorge Sovra il cubito suo l'estinto vecchio !.. Di rimembrar la figlia sua mi vieta? Che dice? « Muori » Obbediente servo Ridivenirti vo'; chi mi dà un ferro . Ond'io shrami tua sete?

### SCENA QUARTA,

LODOVICA scapigliata, fuori di sè, comparisce in fondo della seena col pugnale brandito, e vede EUFEMIO nell'atto che egli, curvandosi vicino a Che veggio? TEODORO, cerca una spada,

> Lodovica. (fermandosi in fondo ).

Eufemio? Ah, insulta Il cadaver paterno! Oh iniquo, muori. to ferisce, indi retrocede con grande spa- Mi colvi! non biasmarlo. vento, e resta quasi impietrita simile ad una Niobe ).

Eufemio, Tu, Lodovica, e puoi? Ma giusta am-( menda E quests. Oh, ti riveggio; a te sien grazie! Dolce m'è da tua mano... anco la morte (vacillando le si avvicina). Lodovica... perdona. Ohime! non odi! Fuor di te sei?... tu inorridisci... Lodovica.

(vorrebbe, ma non può parlare: finalmente le escono le seguenti grida con voce di terrore).

Il padre!

O Eufemio , il padre!

Egli ten fea comando? Sacro comando ei feati. Io per la mano Muoio di chi adorai... come Dio solo

Adorato esser dee! ( cade, e Lodovica fa un passo verso lui ). Faggimi: io sono Di mia fraterna gente il parricida; Un infame son io. Che sento? ah, fuggi !

D'Almanzor che ritorna odo la voce... SCENA OUINTA.

ALMANZOR, e detti.

Almansor. ( dal fondo della scena chiamando ). Misero amico! Allontanata ho l'ira De'musulmani brandi: ove sei? Eufemio,

> Vieni... Almanzor

( accorrendo a lui ).

Eufemio. Accogli il mio sospiro estremo.

Almanzor. O sciagura! Chi osò? Tu stesso,,, Eufemio.

> Almanzor. E costei?..

Eufemio. Lassa !

Yedi lo stato orribil suo : di lei

Iddio

Pieta prendi, ten supplico: a' suoi detti, Checchè dal labbro il dolor le strappi, Non creder, no. Tu piangi?.. Oh fido petto! Oh cielo! ei muore. Lodovica... Ultima d'amistà... prova mi dona.

Almanzor.

Si. Eufemio.

Questa derelitta in qualche albergo

Di Cristiani ricovra, onde a solingo Chiostro ritorni.. O Lodovica, il cielo Con penitenti lagrime tu forse

Precess non fo morendo

Almanzor.

Eufemio, il giuro !

Lodovica.

( stata quasi sempre immobile si scuote ). Io sono,

Almanzor.

... Ah, non s'ascolti: e il cenno Dell'infelice eroe tosto s' adempia: Quindi le saracine armi da questo Schiudermi puoi !... Giura , Almanzor , che Malangurato suol traggansi lunge! I nell'atto che conduce via Lodovica, si cala il sipario ).

FINE.

# ESTER D'ENGADDI

### TRAGEDIA

Ita est lex zelotypiae: Si doclinaverit mulier a viro suo, et si polluta fuerit, maritusque zelotypiae spiritu concilatus, adduxerit eam in conspectu Domiu, et fecerit ei sacerdos juxta omnia quae scripta sunt, etc. (Lib. Numerorum, cap. V.).

.... VENEZIA.... GIUGNO 1821.

#### PERSONAGGI

AZARIA, capitano degli Ebrei ricoverati in Engaddi. ESTER, sua sposa, figlia di ELEAZARO, vecchio martire cristiano. JEFTE, sommo sacerdote. Un nameno. SACERDOTI.

POPOLO.

L'azione è nei monti quasi inaccessibili di Engaddi, ove è ricoverata una popolazione d'Ebreti.—Il secolo è il secondo dell'era cristiana, e circk 50 anni dopo la distrusione di Gerusalemme.

### ESTER D'ENGADDI

### ATTO PRING

Valle cinta di balze scoscesissime. Nel fondo della scena v'è una città tutta di tende. Da un lato sta un grande edifizio, costrutto di magnifiche cortine: esso è il Tabernacolo. Sul davanti della scena si scorge alquanto una gran rupe, che toglie chi si ritira di qua da essa alla vista della città. Dalla parte opposta alla rupe, ma in qualche distanza, la prima tenda che si trova è quella di Azaria. - È l'alba.

### SCENA PRIMA.

### ELEAZARO.

Scende nella valle di qua dalla rupe : il « Lupa e stelle della notte , suo passo annunzia il timore di essere scoperto.

Oh Engaddi! Oh sacra, inespugnabil valle, Ove al Roman superbo io da Sionne Questa reliquia d' Israel sottrassi! Sovra te mai, se non furtivo, il guardo Porterà dunque Eleasar, l'antico Glorioso tuo prode? Invan la morte Fuggo dagl'idolatri: una pon havvi Tenda fra' miei , che il capo mio ricovri ? Nè ad abbracciar la mia figlia, pur oso Fino alla tenda sua spingere il piede !-Qui de' suoi mattutini inni la voce Ascolto e piango- e il fausto di sospiro In ch' io parlarle-o almen vederla io possa. Parlarti, si! Nella tua mente il raggio Porger del ver, che l'Uom-Iddio fe'aperto A' genitori tuoi! Questa è la speme Che qui a periglio il vecchio esul conduce! Non potea da lontano romito antro!

Dalla tenda d'Azaria s' ode un suono d' arpa, - Eleazaro giubila ed ascolta con tenerezza). Voce d'Ester (canta)

- - o Del mattino dolce albore ,
  - « Astro oceano di splendore , « Terra e ciel , chi vi creò?
- « Siam pensieri d'una Mente,
  - « Raggi siam del vero sole , « Disse e fummo, nè parole
  - « A nomarlo c' inseguò.
- « Fulgid' astri , cielo e terra , a Del Signor opre ammirande,
  - « Ah! un'altr'opra Ei fea più grande :
  - α Il mortal ch'Egli animò ».

#### Eleazaro.

Oh voce d'Ester mia ! Come all' infermo Genitor nova inspiri aura di vita! Ob lunghi i giorni in ch'io ritrar le membra

#### SCENA SECONDA.

Viene aperta la tenda, e vi si vede ESTER seduta al limitare : arpeggia con melodia più malinconica, e poi canta.

Ester.

« Ma mesta, o Signor mio, suona la corda « Quando l'ancella tua mira i tuoi figli, « E non vede il lor padre , e si ricorda , « Che cinto è di perigli.

« Stagion torno di guerra. Il campion mio « E il campion d'Israel : tu lo difendi.

« Madre, e solinga, ed orfana son io: « Il mio campion mi rendi ».

Eleazaro.

Fia ver? Lunge è Azaria? Che fo? Innol-

(trarmi... [ titubando s' avanza : vorrebbe trattenersi : non può : l' amor paterno lo spinge).

Ester. i vedendolo da lontano si alza , lascia l'ar-

pa, e si ferma all'ingresso della tenda osservandolo \. Che veggo? A questa tenda incerto il passo

Move canuto peregrin, - s' arresta , -Ondeggia - Ah , forse uopo ha d' aiuto -(Ei sembra

Misero. ( fa un passo fuori della tenda, e gli parla). - D'Azaria l'ospital tetto ,

Ecco, o stranier. Lontan da Engaddi è il ( prode ;

Ei vuol comuni sempre. (vedendo ch' egli esita, ella va verso lui

cortesemente). - Un fedel servo

Che ti dia stanza io chiamerò. Eleazaro.

La figlia...

Cerco... d'Eleazar... Ferma.

Ester.

(che era mossa per chiamare qualcuno se gli accosta di nuovo). Son io.

Qual voce!

Eleasaro. Meco, deh t'apparta! Arcane

Cose degg'io... Ester.

(dopo averlo ben guardato esclama ).

No; non m'inganno! Desso, O l'angiol sei del genitor mio estinto l Elegraro.

Ester! Oh gioia! E in te memoria è ancora

Del sembiante paterno?

Ei vivo! Il padre!

Oh me felice! E come? Eleazaro.

( ricusando d'appressarsi alla tenda ).

A' servi tuoi Mostrarmi non poss'io. Tu il sai; proscritto A morte io son .- Nè per me temo io morte:

Ad evitarla sol pietà m' astringe Dell'egra tua canuta genitrice, Cui là, sui giogbi più deserti, è asilo La caverna di Davide.

Ester.

Oh compiuta Celeste grazia! Anco la madre è in vita! Ma sola, egra-A lei tosto.-Oh non sperato Prodigio mai! Fuor di me son .- Deh, lascia Che questo amato capo Ester di baci Copra! Che in lunghi amplessi io de' tan-

( t'anni Ch'orfana piansi mi ristori.- Estinto Diceanti, si-degli empi idoli all'are Estinto colla madre, -Albeggia-in loco Ma il suo pan , la sua tazza al peregrino

Non visto discostiamei. ( si ritirano al di qua della rupe ). Eleasaro.

Appiè dell' are

Idolatre ogni giorno orrido strazio Han, fra' Romani, del ver Dio gli amici: E i genitori tuoi più d'una volta Spiranti eran lasciati ivi - ma Iddio

Li scrbò.

Ester.

A me serbolli Iddio .- Sui forti D'Israel duce, e ad Ester tua benigno È lo snoso; zelante, è ver, l'antica Legge egli osserva, e la novella abborre, Ma ciò in esso de' padri è reverenza E non ferocia. Ov'ei dal campo torni. Cauta di te gli parlerò: disporlo A pietà, le mie lagrime il potranno, E più del ciel l'aiuto. Io spero assai Fia annullato il decreto empio di morte : Al mío fianco vivrai : teco al mio fianco Vivrà la madre-Oh, a lei condurmi..

Eleazaro.

Тгорро Distante è il loco, e ben poss'io per aspre Balze evitar degli uomini l'incontro : Tu nol potresti. E il tuo partir da Engaddi Saria fatal : scoprirà forse altrui De'tuoi parenti il viver e il rifugio. Chi ci difende allor? Molto tu speri In Azaria; ma al campo egli è, dicesti, E qui il più truce mio nemico impera. Ester.

Jefte, si ! me infelice !

Elegano Onde le pugue?

Assalir questi scabri ermi dirupi Osa il Romano?-Ed a difenderla io, Io della nuova patria il fondatore. Correr non posso? Oh del mio braccio

antica Gagliardia! Più che gli anni, i lunghi, feri Martir me la toglicano.

Ester.

Assai di gloria Messe, o padre, coglievi: or abbia pace Tua guerriera alma. In securtà si posa Questo a Israel da te fondato albergo. -Dalle fauci de'monti, unico passo Agli audaci avversarii, i pochi cento, De' mille e mille, il sai, rompon l'orgo-(glio,

Acquetati.

Eleazaro.

Mi parra. A te benigno Dunque è Azaria? De'suoi congiunti l'odio Non eredo contro il mio sangue? Oh quanto Piansi, in Gerusalem, quando - di ferri Carco-in orrida carcere io rinvenni Altro, a me par, cristiano esul d'Engaddi, Che di tue nozze mi fe'conscio!-Nuora La figlia mia di chi primier le pietre Sovra il proscritto mio capo scagliava!

Ester. E piansi io pure allor: ma la mestizia Della misera sposa al signor mio Non reco sdegno: e pur mi amò: più forse Quindi ei mi amò - nè più abborrirlo io

( seppi , Ai suoi feri congiunti, ei negl'istanti D' ira, somiglia; ma sovr' Ester mai L' ira sua non balena : io con umile. Timido osseguio, apche da altrui la pronta Del giovine bollente ira talvolts Rimovo: e poscia ei men sa grado: e dice Ch'ei vorrebbe con mite alms esser nato, Onde mertar, ch' io più l'amassi. Oh schiavo Non fosse egli di scaltro, iniquo spirto Che al laccio il prese d'amistà e di santa

Sacerdotal virtu mentita, e spesso Eleazaro.

Il fa men pio!

Di Jefte... Ester.

Solo io tremo. -Costui per or (finchè propizio io m'abbia Lo sposo a te) con ogni cura fuggi. Della Croce a' seguaci, ah, pol vid' io-Nuovo inspirato Samuello agli atti, Ma non al cor-col sacro acciar dall'ara Ayventarsi e trafiggerli? Oh me lassa! Già sorto è il sol! temer uon deggio?..

Eleasaro.

O figlia. Non mi cacciar: pochi momenti antora Dammi. Nulla ti dissi- e i lunghi preghi Che in mezzo a' miei martiri io per te ( sempre

Al ciel porgeva-e il giubilo, allorquando, Dalla carcer fuggito, io la tua madre, Dolce peso, dagli omeri posai Su quel ciglion del monte, e discoprimmo La città delle tende, ed « Ester nostra,

Dicemmo, alberga in quelle tende ! » e a Dio non s'adora : e - qual pur fosse il ( terra

Proni ambedue chiedemmo a Dio ch' un (giorno,

A te pur, salutare onda le avite Colpe cancelli e il ciel ti schiuda!-e ancora Non dissi della sera, in ch'io disceso A questa valle, qui rinvenni un servo, E fra sue braccia era un bambino-e fatto

Ardito dal desio « Qual d'Azaria È il padiglion? » gli domandai. — « Tu (il vedi ,

Rispose, è il primo; e suo famiglio io ( sono » .--

« E quel bambin? »- « Del mio signore (è il figlio ». Ob amor di padre! Come io strinsi al seno Quel pargoletto! Ed io. Ma a non tradirmi

Fuggir fu forza. Ester. O nadre mio!

> Eleasaro. Più giorni

Oui scesi all'alba-e il tintinnio dell'arpa, E la tua voce alcuna volta io udiva: E sedea su quel masso: e li piangeva -E doleami, the al sol ( come quel santo Condottiero) il cammino io non fermassi Col fervido bramar - si che più lungo Fosse il mattino e il tuo canto e mia (gioia ! -

Ma di', lusinga non fia vana? Insieme Vivremo ancor? Potrà Azaria?...

Ester. Lo spero: Purchè tu a lieve simular ti pieghi. Eleazaro.

Ester.

- Nol conosco; ma il tuo culto onore. Poich'egli è tuo: tu il serberai: sì, padre-Non ti sdegnar-tu il serberai, ma in core.

Eleazaro. Vergognarmi del vero?

Oual?

Agl'idoli empii

Non immolar, dritto è: ma qui mentito

(Giusto, Che in Golgota moria-de'ginsti il rege Altro esser può che di Giacobbe il Dio? All'ara sua ti curva, e in cor racchiuso

Ti stia l'amor del tuo profets. Eleazaro.

Il vero . Lassa! t'è ignoto, e ti compiango, Uom

Ignorarlo: nasconderlo non puote; Quando a lui splende.-Teco viver chiedo, Amata figlia, ed ombra niuna a Jeste Recar, nè ad altri ambisiosi o forti : Sol di virtà nacifiche contese Vuol il fedel con chi all'errore è servo : Vincer le offese col perdono: l'odio Coll'amore : i martir colla costanza : Null'altro ei vuol-ma simular non mai!

Ester. Sublime legge! In un l'ammiro e temo! Eleazaro.

Ma il vivo affetto uopo è ch'io freni: il ( giorno

S'avanza. Addio. Ester.

Senza alcun don lasciarti Partir? No.

Eleazaro

Ferma. Uso al deserto, io ricco Son di silvestre frutta, e di poca ouda. Nulla or mi manca: ti trovai, gli amplessi Tuoi recherò alla genitrice.-Oh doni D'ogni tesor più preziosi!

> Ester. E vuoi ?...

Eleazaro. Soverchio indugio fora. Addio: ritorno Oni al tramonto farò.

Sì, padre: e, colti Dalla stessa mia man, tu dolci frutti Quindi alla genitrice apporterai. Per or l'abbraccia; di me a lei tu parla Di me a lungo!

> Eleazaro. Si... figlia... Oh di felice!

#### SCENA TERZA.

ESTER.

(guardando dietro a lui con emozione). Miserol A stento egli si regge !—Oh come Incanuti. Come in so volto io scorsi Le tracee del dolor! Pallido, e munto, Pieno di ciastrici, eppur — costante! — Qual misto è in me d'inesplicabil gioin, E di desio di sciorre al pianto il fresol— Addiano—O tu che i genitor mi readi , Fa ch'io più non li perda, e l'amor mio Languamete i for vecchi anai consoli!

# SCENA QUARTA. Mentre ester si volta dalla rupe per

tornare alla tenda, s'imbatte in ÆFTE.

Jefte.

Ester! Tu, a si precoce ora, lontana Dal padiglion!

Ester.

Signor...

Giocondo annunzio Credea recarti : appien disfatta è l'oste :

Ester.

Fia vero? Oh sposo!

Jefte. Sincer giubilo è il tuo?

Oggi torna Azaria.

Ester. Che ardisci?

Che ardisci? Jefte.

Moglie, in si mattutina ora, a segreti Colloquii vien con uom che fingge? Ester.

E peasi?...

Amante

Nol veggio forse ancor?

Jefte. . ncor? Ester. Chi? Jefte.

Fra le pali

ELS 16 DSTE

Or del torrente egli dispar. Ester.

· Mendico

Vecchio infelice.-

Jefte.

E chi fia che tel creda?

Se amante tuo non è colui—via—il noma—
Esti?—In me tua fama or sta. Guai s'io
Del violento tuo consorte in seno
Golosa serne vibro!

Ester.
O infami detti !

Potresti?

Jefte.

Ciò che possa uom, se spregiato
Vede il suo amore, so ben nol so:—soltanto
So che, mentre si poca è di tua fama
La cura, in te, d'inorridir non hai
Tanto diritto, or io d'amor ti parlo.

Ester.

Lasciami.

Jefte.

Ascolta.—Nuocerti non voglio, Ma gratitudin voglio, Austera vanti Virti: sia pur: ma di virti nemico Forse son io? Ch' altro ti chiesi io mai Fuorchè gentile, pura, amistà santa, Qual le più a Dio devote alme in soave Nodo innocente avvincer può?

Le cure

Di sposa e madre, già tel dissi, loco Ad altri affetti in me non lascian—tranne La riverenza che al ministro io debbo Dell'ara—e che non mai perder vorrei. Jefte.

Pria ch'Azaria t'amasse, io già t'amava; Già in cor volgea di farti mia, tuoi crudi Congiunti mi prevennero: pietade Non ebber di tua dolce iudole umana, E al più feroce de'guerrier ti diero.

Ester. E così d'uom, cui tanta amistà fingi, Parli?

Jeste.
Del forte onoro i pregi—abborro

Del forte onoro i pregi-abborro Suoi feri modi: e il tuo destin compiango. Che? le segrete tue lagrime credi A tutti asconder? non a Jeste il puoi: Amante è Jeste-ei spesso alla presenza Del tuo torvo signor tremar ti vede, Impallidir, reprimere i più giusti Pensieri, ed in silenzio a te medesma Dir con dolor : « Sacrificata io fui ! »-Ahi vittima infelice! Io allor (nol niego) Più d'Azaria non son l'amico; io l'odio; Io penso ai di che tratto avresti al fianco Di più degno amator, di tal cui gloria, Non l'imperar, sol l'obbedirti fora, L'adorarti qual servo.

Ester.

Or basta: io d'uopo Di compianto non ho. Travedi : il prode A eui son moglie è quale il bramo-e solo Ad altri in braccio abborrirei la vita.

Jefte. Donna, i tuoi detti aspri son molto, e fiele Maggior ne'guardi sta.

Ester.

Si, la parola Tutta non esce qual dovria dal core. -Pontefice-il tuo grado ognor rammento: Nè mai dispero, che il tuo error tu scerna E ten vergogni-ed io stimarti possa. Che atteudi alfiu? d'altri non sono io sposa Irreparabilmente?

Jefte. Oh, ch'havvi mai Che irreparabil sia? Se altro pensiero Non fosse inciampo all'amor tuo, deh il { caccia ?

Ester.

Tant'osi?

Jefte. Ahi, più ch'io non volen già dissi! Or ben-più non si finga.

Ester Io tremo

Jefte.

Che in me speranza non fu estinta mai: D'Azaria la fierezza a me fa certo Che tu non l'ami: non indarno a spesse Guerre il Signor lo tragge.-Un di tua destra Se per te no-per l'esul vecchio or trema!

Esser libera puote,-e, oh! non ingrata Fossi tu all'amor mio! quel di felice Non penderia da incerte guerre.

Ester. Oh cielo !

Jefte. Il più santo de' regi arse, e il marito Di Betsabea perl.-Fu colpa, è vero; Ma l'espiaro gli olocausti: e moglie

Del santo re fu Betsabea. Ester.

Che intendo? Oh, ben vegg'io, che, a trarti ogni speranza Forza è ch'io cessi da ogni ossequio, e tutto Quant'è prorompa il mio ascoso disdeguo. Si, Jeste, a'guardi miei tu se' il più vile, Il più esecrando infra i mortali: io t'odio Non tua-più t'odierei, se tua foss' io. Fida allo sposo, non virtu, ma amore, Immenso amor mi tien : quanto ei più di-

Da tua melata, finta empia doleezza, Io tanto più quel suo spirto guerriero Amo-guerriero, ma leal, ma giusto, Ma incapace di frodi !-- Ahi, scellerato! Si reo delitto meditavi? e cieco A te Azaria tanto s'affida? Io voglio D'inganno, io, trarlo.

Audace! e di calunnia Rea tenuta sarai. Trema: inconcussa È la mia fama : trema-E a rintuzzarti Il folle orgoglio, arma io non ho possente? Colui, che teco dianzi era a nascoso Colloquio-credi, che a me ignoto ei sia? Ester.

Lassa! che feci?

Jefte. Invan Jefte non siede Di Mosè sulla cattedra tremenda, Regnar so:-moto esser non può di fronda Ch'io in Engaddi non veggia. Il padre tuo Posa la su que' monti , in romito antro: Spesso furtivo ei scende : io già immolato Lo avria, se un empio quel m'estimi, io

Ester.

Deh, per pietà !

Jefte. Fa senno.

Ah, s'io t'offesi -

Jefter

A te s'aspetta il riparsr... (s' interrompe ascoltando una musica militare sui monti ).

Ma suoni

Già di vittoria non si senton? — (la musica si va appressando).

Donna , In altro tempo udrotti.—Il popol esce Dalle sue tende.—A rispettarmi impara.

### SCENA QUINTA

Continua ad appressarsi il sisono della marcia. Il popole ecce dat padigioni, e Levanza sulla seena, rivolto alte parte, apposta alla repe, che è nui davanti. Aleuni salgono il monte per andere al l'incontro de guerrieri. Tutte la fissono mie esprinono allegria. — Estra el co-spetto del popolo si atteggia con tutta maccia è compostesa religiosa. SEETA ha d'unenticata ogni sua inquietudine, ed è al colmo della gisia.

#### SCENA SESTA.

Allo sboccare che i GUERNIERI fanno da una gola del monte, tutto il popolo esclama:

Viva Israello!

(la musica continua finchè Azaria è ai piano). Azaria.

consegna a uno scudiero l'asta e lo scudo, ed abbraccia Jeste, Ester, ed altri).

Jefte-amata sposa-

Popolo-amici. Oh gioia! Si, vincemmo! Credea il Romano altero (uso a mostrara E trionfar), credea ch' impeto e morte E instancabile ardir, dischiuso il varco Dell'erte balze ad esso avrian. Tre giorni

Respingemmo color: — fuor dello stretto Fieramente accampati, immenas mostra Fean di macchine ed armi—ed appellando Di sognate rapine e tradimenti Engaddi rea , giuravano con empii Sacrificii vendetta a'loro Iddii.

Sacrificii vendetta a' loro Iddii.
M'adirò lor haldanza: al mio furore
Sorse fausta una notte. Orrendo nembo
Tempestava di grandine e di pioggia
E di fulmini i monti. — « Andiam , com-

(pagui ,
Dissi : ne' padiglioni il vil s'acquatta.
Sorprendiamlo : con noi scende dal cielo
Iddio nel tuono, e solo i rei percuote.—»

Iddio nel tuono, e solo i rei percuote.

Gi avventiam nell'orror della tempesta,

Trucidismo, inseguiam. — « Non son mor
(tali »

Esclamava il Romano e, ove le lance

Nol raggiungeano, il fulmin lo atterrava.— Si piena strage mai non fu: — di sangue E fingo intrise, l'aquile del Tebro, Eccole:—calpestatele. (alcuni guerrieri che portano due o tre

aquile romane le gettano a terra, e tutto il popolo le calpesta gridando): Vittoria!

Viva il Dio d'Israel! viva Azaria!

(cade il sipario).

### ATTO SECONDO

Stanza nel padiglione d'Azaria.

### SCENA PRIMA.

ESTER che ha inteso la voce dello sposo esce dalle stanse vicine, portando nelle braccia un figliuolino di non più di due o tre anni, e viene incontro ad ALARIA che entra).

Azaria.
Ester — diletto figlio—alcuni istanti
A voi concessi alfin mi son!

Ester.

Azaria.

Al festegginte popol mi sottrassi
Onde abbracciarri. A'miei dover di stato,
Sacerdotal congresso indi m' appella.

Ester.

Si breve gia...

Ataria.
Nel tabernacol (dove
Religiosa pompa inni al Signore
Della vittoria appresta) io rivedrotti,
Là d'Ester mia sulla davidic' arpa
Udrò beato i dolci canti...-Ob gioia!
Al seu vi stringo! — Amato figlio, ob

In picciol tempo tua beltà a' accrebbe !

Come alla madre t' assomigli, e caro
Vieppiù sempre mi sei! — Vel giuro; in
(mischis

Mi ride il cor: degl'idolatri il brando Miturar godo col mio brando; e pace È per me tempo di languor che abborro: Eppure—il credereste?—anco ove ardente Più fervea la batteglia, a me compiuta Gioia non dava de'nimici il sangue, E per vedervi io deilava pace.

E lunga sia! Benchè, se all'ozio astretto, Talvolta il mio signor fremere io vegga

Sospirando le pugne—ai suoi contrarii, D' Ester i voti son. Non sa Azaria Ch' ogui ora di sua assensa ora è d'affanno A chi sol vita ha nell' amarlo?

Oh sposs !

No, quando rugphia nembo altro di querra,
Enter qui non starà: presso al mio campo
Yo' che atteadata col figlinol m' supetti
Reduce dalla zuffii—e coa sua dolce
Fretà lo stanco vincitio rallegri,
E ferito il conforti.—I vi crescinto
Delle lance al frapor, più gagliarda alma
Arvà il prode fatturo e, giovinetto
Del son canato genilor compagno,
Lo vedranzo il Romani e finggriano.

Ester.
Valoroso! non anco hai terso il volto
Dalla polve campale, e già di nuove
Mischie tu parli?

Azaria.

A che varrian lasinghe?
Di questi audaci figli del deserto
Scritta è, nel libro del Signor, la sorte.
Chi dagl' imperatori della terra
Omai può i ceppi ricusar, se, in ardue
Montague inaccessibili, a selvaggia
Vita non vive, e ognor la man sull'elsa?

Ester.
Tu dunque — fido a tua promessa — al

(ampo Mai non tornar sena Ester! commun teco, Si, vo'il periglio sempre...—Oh, purpoletta Perduto il pader non arensi el ri peno Dicca che al fanco no cinta d'unbergo Avrianni adulta, onde Irred; acopinto Del forte esempio, a recquistar Sione Armane un di sia le femninee destre. Quanto dolce nariumi a te far scudo, Emularti, difendere i tuoi giorni E quei del Egio!

Azaria. Ob di me degna ! Ester.

Ah, credi L'odio, che in te pel padre mio nutriro I tuoi congiunti, odio era ingiusto! ei ( grande

Il core aves?

Azaria.

Del valor suo fia eterna La rimembranza : nè in te danno il pio Cieco amor filïal-ma cieco ad altri Esser non lice ove d'Iddio un nemico L'abborrire è dover .- Perdona. Acerbo Mal mio grado ti son : meste memorie Si fausto di non turbino: tua colpa Non fu del padre il traviar : sei mis! T'amo! nè di tua stirpe altro m'è noto.

Ester. Pur l'infelice Eleasar... Azaria.

Ten prego; Ei dorme nella tomba; e più l'oblio Che il rammentarlo giova : astio paterno Non eredai : ma testimon vivente Dell' empietà d' Eleazar fu Jefte, Pari a lui d'anni quasi ; e da quel santo Petto più volte il vero udii .- La fronte Deh rasserena: al tuo consorte, al figlio Pensa: felice essi ti vonno:-Addio. Il pontefice attende. (abbraccia di nuovo teneramente il figlio Del figlio mio sull'orme... e parte ).

SCENA SECONDA.

ESTER, e accanto a lei il bambino.

Ester.

Ahi lassa! sppena Gli nomo il padre, e'si corruccia. In lui Paterno odio non è : quel Jeste iniquo Gliel nutre; ogn'ira, ogni cagion di pianto, Tutto da Jeste è qui .- Dio di Giacobbe , Perchè delle tue sante are ministra Esser permetti iniquità ? Ritolto Dal popol tuo gli sguardi avresti? e novo Dove sta infamia?

Fatto a te popol, della Croce i figli? Vero saria? Deh , s'è il dubbiar delitto ; E tu il perdona! il vero amo e nol scerno.-Ma qui al tramonto il genitor-parlargli Potrò?-avvertirlo, che il suo asilo è noto Al tremendo ponteñce ?-- Avvertirlo Ad ogni costo ! ei fugga ! indi lo sdegno Affrontero del traditor : palesi L'empie sue brame ad Azaria saranno: Grederammi Azaria , si ! tra l'amico

E la moglie ondeggiar? tra indegno amico E amante, fida, irreprovevol moglie? SCENA TERZA.

JEFTE, e detta.

Ester.

Al padiglion tu d'Azaria? Chiamato Da te a congresso, al tabernacol move Jefte.

Non ei scontrammo. Or qui.. Ester.

Se riedi.

(il bambino va nelle sue stanze).

Jefte.

In stesso Qui attenderollo, Oggi i solenni riti Loco non danno a cure altre di stato.

Ester.

Jefte.

Un detto.-Meglio All'atil tuo pensasti?

> Ester. Utile un veggio. Jefte.

Oual? Ester. La virtà.

Jefte. Virtù son molte: scegli:

Fè ostinata, o prudenza. Ester.

Havvi prudenza

E dove è infamia mai Quando di cauto vel fallo s' ammanta? Ester.

Oh ardir?

Jefte. onesto amor tu nomi-Ester.

Onesto?

Jefte. E farti sposa mia non bramo? Ester.

Oh truce idea! D'insidiar tu parli... Jefte.

Di porre in soglio il non prezzato merto. Ester.

Che?

Jefte. Son de'prodi le braccia: una è la mente. Chi regna? Ben tel sai: Jeste qui regna: Nulla è Azaria se non per Jefte.-Io gemo Nel veder che te onor nullo distingue Dalle altre oscure ed umili Engadditi : Qual vita traggi, o misera? qual lustro. Oual piacer ti circonda ?-E del tuo ab-( bietto

Viver si duol pur Azaria? Ne gode Egli in mirarti fra sue ancelle prima-Prima forse, e non più.-Trarti vuol Jeste Dalla tua polve: accanto a lui su tutta Engaddi alzarti: a piedi tuoi sommesse Veder le tue rivali : assumer egli Ciò che d'ingrato ha il comandar, lasciarti Le grazie, la clemenza, i benefizii: Udir tue lodi da ogni labbro! I sacri Della profetic'arte alti misteri Imparerai da me : voler d' Iddio Fia il voler tuo.-Vecchiezza verde io godo: Ma giovin sei-del regno mio te erede Lascio-novella Debora tu imperi Ai figli del deserto, e in guerra e in pace Assoluta, adorata, unica imperi! Ester. Terminasti?

> Jefte. La sorte ecco, ch'io t'offro.

Ester. Ed io rispondo. Ove al tuo dir credessi, Ove non vedess'io, che tu (d'onesto Amor parlando e di future pozze!) Tu a null'aspiri che a sedurre-a sdegno Pur moveriami l'impudente oltraggio. D' ambizion la vile esca mi tendi? Io gloriarmi di calcar nel fango L'emule mie ? di finger teco il dono Di profezia, che a'rei Dio non concede? Io non al regno nata, a'niedi miei Veder curvato un popolo di prodi?-Oh, sì - in me pure è ambision, ma tale Che non la intendi.

> Jefte. Spiegati. Ester. Oporato

Non m'intendi?-In Israello, a cento Compagno aver de'giorni miei-migliore Di me-tal ch'io, più che d'amor, di stima Arda per lui-tal, che da Dio il pensiero Rivolgendo alla terra, il primo oggetto Che mi s'affacci sia lo sposo-amarlo Con timor,-uon con voglia empia d'impero, Ma con dolce timor, quasi in quel modo Ch' amo Colui ch'ottimo è solo, e sempre D'affligger temo-e sposo tal, vederlo Dell'umiltà della sua ancella pago, E felice, e più amante indi e più mite,-Ed io più sempre quindi amarlo-e avvolta Delle altre donne infra la turba, in niuna Muovere sdegno, eppure invidia in tutte !-Ah, tale, si, tal d'Azaria è l'ancella! (con dignitoso trionfo).

> Jefte. Tu mi dileggi : oh rabbia! Ester.

E che ? non brami La felicità mia? dessa è compiuta! Jefte.

Menti: sul padre tuo pende il mio ferro! Ester.

Oh ciel!

Jefte. Fa senno, tel ripeto. Ester.

Ah, Jefte!

L'amor tuo fero in pietà cangia : acquista Dritti all'osseguio mio ; fa che in segreto (S'è ver che m'ami ) io l'amor tuo com-

( pianga, E spregiar non ten debba. - Oh , appien

( felice Non sono, è ver! Ben più il sarei, se spesso Appie dell'ara, iniqui, audaci dubbii Non m' assalisser contra Lui, che in petto Al pontefice suo virtù non mise! Uopo è del ciel! di cieca fede in esso! Tu in me vieppiù la inspira: egregio sia Chi del Signore è in terra il nuncio! -(allora

Saro felice, si-Che allor l' egregio Mortal di pace e di perdono il nancio, Sarà-La mano ei porgerà prinsiero All'infermo, canuto, esul mio padre, Che nulla chiede fuorchè asilo, e seco L'amata figlia, e obblio degli odii antichi... Jefte.

E vantarsi che a lui dessi il rifugio Di questo avanao d'Israello, ed arti Studiar nove onde aver scettro, e allora Stendardo infame alzar la Croce e a forza Curvarvi Engaddi!

No, t'inganni : ei disse ... Jefte.

Noto da lungo m'è l'astuto.-- lo vita Lasciargli posso-io (debol troppo forse) Più ancora al reo concederò, se ingrata Ester non sia.

( vuol prenderla per la mano). Ester. (non può più frenarsi ).

Lasciami. Orror soverchio Omai m'inspiri.

Jefte.

Nè sperar -Ester.

(con tutto l'impeto della virtil sdegnata). Giammai! -No, appiè del vizio infame, in supplice atto

Non può piegarsi l'innocenza! Indarno M'impongo di placarti: è in me una forza Di me maggior che d'avvilirmi vieta. PELLICO - 2.

E chi sei tu perch'io ti preghi? Ai giusti Resta un Vendicator: tua sola vista Credere in lui quasi mi toglie: "vanne: In lui creder vogl' io : null'altra aita

Jefte.

(furibondo). «Giammai» dicesti? Ester. Jefte.

Il dism.

E l'odio tuo

Vo'che la sua!

Ester. Poco-lo spregio è sommo! ( va nelle sue stanze ).

SCENA QUARTA.

JEFTE. Un confin v'era-entrambi lo varcammo!

Nuocermi or pnò costei-me? si preven-( ga ---E si amato è Azaria? si pienamente Felice egli è?-per breve tempo ancora!

SCENA OUINTA.

AZARIA , e detto.

Azaria. , pontefice , tu stesso !

Azaria.

Jefte. Doman fia l'adunanza : oggi...

Turbate

Mi sembri.

Eccolo.

Jefte.

Zelo d'amistà soverchie Toglie talor, senza ragion, la pace. Azaria.

Che dici?

Jefte.

Nulla .- In altro tempo-or troppe Errar potrei.-Ma delle tue vittorie Dimmi...

Azaria.
No, ti scongiuro: infra i miei servi

Scandal sariavi che del giusto il core Affligga?

Jefte.

Azaria. Ti spiega. Jefte.

In altro tempo; Tel dissi.

Azaria.

E a che?

Jefte.

Bollente alma sei troppo.

Vani sospetti miei potrian giudizio
Inspirarti non retto—e premurato.

Azaria.

Jefte.

Jefte. Sommesso parla...

Azaria. Di che temi?

Ester là.

. Jefte.

Taci.
Azaria.

I tuoi sospetti...

Jefte.

Io t'ebbi Qual figlio sempre: or — se prudenza im-(pongo —

E freddezza-e silenzio-ubbidirai?

Azaria.

Tel giuro.

Jefte.
Ascolta.—Un angiolo d'amore

Credo ella sia—ver te.

Azaria.

Si—ma tu— Jeftc. Dubbio

Non n'ebbi mai.—Pontefice ha severi Dover—la vigilanta! e più se lunge Dal padiglion domestico è il guerriero.— Io su questa colomba, insidiata Forse, vegliar doveva. Azaria. Io

Io ten pregai.

No, capace Ester di colpa... ( esitando )

Non è.

Non ch'Ester ...

Jefte. Non credo.

Azaria. Ah, per pieta, mi svela

Quest'orribil segreto!

Jefte.

E a furibondo
Impeto già trascorri?—Anzi ch'io parli,
Rammentar dei, che ad inesperta donna
Indulgente esser vuolsi. A beltà somma
Lacci il maligno tende ognor.

Azarta.

Che sento?

Indizio.

Raccapricciar mifai. Jefte.

Mai del sentiero,
No, di virtú non uscirà---gentile,
Religiosa, candida è quell'alma.
Sol vigilar conviensi, onde il veleno
Di giovanile passion non tolga
Al Signore ed a te---tesor ai degno.

Azarta.

D'un rival..

Jefte.

Azaria. E già certezza? Jeste.

Come?

Azaria. Jefte.

— Jefte solea, quando altra volta Tu givi al campo, in volto ad Ester lunga Trovar d'alta mentinia orma pietosa Che inteneria.—La nuova luna al campo Or l'appelló—ben atteggiata al duolo Era la donna (e certo a lei sei caro! Non esser tal puote Azaria?)—ma vidi

Ch'oltre al dolor di tua partenza , un'al-Ansïetà premeala-e troppo io t'a

Perchè ciò a me non increscesse.-( si ferma come se avesse terminato ). Azaria. .

Detto non hai !

Jefte. -Potresti udirlo?

Azaria.

Jefte. Io le parlai di te sovente : e il pianto Talor correale agli occhi : umano core ! Noto mi sei! Quel pianto era-o parea Di cor nato a virtu-che abbandonarla Non vuol.

> Azaria. Oh rabbia? e il traditor? Jefte.

Nol vidi ,

Sta mane,

Se non da tergo.

Azaria. Ouando? ore? Jefte.

Azaria.

Qui?

Jefte. No. Azaria.

Fuor della tenda Ester! Jefte.

T'acqueta, Fuori, si.

Asaria. Dove?

Jefte. Loco evvi-non lunge-

Ma solingo, appartato, ove ogni via Manca, e protetto dalla rupe.- O l' empio Che t'insidia la sposa, o un messo infame... Azaria.

Stamane!

Jefte.

Sì.

Azaria. Ma il di spuntava, e io giunsi.

Prima del di.

Jefte. Azaria. No. no !-truce calunnia Jefte.

Ab, tutto Ti riferian !

Non m'odi? io 'l vidi, io stesso. Che del vicin ritorno tuo recando L'annuncio a lei, qui non la trovo: ansante Erro: eltrepasso quella balza: uditi -Il posso.

Forse erano i miei passi: un uom si fugge : Ester confusa... Azaria.

> Che ti disse Jefte.

Aiuto infermo vecchio...

> Azaria. Ed era ei tale? Jefte.

Il bramo Ma...

Azaria. (fuori di sè ). Tal pol credi. Ab Jefte!

Jefte. Il giuramento ! ( smaniando ). Asaria. Osservarlo non posso!

Jefte. Empio! lo sdegno Provocherai del cielo? Ecco onde nasce

La tua sventura! irreverente guardi Chi con un cenno il nulla anima e atterra-Mertavi tu d'esser felice ? insulta Religion, la insulta; i suoi tremendi Fulmini a scherno t'abbi, ed Ester rea-Rea fosse pur-giustificata è appieno! Così balzato è nell'obbrobrio l'empio!

Azaria.

Oh spavento!

Jefte. Che dissi?-Ah, in mia possanza Non è lo spirto, se lo investe Iddio ! Fera allor, mal mio grado, esce dal labbro

La tonante parola : altri in me parla !

Azaria.

Pontefice d'Iddio, pietà! M'è sacro Ogni tuo detto.

Jefte.

Il giuramento osserva. Esser colei potria innocente, e oltraggio Imperdonabil ogni tua rampogua. Simula pace, amor, dolcezza: il tempo Corremo: ascosa star non può la colpa-Azaria.

E se...

Jefte.

All'infame seduttor la morte: In Ester-colpa esser non puote, o lieve : Nobile ha il cor.

Azaria.

Ma di rea fiamma acceso! Oh, che imparai? Non sogno io dunque?

( Io vile Quasi a lei servo! io che di niun mai trèmo, Eppur del biasmo suo spesso io arrossiva, Come debil fanciullo! io che obbliato Avria per lei-te, il mio migliore amico. La gloria, e-inorridisci!--anche gli altari! Oh ingratitudin non udita, atroce! E quei modesti, umili atti soavi? Scellerata arte! arte e null'altro!-Jefte: In me t'affida : tacerò : un istante Da'tuoi consigli (nuovamente il giuro) Dipartirmi non vo'. Ma in ciel possenti Sono i tuoi preghi : assistimi : allontana L'orribile sciagura! Offerte al tempio Chiedi: tutto! il mio sangue anche ti dono! Ma colei sia innocente!

Jefte.

Al ciel nulla evvi Impossibil-t'umilia, e prega, e spera.-Ma i cantici del volgo odo : ecco l' ora

Del sacrificio.

Azaria.

Or or ti seguo .- Ad Ester Mostrarmi vo', ma-tel prometto-mite. ( Jefte parte ).

SCENA SESTA.

AZARIA, ed ESTER.

Azaria. (s' accosta alle stanze d' Ester e la domanda).

Ester.

(esce : ella è vestita con modesta pompa). Del popolo salmeggiante questa,

Parmi, è la voce : andiam. ( tra se ).

- Tanta bellezza.

Tanto candor!

Ester !

Ester. (con affetto). Che miri? Azaria.

(persuaso dell'amore, si abbandona alla fiducia).

Ester !-- tu m'ami ? Ester. (con teneresza).

Oh, il sai!

Azaria. No, tu non menti!

Ester. I senza inquietitudine non dubitando di nulla ).

E puoi?.. Asaria.

T'offesi? Deb, dimmi il ver : t'offesi io mai?

(sempre credendo ch'ei non parli che per eccesso d'amore ). M'offendi

Quando mel chiedi. Asaria.

( è fieramente agitato dal timore d' ingannarsi; inosservato la guarda con ira', ma se incontra gli occhi di lei . non osa più dubitare della sua virtù). Ah in quegli sguardi brilla

L'ingenuo core! oh me infelice!-

(si turba di nuovo, ma dissimula), -Andiamo.

### ATTO TERZO

Lo stesso luogo del primo atto.

#### SCENA PRIMA.

#### PATES.

(vien dal tempio con passo frettoloso . guardando intorno s' altri non la osserva).

Nessun m'insegue. Ah , purch'io 'l trovi! - Ancora

Non è il tramonto-

entra nella sua tenda, prende un canestro di frutta, e tosto esce. Viene fino al di qua della rupe ]. Eccolo: ei giunge.

### SCENA SECONDA.

### ELEAZARO , e detta.

### Elegearo.

(riceve il canestro che essa gli rimette).

Figlia-ma che t'affanna? Ester.

Al tempio stassi

Amata

Tuttor la folla : d'Azaria il ritorno Si celebrò con lieta pompa. Eleazaro.

Il suono

Allor ch'io ti lasciai) per le festose Valli echeggiar della vittoria intesi: Ed io sovra macigno arduo solito A rimirar mi stava, e d' Israello Vedendo l'aste a luccicar, memoria In me syania che da' fratelli miei Espulso io vivo; e palpiti di gioia Pe' lor trionti mi sorgea nel core. Ester.

#### Padre.-

### Onde lieta non sei tu? Allo sposo

### Forse dicesti?

### Ester. Ohimè!

### Eleasaro.

Speranza, il veggio, Non mi rimen!-Ciò non ti turbi: avvesso

Sono al dolor. Parlarti alcuna vulta, O guardarti da lunge, a me conforto Recherà pur non lieve : anco la madre Un di, se in lei riede salute alquanto, A benedirti scenderi.

### Ester.

Infelici .

Più che non credi, siam. Piegar l'avverso Cor d'Azaria spero tuttor, ma il crudo Pontefice t'insidia.

### Eleasaro. Erli!...

Ester.

I tuoi passi

Tutti conosce e il tuo ricovro. In altro Speco lontano uopo è ritrarti, e tosto,-Dal tuo novello asilo, in fra tre notti , Piccola fiamma innanzi all' alba accenda Sovr'erta rupe ; io noterò quel loco : Asaria plachero, quindi io medesma Voleró a te.

### Eleasaro.

No. figlin : a Jefte noto . Già immolato sarei; nulla ei sa. Ester.

Dirti

Dunque degg' io ch'a infami patti ei m'of-(fre

### I giorni tuoi?

Eleazaro. Che?

### Ester.

Di vergogna avvampo -Si, per me Jeste, d'empio amor delira Gia da gran tempo : e poiche vana ogn'altra Arte gli torna, or con minaccia otrenda Osa assalirmi.—Abi, che ti dissi? Oh come Fremi! Padre ti calma.

### Eleazaro.

Spirto, qual mi credes, tutte non pous Soffiri le anguere, onde m'abberri, o Dio; Troppa è questa, a fuero tratto mi sento ! Cristiano is co-----an fui guerrier---la detta Si ricorda del brando !---lo perdonava All'impostore l'a me rapita pace E il commado de la gloria e il tetto mio i Ma oltraggiar la mia figlia:

### E che potresti

Contr'uom cui sacrosanta ara fa scudo? Contr'uom che acceana, e il suo cenno è (morte?

Fuggirlo è forza. Bilanciar sua possa, Tranne il mio sposo, a nullo altro è qui ( dato ;

Nè agevole pur ciò fia: del ciel l'aiuto Uopo c'è assai—ma questo, deh, t'affidi! Più ch'ogni legge, non la tua tel dice? D'iniquità caduco è il regno.—Ah, vanne. Eleazaro.

Caduco, si, ma nel lor regno, shi quante Vittime atternal-Qual m'invacida or fero Spavento dirti non pon'io: mi spleade Dell'sveneir quasi un orribil lampo. Spregiato amore in truce odio mutarri Veggio! te nopo del posente all'im! Te dil peridic e di calunaie ciata! Te dila tun innocessa e d'esers figlia A genitor non reprobi pumits! Enter Enter quel mostro, io solo appéno, lo 'l conocco! me misero! salvatti

### Ester.

D'Ester lo sposo, e il cielo. Soverchio amor vana t'inspira, o padre, Vana temenza.

### Eleazaro.

Eppure—odi—Se a lungo Separati non fossimo—o per sempre Quaggiu—( perocchè in ogui ermo covile Credi, quel figlio di Satan crudele M'asseguità a se poca a Jefte il sanque Fosse che nelle vene a'tuoi pueretti Lasciarsono i martiriti e la vecchieran — Odi, freta i singhiorai—e quest' fifmno Fosse presagio del fisturo, e infanto Retaggo, ahimel' tan divenisse un giorno La paterna sfortuna—anco retaggio Deb! siati il dira la costanua! il nadre E la madre rammenta e più rammenta Il nora Iddio, ch' è degli affitti il Dio! Amalo, il pergo, e a te versi.

### Mio padre,

Diletto padre!

### Eleazaro.

Di costanza io parlo, E in lagrime mi stempro? Ah no; fralezza Indegna è questa.—Ester coraggio:—addio: Da qualche monte, infra tre notti, il segno Ti porgerò del mio soggiorno.

### Abbraccia

La genitrice. I passi tuoi nascondi, Ten prego, a ogn'uom: nel ritornarten, ( visto

( visto
Stamane eri da Jeste; anzi il torrente '
Inselvarti non puoi?
Eleazaro.

Si, più scoscesa, Ma più celata è una salita: il masso Tosto m'asconderà.

(s'aggrappa per un'erta, dove sparisce subito dietro i macigni).

#### SCENA TERZA.

#### ESTER.

Vigor, prestezza,
Scampo donagli, o ciel. I.—di quai sciagure
Valicio? che dir volea? sciagura
Havvi maggior di quota? ambi raminghi
I mic cadenti genitor! in tema
D'un pagnal sempre? ricovraria satretti
Infa; i lecoi di destro! —Oh vitu!
Shranti li sovra remota rupe! —
O di duolo girvatii —over di fame,!

E nessun che alle vecchie ossa infelici Scavi una tomba! i moribondi detti Nessun che a me riporti? invan la figlia Benedite morendo : ella non v'ode , Lontana piange!

### SCENA QUARTA.

Dopo che ELEAZARO fie partito, AZARIA e TETTE entrano nella tenda. Non trovando colà ESTER, AZARIA esce furente, e mal trattenuto dal pontefice, prorompe sin di qua della rupe, e sorprende ESTER, allorche finisce di parlare, e le sue lacrime sono più dirotte.

#### Azaria.

-Oh infame pianto! Il giorno Del mio ritorno a' scellerati è Intto! Di pien latto fia giorno!

( anuda la spada , e vuol correre in trac. cia del creduto rivale; Jeste ed Ester

lo trastengono).

Ester. Ove? quai detti?

Qual rabbia insana? Azaria.

Perfida? e tu pure Trattenermi osi! Qui diceansi addio I mesti amanti : ultimo addio , tel giuro ! O s' altro udir ne vuoi , qui trascinato Appo la fida sua, qui, sotto a' colpi Del mio acciar replicati il caro petto Ti manderà l'ultime voci !

Jefte.

Arresta:

Così m'ascolti?

Azaria. Il mio furore ascolto-

SCENA QUINTA.

ESTER , C JEFTE.

Ester.

Io d'empio amor tacciata?

Jefte.

Invan frenario Volli: te nella tenda ei non rinvenne . E forsennato qui proruppe.

Ester.

Indegno ! Da te vien la calunnia!

Jefte.

Oh ciel! Ma l'orme Del padre tuo ben troverà: scoperta Tua innocenza ecco tosto.

Ester. E perciò di fermarlo era tua mente;

E duolti, ll veggio:

Nutrir l'empio sospetto, agl'ingannati Occhi suoi farmi vil: no nol potrai! D'Elezzar raggiunte abbia pur l'orme; Che temo alfin? D'inerme esule vecchio Trucidator puote Azaria mai farsi? Il basso cor non ha d'un Jeste. Oltraggio Mi fea: generosa alta vergogna Nell'offensor sottentrerà.-Già torna...

Jefte. E nell'ira ritorna.

SCENA SESTA.

AZARIA, e detti; indi popolo.

Azaria.

Ove s' appiatta? Ove n'andò? da niuna parte il vidi.--Qui intorno forse ti nascondi?-Iniquo Adultero, esci! Farmiti rivale Ardivi, e, oh doppia infamia! eri un co-( dardo !

Donna, tai scegli i tuoi campioni? E speri Che al furor mio la sua viltà il sottragga ! Lo speri invan!-Ma intrepida le ciglia Ergi all' offeso signor tuo? Tant'oltre È già il fallir, che inverecondo esulta! Trema!

Ester.

Secura l'innocenza è sempre. Azaria.

Oh baldanza! ma tarda è. Già m'è noto Che mentre al campo io stava, a parlamenti Ester furtivi, e innansi giorno e a sera, Col suo amante venia. Cogli occhi miei Or me ne accerto: e so ch'Ester è avanzo Ultimo di sua stirpe (ah, d'esecrahda, Apostata, pur troppo, iniqua stirpe!)-So ch'uom non evvi in terra, a cui dar

( possa , Senza colpa Ester detti occulti e pianto: Insomma, più ch'io non vorrei, tua colpa Emmi chiara, ionegabile: e to accresci Lo sdegno mio coll'impudenza.

Ester. Il padre -

Azaria. Rammentar osi che un fellon t'è padre? Così nol sapess'io? così tu stessa Non mi mostrassi che amentir non puossi Reo nascimento mai! La fe, l'onore Aversi a schemo, ereditario è dritto In voi , genia di Galilei! sembianza Umil, santa, pudica, e in cor l'altare Del rio demon, l'ipoerisia, la gioia Crudel del mal !- Me affascinato ed empio Che i nemici di Iddio miei non chiamava! Ma d'abborrirli eternamente or giuro, Più che i Romani non abborro.

> Ester. Arresta:

Sappi-

Azaria.

E inseguirli ovunque, e sterminarli Giuro, e lavare ad Israel la taccia D'avere infetto di tal peste il mondo! Ma qual tremor m'invade? Oh! scelto

Infra i seguaci della Croce il drudo? Nobile amor! più di te deguo! E giois Maggior n'avrà questo assetato, fido Brando gindeo .- Colui mi noma : intendi ? Il nome.

Ester. Sciagurato! ed avvilirti Puni tanto? e-

> Azaria. Tarda (già tel dissi), vana

Ogni menzogna: il tuo delitto è certo: Sol yo'saperEster.

Che un tradimento è queste Dell'iniquo pontefice, in cui mira Dirinto in volto il giubilo feroce Del dolor nostro : ciò saper t'è forza , Ed arrossir di tua ingiustizia. Jefte.

Oh prova

Or di compinta iniquità ! l'audacia, E la calunnia!-Come? io? Ester.

Costai dirti Potria qual era il misero fuggiasco, Ma d'ignorarlo ei finge, onde te accechi Furor geloso a danno mio. Lo affida Speranza ch'io nomar nom non ardisca. Cui morte giuri to. Ma il giuro insano Sciogli soltanto, e se sacra mi dona Che, qual pur siasi quel mortale, illeso Fia del tuo acciaro, e in un (con generosa Difesa ) da' pugnali, ahi più tremendi! Di costui, liberato-ed io tel nomo: E sia palese mua innocenza.

Jefte.

Ondeggi,

Azaria.

Azaria?

Che paventi? In dubbio sono Se in lei maggior l'infamia sia, o l'audacia, O la stoltezza.-E chi t'intende, o donna? Qual colpa osi tu apporre a intemerato, Sacro ministro del Signor? Mal nota Anco di Jeste la virtù a me sosse . E a lui qual util dal mentir? Tu stessa Le ambagi che dal tuo labbro profano Escon, non sai. Spiegale or su. Ma ch' io Al tuo amator scudo mi faccia! a questo Giuramento allacciarmi! empia, e lo speri ?

Ester.

Ma se innocente io son : ma se infelice Profugo vecchio-Azaria.

Ohrabbia!-ecco la turba Già ne circonda : pubblico è già fatto D'Azaria il disonor.

Ester. Pubblico fia Del colpevole vero il disonore! Jefte...

Jefte. ( al popolo che s' è venuto adun

poco a poco ).

Udite.—Couvinta è di rea fiamma Questa immemor di sè, moglie del prode : E al suo delitto orrendo or fia che aggiunga De'sacerdoti il vituperio?...

Ester.

L'accusa pria: si scolpi quindi il reo. Il vergognoso arcano in obblio eterno Giacer dovrebbe: ma alla luce addurlo Costretta io son.—D'impura fiamma egli arde Jefte, ii—

Azaria.
(furente contro Ester).

Udite

Che? il pontefice?

Jefte.

Non s' oda.

O scandalo! o calunnia! Ella bestemmia.

Popolo.
Lanidiamla !

Azaria.

Fermate. Io più di tutti Contro la scellerata, io d'ira avvampo: Io tradito consorte! io solo ho dritto Di far di Jefte le vendette e mie! Ester, palesa il mio rivale, o muori.

(ponendole la spada alla gola). Jefte.

(con forca atlontana darria).

Arretra—in none del Signore, 10 impogo,
Per gli oltragli a me fatti, altra vendetta.
Che il perdon non vogliv—Per la tradita.
Fè consignele, indini abbiam non lieri,
Ma non piena eretranzi ed Ester mail.
Confessar non vorrit tanto delitto.
Osaretria la legger.—Allor che indida.
Al dover non moglie si crede, e prova
Del misfatto non v<sup>1</sup>ha, Musè comenda.
Che al geloso concorte un sacro rito.
L'indubitabili colps, o l'innocenza,
Mostri dell'accusta.

Ester.

Oh ciel!

Jefte.

L'amara
Composete, o Leviti, acqua tremenda,
Onde abbevrar si debbe Ester sospetta,
E a cui—se pura è l'alma sus—niun danno.
E—se adultera fis—reccherà morte.

Misera me ! Asanis , così rammenti Ester tua ? la sua fe , l'ossequioso Tenero, immenso amore ? E creder paoi Ch'a un tratto scellerata io mi facessi ? Jefte tel dice : ab il cor, no, non tel dice!

Ester

Ester.
Pietà, ten supplico.
Azaria.

Strapparle Io voglio il ver.

Jefte.

Lo indagheresti invan A voi, Leviti, io la consegno.

Ester.

Difendetemi! Sposo!

Azaria. Olà! Jeste.

Svenata
Dal geloso marito esser potrebbe,
Benchè appien forse ella nol merti. Chiusa
Sia nella grotta de' prigioni: e il rito
Formidabile intanto appresteremo.

Ester.

Io chiusa in carcer? preda io di quel mo(stro?

No-lasciatemi-udite-il fuggitivo

Era... ohimè lassa?... e il tradiro?

Azaria.

Favella;

Ester.
Niuno il persegua:
No, rival tu non hai! Da Jeste il salva,
E il nomerò.

Il fuggitivo, chi?

Azaria.

Qual forza in me tuttora

Fa mal mio grado quel suo pianto! ah: ogn'altro Sia , fuorchè un mio rival, salvo è colui, Nomalo.

Ester.

Giura .~

Azaria. Il giuro.

Ester.

Tutti.

Eleanar!

Jefte. Menzogna!

Azaria.

A scherno prendi Così la mia pietà! Noto a ciascuno Non è ch' Eleazar cadde a Sionne

Dagli idolatri sacerdoti estinto? Ester. Da quella strage Iddio scampollo, Egli erra

Su questi monti : Jeste il sa-Jefte. Oh impostura! Un istante anco vissuto

Saria in Engaddi il traditor, se Jefte Scoperto ve l'avesse? il mio nemico? Il nemico d'Iddio! l'uom che più abborro! Ma udir che val si strane fole? È polve Eleasar da lungo tempo.

Ei vive.

Che intendo ?

Ester. I di paterni a me Jeste donava, Sperando che al suo amore empio io cede Jefte.

Che ascolto !

Popolo.

Lapidiamla! Azaria.

Orror mi fai:

Va', scisgurata, io t'abbandono. Ester. (mentre vogliono trascinarla via ).

Oh sposo ! Del vero almen chiarisciti : rintraccia

Eleazar; ma il giuramento osserva. Azaria.

Bintracciarlo? ma dove?

Rster.

A lui ricetto Più giorni fu di David l'antro.

Jefte. E nulla

Ommetter dessi onde risplenda il vero. All'antro di David manda, o Azaria, Ad appurar s' uom v' albergò e chi fosse. Ma or fin si ponga a inntil gara: il cielo Giudice è qui; taccia il mortale e adori.

Ester. A te, Azaria, m' involano! dorratti Di questo error : tardo non sia il rammarco! Azaria.

Fermati. Quali accenti? Ester! Ester. (corre a lei). Il figlio

Ti raccomando.

Jefte. A forza si disvelga. l il Popolo obbedisce, e trattiene Azaria , mentre i Leviticonducono via Ester ).

SCENA SETTIMA.

AZARIA & POPOLO.

Azaria. Barbari!-Ma che parlo? in me alcun dubbio Rimane ancor? Faccia di vero almeno Avesser sue menzogne! Eleazaro Redivivo? oh stoltezza? o malaccorti Vani ripieghi! e chi seducon?-Jefte Un traditor? L'amico mio! furente Di sacrilega fiamma esso? il custode D'ogni virtù ! quel pio , quel santo vecchio! Quello a noi tutti, e più a me, duce e padre! A tal accusa è universal lo sdegno, Il raccapriccio .- Ester ( credete amici ) Fuor di senno era : un infernal spirto La sua mente invadea .- Che dissi? Il figlio Raccomandommi ! (s'intenerisce, poi questo stesso pensiero

lo respinge al furore ). Il figlio!-Oh, più che morte Orride, strazianti, infami angosce ! ( s'avvia alla sua tenda, e cade il sipario ).

### ATTO QUARTO

Ampio sotterraneo scavato dalla natura nel monte, senza alcun lume.

#### SCENA PRIMA.

ESTER è svenuta, AZARIA con una lantern erra qua e là cercandola.

### Azaria.

Per questi negri avvolgimenti il piede Inoltro, e non la trovo. — Ester! — Non (m'ode? Ma; ob ciel! che veggio? Stesa al suol?

(Fia dessa? Morta?.. Ahi lasso! qual tremito!—Ac-(certarmi

Non oso: l'amo io forse ancor?— (le si appressa con affanno, e col lume si curva ad osservarla).

Svenuta

Forse—orendo pallor le ata aul volto— Parmil' o respira?—oh lacrimerol vista? Chi mi regge? Io vacillo—Oh amata dona a! Così vederti dovev lo ?—Quel labbro , Si vivo un di, bianco! appasisto!—aperte , Ma spente le pupille!—Ah no, non vive, Perduta io l'ho! Che dici? Eri tradito: Fingera amarti, e un altro era il suo a-

Indegna!—Eppur si giovine! Fedotts
Forse! Chi sa ? fors' anco in sè il nascente
Involonatrio sifetto ella con aspur
Martiti combattea: vittoria un giorno
Arria ottenno la region.—Metrava
Io l'amor suo? Fremente almas—iraccodi
Modi, ingiuni sovente—ah, l' infelice
Voles amarani e ono potes! Mia sposs!
Ester!—Fredda ha la froste—il cors—èmuto,
Oh, come sotto questa mano un tempo
Palpitiva quel cor!—ma dove io 1000?
A che venti lo? furor y vedetta io diami
Spirava, e or piaogo. Il sento, un vit

Virtu non ho: schiavo d'amore io sono: Gieco idolatra di costei.—Si, riedi, Riedi alla vita: iniqua sci, ma vivi!
Ch'io muois, ma tua voce anco una volta Tua cara voce all' alma mi penetri!—
No, non m'inganno, mosse ha le pupille:
O speme! Ester! soccorrasi.

(l'aiuta à rialzarsi alquanto e la sostie. ne seduta).

Ester. (fuori di sè).

Ahi me lassa!

Oh sogni orrendi!

Azaria. Misera, t'incuora.

Ester. (come sopra).
Abbominando è questo altar... Più Dio
Con Israel pon è.

Azaria.

Che intendo? al nove Culto forse delira!

Ester. (fuori di sè).

Ov' è la sacra Onda ?.. l'amata tua destra.. la versi Su questa fronte : il tuo Signore è il mio-

Azaria.
Oh sacrileghi accenti! Ester—

Ester. (come sopra). Qual voce!

Sorpresi siam: deh fuggi!

h fuggi! Azaria.

Oh!—a colui parla!

Ester.

(a poeo a poeo riconoscendosi).

Qual luogo è questo?—e tu, chi sei?—

(Fia vero?

Diletto sposo tu?

Asaria. Perfida! Ester.

E taci ?

Pregno hai di pianto e d'ira il ciglio? (s' alza in piedi aiutata da Azaria). Azaria.

Io sono

Il più infelice de' mortali: un vile, Offeso sposo, che abborrir l'ingrata Che il tradisce vorrebbe—e l'ama ancora, Miseramente l'ama!

### Ester.

Abi ! mi ai schiera
Nella mente il passion—la carcer sono —
Qui fra l'orror delle tenebre, oppressa
Da disperato duolo, errai gran tempo:
Indi la lena mi mancò: sperava
Di finire i miei mali: abimè, ancor vivo !—
Ma te chi guida appo colei che spregi?

Asuria.

Chi? Non ben io mel so: manie feroci
In un di sdegno e di jetici e d'amore :
Bernan di trar del ver piena certeza ;
E brama io un d'ilhadermi più sempre :
Sognar ch'un Enter 6da ebhi, a cui sola ;
In sovra opa'luto, io sol fiu caro—e a quella
Ester d'allora creder ciecamente
Un istante, e mori?

Ester.

Barbaro! ingrato!

Or, si, funesta benda ora hai sul ciglio!

Ma cadra: noto fia che Eleazaro...

Asaria.

L'instill fols ance ripet? I mensi
Dalla cavera di David tornavo:
Dalla cavera di David tornavo:
Deserto è il loco. To aggiungeti, scaltra,
Che da te mosso il padre iva cercando
Soci fidi manda al capitora. Ma tempo
È di lasciar cotal lusiaghe.—Ascolta:
Fero pensier qui mi guido e pietoso:
Pabblica, indubitabile fira poco
La tus infamia saria—truce la morte.
Il vedi—una ferro io qui recava—abi, cade
Il moi corragio o real mirati!

Ester.

Oh Dio!

Azarta.

Qual ti si appresti formidabil rito

Dalla mossica legge, il sai:—tremende

Impressioni, e portentose preci Secerdoali attragono dal cielo, la consacrati taras, ira che è morte Opasimi a lel le vicere strucciado. De quelle correde aspace, lo liberari Qui fiusquedo volles, me renar poetis, le L'activa dabbia la tra colpa almeno: Lactiva dabbia la tra colpa almeno: Cartiva dabbia la tra colpa almeno:

Far esecrata la mia fama al mondo ,
Onde in parte la tua redenta fosse. —
Vibrare il colpo, no, non posso — il ferro
Donar ti posso—arbitra far te stessa
Di sottrati a nefandi , obbrobiriosi
Tormentif— di faggir l' aperta taccia
Di moglie infame!

Ester. E qual tormento è pari A sì spietati detti ?

Asaria.

Io perdonarti
Innanai al mondo, nol potrei—qui, scevro
Di testimon che mia fralezza irrida,
Qui, inanzai al solo Iddio, potrò morendo
Perdonarti—ii potrò. Mortal superbo
Son con ora' vons: con te il mio orgorlio

(è nulla : Il dominar più non mi cal--l'amarti Era mia gioia ! nol volesti: gioia Una mi resta, il morir teco--Scegli; O qui con pronta, a entrambi onesta, morte, O (se a piè dell'irste are tu spiri) Là vedermi trafitto.

### Ester.

Ogni tuo accento Ogni tuo accento Cogni tuo accento Che progreole io nia, che omai non oso Sperar di trarti più d'inguano. Ogn'altre Ch'Azaria dialegnosa a tuni isano di Mitrorrebbe, aspettatice munta Del velen che il ponefete m'appresta: Ma tal tu sei che—da'tuoi più calcata fandigmanente— suco soprar ti debbo E amar i—Ta parit di snorire i' a urile

Abbimi pur, compier da Jeste lascia Questa orribil vendetta (e vita e fama Rapirmi!) Ester vuoi rea? ch' io il sia!

( Ma vinto Com'uom volgar da una sciagura è il prode ? Eran ver me tnoi dover tutti? Il duce Chi d'Israel? non è Asaria? Ti è aperto Immenso campo di letizia ancora E di virtù e di gloria : indi ritrarti. Bassezza fora, codardia.-Sei padre: Tocca a me il rammentartelo? Al mio Abele Fia lieve danno orbo restar di madre. Ma il genitor parte di vita è a lui : Da te gli esempli di valor, di grande Alma, da te ben imparar sol puote. Ahi, fra atraniere mani abbandonarlo Quel caro pegno, ell'è barbarie troppa. A te basti ch' io muoia: il tuo rancore Non stender oltre. Mie sembianze, è vero, Serba il picciol Abel : ricorderanti Ester talvolta, ma ciò a lni perdona-E ciù un di forse a te fia caro... Azaria.

Oh interna Ineaplicabil guerra! oh incanto! Ester.

Io dolce

Presagio n'ho: caro ti fia la madre Ricordar del tuo Abel! Breve trionfo Ha la calunnia: cadrà un di la larva Che in Jaste asconde l'avversario antico, Il rio Satana: allor la mia innocenza Canteran meste le figlie d'Engaddi . E tu quel canto udendo, alcun sospiro Mi donerai, tu guarderai pietoso D'Ester la tomba.

Azaria.

Ed io resisto? - Ah, il vedi,

A quale stato di viltà lo hai tratto Questo altero guerrier! Tue colpe ei scerne, Del tuo mentire è conscio, ei raccapriccia In ascoltar di Jeste il nome santo Profanato da te, pure ad un tempo Tuoi finti detti il bean-D'Ester la tomba? Non la vedrò giammai!

Mie colpe scerni?

PELLICO - 2.

Ma perchè si tenace è il creder tuo A scellerato amico? ad uom che spinse La sua baldanza atroce (inorridisci!) Sino ad offrirmi, del tuo scempio rea, La man di aposo!-Mi respingi? Indarno Danque?..

Azaria.

Pacato-ancor vorrei parlarti.-Inestinguibil di ragion v'è un lume, Che i giudizii dell' uons guida : quel lume Splende anco a te. Ben da te stessa il vedi; Che ninn di Jeste creder può giammai Infamia tanta-d'un mortal che tutti Omai trascorsi, e tutti nella via Di virtù più aevera ha gli anni suoi. È ver, fu pura anco tua fama un tempo: Ma giovin sei : ma contro te una mera Voce non è che attesti. Al sacerdote Ombra di colpa niun appon: ma vista Col fuggiasco, tu il fosti : io la piangente Dei teneri congedi, io ti sorpresi : Ciò negar tu non puoi. Che giova adunque Il finger più? Scegli un partito alfine Men reo, men vano: il fallir tuo confessa Solo a me-qui-niuno il saprà. Tua piena Fidanza in me , prova mi fia che indegna Appien non sei del mio perdon: ciò basta Perchè di Jeste stesso io l'ira affronti, L'ira d'Engaddi intera, e ad ogni costo Dal già deereto rito io ti sottragga

Ester. Ed io pacati detti ancor rispondo.-Lume che guida uman giudizio, è falso Lume talvolta: ah nol sapea, lo imparo! Io del creduto estinto padre mio Il riviver narrai ; ciò inganno sembra : Dissi ove stanza avea: niun vel ritrova, E ciò maggior sembianza di menzogna Reça al mio dir-che intera Engaddi quindi Fè non mi presti , non poss'io biasmarla. Ma ben soggiungo, ch' ove altrui fa forza Apparenza fallace, havvi a cui nulla (D'ogni apparenza ad onta) altro far forza Dovria, che il vero: ed è colui che un cuore Possedea tutto, e le più ascose falde Ne conosceva, e mai palpito reo

Non vi rinvenne, ed ora ode asseyrarsi

Da stranie lingue, e con pretese prove, Che quel core era negro di perfidia! Azaria.

Ester-mi sedurresti-ov' io di Jefte, Da ben più lungo tempo, il cor sublime, Puro non conoscessi. Ogn' altro in terra Calunniato avessi, io ti credea. Ed ahi! pur troppo scerno anco, e ne fremo Onde l'audace tuo sacrilego odio Contro quel giusto. Or dianzi, vaneggiando, Mi ti svelavi : adoratrice occulta

Fatta ti sei del nazareo profeta!

Religion paterna è: mal m'è nota, Ma, è ver, la onoro - e più, dacchè al-(l'altare D' Israel veggio iniquità ministra.

Azaria. Or termin pongo al tollerar mio vile! Lievi fossero l'altre, ecco bastante Di tua prevaricata alma una prova! Tradivi Iddio, me non tradito avresti? Già in me tornai : giusto furor sottentra Alla stolta pietà. Tutto adoprava

Per trarti al pentimento : invan! Decisa

Dunque è tua sorte-e in un la mia. Ester.

Azaria. Vuoi tu sfuggir l'infamia? Ecco-

( le dà il ferro). Ester. ( lo prende con tremito e lo lascia cadere ).

A'tuoi piedi Mira la fida tua sposa innocente: Pieta! immolata esser degg'io?..

SCENA SECONDA.

serre prorompe con furore, e detti. Guardie indietro con lumi.

> Jefte. Guerriero,

Quai dritti usurpi che non hai? Prigioni Sacre son queste : e di varcarle ardisci? Azaria.

Pontefice-

Jefte. Sedotto esser dal pianto Vuoi di costei, mentre più gravi or sono

Del delitto el'indizii?

Ester. Oh ciel! Azaria. Jefte.

Che?

Riedon che delle alture circostanti Investigaro ogni erta, ogni spelonca. Di niun vecchio ramingo evvi contezza: Bensì di giovin cacciator che agli atti, Ed al volto, e alle vesti, israelita Non sembra: esplorator forse dal campo De'Romani è colui : forse l'amante

D'Ester non è, ma... Scellersta! aggiunto Il tradimento della patria avresti! Tu di un Roman ?... d'un mio mortal ne-

( mico ?... Oh rabbia? (prende il brando che era in terra).

Jefte. (trattenendolo). Forsennato! Adoprar dunque

Deh, ascolta! Dovro la forza? Olà! ( compariscone alcune guardie ). -Cura si prenda

> Dell'inselice, e il dover mio non turbi. Ester.

Lasciate ch'ei m'uccida. Ah sposo mio ! Azaria. Morir potevi senza infamia! è tardi! (è condotto via. Una delle guardie lascia

un lume).

SCENA TERZA. ESTER & JEFTE.

Ester. Abbominevol mostro! auima atroce! E sul tuo viso sta infernal sogghiguo ! Jefte.

Tutto cede a mia possa. E debil canna A gigantesca possa argin vuol farsi? Eccola infranta! misera!

Ester.

E non temi

I fulmini?

Jefte. Io li scaglio.

Ester. Iddio... Jefte.

È pei forti-Ester.

Che oppressi, pur non cedono al malvagio; Pei forti che, nel pianto e nell'obbrobrio, Sprezzan più sempre il trionfante iniquo : Per cotai forti è Iddio.

Jefte.

Quando ogni speme Ti manchi su la terra, e tu lo invoca. Ma ti consiglio ad indugiar; più eerta Speme ancor sulla terra io offrir ti voglio : Nè il dubbio mai prepone il savio al certo. Vita, fama, parenti, ore beate Siccome tor, così render può Jefte.

(Ester fa per parlare). Jefte.

Non risponder sì tosto ; un breve istante Rifletti, e peusa ch'esso è omai l'estremo. Suoi confini ha la mia possanza; il punto Fatal verrà, in che bramerei salvarti Ne il potrei più. Necessità m'incalsa; -O perder me, se te nemica io salvo -Od immolarti onde salvarmi - oppure Più savii entrambi, e collegati in fido Vincol segreto d'amistà, ritrarci D'arduo passo ove corremmo-

Ester.

In detti

Insidiosi or nuovi insulti avvolgi, O de' rimorsi udresti il grido ?

Jefte.

Figlia . Con impassibil, fredda alma, dar preda Tua bellezza divina a morte (io che ardo D'amor per te!) credi che il possa io mai? Il mio desir è il viver tuo : ne estinta Da me sarai , se non tu mi vi astringi. - [ la conduce furibondo alle guardie che si Fa'che non tema le tue accuse, e tosto Eleazar si troverà, e disgombri

Fien contro te i sospetti, ed io primiero Biasmerò inpanzi ad Azaria ed al volgo Zel pei santi costumi in me soverchio. Ma d'uono è ch'Ester m'assecondi. Il padre Riscatterai, lo sposo che ti è caro Vedrai felice:-entrambi, si, se il brami, Risparmiar vo'.

Ester.

Che a me prometter vogli,

Forse ben non intendo: e intender troppo Io già pavento.-E col disdir le accuse Ch' io pronunciai, col dimostrarti ossequio, Otterrei vita, libertà, consorte, Padre? Jefte.

Ma chi mallevador sicuro

Del tuo tacer?... Ester.

> Non proseguir! Jefte.

Tradirmi

Potresti ognor, se irrefragabil pegno D' amistà illimitata io non m' avessi. Ester.

Orribile è la mia sciagura! ai cari Parenti forse io cagionar la morte! Perder d'oo uom che adoro e amore e stima! Esecrata morir! Tutto si perda: Uccidimi uos volta, empio! gli oltraggi Tuoi più orribili son d'ogni scingura. Jefte.

Al tuo rifletter tempo ultimo diedi : Or passa: bada! trema!

Ester. Io più non tremo.

Jefte. ( prendendola per un braccio ).

E al rito! Ester.

> Andiam ! Jefte.

> > Nel consecrato nappo -Ester.

Il so, veleno stassi. Jefte.

E tu il berai!

avanzano e la traggono con esse ).

( cala il sipario ).

### ATTO QUINTO

Interno del tabernacolo.

### SCENA PRIMA.

EFTE e Leviti.

Jefte.

( è prostrato dinanzi all'altare, mentre i Leviti in piedi stanno intorno a lui, avvolti anche essi in tacite preghiere: dopo qualche tempo il pontefice s'alza). Compiute son le preci : ite : le porte Ancor non si dischindano, e la rea A me addneste.

{ I leviti partono }.

SCENA SECONDA.

IFFTP

Eppure ondeggio! tutti Del par son pusillanimi gli umani! Le ardite opre si pensano-e al compirle S' inorridisce : altera, abbietta schiatta !-Rimorsi?-no: d'amore è turbamento. Fanciulla ancor già mi piacea .- Dipinta È la virtù in quel volto-ignoto incanto, La virtù! dai veggenti in un derisa Ed ammirata !- Antico, egregio sogno, Onde, anche desto, nom si ricorda, e il { brama !

Sogno! e se tal non fosse?- ecco; gli umani Pusillanimi son! Jeste, infiacchito Sei da vecchierra, e perciò tremi.-Iddio? Anch'io un tempo il pregava. Oh età felice D'errori-il ver, tristo è guadagno, infame! -Dessa?-io vacillo, parmi.

### SCENA TERZA.

I Leviti conducono ESTER velata.

Jefte.

Anco un istante

Seco favellar debbo. (fa cenno ai Leviti, i quali si ritirano). Ester.

la sua voce è commossa, malgrado la forza ch'ella vuol farsi, è in lei quell'abbass timento e quel tremore che l'avvicinarsi della morte cagiona ).

Ov' è Azaria? Ch'io il veggia pria di morir. Jefte.

Proterva Ancor sei tu? Vedi: la tazza è quella: Questo è il suol dove in breve, ahi ! pal-

pitante Fra dolori atrocissimi-a' miei piedi -Pentita piangerai, ma troppo tardi. Raccapricci -- il respir quasi ti manca--Ti reggi a stento-ancor pietà mi fai.-Qual pro di tua stoltezza?-Odi il lamento Del picciolo tuo Abel: misero! ei chiama La madre sua, nè più la vede : al figlio La snaturata anteponea l'orgoglio! Nè a quel fanciullo un padre avanza : e ( piante

E rabbia struggon d'Azaria la vita: Il figlio ei mira, e lo respinge; orrendi Dubbii in lui forse...

Ester. ( colla massima ambascia ). Ab no-taci-oh barbarie

Mai non udita!

Jefte.

A ciò tu non pensavi -Sii madre! e sposa!-e figlia sii! Qual havvi Per me ragion, quand'Ester più non viva, Di perdonar le antiche ingiurie al fero Eleagar? tuoi genitori abborre Tutto Israello, apostati li chiama : Strascinati al supplizio, eccoli! indarno Da te speravan lor salvezza!

A brani, a brani il cor mi squarci: e quando Ti fia mai noto che, la infamia tranne, Io tutto scelgo? Infamia m'offri, o morte: Morte dunque mi affretta!

(con risolutezza). Jefte.

( ad alta voce ai Leviti ). Il popolo entri-

Ab basta!

### SCENA QUARTA.

I Leviti aprono la porta del tabernacolo, ed entra il popolo e con questo AZARIA. Tutti stanno a conveniente distanza dall'altare, vicino al quale è JETTE accanto ad ESTER. I Leviti s'appressano all'altare. AZARIA ha presso di sè alcuni amici, (riceve il sacro vaso, lo innalza, prende che lo reggono e vegliano onde ei non turbi la cerimonia. All' entrare del popolo, ESTER si è coperta col velo.

Jefte.

( prende Ester per mano , s' avanza un passo verso il popolo, le toglie il velo. e additandola a tutti, parla con voce so-

lenne ). Ester,-d'Eleazar figlia e di Sara-Reprobi entrambi, adorator dell'uomo ) Tribù di Benjamin , d'Azaria sposa , Suspetto die di violata fede Al signor suo: questi a sgombrar tai dubbii Interroga l'altar. Pria che lo spirto Formidabil d'Iddio tentarsi ardisca , S' oda la voce d'Israel !-V'è alcuno Che provar sappia di costei la colpa?

Tutto il popolo.

Jefte. Universale è il grido. E di costei Attestar l'innocenza, evvi chi il possa? -Ognun si tace?

Ester.

In cor ciascun l'attesta La mia innocenza: e quel silenzio è lode A conosciuta, irreprovevol donna. Jefte.

( al popolo ).

Neghisi dunque, se attestar non puossi: Io ve l'intimo, rispondete. In nome

\_ (silenzio).

Te l'intimo d'Iddio: parla, o Israello: Attestar puoi?

No. Jefte.

Universale è il grido:

Interrogato esser vuol dunque il cielo.

Un Levita. presenta al Pontefice un vaso d'argento,

nel quale v'è l'offerta del marito prescritta dalla legge, cioè farina ordacea). Jefte.

una mano d'Ester, la pone sull'offerta, e dice al Popolo ).

Questa è l'offerta d'Azaria! Due Levtti,

( sostengono Ester mentre il pontefice va all' ara ).

Jefte.

I prende dal vaso un pugno di farina, la getta sul fuoco che arde sull'ara, e pronunzia con lenta gravità questa preghiera ).

Signore,

Dell' afflitto tuo servo il sacrificio Gradito siati, e sulla terra adduca ( Dall'occhio tuo che tutto vede ) il pieno Conoscimento del cercato arcano.

(pausa). (si rivolge al Popolo, e parla sempre con accento rituale ). Come la donna, se con essa è fede, Reca allo sposo suo gioia e salute, Ma, se fe rompe, e del suo sposo ango-

prende con due dita un po' di terra ap-

piè dell' ara ). Polye così del tabernacol santa, Che in questa tazza io mesco... alla innocente Pari, salute sii ; pari alla rea, Convertiti in dolore, e a lei sii morte !--(torna ad Ester, e la presenta al Popolo). Padri-se alcana delle figlie vostre , (Ove sia rea d'Eleasar la figlia) Si fosse dell'esempio imitatrice, Maledizion di Dio sovra il suo capo!

I Padri. Maledizion di Dio!

Sposi - se alcuna

Delle compagne vostre il vile esempio D'Ester seguisse (ov'Ester pur sia rea) Maledizion di Dio sovra il suo capo! I Mariti.

Maledizion di Dio!

Jefte.

Popol d'Engaddi! Se l'accusata il sacro nappo a terra Scaglia o non bee, del suo delitto è prova : Maledizion di Dio sovra il suo capo! Tutto il Popolo.

Maledizion di Dio!

Ester.

riceve la tazza, si fa forza, e vuol parlare alla moltitudine ).

> Popolo... Jefte.

> > Taci,

E adempi il dover tno. Ester.

Popol d' Engaddi, Di favellare han gli accusati il dritto? Tutto il Popolo.

Sì ! sì! favella!

Ester.

(Onnipossente Iddio. Dammi tu forza !)- Il nappo io non ricuso, Abbenche sappia che del ciel non l'ira,

Tratta da questo rito, a me dia morte, Ma velen che il pontefice v'infuse,-Frenate il furor vostro : i pochi accenti Liberi sieno di chi muor .- S'io mento , Se hestemmia è la mia, se in cor di Jeste Non è irreligiosa anima atroce. Che ardes per me d'iniquo amor, che tutto Per sedurmi adoprò , che i sacri giorni De'miei raminghi genitor m'offerse Pur ch'a suo infame intento io m'arrendessi , Io stessa, io tutta la più fera invoco Maledizion di Dio! crescano a mille Per questa avvelenata onda ch' io bevo I miei spasmi di morte! orrendi tanto Mai patimenti a reo mortal squarciate Non abbiano le viscere! e sotterra Sis egual, maggiore, eterno il mio martire!

Azaria. Oh spavento! no, il reo così non parla: Ester! (Vien trattenuto distante da lei )

Jefte. ( ad Azaria ). -Che ardisci tu?

Ester.

M' affida Iddio Che mia innocenza solenderà in Engaddi

Quando polve sarò. So che, inseguiti Dagli sgherri di Jeste, a' miei parenti Poca speranza di salvezza è data. Forse in sue mani, ahi! già cadeano: estinti Già forse, a loro è tomba il cupo fondo Irreparabil d'orrido dirupo, Nè Engaddi mai di lor saprà !- ma Jefte Tanti delitti da per sè non compie: Non a tutti i suoi complici fia muta D'ogni rimorso l'alta ora di morte :

Parleranno in quell' ora, attesteranno Ch'era il genitor mio quello a cui diedi Secreti accenti, e che immolata caddi Senza delitto.

Azaria.

Oh cielo! a me quel nappo! Jefte.

Ferma. E si stolto alcuno evvi che ignori La impudenza de' rei?

Ester.

L'amara tazza

A ber son pronta— ma se il vero io dissi , E palese saravvi, oh! allor vogliate Espïar la mia morte ( onde Israello Contaminato fia ) con una grazia!

Popolo.

Sì, sì!

Ester.

L'odio crudel de la voi trasfuso
L'odio crudel de la voi trasfuso
I pontefea sura contro al mio padre,
Per assor mio, deb' cessi aller.—Potrebbe
Di Jefta si lacci esser figgito i di pio
Anno paterno il travris forser allora
Colla pisasperte canata mia madre
A cereza qual terren l'ossa ricopra
D' Ester loro infelice : ah, sinuso aventi.
Contro a que' vecchi miseri le pietre!
Vicino al mio sepolero abbiano asilo
E compianto da voi!
Parsolo:

Si! Si!

Contenta Mucio, o Israello, e ti ringrazio. Aggiungo

Sol breve prece: un di Azaria m'amava, In lui potria molto il dolore... ah vegli Ciascun di voi sopra i suoi giorni! Azaria.

(dibattendosi fortemente ).

Mi trattenete. Baldanzoso è l'empio Finchè lungi sta morte: all'innocente Sol quel linguaggio appresso a morte è dato, Ester, deponi quella tazza, a terra Scapliala!

> Jeste. E sia provato indi il delitto.

E fia provato i

(sciogliendosi da chi lo trattiene). A me, a me dunque! e se veleno è in essa, Se un traditor Jeste mai fosse, il mio

Ester.

Morir lo attesti !

Oh ciel! ferma .- (beve) Ecco a terra

Scagliarla or posso. ( la getta, onde Azaria che vorrebbe prenderla non gusti il veleno). Azaria.

(guarda con terrore e con affanno or gli uni or gli altri, e soprattutto Ester e Jeste).

Jeste!—Parla!—errante , Costernato è il tuo sguardo—impallidisci— Respiri appena—ahi! di nefanda colpa Segui sarien? Pontefice—tanti anni Di santo nome, anni sarien di scherno ,

D'esecranda impostura?

Jefte.

[mal dissimulando la sua terribile agita-

(mal dissimulando la sua terribile agita zione).

Oh sacrilegio!

Così s'oltraggia del Signor gli eletti?

Sì... dallo sdegno... nelle fauci tronca
M'è la parola...

Ester.

Dal terror, dal grido Di lacerata coscienza.—Oh sposo! Credi alla voce che a me alfin ti piega, E se altra prova anco non sorre...

Eleazaro.

— All'entrata del tabernacolo. —

(grida improvvisamente, mentre il terrore teneva tutti immobili ).

Il passo

M'aprite! il passo!

Jefte. Qual tumulto?

SCENA QUINTA.

ELEAZARO, e seco un LEVITA prorompono sino all'altare.

Eleazaro.

Scellerato sospendasi! É innocente!

Eleazaro io son!—Mia figlia,

Tutti (Esclamano).

Il rito

E desso!

Provvido ciel, grazie ti rendo!

Jefte.

Oh rabbia! Azaria.

Eleazaro - sposa - Onnipossente Dio, non punirmi! deh, ch'io la racquisti!

Eleazaro. (tenendo abbracciata la figlia, parla al Popolo ).

Son io: il proscritto fratel vostro. In fuga Di balza in balza io andava, e d'ogni parte Gente vedea che m'inseguia: l'antica Mia consorte agli affanni, alla stanchezza Non resse : per accorre in pace almeno L'ultimo suo saspiro, entro un covile Io sosto, e muor la sventurata...

> Ester. Oh madre!

Eleazaro. (accennando il Levita che lo ha accom-

pagnato ). E in quel punto, sorpreso ecco mi veggio Da un levita che il brando alza, e pel crine M'afferra. « Muori » ei grida: e in un,

( commosso Dallo spettacol dell'estinta douna E dalla mia canizie ei si sofferma, Ondeggia, trema: indi più in lui d' Iddio Potendo il cenno che di Jeste il cenno, A' miei piedi si prostra, e orrende cose Del traditor pontefice mi narra: E dal suo nobil pentimento io tratto A gran fretta qui sono, onde far salva La calunniata mia misera figlia. Oh gioia!

> Jefte. Oh Natan vile ! Eleazaro. E tu , Azaria ,

Potevi?

Azaria. Orror, pieta, tremendo affanno, Furor mi premon si., che fuor di senno Quasi...Di saper tremo..Ah Jeste il nappo?

Dubbio è in te ancor?-veleno era!

Eleasaro

Ester.

Già la rodente forza entro il mio petto Spiegasi tutta... Ah, dolorosa a nu tempo E dolce emmi la morte... Udir mis voce Possa il popolo ancora,-O Israeliti, Io vi rammento la promessa: ad Ester , Che rea non era , il genitor si doni. Rispettate i suoi giorni; altra è sua legge, Altre le preci , ma sol uno è il Dio!

Popolo. Fratello nostro Eleazar! fia salvo!

Morte a Jeste!

Ester. Azaria: tu in disperato Pianto ti sciogli .-

Azaria. " Io l'empio son! Ester.

No-il cielo Così volea perchè svelata fosse L'iniquità d'un suo non ver ministro,

E pace avesse il padre mio. - Gli estremi Miei preghi.. deh, non sien da te respinti! Vivi pel figlio mio... per questo afflitto Deserto vecchio! Al pargoletto reca ! Il benedir materno e i dolci amplessi Ultimi... Oh sposo! Oh padre!.. almen (tra voi...

Amata... io muojo! E la novella legge... Eleazaro.

Sì, figlia!..

( silenzio ). Eleazaro. -Ella spirò! Popolo.

Jefte s'uccida !

Jefte!

Azaria. A me, scellerato, a me il tuo infame Sangue s'aspetta. Muori!

(lo svena).

Jefte. ( con voce di spavento e di disperazione ). Oh questi stranii Avesser termin colla morte!.. Ahi, veggio

Or l'eterno avvenir.. ch' io uon credea ! Ahi me lasso! Oh supplizii! oh terror!

Azaria. ( à disarmato dai Leviti ). Caduto è l'empio, Ma chi alla mia innocente Ester la vita Rende?-Amata mia sposa! Ester!

mente l'estinta).

( st getta a terra abbracciando desolata- A soffrir resta : or toglilo alla terra !

Eleazaro.

Esausti Son tuoi strali, o Signor! Ab, in me vi-(brasti Ultimo il più crudel! pulla al tuo servo

( cade il siparto ).

Se un giorno questa tragedia si reciterà, si facciano mettere in buona musica i due pezzi lirici. - All' aprirsi della tenda l'attrice può essere atteggiata come se arpeggi e canti, e un'altra donna esperta (di musica eseguire questa piccola parte. La musica delle tre prime strofe dev'essere religiosa, solenne, e spirante gioia ed amore-ma non difficile, non caricata di ripetizione, e soprattutto senza trilli: consiglierei a prendere qualche motivo già noto per bell'effetto e facilità d'esecuzione. Le due ultime strofe spirino dolce malinconia; e anche qui raccomando il semplice: i comici si persuadano che in una rappresentazione non tutta musicale, se v'è alcun pezzo cantabile, vuol essere facile, senza pretensione e senza lungaggini.

Non ho bisogno di pregare che non mi si sopprima barbaramente quel poco arpeggio e canto: i comici educati sanno quanto importi per conservare il colorito di certe produzioni il non alterarle punto.

### NOTE

(Atto I, sc. 2). O l'Angiol sei del genitor mio estinto! V. gli Atti degli Apostoli, C. XII. Et ut cognovit vocem Petri, prae gau-

die non aperuit januam, sed intro currens nuntiavit stare Petrum ante januam .- At illi dixerunt ad eam : Insanis? - Illa autem affirmabat sie se habere.-Illi autem dicebant, Angelus ejus est.

(Atto V, sc. 4). Un Levita presenta al Pontesice un vaso d'argento ec. V. il libro dei numeri, C. V, 15. Adducet eam (vix) ad sacerdotem et of-feret oblationem pro illa decimam partem sati farinae hordeaceae; non fundet super eam oleum, nec imponet thus : quia sacrificium zelotypiae est, et oblatio investigans adulterium. (Ivi). Jefte prende una mano d'Ester e la pone sull'offerta.

Ciò può corrispondere al prescritto dalla legge. Ibid. v. 18. Cumque steteris mulier in conspectu Domini , discooperiet (sacerdos) caput ejus, et pones super manus illius sacrificium recordationis et oblationem zelotypiae.... Ester sa che, nella presente congiuntura, il rito è profano, e perciò mal si presta a prendere ella stessa il sacrificio.

(Ivi ). Jefte prende dal vaso un pugno di farina ec... Ibid. v. 26. Pugillum sacrificii tollat de eo quod offertur et incendat super altare.

(Ivi). Prende con due dita un po' di terra appie dell'ara ... Ibid. v. 17. Assumetque aquam sanctam in vasi fictili, et pauxillum terrae de pavimento tabernaculi mittet in eam.

# IGINIA D'ASTI

### TRAGEDIA

Oh di città divise orribil sorte!

Stragi a stragi succedono!...il buon cade...

O inferocisce, ed emula i tiranni!

.... VENEZIA, il 29 maggio 1821.

### PERSONAGGE

EVRARDO, console d' Asti, IGINIA, sua tiglia, ROBERTA, aja d' Iginia, ARNOLDO, fratello d'Evrardo, ROFFREDO, primo senatore, GIANO, guerriero, GIULIO, guerriero guelfo. ALCUNI CITTADINI. UN BANDITORE. UNO SCUDIERE D' EVRARDO. SENATORI GHIBELLINI. UN USCIERE. POPOLU. Otto o dieci Nobiluomini condannati. GUERRIERI GHIBELLINI. GUERRIERI GUELFI.

La scena è in Asti, nel secolo decimeterso.

## IGINIA D'ASTI

### ATTO PRIMO

Sala nel senato.

#### SCENA PRIMA.

Sianno seduti noffredo e gli altri sena-TORI; a destra di noffredo è seduto ARNOLDO. Pha nella sala molti GUER-RIERI, e fra i capi GIANO. Presso la porta è il BANDITORE. Entra preceduto da qualche guardia EVARDO: è vestito militarmente.

Roffredo. (All'entrare d'Evrardo s'alza).

Il console!

(Arnoldo e i Senatori s'alzano).

Evrardo. -(S'inchina con dignitoso rispetto).

Siguori oggi alfin chiudo Il penoso anno della mia possanza, Ed a me spetta l'onorarvi. (S'inginoschia e presenta la sua spada a

Roffredo. Questi la prende e siede: siede quindi Arnoldo e tutto il senato).

Roffredo.

Sorgi,

O valente guerriero.—Oggi al senato
Rio valente il ferro signoril che al prode
Tuo braccio si affidava, e te rimira
Asti suddito suo novellamente.
Ma non col grado consolar s'estingne
Lo splendor di che cinto era appo noi
D'Evrardo il nome: più che il grado, ec-

(celse L'agevol, ma fatal, gloria di pio:

Opre il fean chiaro: e cittadino o duce Gloria fatal, perocchè il lungo reguo

La repubblica t'abbia, è in lei perenne Pel suo campion la riverenza.

Evrardo.

D'Evrardo al cor la lode tua, Roffredo: E vieppiù dolce—che d'alcuni l'odio (Che appellar auoi nemice i en eppur degna) Palese gli era, e la speranza iniqua Di veder qui depresso oggi colori, al Al cui braccio, al cui senno, al cui reresto Sangue den tutto, e le ritolte a'guella

Sostanae loro e lor codarde vite. Ma intorno miro, e niun veggio che ardisca Al non più consol-pur non vil guerriero-Mostrar dispregio: e di lor taccio io quindi. Bensi pria di tornarmi alla quiete Di mie torri paterne, ndir vi prego Dal fido Evrardo, o padri, umil consiglio. -Fama, il so-e non men cale-io di tiranno Lascio appo il volgo: ma la guelfa antica Idra che per si lungbi anni rinacque A desolar la patria, io spensi io solo, Io, che-di quanti precedeanmi invitti Capitani, minor-sol li avanzava Nel ferreo, inesorato, alto proposto Di non aver mezza vittoria mai! E chi volgo non è, plaude, e mi basta.-Novo periglio or sorgeria?-Sl,- Quale?-

Che il mio nome, esecrato infra gli stolti

Rechi spavento a chi dopo me il brando

Da voi torrà di console, e si ambisca

D'un inflessibil Romolo ad un Numa Apparecchiati non ha gli ozii ancora. Molte in un anno fur mie stragi : poche Per elevare in Asti ai ghibellini Impero tal che un di non crolli, e tosto. Non io, ma del passato il tristo esempio Vi parli: dieci volte i nostri padri Vinsero e perdonaro, e dieci, in premio Di lor fiacca clemenza, ebber l'esiglio. Quant'era d'uopo io mi spiegai. Gagliarda Man fra le tempestose onde governi, O mal certa è la nave.

### Roffredo.

Appien conforme Al guardo del senato è il guardo tuo: Securo vivi. Udimmo, e dispregiammo Que'fiacchi spirti, a cui tutto par colpa, Fuorchè l'oprar tremando: e veggiam-solo Nel calcato sentiero esser salute. Perciò tra i capitani, oggi al novello Consolato proposti, ebber di voti Il numero maggior ...

> Evrardo. Chi? Roffredo.

Due canuti Rigidi ghibellini-eguale entrambi Numero han di suffragi-Evrardo e Giano.

Io?

Roffredo.

Decida la sorte : ecco nell' urna

I nomi vostri. Arnoldo. (si alza). Arresta.-Amici detti

Evrardo e Giano.

Pria dal fratello udir piaccia ad Evrardo. Roffredo.

L'uomo di Dio s'ascolti.

Arnoldo.

Io-fin dal giorno Ch'ascesi a sacro ministero, e dritto Ebbi a seder tra voi-l'antica forma Biasmai della repubblica, ove molti Il poter divideansi e, con invidia Guardandosi a vicenda, ognun si stava D'oprar bramoso, e a non oprar astretto. E più biasmai l'oltraggio a' cittadini

Fatto sovente, allor che uopo incalzando D'oprar robusto , un dittatorio scettro Ora a barbaro duce, ora a superbo Podesta non natio davasi-indegno Quasi d'onor chi della patria è figlio: E ottenni che, sì stolti usi cessando, La consolar vestisse annua possanza Astigian nato, ghibellin patrizio. E quello ancor son io, che le sventure De'passati anni al trepidare apposi Di chi la siguoria tenne dell'armi; E il regno della forza-unico, dissi, Di giustizia esser regno, allorché infette Membra vuol tronche la città, o perisce.-Me dunque detrattor, certo, al robusto Governo suo temer non debbe Evrardo -No, fratel: ti compiansi, e fra le stragi T' ammirai pure, e carità di patria Pareami in te ciò ch'altri empietà noma. Ma sì lontan fra la giustizia il varco E la clemenza fia? si a lungo vero Di sparger sangue il lagrimevol uopo? E il tristo esperimento, ahi, di perigli Pur troppo non sognati! immaginarii Non creeriane al nostro occhio atterrito? Un editto feroce oggi il senato Mio malgrado proclama-A tal editto Consentiresti? nol cred'io severa, Ma non tirannic'alma la tua estimo. Di quell' editto chiedi : odilo: e il nuovo Consolato vestir-tu il niegherai.

Evrardo.

Roffredo.

Che?

ditto ).

Sebben grande sia pel santo vecchio La riverenza del senato, or vieta Alta ragion con lui starci concordi. L'editto ch' ei riprova a lungo dianzi S'agitò nel consesso, e i più il sanciro: Eccol:-t'avanza, o banditor. (Il Banditore s' avanza e prende l' E-

Roffredo.

L'annuncia

Dalla tribuna alla città:-fia noto Così ad entrambi i consoli proposti.

#### Il Banditore.

(Va alla tribuna, suona la tromba per adunare il popolo, e poi legge ad alta e ben distinta voce ).

- « Palese a' senatori è che si oltraggia « Da taluni la legge, e clandestino
- « Ricovro entro le mura a guelfi dassi :
- α A tale ardir , che alla città funesto
- α Farsi potria, non più l'esiglio è pena, a Ma vi s'assegna morte ».

### Arnoldo.

Fremito della plebe?-Al genitore Che il traviato suo figlio ricovra Più l'esiglio non basta! È reo di morte Chi di patura non calpesta i dritti

E al patibol la sua prole non tragge! Il fratello al fratello il seno squarci, E la sposa allo sposo, e il figlio al padre, O rei fansi di morte! Oh non più udito Inumano furor !- Chiedean vendetta

L'ombre de' padri ? E l' ebbero : cadute Son d'infra i guelfi le più illustri teste, Le sole che nocean. Non basta: il ferro Del nobil ghibellino ora discende Ne' tugurii plebei , cercando il sangue Di chi? di guelfi ?- Ma il plebeo fu guelfo O ghibellino mai? cieco stromento Non è de' forti ?-Avidità di preda Or lo tragge fra queste or fra quell'armi: Combatte, ma non odia, e al vincitore Lambisce i piè, purchè gli getti un pane.

Nè chinder gli occhi si vorrà, se oscuro, Ma valente guerrier , pentito riede Alle mura paterne, e nascondendo Ch'egli era guelfo, ai ghibellin si dona? Alla deserta patria utili figli Racquistar non si vonno? - Eh, vergo-(gnamci,

Evrardo, noi, se in altri petti è muto Il vergognar d'ignobili atti! Il fero Editto mai te difensor non abbia: Di console prestare il giuramento Altri potra, non tu , fratello. - Vieni. PELLICO - 2.

#### Evrardo.

è quasi scosso dall'autorità di suo fratello, il quale gli prende la mano per condurlo via).

Roffredo. Dunque a Giano tu cedi?

Entrar tremando In ariogo dovrei dove si eccelso Eroe mi precedea: ma, se in non altre. Doti, in amar la mia patria l'agguaglio; E il servirla m'è gloria, arduo qualunque

Patto ella imponga-Evrardo.

E che vuoi dir! rampogna Forse mi vibri, quasi ch'io la patria Servir negassi ov'ardue cose imponga?

#### Vieni.

-Odi il confuso

Arnoldo. Evrardo.

(interrompendo Giano che vorrebbe rispondere).

Al fratel profondo ossequio porto. Ed accolte in silensio e ponderate Ho sue gravi parole, Oh quanto dolce Mi saria l'approvarle, e ragion quindi Giusta sentir di riedere ai felici Sospirati ozii di mia casa! Un vile Però non son; nè, se la patria chieda L'ultima goccia del mio autico sangue, Fia ch'io neghi versarla.

Arnoldo.

Ahi! velo a indegne

Mire non sien pomposi detti. Evrardo. In mano

Iddio non tien dell'uom la sorte? a Dia Chi sottrarsi ardira? Tragga ei dall'urna L' eletto suo : divota al sacro cenno La fronte piegberò, pace ei mi doni, O travagliati ancor giorni m' appresti Arnoldo.

Dio non tentar : di cieche età fu sogne Il creder che alle sorti empio fidando Scoprir uom possa del Signor la mente. Parla Iddio, si, ma de' mortali al core Segreto parla: e tu, fratel, lo ascolta.

Ei ti dice, che orrendo il giuramento Dal tuo labbro usciria, se il sovran ferro Tu ripigliassi, allor che a snaturata Legge sostegno te faresti .- Ab pensa, Giacchè a nulla tacer tu mi costringi, Che tra i dispersi guelfi evvi taluno Ch' ebbe parenti ghibellini-e il sangue Che correa nelle vene a que' parenti In nostra madre pur corse! Fu trace Cosa il rischiar d'immerger tra le pugue La lancia parricida in cotal sangue : Ma poichè nelle pugne il ciel distolse Il sacrilego colpo, or freddamente Puoi tu giurar di spegnere il congiunto, S'ei venisse mendico a ricovrarsi Di nostra madre appo il sepolero ?

#### Evrardo.

Taci.

Arnoldo. Si, di Giulio favello. E pria che insano Le guelfe armi vestisse, a lui promessa Era da te la figlia : e non estinto Della fanciulla misera nel core Forse è l'amor. S'ei l'ami ognora, il sai, Da quel di che prigion t'ebbe, e ti sciolse Perchè d'Iginia padre.-Oh, delle offese A mutuo obblio vengasi omai! ritorni Il congiunto al congiunto. Roffredo.

Ignora Arnoldo

Che il ragionar contro sancita legge A null'uom lice ?-Impor silenzio a tanto Personaggio m'accora: e imporre il deg-(gio - (a un Senatore).

D'Evrardo e Giano i nomi agiti l'urna. Arnoldo.

Fratello!-Ei più non m'ode. Ohime! qual (grande Da ambiziou d'impero alma corrotta!

un Senatore agita l'urna, e un altro estrae il nome ). Roffredo. (prende il viglietto e lo apre).

Evrardo!

Arnoldo.

Ah, ch'io 'l temea!

Giulio pomavi?

Roffredo. (presenta di nuovo la spada consolare ad

Viva

Eurardo). Eurardo.

Compiasi adunque L'arduo nostro destin.-Giuro, che tutte Difenderò le patrie leggi. Tutti i guerrieri.

Il nuovo consol!

I fanno il saluto colle armi e colle bandiere ).

Roffredo. ( scendendo dal suo seggio, some pure gli altri Senatori \.

Tosto all' adunata Impaziente plebe il sommo duce Mostrar conviensi, e celebrar nel tempio

Con magnifica pompa il di solenne. (prende il Console per mano, ed escono i primi: seguono i Senatori e i Guerrieri).

SCENA SECONDA.

ARNOLDO & GIANO.

Giano.

(fermando Arnoldo ).

Un istante. Arnoldo.

Che vuoi? Tu impallidisci? Che fis ? parla.

Giano.

Il fratel tuo... Non invidio Il tristo onor... Arnoldo.

Che dunque or si ti turba? Giano.

Ei più di me.. tal onor merta .- Oh d'altra Ben altra cura volca dirti !- Io tremo Di confidar... ma tu parlasti in guisa... Certo il vedesti pur.

> Arnoldo. Chi? Giano.

> > Come mai

Osercsti

Alcuno

Arnoldo.

In Asti egli! Che intendo?

Giano.

Che? Nol sapevi? oh incauto me!

Arnoldo.

D'Arnoldo dubitar?

Giano.

Si pio t'udiva
Dianzi parlar del consanguineo tuo ,
Che te di sua venuta io stimai conscio.
L'arcano che sfuggiami nom non risappia,
Deb, mel giura!

Arnoldo.

Che temi? A vil cotanto Mi tieni tu?—Parla: hai mia fede. (porgendoli la mano).

Giano.

Qui non ci ascolta."—Il di spuntava appena:
Al tempio ir voglio, ed ecco, ani alla porta
Del naio palagio, in manto d' eremita
Uom che mi ferma—Giulio!—Abbrividii
Ravvisandolo I totto io lo respingo;
Paventando che seco altri mi veggia:
Orquio egli mi chiclei ca A'uno conquisti
« Vance» gli dico.—In lor fidar non pouso,
« Che all' ingrata d' Evrardo mibiiros
« Alma devoti son tutti » risponde.—
Di nuovo lo remigo.—« Albi memoria
« Del padre mio, dic'ei, che il doke amico
« Pa di ton giovineza e di tim gloria :
« Per lui ten prego: un giorno sol, poche

« Orpicio dona del tuo smico al figlio: « Nina te sonçeta, e tur gran pro ne avrai ». Pietà mi fea ma resistei.—« Le leggi « D' acoltarti mi vietano ! p. prouppi: Alla man che m' afferra io mi divelgo, p. Balto nel tempto, e in cor m' agita fero Dubbio, sel litrois incontro io tacer debba, O se dover di gibiellia m' imponga Farne dotto il senato.—Albo che Giulio T' ndii nomar, pronto avea quasi io 'I (labbro

A riferir lo incontro mio: ma tema Presemi, che sospetto a que' gelosi Spirti diveniss' io, perocchè il guelfo In me fidanza avesse posta, e uscito Libero fosse di mie mani. Arnoldo.

Asilo

In nome di suo padre ei ti chiedea, Del padre suo, già del tuo cor l'amico! E tui l'espingi! E se via-deve? Al tempo! Giano, fia ver? Tn di magnanimi av Figlio, tn prode; tu d'allori carco, Tn-en tegli anni canuti, allorche nulla, Tranne l'infamia, uom de' temer — tu (schiavo

Del più indegno timor! Giano—e il rimorso Che ti pungea non era, ahi, perchè muta Fu in te pietà, ma perchè fatto agherro Non t'eri al derelitto, e de' possenti Compro in tal guisa non t'avevi il plauso!

Uom che d'aspre battaglie, ove i più forti Snoi guerrieri cadean, sempre tornossi Colla vittoria in pugno, nom tal non teme, O Arnoldo, aver mai di codardo taccia. Ma qual prode sul suo capo onorato Il coltel del carnefice sospeso Vedra senza ritrarsi? Ivi coraggio Non è il dispregio della morte, è insania. Perciò consiglio io ti chiedea. Son molti I delatori, e il mio breve accostarmi Al giovin guelfo esser può noto.. Io certo D' esser consol teneami.. e paventato Di niuna accusa allora avria: ma Evrardo Quanto m'abborra, il sai; chi mi difende Or dal feroce, se di stato appormi Ombra può di delitto?

Arnoldo

Io da gran tempo Ti leggo in cor — nè, henchè astuto, il (pensi-

Giano.

Arnoldo.

Che?

Parlar deggio senza vel ?—Te rode, Non men che invidia, ambizion: tn oscure Ambagi e mezze confidenze adopri Con ogni uom che ad Evrardo esser nemico Presumi occulto: partigiani cerchi: E a me—cui mai non fosti amico—or fingi D'amiciaia desio, sol perchè avverso Al fratel mio ti parvi. Ebben m'ascolta: Avverso a lui, ma più a certe alme il sono Superbe al par di lui — men grandi assai.

#### SCENA TERZA.

GIANO. (Si ferma attonito).

Così tradito mi son io ?-Men grandi ! E udir potei.. nè gli risposi?-Audace ! No, qual mi sia tu non conosci ancora.

### ATTO SECONDO

Camera illuminata nell'appartamento d'Iginia.

#### SCENA PRIMA.

(si ode per un momento una musica di ballo, ma lontana).

NOBERTA esce affannata da stanze vicine. IGINIA da altra parte le viene incontro. Sono entrambe magnificamente vestite.

Roberta.

(reprimendo la sua agitazione).

Dal giardino ritorni?

Oh! alfin la mesta

Anima mia dall'importune giosa
Di quelle danze n sottrae! Non cessa
Di quelle danze n sottrae! Non cessa
Di cressersi la pompa: a doga isiante
Ninora magica scena in luminose
Sale una parte del giasridi trasmuta...
Ma quelle feste, il mi; tedio a me sono:
E tu, crudele amica, ivi si a lungo
Perchè lacistimi.

Roberta. Iginia..— Iginia.

E che? Tremanti
I detti tuoi? Roberta mia; deh, loco
Non ti tengo di figlia?—A te mie pene
Ascose non son mai! le tue mi schindi.
Roberta.

Io tremo, si-Mentre con regio fasto

Gli onori a cui salia celebra Evrardo, Mentre pari a' più splendidi monarchi Di cortigiani un vile stuol lo acclama, Niun sa, che al fianco suo disnai un nemico, Un guelfo s'accostava.—

Iginia.
Ohime! in periglio...
Roberta.

No: il ciel non volle, che feroci spirti Ouesto guelfo nortasse.

> Iginia. E occulto.. Roberta.

E pe'giorni del tuo padre tremà; E pe'suoi giorni stessi. Oh, guai, se alcubo Ricconosceal! Di sangue intrisa certo Venia la festa.—Ratta io dalla turba Lunge trussi l'incauto:—smatta figlia, Deh, non bismasrani: forra crami udirlo,

Iginia.
Chi? Dove?
Roberta.

E nasconderlo...

T'acqueta.—
Scorgesti un vecchio cavalier dall'ombre
Del più folto boschetto al rilocente
Vial de' tigli scorrere, e più volte
Rinselvarsi, e apparir, quindi appressarsi
Al sedin nostro?

( pende

Il cacciavi.

Iginia. Al padre io l'additai,

Ma già lontano era l'ignoto, e il padre Nol ravvisò: teco il rividi poscia In segreto colloquio, e tu il seguisti. Roberta.

Passato erami aceanto, e da'negri occhi Tal guardo in me vibro, ch'io'l riconobbi. Atterrita ammutisco: ed ei: « Roberta « Bada, son'io, m'ascolta ». A quella voce Più non v' ha dubbio : che far deggio? or-

( rende Sciagure penso: Evrardo mai da guelfi Cinto sarebbe ?- Gridar quasi io volli « Al tradimento! » ma rattenne Iddio La funesta parola: e sulle tracce Del travisato cavalier me spinse. Il seguo: ci appartiam.

> Iginia. (con grande affanno). Madre! Roberta.

Dalla finta canizie il giovenile

Sembiante discoperse.. Iginia.

Ah mi sostieni! Egli era! ..- E questi mici palpiti indegni Al cor victar non saprò dunque io mai?

Giulio!-Oh madre, io l'amava! Immensameute Io quell'ingrato amava !-- Al padre mio I sacri giorni a insidiar vien forse?

No: calmati.

Roberta.

Iginia. Prosiegui: il mio pallore Non ti spaventi.--Oh Giulio! E che cer-

( cava Fra' suoi nemici? Del feroce editto Tenaro ei solo?

Roberta.

-a Ad affrontar la morte, (( Disse ) mi spinge amor : sovra la casa « Del consol pende alta sciagura : Iginia, « E chinnque è a lei caro io vo'far salvi: « Perciò ad Iginia uopo è ch'io parli ».

Iginia.

Audace! Parlarmi, disse? E qui lo spinge amore?

Crede forse ch' io ignori ?.. Oh, ma qual Su noi sciagura? Veritier lo estimi. Od impostor? No, no, Roberta: ei mente: Egli non m'ama. E tu, sdegnata, certo,

Roberta.

Rampogue, ira, preghiere, Tutto adoprava per cacciarlo. Oh figlia, Qual torvo sguardo su me figgi?

Iginia.

A guelfo. D' Evrardo io figlia, io dar ascolto! E il ( pensi ? No, Roberta, nol pensi: amica troppo A Iginia sei. Perdona: al senno tuo

Oltraggio io fea. Roberta. Misera me! Sa Iddio,

Come l'insano io respingessi... Iginia.

Un detto Solo hastava: i traditori abborro,

Ed ei la patria e me tradiva a un tempo. Roberta. Gliel dissi : e forsennato esso alla festa

Rieder volea, parlarti ad ogni costo, E non eurar, se a' piedi tuoi spirante Da' ghibellini ferri indi cadesse. Iginia.

Oh truce idea! Ma dunque ei ..

Roberta.

Da mie stanze

Partir non volle. Iginia.

Oh cielo! Qui?-Roberta, L'amica mia, no, tu non sei : di Giulio I delitti obbliasti e il dover mio: Del ghibellino console io son figlia. Va', l'allontana : salvalo-e s'ei chiede Dell'odio mio-digli, ch'a dritto io l'odio, Ma che il vo'salvo. Affrettati : m' udisti?

Veder non posso un traditor.

## SCENA SECONDA.

GIULIO , e detti.

Giulio.

(si precipita a'piedi d' Iginia, e la tiene Campione e me comun pensiero? per la veste).

Quel nome
Quel nome infame, ah no, Giulio non
( merta;

Te ingannò la calunnia.

Audace! Giulio.

Ah Iginia !
Pe'tuoi giorni, ten supplico, pe' giorni
Del padre tuo, non puoi negarmi ascolto !
Iginia.

Temerario! Fuggirti..

Giulio. ( si alza trattenendola ). Una parola ,

Un breve istante! — Ah, colui tanto ab
(borri,
Che un giorno..

-

Iginia. Tu le guelfe armi vestisti!

Del padre mio il nemico, altro non veggio!

Giulio.

Ferma!—Sol che un istante udito m'abbi, Poi farò l'odio tuo pago, tra i ferri Inimici scagliandomi: che gioia Unica ad uom, cui tu dispregi, è morte.

Iginia. Giulio! fuggi. In qual rischio?..

Giulio.

Ora opportuna, Securissima è questa: odimi: tutta Ne' festivi orti accogliesi la turba: Niun qui mi scopre. Ah, per l'immenso

Ch'arde—qui—per te sola, e più sempre (srde!...

Oh quanto

Iginia.
Perfido! E speri anco ingannarmi?
Giulio.

Sdeguo nel tuo sembiante! Io..

Iginia. (con amara indifferenza). Qual rimane,

Delle vedove guelfe or tra l'illustre
Campione e me comun pensiero?

Giulio.

( Dolorosamente risentito ). Oh, Iginia! Si crudo oltraggio io da te avermi? indegno E del tuo cor.-Tu pur, tu alle sciagure Insultar d'onorata inclita stirpe, Che i suoi prodi, e sue case, e suoi tesori Perdea miseramente, e a far palese La sua innocenza non trovava un solo Vendicator!-- Io quello esser dovea, Io, d'Iginia l'amante, o d'un tal core Immeritevol divenir !- Manfredo Fratel d'arme non m'era? Alterna gloria . E negli studii, e nelle giostre, e in campo Sin da' più giovanili anni segnato Noi pari entrambi avea, fulgido esempio D'amistà e di virtù. Che? Abbandonarlo, Di sua innocenza io conscio, allor che vili

Tradimenti apponeagli un vil senato D'oro e di sangue sitibondo sempre?
No, difenderlo! e te perder piuttosto, Te sommamente amata.. abbenchè figlia Ahi, d'un tiranno!

Iginia.

Il padee mio rispetta.

Giulio.

Difendere l'anico, e gridar empia
La legre, che alla patria il miglior tolse
De'citatdini moil Scuotere il angue
Du tal croc dal phiella imio mante :
E non più ghibellia dirlo, che infamia
Stava e delitto au que pome ! B il giorno
Che alla raminga vedora, e si mpulli
Mon rimanee ricorro altro che i quelfi,
Seguirii aell'aegilo ! E miei fratelli
Color nomar, che del mio amico ai figli
La ghibellian crigico obliando.

Offrian la destra, e ospital tenda, e scudo? Tale, adorata Iginia, era del prode Che tu amavi il dover! dover, ch'enormai Sacrifici m' impose: ah, mi credea Che Iginia li sentisse—ella mi spregia!

Iginia.
Reo non sarebbe?—oh, me infelice?

Giulio.

E duolti

Ch'io spregevol non sia! Iginia.

Giulio

Ch'io forte sia nell'abborrirti! Giulio.

E il brami?

No.

Iginia.

Ma creder poss' io? Te l'onorata Vedova di Manfredo.. Giulio.

Amante mai.

Amico avrammi sempre.

Iginia.
( guardandolo con amore ).
Amante mai!—

Quel volto, quel linguaggio... Oh qual bar-

Saria il tradirmi.

Giulio

Oh gioia! ancor tu m'ami!

Tu m'am, st.—
( con affettuosa dignità ).

Debol fanciulla! E tanto

Avvilir la tus grade alma potrevi, Si indegamente gl'incolproli atti, (Lascia chio'i dica i jui magannimi atti Interpretando di colui che t'anna, E cui l'alto desio sol d'onorrati Spiage finor delle basse orme del volgo! Te meglio e me conosci sono, cui donato Avevi il cor, tal uomo era o direnne, Che non più mai distiturare e forza.

Oh fia vero? Roberta-

Iginia. ta— Giulio.

E chi rattenne,

Se non tu, il ferro mio, quando a miei piedi
Cadde Evrardo in battaglia? E chi al superbo
La non metatta libertà rendea?

Tu, Ignia, tu: che indivisibil genio
Me inspiri sempre, e a degue opre co(stringi?

Iginia
Oh, ben allor mi disse il cor α Memoria

« Di me Giulio serbo ».

Giulio.

Ma incalza il tempo.

L'alta ragion che qui m' adduce ascolta-Sui ghibellini imprereduto nembo Rugge.—Tu tremi? Calmati:—propizio Alla patria, ed a noi spunta il futuro. I rei soli cadranno: i rei—uon tutti, Non tutti, no—suo difensore avrammi Ervardo.

Iginia.

Giulio.

Di plebe il furor primo In questo tetto (Iginia, ah, caldamente Te ne scongiuro) non ti trovi-Iginia.

Ahi, quando?

Come?

Giulio.

Dimane—a mezza notte— i guelf....
Ma tu vacilli...

Iginia.

Giulio.

D'Errardo è asanza
Appo la suora sus teco ad amiche
Veglie recari: in quel securo ostello
Diman, ven prego, donne, ivi la sera
Abbiavi. Qui potria l'ira del volgo
Contra la consolar reggia irrompendo
Ohliar che co' rei stan gl'i moccetti.
Io il cieco popol fremerò c'idisorre
Da questo albergo ogni ruina io hramo
Ma sei il faror, je tecabre, la forsa
D'irresittibli moltitudin vano
Rendesse il pensier miso... deh, fra "I tu-

mee', il'amata Iginia non si trori.—Orrendo
ini piedi. Irano il valenci u novotro detto
l mperbo
Perder mi può—ma s'io qui pur cadessi ,
Non però certa men fia la vittoria
De' congiurati guelli. Il truci editti
opre colo congiurati guelli. Il truci editti
De' tirsuni son tardi : ascoso e liere
(stringi! Foco omai più non è : fianna pignate,

(multo

Che tutte le astigiane alme divora, Di vendetta e giustizia è il desir santo.-Divise, ignote, sì, ma numerose Schiere di guelfi alla città fan siepe : Nostra è la plebe entro le mura: un cenno Soltanto aspetta.-Dubbia anco a me fosse La fede vostra, o donne; anco tradito Foss'io, il ripeto-me perderei solo, Non la fraterna impresa. Il dover mio Doman co'guelfi- oggi appo te mi chiama: A loro e a te sacra è del par mia vita.

Iginia.

( abbracciando Roberta ). Oh madre mia! Parlar uon posso: un gelo Mi stringe il cor .- Che fia di noi? Sul padre, O sull'amante, iniquo ferro pende : Come dall'un rimoverlo, e non l'altro Tradir?

Giulio.

Miei giorni in tua balia son posti : Bensi, ov'io pera, al genitor rapisci L' unica guelfa man, sovra lui pronta Generoso a protendere uno scudo.

Iginia. Qual d'eroismo e di barbarie un misto V'agita, o furibonde alme guerriere? Non v' abborrite, e vi svenate: un gioco Feroce è l'assalirsi, e il perdonarsi, Onde uccidersi poscia, e uccider sempre, Onde aver morti a vendicar. Ma intanto Alla virtù s' intrecciano delitti Più enormi ognor: non più vergogua, è gloria Il farsi d'un'insegna oggi campione , Diman d'un'altra-gloria, alla donzella, Cui si giura d'amar, cui si vuol salva Dalla ruina, il guerreggiarle il padre, Il cingerlo d'insidie e di perigli, Ore, men che d'estinguerlo, si ostenta Nobil desio di calpestarlo, e il braccio Tendergli poscia-onde vieppiù avvilirlo! Giulio.

Me così trasfiguri? E amante...

Figlia

Del console son io-

Sì reo mi tieni?

Or ben, le lance del tuo padre invoca : Fra loro a normi io venni.

Iginia. Ah crudel! taci : Lasciami: il eiel solo mi resta. Ah, Giulio, Se è ver che m'ami, il reo nembo allontana; Salva la tua città da nuova strage! Molto può il nome tuo, molto può eroe Cui virtù e amor con egual fiamma accende. Grande agli sguardi miei fora colui , Di tutto l'amor mio colni sol degno, Che a non tentata ancor gloria aspirasse... Gintio.

Qual? Iginia. Non di fere, inutili vendette : Non di brutal desio d' empii trionfi, Ma di terger le lagrime all' afflitta Patria; di richiamar tutti a un' insegna I discordi fratelli, ambe lasciando Le sanguigne di guelfo e ghibellino Maladette bandiere.-Alti mortali Alcuna volta apparvero, onde il cenno Era sovra le turbe onnipossente: Oh l'età mia d' un simile mortale Priva non fosse!-e quei fosse il mio amante! E si pura e magnanima splendesse L' ambizion di lui, che strascinati Da dolce irresistibile malia Si sentissero i cuori, e-s'appressando Con alterna pictà-sulla sventura Comun s'intenerissero, e un sol grido Ripetesser con lni « Pace, ed oblio, Del mutuo errar! Siam d'una patria figli? » Oh quel degno mortal—quasi un Iddio Alla mia innamorata alma parrebbe! Giulio, tu quello sii!

Giulio. Lusinghier sogno, O fanciulla , t'illude. Havvi perversi Tai secoli, ove l' nom , se pure e grande, Tutto mostrarsi qual ei sia non puote. Abietta stirpe è questa infra cui nacqui : Sorda a' bei nomi di fraterna pace, Di virtu , d'amor patrio. Ira e vendetta Spigne i men tristi, i più viltà e rapina : Ed i meu tristi io scelsi .- Oh al guardo mio Il tuo sogno un di pur, ma breve tempo Ahi rifulgea (nell'inesperta aurora Della mia giovinezza)! Il mondo è vile, Non il tuo amante, o Iginia.

Iginia.

Dunque?.. Giulio.

Immutabil fato! Roberta.

-Alcun s'appressa

Perduti siam.

Iginia. ( a Giulio ). Roberta.

Qui celati.-Iginia.

Oh me lassa!

Giulio!

Giulio. Iginia-dimane in questo tetto

Deb, non ristarti!

Iginia. Ab fuggi! ( Roberta conduce via Giulio ).

SCENA TERZA.

EVRARDO, ROFFREDO, GIANO, guardie, e IGINIA.

> Eurardo. Eccola.-Figlia,

Sola tu qui? Irinia.

> Padre .-Giana.

Il tremor suo chiara Mi fa la colpa: indizii certi io n'ebhi: Giulio qui si nasconde.

> Iginia. Ab no!

Giano.

Si scorra. Ogni recesso dell'ostello.

Iginia.

Ferma .-

Padre, consol non sei? Tal soffri oltraggio All'onor tuo?

Giano Se più la figlia o il padre Colpevol sia, giudicherà il senato.

Evrardo. Temerario!

Roffredo.

(cavando la spada).

Si ardisce

T' arresta : al consol fatta Verrà ragion : ma provi il consol pria Che reo di stato egli non è.

(fa cenno a Giano che colle guardie scorra il resto dell'appartamento).

SCENA QUARTA.

I precedenti, fuorchè GIANO e le guardie.

Evrardo.

D' Evrardo dubitar?-Perfida! il vero Celar non puoi. Come il vedesti? Parla: Dove a' asconde? Il furor mio paventa. Iginia.

( è in uno stato deplorabile di terrore: ella aspetta ad ogni istante che abbiano preso Giulio: guarda con occhi spalancati il padre, quasi non intendendo le sue parole: articola voci indistinte: l'affanno le tien chiuse le fauci. Finalmente ode, che i soldati ritornano, ed esclama).

Ahi! gli sgherri il trascinano. Mio Giulio ! (fa alcuni passi per andargli incontro e cade tramortita).

SCENA QUINTA.

SIANO e le guardie conducono ROBERTA (EVRARDO rialza la figlia che non dà segui di sentimenti \.

Giano.

I alle guardie \.

Ite: ovunque s'insegua.

Roberta.

( accorre ad Iginia ). Oh figlia mia!

Roffredo. (a Giano).

Che? Il vedeste?

Giano.

Balzato è da un verone :

Ma scampo a lui non fiavi: ancor dischiuse
Della città non son le porte.—In nome
Della letgge domando or che tradotte
In career sieno e queste donne entrambe,
E del sospetto Evrardo i servi tutti.

Evrardo:

Oh rabbia!

Roberta. Io sola, io son la rea! Evrardo.

Costei, Si, che tradiami, in carcere si ponga : Mallevador mi rendo e per Iginia

E pe'famigli miei. Iginta.

( rinvenendo ).

Dov'è?—Con esso

Morir vo'—

Evrardo,

Sciagurata! In qual abisso

Precipitato hai di tuo padre i giorni!

Iginia.

Roberta—ohimè, dove ti traggon?—Padre,

Pietà! pietà!

Evrardo.

Colei? non la merta.

Roberta. ( a Iginia ).

Addio!

Iginia.

Seguir la vo'—Padre..

Evrardo.

Il console, empis! il tuo giudice—trema! [Reffredo, Giano e guardio partono conducendo Roberta. Evrardo trattiene feramente Iginia che vorrebbe seguir l'amica].

( cade il sipario ).

# ATTO TERZO

Camera d'Iginia.

SCENA PRIMA.

IGINIA.

Chi viene ? - Oh me delusa ! Oh lunghe ,
(atroci

(atro
Ore! Oh incertezza!—Mute sou le sale—
Roberta! Fidi servi! Ah, in carcer tutti !
E d'ogni parte io qui rinchiusa!— Oh

Giulio,
Di te almen sapest'io. Chi sa in qual negra
Prigion ti strascinaro?—E non vantavi
Nella città possenti amici? Ah, l'arme
Ciascuno afferri e a liberarti accorra!
Guelfa io pur mi son fatta: astretta io sono,
Astretta, o gadre, a desiarti vinto,

{ Purche i tuoi giorni mi si serbin) vinto !— Ma che spero ? A che illudersi? Più scampo Giulio non ha—più forse ei non respira ! O in quest istante... harbari , fermate ; In me quei ferri!

SCENA SECONDA.

IGINIA è talmente fuori di sè, che non ode l'arrivo del padre. EVEARDO entra sdegnato, ma vedendola in tanta desolazione si commove alquanto.

Evrardo.

—Sciagarata! In pianto
Si strugge.—A trar dalle sue labbra il vero

L'ira freniam.

(s' avanza).

Oh angoscia!

Iginia.

Chi veggio?

(gli va incontro in atto supplichevole).

Deh, ch'io sappia...

Forza non ho., Evrardo.

Che dir volevi?

Iginia.

Chieder ..

L'unica figlia mia !

Evrardo.

Se al genitor ta di compiuta Rovina eri cagion?—Se di tue colpe Vittima, dal suo seggio alto ei croliava Sotto il piè de maligai?—Oh, di te atrazio Ben aspro far denno i rimorsi? Al colmo Quasi di mia graudezza, io già già veggo Splendermi agli occhi un serto: a d acquiciatalo

Un passo ancor-Chi mi rattien? Qual (crado Nemico indietro mi ritrae? La figlia,

> Iginia. Padre — Evrardo.

Colei

Per cui sola a' canuti anni miei nego Ogni riposo!

> Iginia. Per me.. Eurardo.

Si.—Ad ogni uomo Nascose esser dovean, ma tu del padre

Le alte mire, tu scorgerle dovevi.!

Ma giacehè si poco oltre il guardo tuo
Giunge (e men duol), d'uopo è ch'a te
(le sveli.

Odi :--costor che nel senato assisi
Pari a' regi a' estimano, al mio carro
Avvince la invisibile catena
Dello sealtro mio senno :--- lunghe guerre
Trassi i più forti, e son caduti alfine:

Or non restan che i vili: e infra lor togli Pochi, non so, se inetti più o superbi,

Che sonmi inciampo, e immolar vuolsi — (ed ecco Farsi il consolar brando in mia man scet-

(tro.— Vecchio, in atto di scender nel sepolero, Ch'è omai per me la gloria? Ah, d'una figlia Penso al retaggio!—De'più illustri prenci Alle figlie adeguata, illustri prenci

Alle figlie adeguata, illustri prenci La sua destra aushiramo: a lei fia dote La paterna possansa: i figli stoi Dritto avran forse ad eminenti troni... Si, tal mia speme, tai le ardenti cure D'un genitor che troppo 'a'ma, e a cui

Mercè si ingrata rendi! ( con rammarico e tenerezza ). Iginia.

-Ah signor!... Mai

Pria d'or teneri detti... alla tua figlia Tu non volgevi.. mai, dacche svaniti Sono i bei giorni in che vivea l'amata Mia genitrice !- Or a que'giorni, o padre, Tu mi richiami : allora pur, se irato T'avess'io, miste mi scendeano al core E tue rampogue e tua rietà. Deh , torna Qual eri allor!.. Te della gloria lunge Dalle cure tenea la genitrice : Tue domestiche mura ad ogni reggia Anteponevi: meno spesso il suono Di festeggianti arpe s' udia : men folto Corteggio ne cingea:-rari i conviti, Rari gli amici, eppur maggior la gioia! Në sull'amata tua fronte appariva Quella nube ch'or sempre e nuove brame E nuovi affanni e nuove ire palesa, Onde affrettata è tua yecchiezza. Ab . il

Segretamente alcune volte io piango Per ciò!—Non grave è l'età tua, ma veggo Far, più che gli anni, al tuo sembiente ol-(traggio

I voraci pensieri: e dittel mai Non osava pria d'or, perocchè tanto Cangiato era il tuo sguardo, e m'atterria. Padre—se m'ami, deh, i tuoi cari giorni Serba alla figlia tua! Gloria, potenza Che fien per me, se di tua pace a costo Io le ottenea? Viverti al fianco, e liete

(giuro.

Col mio tenero ossequio a te far l'ore, E prolungare il viver tuo, ed amata Esser da te,-null'altro io chieggo.

Eurardo. Affetti

Altri nodrir tu non dovresti, o Iginia, Pur..

Iginia. T' intendo : ma vincerli, se il padre Il comanda, saprò. Viva, e più mai Giulio io non vegga! E se per esso..

### Evrardo.

Ardesti? Sovra il passato error stendasi un velo, Poiche pentita sei .- Figlia a privato Cittadino eri un tempo, e molli affetti All'alma tua men disdiceano : or figlia A prence omai t'estima: nuovo stato Nuovi impon sentimenti...

( vedendo che Iginia rigetta quest' idea, egli s' adira ).

-E s'anco un trono

Colui t'offrisse.. genero ad Evrardo Mai non sarà ebi il gonfalon paterno Perfidamente abbandouo, chi alzato Ha nelle pugue contro Evrardo il ferro..

Iginia. interrompendolo con dolce e timido rim-

provero). Ma trattenuto il ferro ha, quando Evrardo Sopraffatto dal numero, e tradito Da fortuna...

> Evrardo. Che ardisci? Iginia.

Ei rimandava A me libero il padre!

Evrardo. Empia! Te allegra Di mia sconfitta la memoria? Evrardo. Parve sconfitto: nol fu mai! Terrore Mettea cadendo, e cinger di catene Il ferito leon chi s'attentava? Iginia.

Ahi! di qual'ira avvampi!-Te, fortuna, Dissi, tradia, te sopraffatto...

Evrardo.

All'alma Tal piaga riaprirmi? Il più abborrito De'giorni miei rammemorar? Niun l' osa, E da una figlia tal baldanza? Or veggio Qual parte a me serba il tuo cor : gli ol-( traggi ! Oltraggi al padre tuo?-Padri vi furo

Che ingrata prole si svelser dal petto! Iginia.

Oh feri detti! Ohime! Signor .. Evrardo.

Mendaci

Proteste io sdegno. Al filiale amore Loco tenga il timor : mi basta. Il sai, Tremenda è , incomportabil l'ira mia : Più d'un possente che scheruiala è polve : A ciò pensa, o fanciulla-e speme iniqua Non rimarratti d'avvilire il padre. Or odi il voler mio: l'odi; e obbedisci.

# Iginia.

Evrardo.

Per tua colpa, atra tempesta Sovra il mio capo s'elevò; l' ho sgombra Ma non del tutto: or l'opra tua mi giova. Iginia.

Al cenno tuo sommessa, anco i miei giorni Sacrificar desio, purche placarti Io possa:-ne per me grazia ti chiedo: Per Giulio, per Roberta io sol t'imploro!

Evrardo. Fuggito è il traditor-

Io tremo.

Iginia. Fia ver? Evrardo.

Ricovro

Diergli i Solari: v'accors'io, ma tardi: Gia con funi calato era dai muri Della città. Perch'io primo il delitto De' Solari scopersi, e alle lor torri Diedi l'asselto, e vinsi, e fra catene I superbi or si stanno, il sospettoso Spirto eesso, che contra me in senato Sorgea per le maligne arti di Giano : Di ghibellin fedele il glorioso Nome mi si ridona, e Giano stesso

Freme e tace. Ma l'armi alla calunnia Tutte frangev copilic » ch'ol's sere padre Non mi si apponga a rea di stato. Insunai Tu al senato venir, con giuramento Nemica diri a' guelfi dei : nemica A fellon, che (te ignara) addotto venne In queste sale da Roberta. Appieno Già coste s'accusò: pera, e non resti Dell'error suo maschà su nob.

Ioinia

Che intendo ?

Eurerdo.

E udir da te vo pria quali empi arcani
Colni anrotti: d'una trama al certo
Le fla e ti motto--Se l'ira mia
Paventi, se placar sdepanto padre
Desti, sincera parla. Alto serrigio
Fi chio rechi alla patria: io della trama
Palesator maggiori dritti, il vedi,
Sovra il comune onesquio indi u'acquisto:
Liberator della città m'appello...
Liberator della città m'appello...
Liberator in prenece è un tiol solo.
Quasto m'importi il parlar tuo, tu'l senti:
Ohbodisci.

Iginia.

Di Giulio-ah, poichè salvo !-Tutto narrare a te poss'io. Ma farmi Accusatrice io dell'amica? Oh cielo !-No. nol dicesti. Io con materna cura Fra sue braccia cresciuta! Io cui, morendo. Disse la genitrice: « A te una madre Lascio in Roberta!»-E tu l'udivi: e sacri T'eran pure della morente i detti! Ah, per quelle memorie, io ti scongiuro ! Dai cenpi sciogli la infelice, rendi A me la madre mia. D'alcuna colpa No. non è rea : sotto mentite spoglie Presentavasi il guelfo, e invan cacciarlo Voleva ella: ad ndirlo indi costrette Fummo, perocchè addotto esser da grave, Generosa cagione egli dicea: Ne mentiva ei .. Evrardo.

Di tessermi l'elogio

Nè di quella t'imposi io, nè di questo: D'obbedirmi t'imposi.

PELLICO - 2.

Iginia.
{ invasa dal dolore non bada }.
« Appien Roherta

Dicesti, s'accusó? Pera, dicesti? n Ahi parola! Ritraggila: mai calma Non avrò fin che al mio sguardo s'affaccia Lo spettacolo orrendo. Ohimè! Funesto Forse è ogni indugio.—A'piedi tuoi mi (prostro:

Pieta, signor! T'affretta. Alta hai possanza Sovra la patria: e se a regnar tu aspiri, Con una grazia il regno tno cominci! Col salvar l'innocenza! Atroci leggi La tiranneggia: tu le aciogli!

Evrardo.

( con dispetto rialzandola ).

Troppo Ti tollerai. Propiziarmi credi Col vieppiù ognor disobbedir?

Iginia.
L'angoscia
Mi trae di mente: deh perdona! Tutto
Ti narrerò: ma della madre poscia
I di mi salva, o me con essa estingui.
Giulio qui il piede volse a farmi nota

Imminente congiura...

Evrardo.

Ah, vero è dunque?
Colla frode apprestavasi al mio eccidio!
E tu—del mio assassin gl'incliti pregi
Adorando—la man tua promettevi
Alla man, che del mio sangue fumasse!

Iginia.

Oh raccapriccio! oh truce odio paterno!

Evrardo. ( con voce tremenda). Il di prefisso de'ribelli?

E questo.

Evrardo.

Iginia.

Che?

La vegnente notte.

I nomi loro?

Iginia.

Il popol tutto quasi.

Evrardo.

Oh cielo! I capi?

Niun mi nomô.

Evrardo. M'udisti? I capi?

M'udisti? I capi?

Iginia.

Il giuro.

Nun mi nomo. Solo a pregarmi ei venne Che fuor di questo albergo a tarda vegita Questa sera io mi stessi, onde, se il volgo Qui furibondo avventati, in periglio Io non sia. Scudo a te pur farsi ei brama.

A me?—Superbo! Io sua pietà rifiuto :
Ancor douso io non son...—Ma, oh rab( bia! giova
Forse il valor, quando d'insidie è cinto ?—

Nè fra i tormenti un detto aucò i Solari Profetian.—Ma che pento?..—Ah, della ( plebe Con improvviso beneficio l' aura Compriamo.—(Chiama), Oldrigo!

SCENA TERZA.

Uno Scudiero . e detti.

Evrardo.

Al popol vanne, e spargi
la ogni parte il voler mio. M' accolta :
Jer finia ne'mici campi, e copolia :
Jer finia ne'mici campi, e copolia :
Sovr' ogni altr' anno fit la mener intero
Dono al popol ne fo. Pisti mi desta
Di tanti prodi la mineria : e il noro
Mio cosunitato v'che nia di pene
E d' abbondanna e di letinia il regno.
A' stati saccredoti ogni inficire
Rechi il suo nome, e avrà da me sollievo,—
Accorto sei : divolghisi repente
Per le pianze l'ammunia, e.,

( dandogli una borsa ).
..Alcune ad arte

Beneficenze a nome mio diffondi.

( lo scudiero s'inchina e parte ).

SCENA QUARTA.

EVRARDO, e IGINIA.

Evrardo.

Y il plebe! Ti conosono: agussi il ferro Contro il possente: ma ti pasca, e il fere Di man ti cade, o a sua difesa il vibri.— No, Iginis, d'uopo di clemenas ancora Dal tuo amante non ho: credi, ardan cosa È il vincer chi alla dettra ha pari il sennoventi guerre e sommonse e tradimenti Vidi, e a salir sempre mi fur sgabello. Chi sir.— Mai il grava erazoo ora il senato Da Evrardo apprenda. E tu mi segui. Iginia.

Io...

SCENA QUINTA

ARNOLDO, e detti.

Arnoldo.

(entra precipitoso).

Ferma:

La figlia tua da' furibondi salva. Evrardo.

Come?

Arnoldo. In carcere la vonno. Iginia.

Ob ciel!

Roberta

Forse fra strazii?..

Arnoldo.
Minacciata indarno
Ella sinor venia. Ma de'Solari
Un servo favellò: per lui svelato
Di molti cittadini è il tradimento.

Già in ceppi..

Evrardo.

Scellerata? E a me palese Tutto non festi? Io potea corre il frutto Dello scoverto tradimento: or altri Gloria e favor ne tragge!—

> ( ad Arnoldo ). Deh, prosiegui;

Già in ceppi, chi ?

Arnoldo.

Guido Castelli, e Isnardi, Ed altri. È noto, che a tramar con essi Il nemico guerrier venne : or s'accresce Il sospetto, che a inutil parlamento Ei qui mosso non abbia. Io contro a Giano Lungamente contesi, asseverando

Che a giovane donzella è ignota cura Il parteggiar di stato, e che amor guida Fu al temerario in queste soglie. Ascolto Non mi si dà. « Del console alla figlia

- « Ferri, no mai, per vil sospetto imporre « Non oserassi (io sclamo): i benefizii « D'Evrardo si rammentino: egli ha salva
- α Più d'una volta la città, rispetto « Abbiasi a tanto eroe ». Giano, onorando
- Con ippocrite laudi il nome tuo,
- « Oltraggio a tanto eroe fora, soggiunge, « Stimar che a lui, men della figlia, cara
- « La repubblica sia ». Gli animi vidi Tutti a suo prò voltarsi, e ratto mossi A darten cenno .- Anzi che rea si provi, Lasciar non puote Eyrardo mai dal seno

Una figlia strapparsi. Evrardo.

> (agitatissimo). Ob nuovo inciampo

Che far? Tal'onta avermi ?-Alzerò dunque Contro alle leggi il brando - e in un i-( stante .

Dopo anni ed anni di sudor - disperse Tante speranze.. e affanni.. e virtu.. (e colpe?

Oh bivio orrendo!-( con affetto ). La mia figlia! .. (furente). Iniqua,

Mia rovina tu sei !

Arnoldo.

Che ondeggi? Aduna Tuoi fidi; al popol mostrati: d'un padre Il grido al cor d'ogunn penetra. Evrardo.

con veemenza afferrando Iginia per un braccio .

Iginia,

Arnoldo. Risolvesti?

Evrardo.

Arnoldo.

Miseri noi! Già strepito d'armati odesi. Ascosa

> Iginia. Eterno Iddio

In più remota stanza... Pietà di me!

Arnoldo.

( ad Evrardo ). Dove t'inoltri? Arretra.

Quinci agli sgherri incontro movi-Evrardo.

(respingendolo). Arnoldo .

Sgombrami il passo. SCENA SESTA

ROFFREDO , GIANO , guardie, e detti.

Evrardo.

A voi dinanzi addotta Da me venia: traggasi in ferri. Prima Che genitor, fu cittadino Evrardo! ( getta con ira Iginia fra le guardie ). ( sorpresa generale ).

Roffredo. Oh detti! Oh grande!

Arnoldo.

Snaturato! (a Evrardo). Giano. Udito

Dubbia è sua colpa:

Dalle labbra di lei?..

Eurardo.

A me non spetta il giudicarne.-Abi dura Condizion di padre a ingrata prole! Del proprio sangue esser nemico-Il cielo Forza mi dia-Deh, m'ingannassi, e al ( seno

Stringer novellamente un di qual figlia Costei potessi! Ma qual siasi fato Che a mia vecchiezza misera s' appresta, Di duol. ma giusto cittadin, morrò. Ite: meco lasciatemi: potria Involontario sul paterno ciglio Pianto sgorgar, che al consol non s'addice. Iginia.

( mentre vien condotta via ).

Padre, così m'immoli? Roffredo.

Oh primo invero Fra i ghibellini! Conoseiuta appieno Non era ancor la tua virtù!

( segue le guardie con Giano ).

SCENA SETTIMA.

ARNOLDO ed EVRARDO.

Arnoldo. Feroci!

Che favellate di virtù? A vicenda Stimarvi grandi vi forzate, e il grido Di coscienza soffocar, che iniqui, Ambiziosi , vili , empii v' appella : Ma ben l'un l'altro tacito conosce , E disprezza, ed abborre, e spegner brama! Repubblica di sangue e di delitti, Al tuo estremo sei giunta : il maggior bene Che a sperare t'avanza ora è uu tiranno!

SCENA OTTAVA.

EVRARDO.

Ed io il sarò .- Che feci ?- Onde prostrato Così mi sento?-Troppo forse! troppo

È il sacrifizio! A tanto, no, le forze Del vecchio Evrardo più non bastan. -/ Padre

Alfin son io .- Superbo! ecco: Natura Com'uom del volgo ti domò :-- menzogna ! Pentirmi ?- E tardi fora. Ingrata figlia , Condurmi a questo passo! E non osava Rommentar pur di mia sconfitta il giorno? Perfida !.. Ma colpevole io la fingo Onde scusarmi... e orror di me sol sento. -Stromento or sia-saprai salvarla poseia: Non avvilirti a mezzo corso .- «Oh primo Fra i shibellini inver! » dicea Roffredo: Giano fremea... Si, nella polve in breve A' piè del seggio mio striseeran tutti!

# ATTO QUARTO

Sala del giudizio tutta tappezzata di nero. Lumi sulla tavola de' Senatori.

nia).

## SCENA PRIMA.

EVRARDO, ROFFREDO, GIANO, SENATORI D'uopo è Iginia ascoltar. seduti in un piano della sala alquanto I suona il campanello, e poi fa cenno ad elevato, e secondo i loro gradi, ROBERTA seduta in luogo inferiore sovra una rossa panca.

( a Roffredo ). Udisti? Ella confessa: al fuggitivo Ricetto diede, e violó la legge: Legge di morte.

Roberta. Misera!

Roffredo.

Al confronto ,

un Useiere d'andare a prendere Igi-

Evrardo.

( alzandosi ).

Deb, senatori! Sehben console, a un padre or si conceda,

Mentre a giudizio addotta è la sua figlia, Quinci scostarsi. Ha dritti anco natura. Roberta.

Si, pel tuo sangue almeno ti commovi:

Da questi mostri Iginia salva, e lieta A morte vo.

Giano.

S'oppon la legge, o Evrardo , Al tuo dimaodo.

Evrardo. Interrogata veoga.

Giano. Ne'giudizii di stato, essa prescrive Del consol l'interveoto.

Forardo.

Essa oon parla Di coosol, che tra'rei sua prole, ahi, tenga:

Novo, orribile è il caso. Roffredo.

È ver. (s'alza e si consulta cogli altri Senatori).

Giano.

Da lui Non son vergate le senteoze? E quando Degna la prole sua fosse di morte,

Daooarla ooo debb'ci? Evrardo.

Cessa, maligno Iovido spirto, d'irritar con vile

Barbarie il dolor mio : sperasti un tempo Di calpestarmi: t'ingannavi, e or mordi Codardamente chi spregiar oon puoi. Cessa, ti dico, staoco io soo.

Roffredo.

Del graode Alle sventure abbi rispetto, o Giaoo,-Raccolto ho i voti. Di rei figli a padre Allootaoarsi dal giudizio lice ; Ma il consol poscia vergherà il decreto Qual siasi.

> Evrardo. Il dover mio sacro m'e sempre.

(s'avvia). Roberta.

Nè d'un guardo mi degni! A te la figlia, Lei sola raccomando.

> Evrardo. (incontrandosi colla figlia).

SCENA SECONDA.

IGINIA entra accompagnata da ARNOLDO.

Iginia.

Padre!

Arnoldo. Ferma, contempla la tua figlia.-Ei fugge. Iginia.

E benedirmi pur non volle! Arnoldo.

Alfin ti riabbraccio.

In questo Iocontro io assai fidava : ah, il crudel teme D'intenerirsi !

Iginia. (che s'era fermata alla porta, s'avanza,

vede Roberta e corre fra le sue braccia . Oh madre! Roberta.

Amata Iginia,

Iginia. O dolce madre!

Più non vederti mai, lassa, io temea! Dacche tolta mi fosti, oh! quaote lunghe Ore di duol! ma già il tuo aspetto quasi

Ne sgombro la memoria. Roffredo. (accenna alla fanciulla di sedere ).

-Iginia-il guelfo Chi introducea nelle tue soglie?

Iginia.

Io stessa.

Roberta. Che dici? Tu yaneggi.

Roffredo. A te silenzio,

Donna, s'impon-Dove il vedesti? Iginia.

Agli ortz Del padre mio, la sera alle festive

Danze.. Roberta.

Non fia ch'ella prosegua ; Iginia V'inganna, io sola colà vidi il guelfo. Io'l ravvisai, lo trassi io di periglio, -Ob vista! - (parte). Io in mie stanze il nascosi.

Iginia.

O madre mia,

A tanto giunge tua pietà 7 tu stessa Per ma eccurarii—Mon Publici; a morte Onde salvarmi ella andar peasa. Io amante Da grau tempo di Ginlio era: a me sola Mall 7 sucondean le finte quojle; indarno Roberts mi seguis, Ginlio ella indarno Cocciar volea, volea chiamare il padre. Io l'anato guerrier sottrassi a forsa Dal rischio, io lo celai, chiasi a Roberta lo il passo quando inta a'ghibellini Dato prigion lo avria. Proruppe allora Entro mie stanse il padre, e seco voi: E fugzi il guello.

Roberta.
O generosa figlia,

Risparmia pur le tue menzogne : io tutto Già dissi il ver-Iginia-

Qui vero altro non havvi Tranne il mio dir.

Arnoldo. Chi nella nobil gara

La palma avrà ?—Virti noi del più forte Sesso, noi saggi, essulta abhiam: son fatti Unica gloria noutra i feroci odii E le calunnie e le perfidie e il sangue: E intanto a noi d'eroica [6, di ssatta Magnauima amistà porgono esempio, Chi? Due donne!—E che? Stolte! in noi (vergona, v

Destar pensate? I generosi fatti Idolo fur de'rozzi avi, ma fole Noi le scoprimmo—e scherno hanno o ga-

Qual ne attendete guiderdon?—I a sigo, Qual ne attendete guiderdon?—I a morte. Null'altro speran! Per uull'altre lucro Di memogna s'accusano: la morte!—
Oh beu appur, che di soliaghe mura Vissute alla innocente ombra, i cottumi Di nostre stà non impara—I! satica Superatizion della virtà serbaro!—
No, alimento a si iguare alma non sono D' ire faterne i partiti escerandi: Gli spirit non son questi onde atterrini La repubblica debba.—Incaute furo

Se ad onta della legge un breve asilo Diero a congiunto — ad uom che all'una ( crebbe

Figlia e all'altra fratel! — N'abbian ram-( pogna E in ciò lor pena stia... — Commosso io

(veggic Álcun di voi:—non arrossir, Roffredo ; Vil non è quella lagrima!

Roffredo.

Arnoldo.

Sei judre:
Sullo scanno de'rei tu miri sustas
Tunta innocensa; e i figli tuoi rammenti.
Gusi, se l'armata legge oltre il confine
Varca d'unnanità! De' proprii giorni
Chi, un istante, secur? Chi s' proprii figli
D'accustor mascherà mis, che degua —
Illiecita virti—chismi di morte?
Ath, l'imminente passo or non si varchi?
Souvi e di incusti, e traditori : a questi
Morte; e agli incustipietid desti.

Roffredo. Ormai

Troppo, o Arnoldo, t'arroghi.

Arnoldo,

A me d'Iginia Esser donaste il difensor : diritto Ho di sgombrar le accuse. Alta in lei colpa Non si riavien.

Giano.

Certa è la eolpa: entrambe Non s'accusar?

Roffredo. Figlia d'Evrardo, narra Quai della trama circostanze il guelfo

Iginia.

« Ampio, dices, drappello « Formato abhiam tra il popolo: dischinse « Fien a'guelfi le porte, e il sol dimane « Vedrà prostrato il ghibellin vessillo ». Tai semi espose : e trattenermi a veglia Fuor del patterno tetto ei mi pregava Per mia salvezza.

T'appalesasse?

Roffredo. Pari a questi i detti Son di Roberta. Or dubbio è sol, se all'una L'altra vietasse il dar prigion costui. Igiuia.

Io Il vietai.

Roberta.

Chi può crederlo?—Ove prima Ella ne' festeggianti orti veduto Avesse il finoruccito, io nel seguirla, Nel respingere lui, mettere un grido Non potes forse, e cento spade ad un tempo Così avventar sovra il fuggiasco ? Ah, (troppo

È manifesta la menacopat.— Udite.

Lei due spingon ragioni ad accurarii

La maggiore è l'amor tenero, sommo
Che per me nutre: l'altra è la sperana
Chi—ore meco dannata snoce la fosse—
Evrardo (chiè par padre) onde a lei grasia,
A me del par l'impeterian. Vermiglia
Ecco si fa... Scovetto ho il tuo segreto :
Nol sai? Da luogo a leggerii nel core
Uas son io: non isperar, che agli occhi
Materai miei celarlo mai tui il nossa.

Iginia.
Roberta, a adegno tu mi movi: adorna
Esser non ve' di sensi alti non miei:
A salvar te non penso: interrogala
Sono—e del ver, del vero sol nii curo.
E ove perir me lasci il padre..
Roberta.

Ben tel cred'io, tu à peris merco, il seis Ma il sublime proposto, smata figlia, Compiere non il lie. Al gestiore Tua vist deri: da te un giorno (credi Di tu virsi) figli la patria aspetta. Io di prodi fiù madre, e tutti in campo Caduti son col padre lor: l'amaro Caduti son col padre lor: l'amaro Cadiet di rentaria (pia sia findo). Bevri datto bo al ripono. Iddig mel porge: Laucia, che gratis to lo irceva.

Iginia.

Oh madre ? Si poco m'ami ?.. T'incresceva adunque Il viver per Iginia? Roberta.

Io non m'illudo

Di speranza. Una vittima qui vuolsi:
Inesperta, e nol vedi?—Or l'innocente,
Almon non cada i liene error fu il min

Inesperta, e nol vedi?—Or l'innocente, Almen non cada: lieve error fu il mio, Ma error, cui pena è morte.— Cessa: in (breve

Tolta vecchiezza a te m'avria: egual pianto Versato avresti su mia tomba!—È poco, Iginia, ciò che de'miei di tu perdi; Ti consola.

Iginia.

(Prorompe in direttissimo pianto, e abbraccia strettamente Roberta). Roberta.

Alle lagrime pon freno.

Oh madre mia!.. Due volte io senza madre Restar! no!

Roberta.

Più sublime è il sacrificio : Forza a motir, tu a viver non avesti ? Qui la virti? Qui il grave incarco imposto Al mortal ! Sopravivere a' suoi cari ! Ma heve è prova: jeri infantia; e'il crine Diman canute ! E I Igini pur diritto Arrà al ripoto. Allora—in grembo 2 Dio— Verza il Pantica a ricercar : deb, mai Disgiante più!,...—M'stu vscilli. Figlia!.

Iginia.

(In tauto conflito d'affatie di tolore è impessita. Dopo il gran famot che avea verato è rimeste come stupida ad esoltare l'ultima perlate di Roberte, che solo in parte ha capito. Presa da una consultione che le atteggia la fronte, quarda ficra or gli uni or gli altri. Fa poch movimenti i accenna, toccondosi la fronte, che ivi sente una violente prestura : retiping etus! a-spressa la pietosa inquietudine di Roberta e d'Artoldo. — Pol, tutt'a un tratto metto un riso che attervisco gli attault, e sedoma):

-Ob gioia !

Roberta.

Che?

Iginia. Il suo volto ha cessato subito d'essere ridente, ma ella parla con seria dolcezza e calma. I gesti sono meno composti che quando era in ragione, e quasi fanciulleschi ).

-Distesa La ferrea corda è pur.

Arnoldo. Che fia?

Ivinia. Compressa Orribilmente mi tenea la fronte :--

E non udiste il suon?-Come dall'arpa Una corda si frange, e così..-Dove Son io?-Perchè di negro ammanto intorno

Vestite le pareti?

Roberta. Icipia-

Iginia. ( con raccapriccio guardando vicino a Rof- Deh, ch'io indivisa da lei sia! fredo .

Arretra!

Arnoldo. Smarrita ha la ragion!

Roberta.

Che accenna? - Fissi Gli occhi tien ...

Iginia. (non dee mostrare orrore soverchio: nella

sua parola vi sia spesso gravità e quiete). Nol vedete?-Il maggior seggio De'magistrati non è quel?-Rispondi.

Roberta. Si, del console è il seggio.

> Iginia. Il padre mio

Un di vi s'assideva: or mira. Roberta.

Vuoto Dianzi il lasciava il padre tuo-

Irinia. No: assiso

Vi sta uno spettro. - Abi vista! in volto

In note atre di sangue ha., «il parricida ». E quelle note all'infelice in guisa Deformar le sembianze, che a null'uomo

Di lui sovvien.. nè a me,-Perchè tergendo Va il regal serto, onde le chiome ha cinte?.. Le gioie di quel serto, ha! grondan sangue-Deh, come piange!.. Intorno a sè che cer-

(ca? -Le desione braccia a chi protendi? Re pon sei? Che ti manca?- a La mia figlia!» L'udiste? Oh voce !-- Oh con qual rabbia

(il regio Manto strappar vorriasi.. e più allo spettro L'igneo manto s'agglutina, e il consuma !

(come improvvisamente ravvisandolo). Pietà di lui! Pietà, Dio sommo!.. è il pa-( dre !

Arnoldo.

Oh spavento!

Roffredo. Al suo carcer si ritragga. Roberta.

Roffredo.

Tal grazia Le si conceda.

(le donne vengono condotte via ). Arnoldo. Il senno, ohime, per sempre

Forse perdea !-Si miserevol caso, Deh, vi commova! Roffredo.

Difensor d'Iginia L'ufficio tuo compiesti : ora al senato

Spetta compiere il suo Arnoldo. Dio di giustizia,

Un raggio tuo manda in que'petti.

SCENA TERZA.

ROYFREDO, GIANO, e gli altri SENATORI.

Giano.

Ignote Ira e piefà son nel giudizio entrambe : ( scritto La legge udir, null'altro dessi.

Roffredo.

(suona il campanello, e dice ad un Usciere). A noi ( a Giano ). Fra breve il consol. -Ben dicesti: e ascritto,

Ven prego, a colpa non mi sia, se dianzi Me commovea.. Non però fiacco ho il petto: Pari al zel vostro è per le leggi il mio. Giano.

Vano timor! Creder puoi tu che vile Estimiam chi di fede a'ghibellini Tante prove reco?-Roffredo, eccelsi Senatori, il periglio, ond' oggi a stento La repubblica uscia, mostra de'guelfi Il pertinace orgoglio: a rintuzzarlo Guai, se lento è il rigor! Guai, se speranza Resta a' futuri ribellanti! D'uopo E non fermarsi alle minacce, d'uopo Convincer co'supplizii è, ch'a ogni patto Esser qui vuolsi o ghibellino, o estinto. Perciò d'Evrardo saggiò era il consiglio Onde poc'anzi a' più ritrosi piacque Assentir, che dannati anco i Solari, E Isnardo sien-benchè di ciò sol rei. Che Giulio accolser nel lor tetto, e udiro Confusamente d'una trama : è lesa La legge, e hasta : morir denno. Or pari Di quelle donne non è il fallo?-Io aspetto Chi le difenda; nessun l'osa,-O Iginia Siasi o l'altra che pria vide il guerriero, Ciò che monta? Lo accolsero; ei lor disse

Del cospirar ; lesa è la legge. Ai figli D' ogui altro cittadin, del consol pari Roffredo.

I voti diensi .-( ciascuno pone il suo voto nell' urna : dopo ciò Roffredo estrae tutti i voti : le pallottole sono nere ).

-Morte.un momento di muto terrore, intanto che un Senatore scrive la sentenza \. un Senatore presenta il foglio a Roffredo).

Roffredo.

La sentenza!

I figli sono.

Giano. Vergarla il consol debbe Roffredo.

Eccol. SCENA QUARTA.

EVRARDO, e detti.

Evrarde. (tra se). -Qual fia mia sorte?-Oh qual silenzio!

Qual mestizia!-(si avanza : è pallidissimo ).

Roffredo. gli va incontro, e gli rimette il foglio tremando).

Infelice !

parte oppresso da angoscia e da mal dissimulato rimorso: partono egualmente costernati gli altri Senatori).

SCENA QUINTA.

EVRARDO, e GIANO.

Giano. ( accostandosegli ).

Snaturato ! Immoleresti il sangue tuo? Evrardo.

( con grande commozione ). Che intendo? Ohimè! Tu mi compiangi...

(lo guarda). -Empio! tu esulti: Infame gioia ne'tuoi sguardi avvampa.

Giano. Dominar vnoi?-ciò l'alta sede costa-

SCENA SESTA.

EVRARDO.

Dominar ! Quanti occulti oggi scopersi A me nemici !.. Quanta invidia! .. O Giano, Sol fossi tu, schiacciato io già t'avria!-Ma no, non regno ancor: la stessa plebe Al mio recente benefizio è muta:

Mi mostro... e non un plauso !... E quel-(la voce?

Non m'ingannai: sì, me indicava: α Muo-(ja! »

Perfidi-compri od atterriti mai Dunque non fiano?-

(guarda il foglio; vuol aprirlo).

Ab, non ho cor!—
(si vergogna della sua debolezza, si fa
forza e comincia a leggere).

« Igiaia

« Figlia d'Evrardo e di Romea... »
(È assalito da un tal tremito che è costretto d' interrompersi ).

Ah, il di che padre tu mi festi, e grazie lo ten porgea si ardenti, e con materna Tenerezza la figlia a me addissado M'imponevi d'amarla; e giuramento Di renderla felice io pronunciava, Oh allor.. previsto questo di tremendo Chi avria di no?.. No, alla ferocia nato Non era: mpatruposo un esagiamento

Qui dentro avvenne—Onde nol so — Uno (spirto Iniquo m'invadea: svellerlo tento Invan dal sen, troppo con me il portai;

Irredimibil sua preda son fatto!—

(passeggia).

Tropp'oltre mossi, a messo del dirupo,

Precipitar coaviea; tardi è il pentirsi:

Andiam.
(va alla tavola per firmare, poi gli man-

ea il coraggio: siede, e si copre colle mani il viso piangendo ). —Povera figlia!—Ad ogni altr'uomo

Fossi tu figlia, e si terria heato!— Giovin, fiorente di heltà e speranza, Tutta pietà, virtù, doleezza. e a morte! (\*alza). Il credei: non è ver! vioce natura!

L'uom non può tanto incrudelir!.. Canute Son le mie chiome : e d'uopo ho d'una (reggia,

A qual fine? A spirar?—Soliogo tetto Mi basta, ove la pia man d'una figlia Chinda questi occhi!..—Ma chi vien? SCENA SETTIMA.

GIANO, e detto.

Giano. ( si ferma all'entrata ).

Evrardo. i ricompone, e si sdegna di parer de-

Che aspetti?

(si avanza).

La sentenza : Roffredo a te mi manda.

Prudente senso vuol che all'alba tronche

Già sien le teste: così al popol ansa D'imbaldanzir non dassi. Evrardo.

Oh ciel!

Tu ondeggi?

Evrardo.

Barbaro! ah figli tu non hai.

Giano. Perito

Pe'miei figli sarei.—Chi, mentre ancora Trafugar si potea, chi semiviva Trasse Iginia agli sgherri?

> Evrardo. Oh duol!

Giano.
Chi il vanto
D'inimitabil cittadin si dava?

Chi esempio altrui, con insultante orgoglio, Se ognor propon? Chi se sol grande estima, E abbietti gli altri?—Oh i tuoi dispregi (antichi

Gran tempo in cor portai : ma giunta è (l'ora

Che si rallegri l'odio mio, e prorompa; Che te spregi io!

Evrardo. Tu?

Schiusi ecco due abissi:

Nè scampo v'ha ; scagliarviti tu dèi. Evrardo.

Che?

Giano.

O della propria figlia tua diventi Il carnefice—e oggetto eccoti al mondo Di perpetuo abbominio, e la tua infamia A me vendetta è piesa; o negar tenti Alla legge (che il vuol) d'Iginia il sua-

E reo di stato eccoti allor. Do primo, VII ti dirò, impostor, che il some santo Di patria-sino al tedio-vii spacciando, Onde gli stolti affasciara. Non l'oro, No gli smici mi mancao... nè al uneste. E popolo e senato in avversarii Tri si trumuteramo: un'altar mano Stringerà il brando del poter: tu espulso, O calrestatio.

Evrardo.

Oh rabbia! E ove t'ascondi, Se Evrardo sta nel loco suo, se Evrardo, Tra l'ocore e la figlia bilanciando, Questo all'altro sagrifica? Giano.

Lo ignoro : Forse cadrò :---ma t'avrò almen spregiato!

Audace!

Evrardo.

( va cou impeto per firmare ).

—Oh fieri paloiti!

Giano.

Urge il tempo.

Verghiam!

Giano.

Evrardo. Scellerato, t'arresta.

( firma rapidamente la sentenza, e la consegna).

Ecco-ma trema!

SCENA OTTAVA.

EVRARDO.

-Oh delitto!-Oh rimorso!-E vivo an-(cora?(un nuovo moto di tenerezza per la figlia lo assale: ei corre dietro a Giano quasi per lacerare la sentenza).

# ATTO QUINTO

Piazza — ( È buio ).

SCENA PRIMA.

DUE CITTADINI.

Uno di essi.

(viene da una parte facendo gesti di gran compassione).

Oh luttuoso, stroce caso!

L'altro.

(veniva dalla parte opposta, ed era mosso per traversare sollecitamente la piaz-Ci restò:—già Roberta avea con forza

za, ma udendo quella voce si rivolge dal luogo per cui s' avviava, e s' accosta all'amico ).

Antonio !
Sei tu?—Qui io notte così oscura!

Il primo.

Oh Pietro!

Che mai vid'io?—Dalle prigioni io vengo. A mirar gl' infelici io mi recava Che morir deano: oh che pietà!— Speranza Per la figlia del console gran tempo Ci restò:—già Roberta avea con forza Udito il suo destin: la sventurata Fanciulla fuor di mente era, e talvolta Con sì funesto riso, ahimè, ridea, Che tutti fea raccapricciar-talvolta Raggio di senno la colpia; e scorgeva Tutta allor la sventura, abbracciando L'amica, sovra lei miseramente Urlava di dolor : « No, separarmi " Non potranno da te: non morrai sola! »-Poi succedean nuovi delirii.. e cose Spayentose parlava, ahi, che i mortali... Credi., non san, se in lor non parla Iddio! Orrendamente il nome della morte E d' Evrardo mesceva, e dell' iniqua Città, ove il parricidio alto passeggia; E sterminio e del ciclo ira annunciava !-Alfine, ecco, d'Iginia la sentenza Recasi:-delirante ode, ma ignora Ció ch' ella udì ; tranquilla gioia è in lei. Ma a tal colpo Roberta un grido manda, A' niè d' Iginia cade.. era spirata! Oh qual la giovinetta orfana allora Divenne! Oh come si gettò sul corpo Amato! Oh come il fatal dono a luogo Le tornò di ragion! Come piangendo, Pur dicea fortunata, e invidiava L'estinta, che al natibolo sottratta Dal ciel venia!..- Resister più non seppi : Mi scoppiò il cor: fuggii. No, l'altre morti Veder non vo'.. lagrimar vo', e i tiranni Maledire, e stancar co' preghi il cielo. Perchè i fulmini suoi scagli una volta Sui ghibellini! Il secondo.

Che dicesti? Il primo.

Ardita Parola, il so, che reo fa di supplizii: Ma frenarla non posso : i ghibellini Son tiranni esecrandi.

Il secondo.

Amico., ah nn altro Compagno dunque io trovo.. Hai tu coraggio? Il primo. Qual dimanda? Oh potessi! Il secondo.

Di maledire e piangere.-Due ancora Dardi ho con me-prendi-mi segui. Il primo.

Dove?

Il secondo. -Perchè tardasse la sentenza a Iginia, Il sai? Il primo.

No.

Il secondo. Giano l'apportava-io 'l vidi Immerso là nel sangue suo.. Il primo.

> Chi? Il secondo.

Giano. All'uscir del palagio.. sconosciuto

Volò un pugnale.

Il primo. Oh, ben gli sta. Il secondo.

Più cose Apprenderai.

(per condurlo via : fa alcuni passi : poi guardando intorno, si ferma ). Ma qui appartato è il loco:-Lunge ancora è il mattino: - odimi: in breve Ti narrero:-Giulio un di (t'è noto)

In fixi scudier... Il primo.

Si. Il secondo. La sventata trama...

Non s'era ordita senza me. Il primo. Tu?-E a parte

Non m'appellavi del periglio? Il secondo.

Opesto-Perdona-più che forte io t'estimava. Ma senti. Non tradi fortuna : e questa Notte, che agli empii esser dovea l'estrema Contro noi volta s'è in terror. Disperso Tosto per la campagna il già vicino Guelfo esercito mosse, allor che in ceppi Esser gl' Isnardi e gli altri capi intese. Io non m'appago D'ogni speme deluso, io meditava

Disperati pensieri: ecco, ier sera, Parecchi amici, al tetto mio-frementi Del parricidio, cui s'accinge Evrardo Scellerato a compir. - M'inspirò il cielo-Giurar li feci. - Pronti son .- Dai muri Una freccia scoccai dove (appostate Da Giulio) un fido pescator sta sempre : Dal pescator tolta è la freccia; e il foglio, Che unito stavvi, a Giulio reca.

Il primo. E scritto?

Il secondo.

Che al novo sol mozze le teste vuonsi De'nostri prodi, e in un d'Iginia: « Pochi « Se per ritrarli d'infra'sgherri, abi! siamo « (Scrissi) ma siam bastanti a darti schiusa « La porta: pel vicin bosco t'avanza: « Vien' pria ch' aggiorni , e noi co' fuochi ( avverti

« Quando fuori del hosco irromperai n.-Molto tardar non può .- Due miei compagni Stan sul muro a vegliar, gli altri nascesti Son poco lungi.-Trucidar le guardie, La città aprir, combatter, morir tutti, O vincer: ecco il giuramento. ( eli porce la mano ).

> Il primo. Io giuro!

E all'uccisor della sua figlia, io il core Io strappar vo'!

> ( s'avviano ). Il secondo.

Taci: alcun viene.

SCENA SECONDA. Un terzo CITTADINO, e detti-

Il terzo.

Pietro !

Pietro! Sei tu? Il secondo.

Son 10. Il terzo.

T'affretta: i fochi ! Il secondo.

I fochi? Oh gioin! poco omni distanto.-PELLICO - 2.

Ma che sento? Il feral bronzo già suona ? Che? Pria del di s'immolerian? - Ah, in tempo

Giunga il soccorso ! (partono).

SCENA TERZA.

La Campana dell'agonia suona a lenti e

monotoni tocchi .- A tal suone, mentre i suddetti partivano, uscirenno dalle case parecchi cittadini. Hanno il terrore in volto. Donne e fanciulli si mettono alle finestre e a' pogginoli , chi con un lame e chi senza. Da diverse vie altri vengono sulla piazza. Il guardingo passo, il mirarsi or questi or quelli senza spiegarsi , il cupo universale sitenzio . tutto manifesta immenso dolore e spavento. La folla va sempre accrescendosi. Gli sgnardi sono rivolti con ansietà dalla parte delle prigioni, che si fingono non a gran distanza della piazza; dopo qualche tempo...

> Par ecchi-(esclamano). Eccoli.

Un Vecchio. Statti.

Il Figlio.

Vederlo ancora! In tre battaglie insieme Ci trovammo: in valor niun lo agguagliava. Altro Cittadino.

Chi' Altro.

D'un Solaro ei parla. Il Vecchio.

Zitto, o figlio :

Un Cittadino. Dannate anche le donne?

E potè il padre?.. Oh mostro! Altro. E perché prima

Che spunti il di?

Altro Tacit s'avanzan. 10

## SCENA QUARTA.

Alcune guardie a cavallo colla spada nuda cacciano duramente un gruppo di gente che era nella via delle prigioni , e vanno qua e là respingendo il popolo, il quale s' ammucchia foltissimo in fondo della scena. Vengono avindi molti alabardieri, e si schierano dinanzi al popolo, facendo obbliquamente due file, fra le quali i rei possano venir condotti con sicurezza al luogo del supplizio, che si suppone non molto lontano, in fondo d' una via che è dalla parte opposta alle prigioni. - Succedono preceduti da alcune fiaccole, e circondati da forte guardia gli otto o dieci cittadini condannati: questi sono giovani di nobile aspetto. Le guardie siano tutti uomini di guerra, e fra loro nessuna figura infame. - Vanno a passo alquanto lento. - Gran silenzio. - Dopo lo stuolo suddetto, comparisce fra alcune poche guardie IGINIA. È sostenuta da una parte da ARNOLDO, e dall'altra da una damigella. Cinque o sei altre donne la seguono col fazzoletto agli occhi. - All'allontanarsi de'primi condannati, una guardia fa cenno che IGINIA aspetti qui il suo momento. - IGINIA ha i capelli sparsi: i suoi occhi sono essiceati dal gran piangere. - Tace ora la campana funcbre, supponendosi che l'esecuzione incominci.

Iginia.

Giunti Non siamo aucor? Perchè fermarci? -(guarda nella via del supplizio).

Ahi, veggo Orrendamente illuminato.. un palco! (ritraendola tosto).

Arnoldo. Figlia-all'estremo di tue pene omai, Non t'avvilir.

Iginia.

No, padre: in quest'istante

Forza mi sento : non tardiam : po'ria Venir men questa forza.

Arnoldo.

Ebber sentenza Prima di te que' miseri, e te quindi Uso vuol che precedan : quivi a bre ve Indugio ti rassegua.

Iginia.

(conserva per tutta la seguente parlata la sua presenza di mente: - abbraccia con gratitudine lo zio: poi abbraccia la damigella che le sta al fianco : le altre donne vorrebbero abbracciarla pure: conosce il pio desiderio di esse, e lo appaga: le abbraccia lungamente una dopo l'altra .- Ella non piange e vorrebbe col dignitoso sembiante inspirar coraggio altrui. - Tutto il popolo è commosso.-Iginia mostra una particolare tenerezza a quelle a cui parla).

-I tuoi singhiozzi Frena, mia buona Rienza: e genitori E fratelli ti restano.. solinga Io sulla terra, io rimanea! Bisogno Ho di morir !- Laura-Eloisa., liete Sieno, Eloisa, le tue nonse! Apprensi Guido il tuo cor, com'io l'appresso!

( si stacca da quella giovinetta ). -Oh andati Giorni miei di speranza! Oh dolci cure Di vicino imeneo!.. No, Giulio stato Immolator de'suoi figli non fora ! Quant' io l'amava! e, all'amor pari, oh ( quanta

Di sue virtù magnanime la stima! Troppo felice, troppo eri, o sperato Avvenir! Ciò ai mortali il ciel non dona. No. de'tremendi tuoi decreti, o cielo, A umana polve mormorar non lice : Ma, deh, non ti sdegnar, s'io presso a

Questi palpiti serbo : amo, si, ancora ! Giulio amo! Volli-e non potei-dal core, Nè in questo istante cancellarlo! Io 'l védo Pianger sopra il mio fato: il suo lamento Odo : chi lo consola ?.. Ei più non cerca Nè letizia, nè gloria : i giovani anni

( morte

Suoi.. son misero fior, che solitario Sovra un sepolero s'appassisce!.. Giulio, Sì, piangi, si , sul mio sepolero : è dolce A me il tuo pianto! Dolce anco agli estinti La fè, l'amor di chi sorvive!..

(le fibre sconcertate del suo cervello non reggono a tanta emozione: passa tutto a un tratto allo stupore).

Arnoldo. (la scuote).

Iginia.

(immobile, con occhi spalaneati:—prende pel braccio lo zio e la damigella, e a sè gli avvicina:— la voce è dolente e atterrita.

A me, si vi stringete—io non l'offesi— Tu il sai, Roberta—io non l'offesi—ei sempre Mi move incontro!

> Arnoldo. Che rimiri? Iginia.

Al volto
Uom si diria—ma d'altra sconosciuta
Stirpe nascon tai cose, uom non s'abberra
Di insgue uman così.—Dacchè renjrio.
Sempre (quasi mortifero serpente)
D'intorno mi a'sggira; ed or m'inenati
Col fascino deglio cochi, e a sè mi trae
Per divorarmi—or duolai, ch'ei non sap-

Feri martir donarmioltre la morte, E a maggiori mi serba. A quai? Martiri Maggior di morte v'ha?., Si: il perder pria Persona amata! Oh mai non discostarti Da me, Roberta! —Ov'è? — Madre, ove (sei?—

Perchè m'abbandooî.—Nol na? Goodotta Veogo al supplinio: e a me i mpremi uffici Non presta?—Chi di tua figlia le membra Comporrà nella bara? Oh madre, al pio Atto, fuorchè materna, altra son debbe Eiser la mail Deb, per pieti!—Che dico? Non la vidi"o di duot morta a'mici piedi? Oh rimembranza!

( dalla parte ove furono condotti i primi rei , si alza un cupo susurro , come se sia terminata l'esecuzione. Un soldato a cavallo viene, e fa cenno alle guardie d'Iginia).

Arnoldo.
Ahimè!—Figlia, il coraggio

Richia ma: ecco il momento.

Iginia.

(si seuote:—la ricordanza di Roberta l'ha rimessa pienamente in senno:—si getta in ginocchio, e pronuncia con fervore questa preghiera):

- Eterno Iddio,

Deh , l'olocausto benedici-e plachs L'ira, onde questa rea terra t'accese ! L'ultimo sia innocente sangue il mio Che qui si versa! Alfin dona alla patria Rigli, che non s'abborrano-e a que'figli Dona tai genitor, cui non rincresca Di lor prole la vista!-ed a vicenda Qui regni pace, amor, virtù, concordia!-Perdona a chi mi uccide : anch'io perdono! Piangera Evrardo misero.. deh, tempra I suoi rimorsi! abbi pietà di sua Desolata vecchiezza!-A lui perdoni Giulio pur! .. Deh, proteggili! .. Proteggi Onest'alme pie che nelle estreme angosce Mi fur sostegno-e l'alma mia ricevi ! l si alza risoluta, saluta in fretta per non commuoversi Arnoldo e le donne, e si

move per seguire le guardie ). Arnoldo e le donne vegliono seguirla. Iginia.

No, magnanimo zio: lasciami. Troppo Crudel sariati.

Arnoldo. Nè un istante io voglio Abbandonarti, e teco possa quindi Tormi d'infra i viventi il dolor mio-

Iginia.

Tu il vuoi? Negartel non poss'io. --Ma a queste Misere, no, giammai fia ch'io'l conceda. --Per pietà di voi stesses. E indebolirmi Vostra vista potria: --prego e comando Ven fo, restate. --

(Quelle ritirandosi accennano d'obbedire. Iginia le saluta, fa un passo per partire, poi corre ancora ad abbracciarle a una a una teneramente). Addio! Siste felici!

(parte collo zio fra le guardie. Molto popolo la segue. Le damigelle piangendo
desolatsmente, si ritirano).

## SCENA QUINTA.

Da una via opposta a quella del supplizio còminciano a sentirsi alcune grida confuse in lontananza. I roddati schierati, e parte del popolo guardano sorpresi da quel lato:

Un Soldato.

Che fia?

Un altro. Non senti? « All'armi!»

Voci lontane.

All'armi! all'armi! (suona improvvisamente con tutta velocità la compana a martello, Le file dei 
soldati si soompongono: ua guerriero 
a cavallo viene a chiomarhi: corrono alta battaglia. — Gran disordine nel popolo ).

Voci lontane, e alcuni del pepolo. I guelfi! I guelfi! I guelfi!

Alcuni Ghibellini. Un tradimento?

Un tradiment
Un Uomo Autorevole Ghibellino.
Arti son de' ribelli : i condannati

Vortin salvat: ma si eseguisca!

(si fa largo colla spada, e corre nella via
del supplitio gridando): «Si eseguisca)!

(si Popolo è andato quasi tutto a mombattere. La scena resta presso cha sgombra. Si sente per qualche twopo il fragore dell' armi).

Voci lontane.

Viva !

Viva i guelfi! - Vittoria! - A terra, a

Il ghibellin senato! Morte a Evrardo!

SCENA SESTA.

Tace la campana dell'alarme. Prorompe GIULIO con molto numero di guerrieri e di popolo vineitori.

Gitelio.

Che intesi? Iginia! ah corrasi! Un Uomo.

( sopra un balcone al principio della via ). Ella perla:

Sul palco è già: misera!

(correndo grida con quanta più voce può).

—Deh, fermate,

Fermate il colpo!

L'uomo dal balcone e il popolo. (mandano un lungo grulo d'orrore).

Ah!..
11 Popolo.
( sa pietosamente retrocedere Giulio . e

Sciama ).

Tardi è! Tardi!

Giulio.

(vorrebbe sciogliersi dai eircostanti, che fortemente lo trattengono). Iginia!—

(un lungo momento di silenzio e di terrore: si ode soltanto il mormorio della folla, che ritorna indietro dalla via). Giulio.

(con estrema augoscia, e disperazione), Oh insadita barbarie!—Jaiqui! E tanta Virtu e beltà peris! Nou una spada Si saudà per salvarla! E a che vi giova Vostra codarda vita, abi! se vendetta Grida su voi dell'insocensa il sasque? E che a me la vittoria?— Empil! Sgombrate

If passo! Ancor vederia. Ah no! Che dico?
Oh racespriccio! Quella spoglia.. Iginis!...
Si; vederti e morir!—Ma pria, vendetta!
Vendetta avazii—Dore s'asconde Evrardo?
Ove sei, parrieida? A me le infumi
Caoute chiome: norra il sangue io vog lio
Dell' mmodiata sua figlia svenarlo!

### SCENA SETTIMA.

quinto ) strascinano EVRARDO, che a stento si regge: è mortalmente ferito.

Uno dei due Cittadini.

#### Eccolo il mostro! Giulio.

gli si avventa contro per trafiggerlo, ma vedendolo moribondo s' arretra, e lo guarda con orrore ). Evrardo.

( a Giulio ). Ah, si! quel brando in core M' immergi : affretta: - e a che il rattie-

( ni ? A questo Di scellerata vita orrendo avanzo Toglimi. Oh smania! Oh inutili rimorsi! Di tutti i rei! Figlia?.. Oh d'ambizion truci delitti !.. Amata figlia !.. Ma già il ciel tutt' arde Di folgori : sottrarmi in qual profondo Abisso?.. In ogni parte eccoli!.. e in mezzo Oh di città divise orribil sorte! Ah folgori una scure—ahi, come gronda! Stragi a stragi succedono!.. il buon cade..
Oh vista! È sangue tuo, figlia—e il ver- O inferocisce, ed emula i tiranni! ( sai ! (muore).

## SCENA OTTAVA.

I due Cittadini della prima scena (atto Alle ultime parole di suo fratello giunge ARNOLDO sostenuto da alcuni : eeli è nella più deplorabile desolasione.

> Arnoldo. Oh spaventosa notte! .. Empio! Egli muore .. Nè compiangerlo posso! Giulio.

> > ( ad Arnoldo ). Iginia! Arnoldo.

Ah! vide Per più martire il tuo soccorso e cadde !

Giulio. ( passando dal sommo abbattimento al furore ).

Vendetta ancor! Compiuta strage almeno

Popolo. Vendetta! Si. vendetta! Arnoldo. ( cade il sipario ).

FINE.

# GISMON DA DA MENDRISIO

# TRAGEDIA

A D

# ONORATO E MARIA

MIEL GENITORI.

Sebbeue elle abbiano, per modestia, l'animo alieno dall'accettare, pur da un ilglio, pubblica testimonianza di venerazione, ardisco questa volta di porre in fronte ad un mio libro i loro diletti nomi.

L'abuso delle dediche non toglie che ve n'abbia di consentite dalla ragione e dal decoro, come sono quelle in cui un autore attesta riverenza a
persone degne di tale affetto. Io debbo tutto ai carissimi geniori, e fra altri beni quello inestimabile di avere per essi i più alti motivi di gratitudine;
in guisa che di nulla tanto mi compiacio, quanto di essere loro figin. No,
non vorrei aver avuto la culla in qual siasi più splendida fortuna, e sarei altero e contento della vita, se fossi anche un misero artigiano, purchè avessi
i parenti che la Provvidenza m' la dati.

ladelebili nella memoria mi sono i giorni in ch'ella, o padre, iniziava i figli suoi agli studi; ed insegnando loro a verseggiare, avvertiva non dover l'ingegno collivarsi per invanire, ma bensì per amore del bello intellettuale e per l'armonia che questo bello ha colla virti. Indelebili del pari, o madre, le infinite cure da lei prodigatemi, ed in singolar modo l'aver cooperato ad inspirarmi l'amore della lettura, non solo coi consigli, ma coll'osempio, quantunque null'altro ambisse che possedere tutti i meriti di madre di famiglia.

La poesia, e particolarmente quella che con forza e verità dipinge virtù e colpe e sciagure umane, è riconosciuta dai savii non essere arte di poco

pregio, ma contribuire al vantaggio della società, quando viene diretta a destare pensieri giusti ed affetti generosi. Sarei felice, o cari genitori, se questo intento apparisse loro espresso con efficacia in queste composizioni.

Nella tragedia intitolata Erodiade ho cercato di rappresentare la bellezza morale di un imperierrito annunciatore di verità, non mosso da spirito d'odio e di superinia, ma santo, e la miseria e maledizione de'cuori fatuis incapaci di nobili sacriicit. Nel Leoniero, dipingendo nel medio evo la sventra delle discordie civili, ho mirato a far senture l'uopo che ha la società di mutua indulgenza e di sincero riconciliazioni fra buoni, e come queste possano essero salutari ne'gravi cimenti. Nella Gismonda, ch' è un altro quadro del medio evo, ed anzi dello stesso periodo di tempo, i medesimi pensamenti cardinali sono svolti con diverse forme, prodotte da diversa combinazione di caratteri e di vicende, e v'ho congiunto lo spettacolo d'un cuore magnanimo di donna, in lotta fra tremende passioni, e quell'impulso alla virtu che le anime grandi lasciano difficiemente estingueresi in loro.

Il rispetto che ho pel pubblico mi porta a desiderare i suoi suffragi; ma se, per aver troppo errato nell'arte, non conseguissi questa sodisitazione, sono certo, che un'altra per me doleissima non mancherà: quella di vedere i miei diletti genitori benjanamente sorridere al mio buon volere.

Loro affezionatissimo figlio, Silvio.

#### PERSONAGGE

IL CONTE DI MENDRISIO.
ARIBERTO, } suoi figli.
GABRIELLA, moglie d' Ermano.
RICCIARDO, moglie d' Ermano.
RICCIARDO, guerriero del conto.
Lu Margeno.
DAMG ELLE.
GUANDE del Conte.
GUERAREN SVEVI.

La scena è in Mendrisio nel secolo x11.

# GISMONDA DA MENDRISIO

# ATTO PRIMO

Sala.

### SCENA PRIMA.

IL CONTE , ERMANO , GISMONDA

Il Conte.

Figlio, di tue gravi ferite appeaa Saldo risorgi, e l'arme vesti? Omai Di nostre valli uscir che giova? Estinta La gran face di guerra, estinta è alfine, Che fe'si reo di Lombardia governo. Ermano.

Sacri alla pace del natio castello Riviver bramo anch' io miei di. Ma sprone Oggi mi son vendetta e opor. Milano Cade-se fama non mentia. Vederla Vo' nella sua ignominia, esser del crollo Vo' testimon. Soave, inebbriante Vendetta fiami a tanti danni, a tanti Scherni, a queste ferite!-Onor, diss'io, Spronami inoltre. Da più giorni i vinti Schiuser le mura a Federigo, e indarno Pregan clemenza. Ei tace, e s'apparecchia Alla giurata nel cuor suo, tremenda, Piena ruina ; ma il decreto ei tarda Per securarsi de' fedeli il voto . E serntar forse chi secreta annidi Pieta per gli empii, e l'odio sno si merti-Deh, non sia ch'oltre il ver magnificate Pensi il monarca mie ferite, e dica: « Dubbia è la fè d'Erman, suoi pianti cela Nel paterno castel, spettator farsi Dello sterminio di Milan non vuole »-Si, spettator farmene vo'; i ribelli Chi più di me abborria? Chi più anelante Di mirar nella polve i lor vessilli, Il lor carroccio, le lor torri, e lieto

| Cavalcando avventarmi ov'esse furo, | E dir: « Del mio destrier l'ugua le pesta! » | Il Conte.

Ascolta, figlio.

Ermano.

Cessa. Il furor mio Tanto è maggior, quanto più grave è l'onta Che sovra noi gettato ha quel fellone.. Che fratel dirmisi osa.

H Conte.

Il farer nottro
Contro all'empia città che per tau'anni
Trascinò Italia a ribellar, che tanti
Nostri cognisti trascinovi, e un sfilio,
Un figlio mio! dovuta era giustiaia:
E il debito solvenmo. A'moi stendardi
L'imperator di noi non chène un prode
Fra gl'italà haroni e i qui devoto
E più del propro anague in venti puppe
Larpa cifiaore. E noto è r'lait che il ferro
Non cesso di rotar mio antico ribaccio,
Finche da orrendi colpi io lacerato
Non caddi un piorono in una difiera; —i

(giorno Ch'essermi parve estremo, e stato il fora Se a me non accorrea quell'infelice.. Ch'io maledissi, e figlio ancor mostrossi.

Ermano.

Colui cessiam di rammentar. Finiti

Sono e suoi vanti e sue minacce.

Il Conte.

- Ah dove

Chiuso avrà forse i mesti di, o ramingo E sconsolato li trascina? Il cielo Severamente lo puni—Deh, figlio, Tu sol mi resti: al padre tuo, cui turba Ben non so qual presagio or di sventure , Fra sette giorni! » gli grido un romito, Compiaci: resta al fianco mio-

Ermano.

Non posso. Il Conte.

Ten prega anco la moglie. Or su, Gis-(monda,

Chè non aggiungi tua dolce parola A rattener lo sposo?

Gismonda, Io fra diverse

Brame ondeggiava.

Ermano. Quali?

Gismonda.

O rattenerti, O mover teco ad allegrar del grande, Sospirato spettacol mie pupille: Milano in fiamme!

Ermano.

Oh di me degna snosa! Grato sariami averti a fianco, e i tetti Avvampanti mirando, « Ecco là, dirti-Degli uccisori de' tuoi cari i tetti! p Ma perigli pur temo e a tua salvesza Mal vegliar potrei forse.

Gismonda.

Oh con qual gioia A quell' orribil vista evocherei Le sacre ombre del padre e della madre E de' prodi fratelli , atrocemente Tutti della natia Lodi sepolti Nelle ruine! O Lodi mia! quel giorno. Ch' orfana errava io sulle tue macerie. Invano dunque al cielo io non porgea Quest' angosciato grido: « Agli atterriti Sguardi del passeggier simile appaia Un di Milano! n

Il Conte.

Te esaudiva, o figlia, Te il cielo e noi. Grazie gli sien. Ma quando Nostre vendette son compiute, al gaudio Inverecondi non sciogliamo il freno. Narrasi d'un guerrier che calpestava Con alto scherno d'un nemico il tronco : « Non rider della morte; ella t'aspetta

E al termine segnato era spirante. Ermano.

Di Dio alla folgor non applaudir? Nostri Sono di Dio i nemici.

> Gismonda. Il suo gastigo

Allor paventerei, se in questo core Pietà mai mi parlasse a pro degli empi Ch' arsero la mia patria e sterminaro La mia famiglia.

Il Conte.

Il filial rammarco Che t'essecrba, a tua ferocia è scusa. -Ma tal ferocia, o Ermano, in tua consorte Scusar dei, non dividerla. Sui vinti Indegna mai non fu pietà.

Ermano. Sui vinti La cui superbia cessi e tradimento; Non su costor, non su costor che proni Pace imploraro altra fiata, e in petto

Superbia e tradimento era, e più audaci A nuove pugue indi sorgeano. Addio. Il Conte.

Se vano dunque è di tuo padre il prego, Che fermarti vorrebbe, un altro prego Non rigettar : comando siati. In ceppi Scontrar potresti forse o in disperata Battaglia ancor quell' infelice.. In lui Non mirar se superhia e tradimento Covin perenni. Ah, chi di lui più iniquo? Chi più ostinato? il so; più non ispero Che si ravvegga. Nondimen ricorda Che fratel gli nascesti. Alta finora Fu grazia del Signor, che in pugna mai Iu lui non t'imbattevi e se accadesse, Scansalo deh!

> Ermano. Scansar chi m'assalisse?

Il Conte. Altr' uom non mai; bensì il fratel. Nel

( sangue D'un fratel non intingasi tua destra.

E se., in periglio il vedi., e da te penda Salvar suoi giorni , salvali. E se nudo ,

Mendico, fuggitivo, ah tu d'aita Generoso gli sii!

Ermano. Padre, obliasti Qual maledizion sovra il suo capo Fulminato abbi tu? quai giuramenti Pronunciato io? Di Cesare un nemico, Un traditor, null'altro emmi colui. Pura se furgiasco io l'incontrassi, e aita A me chiedesse, oblierò un istante

> Il Conte. Oh! a te non mai

Chiederà aïta.

Del codardo i delitti.

( per partire ). Gismonda.

Sposo, ferma. Il nostro Ricciardo non è quello? Ermano.

> Esso? SCENA SECONDA.

RICCIARDO, e detti.

11 Conte.

Che rechi?

Milano?.. Ricciardo.

Fu! Il Conte, Ermano, Gismonda, Che dici?

Ricciardo.

Io con quest'occhi

Precipitar la vidi ; io con quest' occhi Rasa vidi la terra ove s'estolse. Il Conte.

Oh spavento! Ella fu! l'altera donna Delle province! la città che il pugno Stese alla fronte degli augusti, e il serto Sveller volcane ed a sè stessa importo! La città cui vittoria avea promesso Quello infra i due pontefici di Roma Che a tutti d'Occidente i regni Legittimo parea! Bugiarda alfine Ecco manifestata or d' Alessandro

La santità : pontefice verace Vittore è adunque.

Ricciardo.

Il fosse! Eppur bandita Dal popolo atterrato anco la fede In Alessandro appien non è. All'editto Che tutti uscisser delle mura, e maschi E femmine e fanciulli, e quanto seco Portar potean, la miserevol turba . Obbedi urlando: «Ahi, ci tradi Alessandro Che a Milano gloris predicea ! n Ma antichi Sacerdoti e guerrieri allor fur visti Che rimaner volcano entro le mura Esclamando : È infallibile promessa ! A mantenerla oprerà Dio portenti ! n E i congiunti e gli amici a que' vegliardi Facean più violenza, e trascinarli Era lor d'uopo; e udiano empii chiamarsi, Di poca fe, codardi. E molti furo Che, rigettata ogni pietà, restaro Ne' tetti lor, ponendo in Dio fidanza Che co' prodigi il popol suo salvasse. Ermano.

Insensati!

Il Conte. E magnanimi! Ricciardo.

Que' tetti

Crollaron poscia e a' miseri fur tomba! Il Conte. Sperando non giacea fuor delle mura L' espulsa moltitudine ? Qui il grido Venne, che forse con minacce solo

Volesse Federigo umiliarla. Ricciardo.

Più di nutrian quella speranza i folli Dalle mura cacciati, e udiansi molti Dir : « Federigo sterminar non puote Questa città ; vaticinolle gloria Quell'Alessandro che in ciel legge i fati! » Il Conte.

Oh quanta fede, o illusi !

Ricciardo. Un largo varco,

Diroccate le mura, a Federigo E al trionfante esercito fu schiuso, Che la città spogliaro. Il derelitto Popolo ancor dicea: « Dio negli averi Or ne puni, ma porrà quindi in core Del vincitor, di renderci alle stanze De'nostri padri ».

It Conte.

Ed allorquando il caro Inganno si disciolse, e usel l'editto Dello sterminio?.. Ricciarda.

A disperate pianto

Allor diersi le turbe, ed imprecato Allor s'intese d'Alessandro il nome ? Mai tai v' avea che pur costanti il fero Evento non credean, che l'aspettato Miracolo invocavano! A' lor guardi Cadder le torri e tutti ad uno ad uno Gli alti palagi e i popolani alberghi; E i deliranti ripeteano : « E un sogno! »

A'martelli e alle faci, oh con qual gioia Stati saran ministri i vincitori! Ricciardo.

Sveve mani non fur.

Lombarde? Riceiardo.

A queste

Affidò l'opra il sir. Il Conte.

Ob eterno obbrobrio Ricciardo.

Pensava forse Federigo istesso Che lombardi guerrieri avrian tant' opra Supplici ricusato e sopra i vinti Implorato clemenza :--alle sei parti Di Milano scagliarsi eccoli invece, In sei falangi; e la città è sparita.

Il Conte. De' miseri dispersi, oh quai le grida

Esser doveano!

Bicciardo. Orribili! favella D' uom ridirle non puote. Eppure udii

Più d'un di lor, quando Milan fu polve, Alle mogli e alle vergini che il crine Si laceravan, susurrar : « Cessate ; Risorgerà ; caduti son gli ostelli ,

Ma la città è nel popolo, ed è questa La Milan cui promessa è gloria ancora ! n Il Conte.

Non natural, sublime, spayentante D'orgoglio pertinacia!

Gismonda.

A ehe gli alberghi Solo atterrar, se ciù che strugger dessi Il popol è ?

Ermano.

T'acqueta. Ove il monarca Deboli cingan consiglieri, a lui Il forte detto recherò ; « Distrutta Non è Milan, finchè i suoi figli han vita : Strage sen faccia, o per le vaste selve Disseminati di Germania e schiavi Lascin, pari al Giudeo, povera e fiacca Prole che attesti la paterna infamia ». Il Conte.

Nulla a dirmi, o Riceiardo, hai tu del reo Che tanti affanni mi costò ? Ricciardo.

Il Signore.. T'ha vendicato.

Il Conte. Egli.. Ricciardo.

E sotterra. Il Conte.

Figlio mio sciagurato! a che ti trasse Il tuo superbo inobbedir !-caduto ! E dove? e quando? e senza forse alcuno Che raccogliesse il suo sospir, che a lui I rimorsi temprasse e gli dicesse : « L'imprecar di tuo padre era giustizia, Odio non era; e piangerà all'annuncio Della tua morte, e implorerà da Dio De' tuoi falli il perdono ! »-Oh! dimmi; come

Peri ?

Ricciardo.

Quando l'assedio ebbe a furore Suscitato i famelici, in Milano Discordia orrenda gli animi divise, E nella turba prevalea il partito Di sottoporsi al vincitor. Negaro

Di consentir i magistrati. Infrante Venner lor sedi; alcuni d'essi in brani Fur fatti, e gli altri all'intimar del volgo Cessero allor. Fra i morti era il cannto Lacopo della Torre.

Il Conte. Il mio nemico!

E il popol suo lo trucidava!

Ricciardo.

Scudo, narrasi, fean la figlia sua E il genero Ariberto: insieme oppressi Sotto i pugnali rimanean del volgo. Il Conte.

Tutti sotterra eccoli dunque! Il figlio, La nuora, il vecchio che si truce e lungo Odio portommi e ch'io tanto odiava! Quante volte la fana io di sua moete Sospirai! Quota fama ecco; e letinia No, ma spavento incodami, e dolore.

Ermano. Del cor dagli anni indebolito ascondi,

Ascondi, o padre, i gemiti. A disdegno L'imperador trarrebbero, al suo orecchio Ove giugnesser.

Il Conte.

Che? Dovuta a lui
Era mia fe : la tenni. A lui dovuto
Non è ch'io esulti sugli estinti.

Ermano.

Spora,

Fra brevi di ri'abbracciarti spero.

A te, padre, l'affido.

(parte, e Ricciardo lo accompagna).

SCENA TERZA.

IL CONTE e GISMONDA.

Gismonda.

Omai mi lice Più non tremar per esso. I traditori Che tante volte insidïar suoi giorni Più non son sulla terra.

Il Conte. Odi, Gismonda,

PELLICO - 2.

Quella feroce gioia al tuo sembiante È indecorosa, e irritami; e più assai Perchè quel figlio che sotterra io piango Amavi un di.

Girmondat.

L'amai, facché di sposo

La msen n'offria. Dovev'io amarlo ancora
Quando gli stranii del cor mio derise,
E ad altra donna posponeami? Ob vile,
S' io tanto oltraggio obliar mai potessi!

ll Conte,

Giustificar del traviato i falli Non vo'; di me unill'uom più ne fremea: Di me unill'uom più i puni. Ma quando Il funebre suo vel morte ba disteso Su qual siasi perverso, il maledirgli E sacrilega rabbia.

Gismonda.

Ai trucidati
Parenti miei non maledisse? al pianto
Della lor figlia non oppose spregio?

Il Conte.

Spregio non mai. T'abbandonò; ma tristo, Te con pietà nomava.

> Gismonda. E abbandonarmi

Non era spregio? Di pietà insultante \* Essere obbietto dovev'io?

> Il Conte. Me pure

Abbandoso, me crudelmente affisse; má il vego la tráfito. e accanto a lui La sciagurata per cui reo si fece.. Ed il suocero iniquo.. e i pargoletti.. E sovra i corpi loro a sepoletrarli Precipirare una città!—Gran Dio ! Come a tal vista non tremara, nè spenta Sentirsi oga'ira?—Ab, padre io son, tu fulla

Ad Ariberto fosti!

SCENA QUARTA.

GISMONDA.

Ad Ariberto

Io nulla fui?—Troppo gli fui! mia vita

Data per esso un tempo avria. Per esso Lungamente esecrato ho quella destra Che in loco della sua strinsi, che farmi In loco della sua dovea felice -E non mi fea !- Piegata alfine al giogo Del mio destin mi sento. Ermano apprez-

Ed amo., si. Ma qual amor! qual fiamma Le lagrime alla sua morte reprimi ?-Diversa è questa! L'alimentan gli odii

Che insiem nutrimmo. Oh palpiti d'un ( tempo Soavissimi, puri, alti! Oh verace

D' amore ebbrezza! E l'uom che in me ( destolla Un' altra amò ?-Cor mio codardo, e a

Un'altra amò: l'abborrirò in eterno?

# ATTO SECONDO

### Esteriore del castello.

# SCENA PRIMA.

ARIBERTO, GABRIELLA, in abito virile, HR BAMBINO.

Ariherto.

Gabriella, sostienmi : a tanta piena D'affetti, oppressa è l'alma mia. Qui crebbe Il tuo Ariberto; queste annose piante Mi protesser fanciullo; io su lor chiome Gento volte salii, vago talora D'un nido d'augelletti, e talor vago Scherzosamente di celarmi al guardo Del fratel mio, che irrequieto intorno Saltellava, e chiamavami, e piangea. Oh come entrambo ci amavamo? Oh come I genitori giubbilavan quando In dolce amplesso ci vedean congiunti; Quando se l'un cadendo era ferito, Più del ferito urlava l'altro! Oh infanzia! Oh giorni d'innocenza! E tanto amore Spegner poteasi nel fratel? Gabriella.

Ti calına.

Recenti son tue cicatrici : stanco Sei dal lungo viaggio, egro; di pace Hai d' uopo. Oh come t'agita di questi Lochi l'aspetto.

Ariberto.

Ecco il sedile-oh gioia !-Ecco il sedile ove la madre a sera

Solea raccorci; e mentre dalla caccia Aspettavamo il genitore , o mentre S'egli era in guerra, il messo aspettavamo Che di lui ne parlasse, ella or mirava I nostri giochi tacita, or garriva Con dolce sdegno, or ci volca vicini, ( Me, perchè primogenito a sua destra, Ed a sinistra Ermano)-e ci narrava Vite di santi e gloriose imprese D'antichi cavalieri, e alte sciagure; E noi con lei lagrimavam sovente Sovra le angosce degli oppressi; e allora Ella stringeaci al seno e ci dicea : « Quand'io, diletti figli, avrò vissuto, Queste sere sovvenganvi, ed amici E prodi siate e generosi, ed io Dal ciel giubbilero d'esservi madre, n-Oh, largo a te di ginbbili sia il cielo. Ma questo, o madre, ahi, ti negaro i figli? Fur prodi, si, fur generosi spesso, Generosi con molti :- empii fra loro! Nemici !

Gabriella.

Ah! nel cor tuo legge il suo sguardo. E incolpevol ti vede. Il suo benigno Spirto su te vegliava, i giorni tuoi Custodia nelle pugne, e ti radduce Al padre ed al fratel, Pietosi sensi Spirerà in lor. Confortati : siam giunti. Inoltriam con fiducia.

Ariberto.

Arresta. Il padre M' amava, si, ma duro il feano l' arti D'Erman, poich'una volta aperto il core Ebbe questi ad invidia. Ogni mio torto Magnificato venne, ogni virtute Fn chiamata delitto. Un'altra serpe Velen giunse al veleno. Ah, tu non sai Qual sia Gismonda! Tu non sai che un

Ma che vapeggio? Andiam.

Gahriella. Tu tremi. Ariberto.

In guerra Io non tremaya. Ora al paterno tetto Appressandomi tremo-Il padre solo M1 si affacciasse! a sue care ginocchia Mi prostrerei senza esitar ; me reo Non negherei. D'ingratitudin reo Ouel di ch'io mi partia sdegnosamente Chiamando vil l'osseguio suo alle insegne

Del nemico d'Italia : un figlio mai

Vibrar tai detti non dovea, l'insegna,

Qual fosse pur, che santa era al suo sguar-

do !-Egli anco placheriasi: a mie discolpe Darebbe ascolto, e assai men reo me forse Troveria poscia. Ma ove seco Ermano Innanzi mi si pari, ove costui Vilinendermi ardisca, il furor mio Chi ratterrà? chi mi darà la forza D'umiliarmi a piè del padre, in faccia D'un vil che guardi mia miseria e rida? Speranza qui traeami. Or che alla meta Son m'abbandona, e fuggirei. Si, donna, Se tu non fossi e questo figlio, a cui Dritto è immolar l'orgoglio mio, scerrei Mendico appresentarmi a ogn'altra porta, Anzi che a quella.. di mio padre!

Ovunque

Ti seguirei, diletto mio infelice. Ma per amor d'un figlio è dolce cosa Immolar nostro orgoglio. In quel castello Signore un giorno ei seder possa! A lui Questa ventura non togliam.

Gabriella.

Ariberto.

Chi viene?

Donna è-Gismonda!-Arretrati.

Gabriella. Il suo aspetto

Mestizia esprime. Oh! cni mestizia è nota, Anco pietà ver gl'infelici è nota: Approssimiamci.

Ariberto. Al padre, si; a Gismonda

Non posso.

(tempo...

Gabriella.

Chi tra offeso padre e un figlio Meglio di donna può interceder?-Vedi Com' è pensosa, e pallida ;-e soave Parla alle ancelle sue. No, su quel volto Maligna impronta non appar .- Tu fugg: ! Ariberto.

È forza, è forza che io mi scosti. A lei Ignota se': l'animo suo potresti Tentar. Gabriella.

Sì.

Ariberto. Messagger fingiti, nuncio Della mia morte. In quel tugurio io traggo. (prende il bambino e parte).

SCENA SECONDA.

GISMONDA, DAMIGELLE e detta.

Gismonda.

L'inferma vecchia consolare io stessa Con alcun dono intendo. Ite: porgete Questi soccorsi agli altri addolorati. Gabriella.

( Benefic'alma ! )

Gismonda.

Dite lor che in festa Tutti vogl'io, però che in polve alfine Seppi Milano.

Gabriella. (Oh barbara!) ( le damigelle partono ). Gismonda.

-Chi sei,

A noi giunta

Giovin guerrier?

Gabriella.

Signora, apportatore Dolente io son.. di sacri ultimi detti.. D'nn cavaliero al padre suo. Non questo

Di Mendrisio è il castel? Gismonda.

Si .- Apportatore

D'ultimi detti.. di ?.. Cabriella.

Ariberto in queste

Braccia è spirato; e imposemi... Gismonda.

Già di sua morte era la fama. I brandi Degli empii Milanesi, a cui fu duce, A cui sì stolto amor portò, per cui Mise in non cale e consanguinei e gloria. Lo tracidaro, e trucidar con esse Iacopo della Torre, e la figliuola Di questo scellerato.

In Milan nome Iacopo della Torre ebbe di giusto. Gismonda.

Che?

Gabriella.

Gabriella.

Placati: ei mori. Gismonda.

Dal ciglio tuo

Una lagrima sgorga? Gabriella.

Io., di quel vecchio.. Era., scudier.

Gismonda.

Cela al mio sguardo un pianto Che oltraggio a me saria. La figlia io sono Di Villelmo da Lodi. A' truci sgherri Che la mia casa estinsero, che in polve Lodi volvean, fu capitan quel vecchio. Io'l vidi allor grondante sangue il ferro, Le mani, il volto orribilmente; e sangue Era de'miei! Sia il nome suo esecrato! Pianto su lui fuorchè di vil non caggia!

Gabriella.

Donna ...

Gismonda.

E la figlia sua, dimmi, colei Che ad Ariberto piacque e a fellonia Scaltramente il sedusse, era.. di tanta Beltà splendente quanto è fama?

Gabriella.

A'giorni

Più lieti suoi tal era forse. Ahi, brevi Oue'giorni fur!

Gismonda.

Co'snoi fratelli all'arme Cresciuta aveala il genitore. I maschi Feri costumi, la brutal baldanza Pinger doveansi nel suo volto, e orrenda Far sua beltà. Vero è, ch'ella una volta Col suo braccio allo sposo i di salvasse? Gabriella.

Valor non era: o donna. A lui salvava La vita, è ver, scagliandosi improvvisa Su nemico drappel; ma solo impulso Erale amor. Oh! sposa mai cotanto Il suo compagno non amò!-Chi maschi. Feri costumi a Gabriella oppose, Non la conobbe. Timido è il suo volto , Timido il cor, timidi gli atti; e spesso L'intesi dir: « Benchè educata all'armi, Debol io son; chè se talor respinto Breve istante ho il nemico, opra non mia Era, ma in esso di pietà o stupore n. Gismonda.

Giovin, ta oblii, di Iacopo tessendo E dell'empia sua figlia a me la lode, Che in terra sei non di felloni. Infamia Tutti li copra. Vanne. Gabriella.

Il conte io.. Gismonda.

Già d'Ariberto il fato ei sa, tel dissi.

SCENA TERZA.

#### GABRIELLA.

Me sventurata! m'ingannai. Mestizia È nel suo viso, ma inumana. All'odio La crebber tante stragi, ahi, di sua patria E de'congiunti. E tu, mio padre, il pio , Afflitta ho la vecchiaja; eppure inique L'intemerato fra guerrieri, un mostro Sei di Gismonda a'guardi! Oh, la infelice Grondar del sangue ti vedea de'suoi! Compiangerla m'è forza, e te ad un tempo Cui di tua patria sospingeano l' ire. Secol funesto di discordie! il dritto Tutti gridiam ; ma di quel dritto in nome, Contra la parte avversa ingiusti tutti, Inesorati siam .- Misero sposo! Così a te dunque riedero ?-Già presso È a sconfortarsi ed a fuggir-Ma dove Ricovrerem? La città nostra, i cari, Tutto perdemmo. Oh, duro a chi felici Tempi conobbe è l'infortunio !-Il cielo

# SCENA QUARTA.

IL CONTE esce dal castello. GABRIELLA lo vede.

Il Conte. Pungente cura! Indarno

Allontanarla cerco. Gabriella.

> Ei forse.. (gli s'avvicina con tenerezza). -Il conte

Di Mendrisio...

Forza ne dia.

Il Conte. Son io.

Gabriella.

Messagger vengo D'un infelice che moriva.. il padre Benedicendo.

Il Conte. Chi? Parla.

Gabriella. Guerriero

Fni d'Ariberto figlio tuo. Il Conte.

Morendo .. Morendo dunque ricordommi? il padre Benedicea?

Gabriella.

« Del padre mio, sclamava,

Le m're mie non erano, a me sacra Parve l'insegna che seguii».

Il Conte. L'insegna

De'traditori!

Gabriella.

Ob, non voler, signore, Dimenticar che a'molti egregi, quella Dell'onor parve. E tal fulgea alle ciglia Del generoso figliuol tuo.

Il Conte.

L'insegna Che sventolar faceano tai che nemici

Non del monarca erano sol , ma i miei Più esecrati nemici! e parentela Col maggior d'essi indi contrarre! Obbrobrio! Indelebile obbrobrio!

Gabriella.

Ei dicea : « Insque Le mie mire non erano, eppur duolmi, Che per me tanto dolorasse il padre, Ch'io sempre amai ».

Il Conte.

No, non m'amò! Qual padre Tenero fu de'figli suoi com'io? E perchè prima a me nascea Ariberto Il diletto era del mio cor. L'inerato

Tutte obbliò le soavissim' ore In che appo me con tanto amor lo crebbi; Plausi obbliò, consigli, e pregbi, c pianto-Il pianto di suo padre!-E quando io mite, Pria di scagliar rimproveri e minacce, Gli dicea stolta di Milan l'impresa Che a libertà chiamava Italia,-Italia Si discorda e corrotta! ei con superbo Riso muovea le labbra e non parlava;

Ovver del padre a vil tenea, di tutti Gli avi la sapienza; e l' arrogante Pensier nasconder non curava.

Gabriella.

Io' spesso L'intesi dir:-« Parole aspre dal labbro Con sì buon padre mi sfuggian, gli reca Il mio rimorso ».

Il Conte. Gli perdoni il cielo. Grave fu il suo fallir; ma l'accecava Sincero selo di virtù e di patria, E de'ribelli la splendente audacia Pareagli gloria;-e la beltà funesta Della figlia di Iacopo il sedusse. Gabriella.

All' infelice padre ed al marito

Gabriella sorrive. Il Conte. Oh sciagurata!

Sorvive? E dove? E i figli? Gabriella. I due primieri

Appena nati, al seno suo languiro Come fiori che il turbine ba percossi. Ed Ariberto al morir lor piangendo Nella polve prostravasi, e sclamava « Il padre offesi, indi a me il ciel le gioie Di padre invola! »-Nacque il terzo e a lui Imposto volle il nome tuo. « Quel nome, Disse Ariberto, e il ciel possente, il figlio Proteggerà ».-Rise al fanciullo infatti Vigorosa salute. A lui la madre.. Il pan. mendica.

Il Conte.

D'Ariberto al figlio La madre il pan mendica? Oh! iusana! certo Dal suo feroce genitor tant'odio Eredo contro a me, che al tetto mio Cercar ricovro sdegna.

> Gabriella. Oh! Gabriella

No, non t'odia, signor. L'odio tuo forse E le repulse teme.

Il Conte. A'di felici

Se presentata a me si fosse, oltraggi, Nel nego, oltraggi avuto avria. Ma quando Vedova, orfana, misera, punita Si orrendamente ell'è, quando al figliuolo Di mio figlio ella resta unico ainto, Se aiuto in me non trova,-oltraggi teme? Ripulse? Oh nata alla superbia, al vile Calunniante sospettar, che in petto Nutre l'intera de' ribelli schiatta Contro ai fidi all' imper, contro a' seguaci Del vero onor! Barbari siamo; estinto

Vanne a lei. Dille che l'aspetto, dille Che del suo genitor gli avvelenati Detti che denigravanni eran falsi-Dille che, se Ariberto in me severo Ebbe condannatore, i suoi delitti, L'irriverenza, la rivolta, il turpe Affratellarsi con nemici eterni Della mia casa io condannai : giustigia. Opor dettava la condanna;-e il core Grondava sangue; e a tutti ascose in copia Nella segreta mia stanza io spargeva Amarissime lagrime, e pregava Per quel figlio perverso, e per la donna Che il voler mio spregiando, ei nuora (diemmi. E pei lor frutti sciagurati.-E s'ella .. Odi., abbattuti assai dall'infortunio Gli spirti avesse, mie parole irate Contro suo padre tacile : anzi.. a lei Di', ch'appo il conte di Mendrisio il nome Già esecrato di Iacopo, non mai Ella udrà mentovarsi, pè le stragi Che la sua dalla mia casa han diviso Nè dell'estinto sposo suo le colpe.

Ogni gentil moto del core è in noi !-

Dille.. Che fai? Perchè prorompi in questi Gabriella. Io sono Gabriella!

Il Conte. Oh cielo!

Prestigio è questo? Chi sei tu? Gabriella.

Del tuo Ariberto.

Singhiozzi?

Il Conte. E sara ver? Deh, sorgi,

La moglie

Dunque-oh destin! - del mio nemico io (stringe Al sen la figlia?.. Ah, senza odio la stringo! Ma ancor sei madre pur dicevi. Il tristo Orfanello doy'è?

Gabriella. Là in quel tagurio Seco lo trasse.. uom che a' tuoi piè get-

Non ardia...

(tarsi

Il Conte.

Chi

Gabriella. Signor.. qui mendicando

Un altro mosse.. Vedova io non sono. Vive Ariberto!

> Il Conte. Vivet Gabriella.

Eccolo.

SCENA QUINTA. ARIBERTO col figlio, e detti.

Ariberto.

Oh padre ! Ribenedici il figlio tuo!

Il Conte. Qual voce?

Chi stringe mie ginocchia? Esso! mio figlio? Il traviato! il misero! Oh, v' attesto, Del ciel potense tutte : ho perdonato ! Ho perdonato al figlio mio !-Qui, vieni, Oui fra le braccia di tuo padre, e teco La moglie, il pargol tuo. Vi benedico. Un sogno fu mio lungo sdegno : un sogno L'imprecar mio. Quest'ora è la felice Ora che insiem ci ridestiamo; insieme Per non più separarci.

Ariberto.

Oh amato padre! E oltraggiarti io potea? Il Conte.

Sei tu, Gismonda? Vieni. Ariberto vive: eccolo: e questa È Gabriella.

SCENA SESTA.

GISMONDA e detti. Indi parecchi Servi.

Gismonda. Oh vista! Egli.. è il mentito

Scudier ..

Il Conte.

Deh, generosa agl' infelici Apri tu pur l'anima tua : un fratello Riacquisti, una sorella.

Gismonda.

Indietro. Io m'ebbi Altri fratelli! Il sangue loro, il sangue De'genitori miei forse a' miei sguardi Di Milano le spade, ahi, non versaro? Ed avean duce il padre tuo,-seguace Il traditor tuo sposo, o sciagurata !

Deb..

Gabriella. Gismonda.

Ouel sangue a me vieta i vostri amplessi. Empii sarian, sacrileghi. No, a tanta Ignominia non nacqui!

Il Conte. La placherà. - (Ai servi). Avanzatevi, o

O amato figlio, Crudeli oltroggi ella patia; ma il tempo

(fedeli. Col signor vostro giubilate : questo E il figlio per si lunghi anni smarrito, Ouel che tutti piangeste, il benedetto Primogenito mio! Cessin le angosce,

Le meste ricordanse.-Arrigo, ascenda Il più veloce mio destrier : raggiungi Per la via di Milan l'altro mio figlio. Digli che festa, grande festa splende Nel paterno castel; che ritornato Eil fratel sno!

Ariberto.

L' anima mia commossa Da tanto amor, voce non ha che esprima La piena di sue gioie, Ah, il ciel mi doni In Ermano un fratel che t'assomigli !

(vanno al castello). Gismonda.

Dunque a costei mi posponevi, o indegno? E il furor mio non curi?-Il proverai!

### ATTO TERZO

Nel castello.

#### SCENA PRIMA.

#### GISMONDA.

Non riede ancor .- Da lui vendetta spero, Alta vendetta!-E se imitasse il padre.. Se indebolito da pieta obliasse Anch'ei le ingiurie ricevute, e il proprio Onore e i detti del monarca.. Ah, tutti Deboli son fuor ch'io!-Lassa! Che dico? Fortezza vera è questa? od è terrore Non confessato? Sentimento occulto Di palpiti codardi e non mai vinti? Volontà vana d'abborrire? e invece D'abborrimento. - Ob sventurata! ob vile! Io l'amo ancora : e se colei non fosse La cui vista m' necide, ad Ariherto, Riverrendolo, forse io perdonava. Ma., Gahriella al fianco suo è felice? Felice! ed io ?.. Ne i lunghi patimenti In lei distrutta henno beltà! Il fellone Me attonito mirava : in faccia assai Forse cangiata mi trovò. Men bella Io di colei?-Da quel di pria diverso Molto ei non è. Men baldanzosi ha gli occhi-Ma non meno terribili! portanti Nell'altrui core un tremito , un delirio... Oh Ariberto! Oh me misera! Cangiato Perchè sì poco a me ritorna? Odiarlo Non posso dunque? Il debbo, il vo'.

SCENA SECONDA.

ARIBERTO, il CONTE e detta.

Ariberto.

Deb padre, Lasciami: ecco Gismonda. A me s'aspetta Placarla, io tanto l'oltraggiai !

SCENA TERZA.

ARIBERTO & GISMONDA. Ariberto.

Gismonda. Chi veggo?

Donga..

Gismonda. Che ardisci ?.. Ariberto.

Di te in cerca il padre E Gabriella ed io givam. Tuo sdegno Nostre gioie avvelena : io più di tutti Profondamente men rammarco.-Allora Che a'guardi miei la milanese insegna L'unica parve cui potessi il brando Nobilmente sacrar, zelo soverchio Trassemi a offender la tua stirpe, e avvolsi Te ingiustamente nell' offesa. Or piaccia A te scusar magnanima un furore Che giovane commisi, uomo condanno.

Gismonda. Qual? non t'intendo. Il parteggiar pe'sogni De'ribellanti?

Ariberto.

No; arrossir non posso D'aver seguito ove il credetti il giusto. Bensi d'averti allor, men ch'io doves, Onoranza mostrato. Ed onoranza Pur ti serbai nel core ; e il di ch'Ermano Riparò il fallir mio, te a nostro padre Nuora traendo, io consolato dissi : « Ella sarà felice, e ad Ariberto Perdonerà p. Se timido, se scarso È il detto mio, non adirarti. Al labbro Di chi fu reo, com'io fui teco e pieno È di cordoglio e di desio di pace, Mal la parola i sensi intimi svolge.

Gismonda—suora a me ti volle il cielo ; Immemor del passato, oh, a me sii suora ! Gismonda.

Immemor del passato ".--A me nè danno Recavi tu nè oltraggio; ed in tua posta Non era a alum rearmene. Io felice Euer aspea, qualunque inamia o colpa Te strascianas ad alorar gl'infamii Di Milano vessilli, e non sua donosa. Non che offeu tenermi io da Ariberto, Denedetto auzi ho il di che un nodo ruppe Soltamente promesos, e a non ribelle Cavalier dettionomi..-In te il aemico Odio de'miei, di Cearre, d'Iddio: Quidati a perdon qual siavi loco ignoro.

Ariberto. A'tuoi nemico e a Cesare, almen pensa Se scolparmi non vuoi, ch'io nella turba Degl' infelici, de' proscritti or gemo. Iniquo io fossi qual m'estimi -e iniquo Nou esser sento-il fulmin non ti basta Che mi colpi? Non quell'Iddio, per cui T'accende zel, non egli oggi palesa Ch' ei mio lutto compiange e m'ama ancora, Dacche pur dammi il riveder la fronte Vencrata del padre, e in questo padre Trovar si dolce di pietà conforto, Dopo tant'ira che già l'arse? Ah, spero Te pur placar. Verace, ossequioso In me un fratello avrai, Gismonda; e suora Tenera a te fia Gabriella .- Ascolta, Non mi fuggir.

Gismonda. Nominarla osi? Ariberto.

Oh cielo!

Che dici? ferma.

Gismonda.

Innanzi a me condurla !

Perfido!

Ariberto.

Degno di te fora, al tempo
Che tante cose cancellò, i passati
Torti, non chieder d'Ariberto.

Gismonda.

Tuoi cancellar tempo non può.

Ariberto.

Ammendati

In parte fur.

Date?

Ariberto.

No; dagli eventi Che ti fean moglie al fratel mio; che tutti Ad altre cure, ad altri sacri affetti

A poco a poco ne avvezzò.

Avvezzarmi

Ad escrarti poter io: non posso
A sostener l' aspetto tuo, l' aspetto
Di colei che di mia strpe a'nemici
Figlia nascea; di colei ch'ami e ardisci
Suora propormi. Anti che al seno accorre
Tal serpe mai, con queste manii o stessa...
Trema! la mente mia celar non deguo!...
Vo'coffocarla.

Ariberto.

Oh atroce! epipur sovente Proprio de' forti spirit à nobil varco Dal furor più tremendo a generos Salda smith. Più d'una volta il dolce Sogno m' abbandonsi, che se a te noto Di Gabriella un di fosse il modento Animo schietto e la pietà, odiaria più non potresti, cal cella el di on Gismonda, Al ano interceder, al suo esempio an-

Di domestica pace debitorio Gismondao

Pace? Pace osi chiedermi? Chi pace A me toglica?

Ariberto.

Gismonda.. io.. tue parole..

Gismonda.

Chef mie parole? e creder osi.. Ariberto.

Sdegau
Orrendo ardeati: in te ragion lo spenga.

Gismonda.

Spegnerlo? E foco mortal forse è questo? Chi di spegnerlo mai balia mi tolse!— Vaneggio?—Il guardo in volto a che m'af-(figgi?— Ermano aspetto; in pugno il brando porgli Vo' contro te; vo' che di qui te scacci, O me suggiasca seco tragga—ovunque Pur ch'io più mai tal traditor non miri!

SCENA QUARTA.

ARIBERTO.

Seguirla più non oso.—Inorridisco. Ah non è dubhio! amor, gelosa rabbia, Non odio è quello.

SCENA QUINTA.

GABRIELLA e detto.

Gabriella.
Ermano è giunto.
Ariberto.

È giunto?

Si; ma che ti conturba?

In quest' istante Al fratel presentarmi?—Odi.—Gismonda Qui mi parlò. Se tu sapessi.. Insano E l' intelletto suo: fuggila sempre; Tutto da lei pavento!

SCENA SESTA.

IL CONTE, ERMANO', GISMONDA e detti.

Il Conte. Ecco Ariberto.

Non arretrarti, Erman. No, da mie braccia Non ti potrai sottrarre; al fratel tuo Ti voglio amico.

Ariberto.

(ad Ermano). Mi respingi? Ob, farti Dal genitor vuoi tu diverso? Appena El mi rivide, in lui proruppe intero L'antico amor. Gli scorsi anni d'angoseia Cessò d'apporre a colpa mia. Non colpa D'alcun di noi, ma incluttabil opra Fu degli avvenimenti e del leale Nottro desio di vera gloria il vario Da noi preso cammia. Per quella causa Che a ciascuno di noi santa parea Combattemmo sinecri. Oh! se la mia Cader dovette, e profugo, inseguito Fra le vottre braccia silio ercro, un nome Da delitti oscurrato io pur non reco. Quando allo recchie tue, rimbombo alemo De'mici falli giungea, di vili fatti, Dimmi fi mai!

Il Conte.

No, il padre tuo l' attesta;
Il padre tuo, che mentre inesorato
Malediceati, ndia con gioia in campo
Il tuo valore e tua pietà sui vinti.

Ariberto. Ed io con gioia udia come tra i sommi Di Barbarossa eroi, fulgean di gloria Il padre mio e il fratello, e presagiva Stagion di pace e di perdono, in cui Giusto fra noi tributo alterneremmo D'amorevole encomio, Ermano, ignori, Ignori tu ch'a me i prigion sovente Ridicean tue parole, e ch'io superbo Era, allorchè intendea che m'appellavi Nelle falangi milanesi il primo? Ignori tu, ch' io spesse volte irato Delle stolte discordie popolari , Usciva in campo senza ardore, e fiacco Sarebbe stato il braccio mio, ma il padre E il fratel sovveniami, e lor memoria Erami sprone ad onorate imprese?

Ignoro come il padre affascinato Abhian tue voci attute: invercenodia È in esse tal che a sdegno move. A imprese Dalord un padre, d'un fratel che in guerra Nemico aveauti formidabil, truce? Onorato era nei for petti i ferri Sengliar di tue falangi? Onorato era Non poter tirodari, se non a danno,

Ermano.

Ad ignominia d'un fratel, d'un padre?

Ariberto.

Onorato era il piangere di tai cari
L'errore e non dividerlo, e sforzato
Da coscienza a battagliar contr'essi,

Mostrarsi di lor deguo, esercitando Le virtù della guerra.

#### Ermano.

Io della guerra Chiamo virtù le forti imprese, allora Che non è scellerata; in un campione Di fellonia, le forti imprese abborro, E misfatti le chiamo.

#### Ariberto.

In un campione

Di fellonia! Non invitarmi a esame Che a mio disdor non torneria . - che (sparmio

Per reverenza del miglior de' padri. -Chi tradi Federigo? i generosi Che a'suoi furori s' opponeano, o quelli Che a tai furor plaudean, che suscitando La sua superbia, trasformaro in mostro Un grande spirto? Io non di ciò v'incolpo-L'intento guardo: e puro, alto l'intento So ch'era in voi. Ma zel d'amor vi spinse A cooprar con molte tigri il lutto Della misera terra , onde siam figli ; E la vittoria che v'arrise, ahi, gronda Di tali stragi, ch' esultarne è obbrobrio. Ermano.

Se mai fu strage glori'osa, è quella Che una città di perfidi atterrando Salva l'imper.

### Ariberto.

Per voi l'impero è Svevo, Non per me, no. Per voi l'impero è il ceuno Di Barbarossa : per me impero è quello Della giustizia. A sostenerlo il sangue, A ristorarlo io sparsi.

# Il Conte.

O figli miei, Che val contender di diritti? Ognuna Delle due parti da tant' anni grida « Meco sta Dio! » vanta fautore ognuna Un romano pontefice; rimbrotta All'altra ognuna atrocità e perfidie. Sciorran la lite i posteri, nè forse Sciorla sapran, se non com'or, qual l' una Parte, qual l'altra condannando. Ariberto.

Compiangendole entrambe. Il Conte.

Ed in entrambe Delitti ravvisando a virtù misti-

Ermano. Dio la lite sciogliea : Milano è polve.

Ariberto.

Dio dalla polve suscitar può vita.

Ermano. Indomita la speme è de' superbi-

E tu serbala, iniquo; il di vagheggia Che Milano risorga, il di che oltraggio Drizzar tu possa, d'umil prego invece, E al padre novamente ed al fratello Minacciar ferri e morte. Oggi frattanto Qui non tu signoreggi, e ogni minaccia Risibil suona. Ariberto.

Di Mendrisio il conte Qui signoreggia, il padre mio, cui pari Sudditi sono i figli suoi.

Ermano. Che? pari Sudditi sono un figlio obbediente

E un traditor? Il Conte.

Tacete, io ve l'impongo. Soverchio orgoglio è in ambo voi. Tem-( prarlo

In te, Ariberto, dee la rimembranza De'falli tnoi : temprarlo dee in Ermano La rimembranza che dai veri prodi Vietata è ogni villana ira sui vinti. Temprarlo in ambo dee la rimembranza Dell'antica amistà del comun sangue.

Ermano.

Dover mi spinge.

Il Conte. Obbediente figlio Ti vanti ; il fosti. D' esser tale or cessi? Femano.

Inaudita ingiustizia! Uno consacra Al filiale ossequio ed all'onore Tutti i suoi giorni, al tradimento l'altro, E agli occhi di lor padre eguali sono.

Il Conte.

La pecora perduta era del gregge:

Or la racquisto, noo deggio io esultarne?
Deggio perché ritoras io maledirla?
O Ermaoo, chiadi a bassa invidua il core.
Aprilo a' sensi generosi. Io sulla
Dell'amor mio it tolgo e della lode
Che mertano tuoi giorni antemerati,
Se ad altro figlio che fallia perdono.—
[4' ode un suono di corno. Il Conte va
alla finestra.

Che fia? Quel suono ospiti annuncia. —
(Come?

Di sveve aste un drappello?

Gabriella.

O sposo, io tremo.

Dove siam not?

Quelle spade invocar?

Ariberto.
T'acqueta. A si buon padre
Posare a fianco può securo un figlio.

Il Conte.

Ermano, Erman, chi son color? che festi?

Sul padre, sul fratello ardito hai forse

Ermano.

Da me invocate Non contra te, contra il ribelle furo Che a fascinarti venne.

Il Conte.

Empio!

Le guida Il margravio d'Auburgo. Egli udi il messo Che d'Ariberto m'aonuncio il ritorno; Meco fremè, seguimmi. Eccolo.

Gabriella.

( al Conte).

Sottraggi, il cela.

Il Conte.
Uso a mentir non sono:
Apertamente il figlio mio proteggo.

SCENA SETTIMA.

IL MARGRAVIO e detti.

Il Margravio.

Onore al conte di Mendrisio e al prode

Suo figlio Ermano e a queste donne. —O (coste , Del nostro augusto imperador t'ècignoto Esser divieto il dar ricovro o passo A ribellanti? Chi al tuo fianco inaalza Baldaanosa la fronte? Ei tal aemico Pio, che ne a voi perdoneria il mouarca,

Nè a me il lasciarlo: prigionier vel chieggo.

Ariberto.

Che?

Il Conte.

Margravio d'Auburgo, errasti. Io, passo Nou concedu o ricovro a ribellante: Questi del conte di Mendrisio è figlio. Il Margravio.

Che intendi?

Il Conte. Figlio ei più non m'era allora

Che contra il siguor mio rotava il brando. Inerme or vien, d'obbedienza e pace Ed onor desioso; egli è mio figlio. Il Margravio.

Bada.

Il Conte.

Ragion dell'oprar mio al regnaote Renderó piena.

Il Margravio. Qual potere io m'abbia Pur su' lombardi feudatarii—leggi—

Tel dirà questa carta. Il Conte.

Ho letto. Augusto

Per molti casi ampio poter ti dava ,
Ma in altro tempo. E il caso io qui non
(veggo
In cui ricetto chiegga a padre un figlio,

In cui ricetto chiegga a padre un figlio,
Un figlio inerme al suo dover tornato.
Ospizio or t'offro; al signor nostro poscia
Reca le mie parole: io a lui mi rendo
Mallevador ner Ariberto.

Il Margravio.

Che tua proposta rigettar m' è forza. So dell'imperador qual sia la mente. Fellon mi chiameria, s'io d'Ariberto Qui non m'impodestassi. H Conte.

Impodestaria (fugg Dato è a null' uom di chiechesia , ov'io Quasi dal labbro tuo, «No!» sfavillando (reggo: Gli occhi dicenno.

Il Margravio.

Dato a null'uom quando sovrano è il cenno?

Il Conte. Sovrano cenno non è questo. Augusto

Sovrano cenno non e questo. Augusto Benignamente udrà d'un padre il grido Che il figlio suo protegge.

Il Margravio.

Ospitio dunque
Da te accettar mi vieta onor. Matura
I tuoi consigli. Chi Milan distrusse,
Temeria d'un castel la tracotanza?

[parte].

Il Conte.

A me si audaci modi ? Ermano.

O padre, il forte Non irritar. Lo placheran miei detti-

Ariberto. (parte).

D'assalirti il margravio arrischierebbe? Il Conte.

Altre difese il castel mio sostenne. (parte e seco Ariberto).

SCENA OTTAVA.

GABRIELLA e GISMONDA.

Gabriella.

Gismonda, non fuggirmi; odi. Commossa Io ti vidi un istante, allor che il padre Fra le hraccia un dell'altro i figli suoi Spinger volea.

Gismonda. Commossa io? Gabriella.

Non m'inganno. E allor ch' al fratel suo disse Ariberto : « Di fatti miei che fosser vili, udisti? »—

« No! » sclamò forte il conte ; e « no! »

Gismonda.

Insana! Odio negli occlu Di Gismonda sfavilla.

Gabriella.

In quell'istante: or si'.—Lo sgarado pure Posi ios nt e, quando Artherto disse: « dignori us, fratel, ch'a me i projensi Bidicean tue parole, e ch' io superbo Era allegreb intended ca mi appellari Nelle falangi milanesi il primo? » Nelle falangi milanesi il primo? » No, sono errai, d'ismoodat: impellialito Era il tuo volto da pietà, anclara Secrettamesti il petto, e dii pravei: « Come non cede Ermano ancor? »—Gió (vidi.

E in me dolce speranza indi risorge Che tu ad Ermano miti sensi inspiri. Deh! il periglio tu scorgi; a dileguarlo Sollecita t'adopra.

> Gismonda. E allor..

Gabriella. Da Ermano

Placato fia lo svevo duce, e quindi L'imperador; in questo albergo pace Reguerà tra fratelli: a te di tanta Felicità debitori essi e il padre Ed io saremo e i figli miei... Gismonda.

Tuoi figli i figli d'Ariberto!

Gabriella.

Oh cielo!

Qual furor! che ti feci?

Gismonda.

Oh!.. che mi festi?.. ( parte ). Gabriella.

Così mi lascia?—Che sarà? In singhiozzi Or prorompe.. Infelice! Ah, ch'io la segua!

# ATTO QUARTO

SCENA PRIMA.

GISMONDA, ERMANO.

Gismonda. Cura secreta, Erman, tù volgi : parla.

Ermano. Consolati, Gismonda; all' arrogante,

Vicino è il precipizio.

Gismonda.

E che! Del conte

E d'Ariberto uno è il voler: signori
Essi, non tu, qui sono. Apparecchiata

È la difesa, molte l'armi, il core
Di tutti gli abitanti—inespugnato
Contro, a ben altre forre il castel fora.

Ermano. Eppur.. da tali forze.. ed in brev'ora Preso sarà.

Gismonda.

Che dici?

In queste sale

Vivo od estinto a' piedi mici prostrarsi

Dovra il fellon. Gismonda.

Qual sogno mai t'illude ? Celatamente nel castel presumi Forse gli Svevi addur ?

Ermano.

Gismonda.

Nella possa Ciò d'uom non è, da tai fedeli al conte Guardate son le porte.

Ermano.

Un sotterraneo
È non guardato : alcun timore il padre
Quindi non preme. Angusto fosso in mezzo
Alla selva conduce, il sai.

Gismonda.

Ma chiuso

Da ferree porte.

Ermano.

Ecco le chiavi ; il padre Di me non diffidava.

Gismonda. Un tradimento,

Ermano, tu?

Ermano.

Che parli / È tradimento A Cesare servir ? da obbrobrioso Fascino il padre liberar ? mondarci Della più turpe delle macchie, sciolto Ogni legame fra un rihelle e noi Manifestando ? Il voto tuo più ardente Non era muesto?

Gismonda.

Egli era. Oh!.. ma del padre
Qual fia lo sdegno contro a te! Vederti
Vorrà più mai nel tetto suo, nel tetto
Che a nemici schiudevi?

Ermano.

Altro signore
Del castel fuorche Erman più non conosce
Il margravio. Investito io dal monarca
Ne sarò, certo. Non turbarti, o donna —
Tempo è alfin d'esultar: quella vendetta
Che pe' tuoi cari, che per te si a lungo
Hai sospirata, oggi si compie.

Gismonda.

Arresta.

Vendetta anelo, ma opportuna e tale

Onde disdoro a te non torni. Ahi, qu

Può dello sterro imporado di tutti

Onde disdoro a te non torni. Ahi, questa Può dello stesso imperador, di tutti Suoi baroni alla mente apparir vile, E pria fruttarti spregio, indi rovina. Del suo dominio spodestare un padre!

Ermano.

Se a spodestarnel tarderò, del padre
Schiavi non sarem più, ma d'Ariberto.
Primogenito egli è: guai se il canuto
Morisse, e qui niù sire io non sedessi!

Gismonda.

Deh, ascoltami! invincibile m'assale Un turbamento.. Cessa: agli stranieri Un genitor non vendere, un fratello! Opra è si rea, che prosperar non puote ! Ermano.

Da te plauso sperai. Stupor mi reca Questo mutarti. Appien qual sia d'Augusto L'animo so ; fallir non può l'impresa.

SCENA SECONDA.

GISMONDA.

Stupor gli reca il palpitar mio novo: Ah son palpiti antichi! Ah, veder temo Preda Ariberto a' vili suoi nemici!-Empio Ermano! E che val che a me me-(desma

Finga d'amarti, di pregiarti? Basso, Inverecondo, di te solo amante Ti vidi sempre. E sposa tua son io !-Che dico? Incitatrice io d'odio sempre D'Erman nel cor non fui contra Ariberto? Capgiata, obimè! cangiata io son. La vista D'Ariberto m'affascina, Invocai Mille volte sua morte, e or la pavento.

SCENA TERZA.

IL BAMBINO e detta.

Gismonda.

Ecco il suo figlio. - Oh come è vago! Al padre Come somiglia!-Odi, bambin; chi cerchi? Il Bambino.

La madre mia. Gismonda lo prende in braccio.

Tua madre.. esser vogl'io. Invidïabil sorte! Oh tenerezza! Essere ai figli d'Ariberto madre ! Come que' figli amato avrei! Ribrezzo Fammi il pensar che un'altra il partoria;-Pur la sua vista i miei dolori attempra, Ah, d'Ariberto, d'Ariberto è figlio!

SCENA QUARTA.

GABRIELLA e detti.

[ Gabriella. Fra le tue braccia il figlio mio? Ma ratto Perchè il deponi? Dolce emmi vederti Dall' innocente suo blandir commossa. Tu non sei quella immite, onde perenne Meco esser possa nimista. Tu fremi, E piangi. Oh , perchè piangi? Ah , certo lutta

Nel petto tno magnanimo l' antico Odio e il pensier, che questo è d'un pro-( scritto

L'infelice figliuol, nato nell'ira Dell'offeso avo suo che orribilmente Maledicea suoi genitori e lui! E forse i genitori e il pargoletto Funesta sorte attende ancor. Nemico Abbiam l'imperadore, abbiam nemico Lo sposo tno. Chi ne sottrae dai rischi Che, se non or, fra pochi di, all'arrivo D'esercito maggiore, alti esser ponno? Gismonda, io t'ho sorpresa: eri.. ancor sei Intenerita.. Ah, se tu il puoi, ne salva. Gismonda.

E come?

Gabriella.

Placa il tuo consorte. In pregio Appo il regnante il poser sue prodezze. S' ei perdonasse al fratel suo, s'ei stesso Intercessore un di movesse al trono Accanto al vecchio padre,-allor concordi Le preghiere d'un padre e d'un fratello L' irato sir commoverian. Ma s' ora Ove calmarlo aneli il genitore, Ode il monarca esser furente Ermano. Egli ad Erman compiacerà, inclinato Fia que'furori a secondar. Ahi, veggo Nell'avvenire un giorno orrendo! il giorno Ch'oste gagliarda queste torri assalga, E di dolor muoia il cannto, e truci Un contro l'altro pugnino i fratelli, E il men forte soccomba! Ah, si, il men

Non di valor, ma d'armi, è il ritornato

Esule, il maledetto, il già segnato Non solamente de'guerricri a'brandi, Ma di qual siasi mercenario sgherro Al volante pugnalc.

> Gismonda. Oh ciel! Gabriella.

Di quelle vigorose alme tremende Tu sei che all'odio corrono se offesc, Ma la cui vigoria move da conscia Nobil natura. E queste son quell'alme Che a virtù più son atte, e più son atte Quindi al perdono. Gismonda.

> Tu.. Ariberto.. il figlio.. Gabriella.

Gismonda.

La tua pietà, no, non reprimer .- Vieni, Accarezzala, o figlio; ella è turbata Da pensieri angosciosi. Oh , dille - « Io

( mondo Son delle colpe onde il tuo spirto freme.n-Partir tu vuoi, Gismonda. Odimi, arresta. Una sventura il secol nostro avvolse Che inimicò città e città, fratelli Contro fratelli; e scevra di delitto Non lasció forse alcuna sponda. Intanto L'innocente che nasce in que'furori Alza pe' rei sua debil voce, e Iddio Vuol che s'ascolti. E venir dee quell'ora Che gli offesi si dicano a vicenda: « Struggerem noi per vendicarci intera La nostra stirpe? » Gismonda.

Violenza è questa. Basta, lasciami.

Gabriella. Il ciel madre ti faccia,

E i figli nostri obliin l'ire dei padri. E non accada che tu ed io veggiamo Que'figli, nn di, l'un contro all'altro i ferri Volgere scellerati e trucidarsi. Gismonda.

Non vedi tu che da contrarii affetti, Da dolori indicibili augosciata È colei che tu supplichi? Infelice Non sono io più di te? Me benedetta Non chiamerei, se potess' io abbraceiarti E averti suora? Ma., non posso; io t'odio! Gabriella.

Ah, no, Gismonda: al seno il figlio mio Dianzi stringevi con amore. Gismonda.

Amore?

Per chi? Che dici?

Gahriella. Avvinchiati, o fanciullo, Alle ginocchia della zia. Seconda

Madre l'appella. Il Bambino. O madre mia seconda!

Gismonda. Me sventurata! Oh figlio.. d'Ariberto! Gabriella.

Qual tremito! qual voce!

Gismonda.

O figlio mio! Deh, fossi in tempo!..

> Che? Gismonda.

A salvar...Che parlo? Dal mio seno scostatevi, o serpenti-

Madre! Gismonda.

Non io tua madre son. Costei Di te fe' dono al traditor !- Io v'odio ! ( parte ).

Il Bambino.

SCENA OUINTA.

GABRIELLA col BAMBINO.

Oh che scopersi !- E saria vero?- Io tremo Di prestar fede a me medesma; ed altra Credenza aver non posso. In quella voce, In quella tenerezza, era.. Oh spavento! No. non sarà.-S'amayan dunque pria? Perchè parola non men fece ei mai?

#### SCENA SESTA.

ARIBERTO, e detti.

Gabriella.

Ariberto..

Si pallida a me ineontro

Onde? T'acqueta. All'arroganza sveva Modo porrem: munita è assai la rocea. Gabriella.

Quanti i perigli intorno sieno, ignoro. Un m'atterrisce, e nol conobbi io pria. Ariberto, che festi ! A qual eognata Addurmi consentisti ? Ella.. Ariberto.

Prosegui.

Misero me? ehe ti dieea?

Gabriella.

Quasi tenera madre il figlio tuo.. E eon tal voce che tradiala, il nome Proferia.. d'Ariberto.

Ariberto.

Oh sposa. Un tempo Fu,—che indovini. E di quel tempo ognora Favellarti temei.

Gabriella. Da te fu amata?

Meiberto.

Il fit, ma sma superba anima, e il cieco Molatara le imperiali insegne, e le il plaguo di cella dava alla feroria Del popol suo contro a Milan, tal nouse Stegno nell'alma mais, che il già fermato Innenco rigettai. Dulle paterne Case mi ritivasi ; e, te vedata, Seatii che donna del cor mio ta sola Euser poteri.

Gabriella. Ella aneor t'ama. Ariberto.

Otteso

Orgoglio forse più ehe amor. Felice Io con Ermano la credea: tal parve Al padre nio sinor. Ma non soverehia Ansietà perciò t'affanni. Scansa Dell'insana il cospetto; agio le dona A ridar calma agli agitati spirti. Virtù in lei forse estinguerà nu affetto Prodotto sol dal ritornar primiero Di dolci, perturbanti ricordanze.

Gabriella.

Tai perturbanti ricordanze il tempo Cancellar potrà mai? Donna che amarti Potè una volta, eesserà? No, in queste Mura ella ed io eapir più non possiamo. Deb, pertanto non sia che abbandonarle Debba Gismonda: altrove andiamo.

### Ariberto.

Altrove,

O Gabriella, andrem; tule è mia mente. Di Gismonda all'insania, ahi, qui s'agninge. Nel cor d'Ermano tracotanza e invidia; Che tollerar non posso. Ad aspre liti, Al sangue forse mi trarria. Mici dritti Sosterrò eol perverso in altri tempi; Ma non vivente il genitor. Gli troppo La veneranda sun caniair affissis. Fisché requira il genitor. Ge oh langhi Anni requiri! — il vil qui segga, crede Si peemuna m'insulti; io contra lui La spada mai non alterò.

Frattanto
Ove ricoverem? Quando?

Ariberto.
M' affida

De liberi stendardi Veronesi
Il eampion Turisendo. Ei sovra il lago
Di Garda ha inespugnabile eastello.
A lui ci avièrem. — Nè se mici dritti
Or qui voleni nottener, gran tempo
A noi vittoria arrideria, tal otte
L'imperador può rovecciar un noi.
Ma scara è la presente otte: citidrala
Agreol fa, diafarla è d'onpo. E quando
Cefin aemico più non sin che irrida
Il partir nostro, e schiuso torni il varco, —
Ua'ultra volta, o fida associati
Il mici dolori, embereno.
Autitati mici dolori, embereno.

(partono non vedendo Gismonda che s'avanza.)

- sur Comoh

### SCENA SETTIMA.

GISMONDA; si ferma a guardarli.

Desso non è? — Di sala in sala errando Vo.... perchè, — Per vederlo? — Ed or

(che il vidi? O forsennata, che ti giova? - Allato Colei gli sta. Col braccio ei mollemente La persona le cinge e la sostiene. --Oh inconsolabil gelosia! Ho bisogno Non so, se più di pianto o di delitti, Di feroci delitti! Al seno mio Dianzi stringendo quel fanciullo, immensa Or dolcezza premeami, or fera voglia Di lacerarlo con mie mani. Un passo, Un atomo di polve mi divide Dalla più spaventevol de' dannati Scelleratezza. - Oh me infelice! Oh amore! E sola son sovra la terra: niuno Che la smarrita mia ragion conforti? Non una madre e non una sorella Fra le cui braccia piangere! Sotterra Tutti i miei cari da gran tempo! E tutti Trucidati da chi! Questo è il pensiero Che rammemorar deggio ad ogni istante! Trucidati da chi? Dalle masnade A cui non vergognò d'affiratellarsi

(invano Ciò vo rammemorando, i o l'amo, i o l'amo; lo l'amo! Io salvarlo vorrei! — perfido Ernano, No, non sarà tua vittima. Che penso? Il tempo incalza. — Chi mi pone in core Quest'affuno invincibile? — Salvarlo, Salvarlo io vo'.

Colui che amore un di giurommi. - Ah,

### SCENA OTTAVA.

Il conte, ariberto, gabriella, e detta.

Il Conte.

Dove t'affretti?

Gismonda.

Udite. Provvedete allo scampo. Un tradimento Tutti vi perde. Ariberto.
Spiegati.
Il Conte.
Vaneggi?

Gismonda. Ohimè! che dissi?

Ariberto.
Ermano forse? ...
Gismonda.

Io stessa.

Io vi tradii. Pel sotterraneo fosso
Che mette capo nella selva , addurre
Entro il castello immaginai gli Svevi.

Ariberto.

Chiusi i cancelli non ne son?

Gismonda.

Le chiavi Consegnate ho al nemico.

Il Conte.
Empia! — (Alle guardie.) Accorrete

Del loco alla difesa. — Onde perfidia
Cosi inaudita ?

Gabriella.

Ah, no, delirio è questo.

Non vedete quai palpiti angosciosi
La sventurata opprimono? Gismonda,
Gismonda — tu non m'odi. Ah soccorFuori è di sè. (riamla!

Gismonda.

Ti scosta, o fra le donne La più escerata. E allor ch'io ti respingo, Perchè a me innanzi, o invereconda, il (braccio

Afferri d'Ariberto, e a lui ti serri Quasi secura di una sita? Aita Darti sovra la terra uomo potria Se a te aventarmi volesi so e abranarti ? Già y dacche per mio atrazio, oppite vivi la queste mura, dicci volte e dicci Di trucidar te, il tradifor tuo rposo, E il figlio vostro fui tenata. E s'io Al tormentoso democa che m'arde Non resistea, fallito avrian mici colpi? Ariberto.

Oh mostro!

Gismonda.

Malegicimi : che importa

Poichè m' hai fatta misera? Che importa, Purch' io da' tuoi nemici or ti sottraga? ? Gratitudin da te forse io sperava? Nulla ti chieggo, nulla al mondo io chieggo, E nulla chieggo, abli... fuorch' eti talvi, E me pietoso a questi affanai, a questo Odio di me mi tolga, a questo amore Disperato dell'uom.... che non è mio!

Il Conte.

Gismonda! Olı ciel! Possibil fora?

Alcune voci.

All' armi !

Il Conte, Ariberto, Gabriella. Quai voci?

SCENA NONA.

RICCIARDO, e detti.

Ricciardo.

Già irrompean! già il sotterraneo
Dagli assalenti è invaso!

Il Conte . Ariberto.

All' armi! all' armi!

# ATTO QUINTO

SCENA PRIMA.

Il conte e ricciardo.

Il Conte.

Oh funesta vecchiezza! Oh me dolente Che l'egro braccio nella ruffa il core Più non seconda! Disarmato io fiui. Datemi un altro ferro, un altro ferro! Che simile a' miei padri, armato io mora. Ricetardo.

Riteragii il passo in quotte sale. È speme Ancor ; fedeli sono i tuoi guerrieri. Ed Ariherto vidi uscire illeso Per una porta del catello e tutti Chiamare all'armi i villicia. Qui intanto Anima si prodi è Gabriella. Il figlio A niuno soa sifidar. Ella medesma Con un braccio striagendolo, combatte Valorosa coll' altro. — Ah, tu ferito

Il Conte.

Tocco appena è della destra il carpo, Colla sinistra anco pugnar potrei. Ma da stanchezza domo io son. ( Siedo ) ( — Tu , vanne ;

Securo parmi questo loco. Addoppia Il tuo coraggio, o fido mio; difendi Gabriella e suo figlio. Ove t'incontri Nell'empio Erman, combattilo, ma pensa Ch'egli pure è mio sangue. E se Ariberto Entro il castel co'villici prorompa, Della gioja guerriera alzate il grido, Che all'orecchio mi giunga e mi conforti.

SCENA SECONDA.

Il CONTE.

Oh sventura! Oh delitto: Una mia nuora A'nemici mi vende! E un figlio mio, Ouel lusinghiero Erman, ch' io tanto

(amava, —
Per tenerezza verso cui, cessato
Io d'esser padre ad Ariberto aveva,

Al miglior de' miei figli , — Erman s' unisce Co' miei nemici , e dispogliarmi agogna!

SCENA TERZA.

ERMANO, GUERRIERI e detti.

Ermano.

Di qua, di qua, guerrieri!

Il Conte.

(S'alza.) O vil, t'arresta; Ove corri? Quel brando scellerato Entro qual seno infigger brami? In quello Del fratel tuo?

#### Ermano.

De' traditori tutti Che contro a me combattono, che obbrobrio Fatti si son del nome nostro alzando Contra all'insegna imperial le spade. Lasciami.

#### Il Conte.

( lo afferra con tutta l' autorevolezza paterna ).

Ferma, o traviato. Ascolta Gli ultimi detti di tuo padre. Infame, Esecrabile è il calle in cui t'avventi. Sete sfrenata di comando e invidia A vilipender le canute chiome Del genitor ti spinge. Andran deluse Le tue inique speranze. In me l'acciaro Puoi scagliar parricida e calpestarmi, Ma agli spregiati genitori è in cielo Un vindice terribile e securo. Quegli t' attingera. Quegli Ariberto Che pria di te, ma con men grave oltraggio. Mia canizie offendca, getto in estrema Miseria disperato a' piedi mici-Ed Ariberto in più giovanili anni Errato avea: gl'intenti suoi non giusti Erano forse, ma abbaglisati. A obbrobrio Tn, peggiore del suo, tratto sarai. Che s'io non vivo per vederlo, e innanzi A me non curvi la superba fronte, Se passegger trionfo a te sorride. Tu in abbominio a' popoli e a' baroni A quello stesso imperador cui rechi Tanto e si reo di scrvitù tributo, Come tradivi il padre tuo, tradito Sarai da tutti; e la tua tomba i prodi Mostreranno col dito inorridendo E diran: « Colà giace il parricida ».

#### Ermano.

È tardi, è tardi : il cominciato calle Necessità vuol ch' io fornisca o muoia. Chi serve al signor suo serve all'onore! (si strappa dalle mani del padre e fugge). Ogni vincolo sia fra gli altri umani

#### SCENA QUARTA.

#### IL CONTE.

Oh a tutte imprese scellerato manto! Onor s'ostenta d'ogni dritto a scherno E servo al signor tuo vantarti ardisci? Primo signor non è a'figliuoli il padre ? Ma qui Gismonds.

#### SCENA QUINTA.

#### GISMONDA e detto.

Il Conte. O perfida, ti scosta. La vista tua miei mali accresce. Gismonda.

Ab ch'io

Se qui lo stuol sacrilego penetra, Scudo almeno ti faccia! Ah ch'io nn istante Cessi d'essere iniqua e maledetta, E pio ti renda filiale uffizio! Il Conte.

Oh del mio lutto abbominevol causa! Che mi val tua pietà? Tu de' miei figli, Tu delle torri mie spogliarmi ardevi. In che t'aveva offeso io mai? Le guerre T'avean rapito e il padre tuo e gli averi, Ed io t'accolsi come figlia; io sposa A mio figlio ti diedi ; io t' onorai Per l'amor che a tuo padre un di mi strinse, Per la virtù che in te fulger sembrava E per le tue sfortune. Empia, mi lascia, Le cure tue detesto, il pianto tuo Maggiormente m'adira.

Gismonda. Ah, il sangue gronda Dalla tua man. Con questo lin..

Il Conte.

T'arretra. Veleno son le bende tue. Squarciato, Al modo ch'io queste tne bende squarcio, E ogni vincol fra noi. Gismonda.

Dritt' è. Squarciato

E questa derelitta. Il fallir mio
Fu tale amor ond'ogni alma non vile
E non perversa inorridisce. Io vile
Amai colui che mi spregiava; io vile
E perversa ancor l'amo; ed a me stessa
Più che imprecarmi altri non possa, jm[preco.]

Il Conte.

Ira e pieta mi desti. Onde il pensiero In te sorgea del tradimento

Gismonda.

Ahi lassa ? Chi m'appon tradimento? Altro delitto E quello di Gismonda.

R Conte.

E che? Non data
La fatal chiave era da te agli Svevi?

Gismonda.

Si.—Me infelice! Non v'è obbrobrio dunque Che sovra il espo mio piombar non debba? Mio Pio, tu vedi le mie colpe. Ah forse Come al guardo degli uomini, al tuo guardo Si scellerata non son io. Da loro Von sarò perdonata: etu, perdona; Adeguata al martir dammi la forta.

Il Conte.

D'iniquità il linguaggio esser può questo?

Gismonda, ascolta, dimmi. Oh eiel! qua

(lampo Mi splende agli occhi? Il traditor... fu Er-

Gismonda.
Misero vecchio! No, non ereder. Io,

( mano.

Io son l'iniqua.—Oh eiel, s'appressan l'armi, Vieni, fuggiamo. Il Conte.

Il Conte.

Ah, Gabriella il figlio

Combattendo sottrae dalla rapace Destra dell'invasore.

SCENA SESTA.

GABRIELLA col figlio in braccio; il MARGRA-VIO la insegue, i precedenti, indi RIC-CIARDO e guardie.

Gabriella.

(combattendo retrocede). Ohime, cessate! Delle lor colpe e le sciagure e i casi

Pietà di questo pargoletto! Io unlla Se non camparlo anelo.

Il Conte.
E non vergogni.

Tu d'Augusto guerrier, ta eavaliero

Anco una donna d'inseguir?

Il Margravio.

M'è noto
Il prezzo di voi tutti. In mia balia
D'uopo è che restin d'Ariberto il padre,

La donna e il figlio.

Il Conte.

(afferrando una delle armi appese alle pareti).

Respingiamlo.

Gismonda.

(fa altrettanto). Indietro!

E tu pure, Gismonda?

Gismonda.

Aita, aita, Accorrete, o fedeli : eeco il margravio.

Ricciardo.

margravio).

Il Margravio.

Ah, dove sono i miei seguaci?

Ei fugge.

SCENA SETTIMA.

Il conte, Gabriella, GISMONDA, il Bambino.

Gabriella.

Ei dalle man già mi strappava il figlio, E tu, Gismonda, a lui lo ritoglievi. Da te il racquisto: il ciel ti dia rimerto E rallenti il flagel che meritato Han tuoi delitti.

Gismonda. Ognun m'insulta, oguuno

Pur a'una lode è astretto darmi, orrore Sente di me. Superba! hai tu nel fondo Letto de'cuori e misurato i gradi Delle lor colore e le sciagure e i casi Inevitati che ad errar talvolta Trascinan tal ch'esser non volle iniquo? Con qual dritto mi spregi? Ov'è quel santo Pudor che vanti? Orgoglio è il tuo, villana Presunzione di virtu. Un amato Perduto avevi tu com' io? Gran lotta Sostenesti com'io per obbliarlo? Per costringere il cor d'amarne un altro Non mai potendo, e il primo ognora amando? Or che sai tu, s'io quella vil, quell'empia, Che la tua farisaica ira perenote, Tutto quel ch' era in poter mio non feci , Affin d'adempier miei doveri, e s'io Forze maggiori delle tue non ebbi. Sebben di te men pura e men felice, E men plaudente a me medesma?

#### Gabriella.

Quai sien tue seuse al folle smo; più ignoro
Come effetto d'amor sia collegarsi
Cogli rimini dell' manto e adduli
Perfidamente nel mo tetto. O forre
Perchè dopo il misfitue eranti rprose
I coccati rimori a confessarlo,
Quel tradimente non sarà misfatto?
Non misfatto esser causa delle negosce
Di tutti i notri cnori? Ascolta. Ahi ferre
Pugua per ogni dove! E chi la mosse?
Giamonda.

Chi?

Il Conte.

Cessa, Gabriella. Ahimè, un sospetto Doloroso mi prese : ella salvarci Forse volca, senza accennarne il vero Autor del tradimento. A nostre spade Forse indicarlo non volca.

Gabriella

— Qua' grida!

Il Conte. (va alla finestra).

Le grida della gioia. Eccolo: il veggio,

Col nuovo stuol si senglia il mio Ariberto.

Gabriella.

Ah, ch'io voli al suo fianco ! Il figlio mio, Deh, custodisci, o padre.

Il Conte.

E te protegga

Col suo scudo invisibile l'Eterno-

SCENA OTTAVA.

Il CONTE, GISMONDA, il BAMBINO.

( Gabriella parte ).

Gismonda.

Allo sempo del tuo spoto l'avventi, O generos fortunata. Ognuno Benedirà al tuo nome, ognun sublime Chiamerà l'amor tuo. Ma generosa Esser che val, che vale amore, ad altra Che non sia fortunata? Ab sulla terra Non v'è dompre giustisia, e gl'infelici Dunque empii son, perché sono infelici? Il Conte.

( sempre guardando la battaglia ). Chi vincerà! Misero me! Da quella Parte combatte un figlio mio, da questa Combatte un altro. Oh ciechi! oh furibondi! Fratelli siete, unitevi; i ladroni Che il tetto nostro invasero espellete-Che dico? Ov'è quel tempo in che alle insegue Imperiali avrei tutto immolato, E il figliuol che abhorriale io rigettava? Ed ora, or sol perchè m'offendon, empie Son divenute? E ch'è giustizia? L'uomo Spesso nol sa. Doveva io maledirti, O mio Araberto, perchè allor giustizia E te, non dove a me apparia, apparia? Frutto non son del mio furente zelo Di que'fratelli or le discordie, e il sangue, Ond'ambo iniqui intridono le soglie

Ove son nati?

Gitmoude.

Ohime! Vince il nemico.

Ohime! Vince il nemico.

Ohime! Vince il nemico.

Ohime! Ariberto incalasno le lance.

Gabriella, difendillo, e felice

Posas tra, al lato suo viver lamph'ami ;

E vieprii manta de a valenti figli

Che lo assomiglin gloriosa madre,

Montrea ppoi il mis opelore il viandante

Passerà con ischemo, e nominata

Da que'tuoi figli: eda Ariberto stesso

Mai non sarò senza spavento !- Iddio,

O Gabriella, ti rimerti !- Padre

Total

Non vedi? Benedicila : salvato Ella ha Ariberto, ella ha respinto i ferri Che lo cingean.

Il Conte.

Albendio, e seco
Albendio, e seco
Albendio, e seco
Albendio, e seco
Simpondo
A cuidal cos il generosa irmonpe
D'affetti piena! A terra ecco il margravio,
Ermano ingge—Oh misero! Cesaste.
Non lo uccidete: Ermano è figlio mio!
Per quelle volte ei si ritrae. La scali
Salissa almen, qui ricorvasa! Oh truci,
Non lo uccidete, anch'egli è figlio mio!

[parce].

SCENA NONA.

GISMONDA e il BAMBINO.

E s'ei morisse? Oh sposo, io tua rovina Oprato avrô? Ne raccapriccio—eppure Allor cessai d'esser malvagia allora Che disvelai tuo tradimento, e il padre Ed il fratello tuo salvar tentai!— Oh, che sento? Quai gemiti? Chi viene? Ermano.

SCENA DECIMA.

ERMANO ferito sorretto dal CONTE e da RICCIARDO, e detti.

Il Conte.

Oh mio figliuolo! Oh sciagurato!

Qual funesto delirio a questo fine
Ti trascino?

Ermano.
Ascondetemi, ch'io il volto
Del vincitor non vegga. Eccolo.

SCENA UNDECIMA.

ARIBERTO , GABRIELLA e detti.

Ariberto.

Oh vista?

Il Conte. (ad Ariberto).
Barbaro, mira: il furor tuo l'ha spento.
Ariberto.

No padre; il ciel n'attesto; Erman n'attesto Ei quattro volte mi chiamò codardo, Perch'io delle fraterne armi evitava Il sacrilego scontro, e quattro volte La taccia di codardo io sopportai.

Ermano.
Ah, dice il vero.. Io 'l provocava.. Ei pio
La sfida ricusò.—Per altri acciari
Dio mi puni—Deh, a mia furente invidia,
Padre.. fratello.. perdonate.

Il Conte.

Oh figlio,
Cosi perdoni a te il Signor!

Ariberto.

Fratello,
Nemico m'eri: io te non odiva.—
Mira: Gismonda scellerata, or quale,
Gli Svevi introducendo entro le mura,
Opra compavi. Ei muore.

Ermano.

Alla infelice
Perchè tali rampogne? Oh! in qual inganno..
Fratel.. sei tu!.. Dal tradimento volle
Me Gismonda distorre.. io lo compiei!
Ariberto, Gabriella.
Eeli?

Ermano. Gismonda.. Io moro. Gismonda.

Oh sventurato!

Sorella; ah sorgi, vieni! Eterno ohblio Copra nostre discordie. Eravam nate Per compiangerci e amarci.

Gismontla.

Ah per amarci
Forse nate eravam ; ma convenia
Ch'io fatalmente, pria di te, Ariherto
Amato non avessi. Or forza è ch'io
Voi tutti fugga.—O padre, ultimo prego
Ti fa l'indegna noora tua: la pace
D'un monister mi seppellisca al mondo.

# LEONIERO DA DERTONA

# TRAGEDIA

#### PERSONAGGI

EXZO, console di Dertona, } suoi figli.

ELOISA, moglie d'Arrigo, } AUBERTO, antico nemico di Leoniero.

ARRIGO, figlio d'Auberto.

GUIDELLO, amico di Leoniero.

CORRADO, } senatori.

LANDO, BERENGARIO, } giovani guerrieri.

UEGLEO, confidente d'Enzo.

ORATORE MILANESE.

CONTE DI SPILLERGA.

GHIELMO, fratello d'Auberto.

SENATORI, POPOLÓ, GUERRIERI SYEVI E dI DERTONA, DUE FANGIULLI.

LEONIERO, vecchio cavaliero, reduce dalla crociata.

La scena è in Derlona, nel secolo x11.

# LEONIERO DA DERTONA

### ATTO PRIMO

Piazza di Dertona.-I fabbricati sono nuovi, Rimangono alcune rovine.

### SCENA PRIMA.

LEONIERO.

Son io nella mia patria?-Un pur non veggio Degli edifizii di Dertona antica. Tutti li strusser la ferocia e il foco Degli stranieri.-Oh gioin! oh dolorosa Gioia! in quelle macerie una reliquia Ecco di te, prisca città. Ch' io baci-Queste pietre che albergo erano a'prodi De' tempi miei , de'tempi degli eroi! (s'inginocchia, bacia le rovine, e si rialza). Ire di sangue dividean que' forti Ahi, troppo spesso! Ma se ferri estranei La comun patria minacciavan, l'ire Cittadine tacean, sin che Dertona Della vittoria il cantico intonasse-Ed ora-obbrobrio! E sarà ver? Curvarsi Anzi color che la struggeao? coll'empio Svevo allearsi? E il figlio mio.. La fama Non mentirebbe? Egli il fellon?

SCENA SECONDA.

GUIDELLO e detto.

Guidello.

Da. mie case te vidi io questi novi Edificii ammirar, si che straniero Mi ti palesi. Do Pettoaese antico Sono, e i costumi di mia patria osservo: Quello è il mio tetto: ivi fraterno pube E a tua difesa fedel brando io t'offro. Leoniero.

Mercè 'ti rendo, o cavalier; ma un figlio A visitar qui mossi.—(Egli?..) PELLICO — 2. Guidello.

(Oual voce!)

A che mai si mi guardi, e ti commovi, E mi riguardi più commosso? Leoniero.

Oh amico!

Guidello.

Desso! Tu da si lunghi anni ramingo
Co'pii erociati! Oh Leonier!

Leoniero.

Guidello! Tu vivi ancor! Più rabbracciarti io mai Non isperava.

Guidello.

Oh reduce a tue mora
Ben attendeati allor che il primo nembo
Della guerra ruggia di Federigo
Sulla misera Italia. A lungo il nembo
Imperrenso ; non compariati, e allora
Disni: « Sotto l'acciar del Saracino
« Caduto è Leonier! »

Leoniero.

eomero.

Non tardi il grido Degli affanni lombardi in Oriente Giuguea; ma nelle tende saracine Io fremente languia, nè di prigioni Cambio accadea. Spuntò quel giorno alfine Che riciasi la spada e'intesi il bando D'Alessandro pontefice, che sciolti Della crociata, all'arme aveva i Lombardi Contra la boreale oste chiamati. M'accoglie il primo pin; Napoli tocco; Ma enidemico morbo io da Sionne Portato avea. Scoppio il malor. Respinto Fui dall'uman consorzio, e un lazzeretto Me intero un anno seppelli. Risorto Quasi da morte, a rapide giornate Qui m'avrio; ma sonar per le vicine

Terre udii tal novella,-che formarne Dubbio non oso,-e d'accertarmen tremo. Guidello.

Che?

Leoniero.

Tu mel chiedi? E qual delle lombarde Città, quando Dertona al suol fu rasa, Braccia mando e tesori a rialzarla? Non sallo Italia? Fu Milan, la pia E gagliarda Milan. Chi più fedele Esser doveale di Dertona?

> Guidello. Ah, dunque

Tu sai...

Prosegui.

Leoniero.

Che ingratamente abbandonata E la città materna; e alla nemica Repubblica Pavese, e agli stranieri, Che da nostra perfidia or traggon lucro,

Oggetti siam di spregio. Guidello. Altro intendesti?

Leoniero.

Gnidella.

Sai chi all'avversario i brandi Nostri promette?-Leonier, tu fremi; Tu ascondi il viso .- Ah, nulla ignori! Leoniero.

Vero, Vero è dunque? Mio figlio? Ob narra! Ei

'( cinge L'annuo consolar ferro, e da quattr'anni Deporlo niega; e tinto ora di sangue Cittadino è quel ferro .- Ma tu taci, E affermi.

Guidello.

Vieni entro mie stanze. Leoniero.

Al figlio Parlar vo' pria. Se indegno ei mostrerassi

Di dare ospizio al genitore, ospizio Accetterò da te. Per trar secreta Del tristo ver contezza, ignoto entrai Nella città. Da niun, che da te, meglio Posso le colpe di colui con luce Non fallevol saper.

Guidello.

Misero padre! Breve ti parlo. Anzi al tuo arrivo, io speme Nulla serbaya che l'estrema : guerra Civil. Ma più felice ora il futuro Splendemi. Dall' abisso Enzo ritrarre Zel paterno potrà.

> Leoniero. 'Tant' oltre mosse?

Ei che si generoso animo, quando Giovinetto lasciavami, mostrava! Ab, non è dubbio! il traviò l'iniqua Stirpe nemica a me mortal, gli Auberti Che a turpe macchia il seducean. Guidello.

T'inganni.

Leoniero. Vincel di sangue Enzo con lor non strinse? La figlia mia? di Leonier la figlia

Sposa al figliuol d'Auberto ! Guidello.

Ah! mal conosci L'intemerato genero! Egli solo Argine da gran tempo è all'impudenza Di chi ne opprime. E Auberto stesso, troppo Abborrito da te, posto ha cogli anni Giù la ferocia, non il cavalleresco Di patria amor che in ogni ctà infiammollo. A lor temuta stirne Enzo a' unia. Sedur quelle gogliarde alme sperando. Fallo il suo intento. Appena l'anno ei chiuse Del consolar suo ufficio, e il sommo acciaro Volle scrbar ; levossi Arrigo e sforzi Oprò ad infranger la congiura ordita Fra il vil senato e il console. Disdisse Ad Enzo l'amistà, Tribun fu scelto Dal popolo e custode della rocca Ove dal cenno suo pendon le insegne -Della città. Ma che mai son le insegne Co'nostri pochi cento, appo le squadre De'masnadieri che dappria con arte Quasi contro agli Svevi Enzo adunava? Intrepida la voce è del tribuno, Ma numerosa turba ama il fellone Che i ricchi spoglia e prodige sovr'essa Gli aver ne spande. Io memore ogni giorno Della tua fratellanza, esser l'amico

D'Enzo e raddurlo a fedeltà tentai. Ma quando- or volge il quinto di-prestarsi Orecchio vidi a' patti obbrobriosi Dello stranier, dirtel degg'io? il tuo nome Invocando e la patria, io nel mio core: Ginrai guerra civile,-Ad impedirla Ti manda il eiel.

Leoniero. Fiducia alta ne nutro.

Egli m'udrà. Non indugiam .- Migliori Di lui gli Auberti! i figli di coloro Che trucidaro il padre mio!

Guidello. Quai grida?

Stuol di popol s'avanga.

SCENA TERZA.

ELOISA , POPOLO e detti.

Eloisa.

Aita, aita!

E il vostro eroe! salvatelo! · Leoniero.

l a Guidello ).

Che dici? Guidello.

Sua voce parmi.—Ah, sì, tua figlia. Leoniero. Oh Gglia!

Son Leonier: ravvisami. Popolo.

Oh prodigio,

E Leoniero! è Leoniero! Eloisa.

Oh padre! Oh dolce nome! Ah, in quale istante!.. Sapp

Leoniero. Che forsennata si spingeati? Eloisa.

Arrigo... Misera me! Salvami Arrigo.

Un Cittadino. In ferri

È il tribuno; salviamolo. Guidello. .

Oh tradimento!

### Come in poter del console? Eloisa.

Ab! credeva Arrigo troppo in suo valor. Soletto Icri a tard'ora in sul destrier muovea All'ostello di Ghielmo. Io di sciagure Presaga il cor, spesso gliel dissi: « Oh, mai Scompagnato non veggianti a tard'ora Le infide vie della città. n-« Baldanza, Diceva, ei ne trarrebbe Enzo ove segno In me scorgesse di timor, nè ardito Enzo è ancor tanto, ch'anzi al popol levi La sacrilega man contro al tribuno. »---Lassa! perro iersera e tempestoso L'aer favoria gli agguati. A'focolara Suoi già raddotto il popol era, e s'anco Aggiravasi alcun, notturne guardie Cacciando il gian. Così un canuto artiero Inseguito è da quelle. Il tolgon dense Tenebre all'altrui vista, e per macerie S'appiatta, donde vede in sulla piazza Brigata accorrer di cavalli, e assalto Intende e molte grida, e udir fra queste Crede la voce del tribun. Non trasse Quindi più al letto suo, ma cantamente Andò al castello, e poiche assente Arrigo Seppe, tutto narrò. Celommi Auberto Sino al mattin tanta sciagura; io poscia Al vecchio artier parlai. Tornano i messi Ch'iti d'Arrigo erano in cerca:-a Ghielmo Jernotte uom non comparve!-Insana quasi Corro alle soglie del fratel: « Che festi, Che festi, grido, dello sposo? »-a Ei vive, Rispose, e in lui staria salvarsi.» - E

Mie disperate lagrime spregiando, Che l'usurpata rocca il tribun renda, O reo di morte egli è. Gmidello.

Sir della rocca

Eloisa. Cio pure a hri diss'io,

Il popol, è.

Nè rampogna obbliai, nè umile prego, Onde a vergogna indurlo e a generosi Sensi e di me pietà. Per la paterna Fama il pregai, pel cenere ancor caldo Di nostra madre che a mie nozze pianse, E al fratello-dicea : « Ben d'Eloisa Degna è l'alma d'Arrigo; oh! ma d'Arrigo, Poichè cognato il vuoi, più non t'offenda La virté troppa, e sia tra voi concordia ».--Mie supplici querele Enzo irritaro. Vedere almen lo sposo mio, vederlo Almen chiedea. Ciò pur negommi; e irato Alfin da me strappandosi. « Nemico Emmi colni! proruppe, e a te l'amarlo Disdice ! p-E queste orribili parole Proferiv'ei con si tremenda voce, Con si furente sguardo, che speranza Altra a me non lucendo ; il clamor mio Fermai recare al popolo.

> Leoniero Ah! tua madre

Dunque io veder più non doveva ?- T' in-( cuora , O figlia; un padre oggi racquisti; ed oggi, Benchè figlio d'Auberto-oggi il tuo sposo

Un padre ei pur. Il Popolo.

Fuggiamo : è desso ! Il console!

Leoniero.

Fermatevi, codardi: Leoniero è con voi-

### SCENA QUARTA.

I precedenti rimangono affoliati da una parte della piazza. Una squadra giugne dall' altra ; ENZO è alla testa.

Enzo.

- Credere il deggio? Ov'e l'illustre genitor? Chi tarda Gli adorati suoi passi? Enzo tuo figlio Ti chiama, o Leonier.

Leoniero. . . Qui un Leoniero Sta, che partendo, or son molt'anni, un

(figlio Benedicea. Abbracciava il giovinetto

Queste ginocchia, lagrimando, e il giuro Ripetea ch' io dettavagli. Se vive

Quel figlio mio a' avanzi, e mi ripeta Qual fu quel giuro.

> Enza. Sl m'accogli? Leoniero.

Intendi? Quel giuro io ti domando.

> Enzb. Io..

Leoniero.

Tu',-se quello Sei che allor benedissi,-a me giuravi... Enzo.

D'amar la patria, e l'amo. Leoniero.

E la calpesti?

« Io giuro, o padre

Enzo. Che dici?

> Leoniero. Di difenderla giuravi

Contro a'nemici. Enzo.

Si, e nemici sono Quelli, ond'io la difendo. Leoniero.

(Oneste fur d'Enzo le parole), io giuro Di camminar sulle vestigia sante Degli avi mici, che per gli altar, le leggi, La patria gloria, prodigaro il sangue! Com'essi allo atranier giogo la fronte Non lascero che mai Dertona inchini ! Com'essi, se onorata un di mia destra Verrà del brando signoril, nel sangue Nol tingerò degl'innocenti mai ! E volto l'anno, io deporrò quel brando, Ne tollerato per me fia, che ad onta Delle leggi, oltre l'anno altri lo impugni! »

Indugia, o padre, a condannarmi, I vili Che mi fan guerra e circulanti, il loro Veleno in te soffiar; ma ben coll'alto Senno tu in breve scorgerai qual bassa Di calunnia opra sia, vestir d'infame Manto i servigi che più eccelsi, e l'orme Calcando avite, alla mia patria io resi.

Ma decoroso loco a indagin tanta

Enzo.

Questo son è. Deh , piacciati al palagio Trar, laddove il più tenero de' figli E di te degno di mostrarini ambisco.

Leoniero. Decoroso è ogni loco, ove la causa Di giustizia agitar. Se qui soverchia La presenza è d'alcun, quella è del tuo,

Non del corteggio mio. Eloisa. Padre, deh, frena

Il magnanimo sdegno! all'infelice

Genero pensa. Leoniero. (Ad Enzo).

Tu d' Auberto il figlio Far potevi mio genero! e tal sangue Mescolar che d'atroci odii e vendette Nelle vene e sui ferri e sui sepoleri Da secoli arde! - Inverecondia orrenda, Che avria dovuto trar di sotto terra Dell' avo tuo l' invendicato spettro L'empie tede a smorzar!-Ma poiche il nodo Malaugurato avvenne, e fratellanza Ad Arrigo giurasti, il giuramento Che franger può, se non maggior delitto?

Enzo.

Ei primo il vincol franse. Leoniero.

Ei t'è fratello: È ove da violenza un fratel tuo Oppresso geme, ospite andrò? Enzo.

Decreto E del senato, che tra' ferri il pone; Sciorlo il consol non può. Duolo e vergogna Ben de' misfatti di colui mi punge, Ma manifesti son. Contro al comando Inviolabil del senato, ei nega Ceder la rocca, e in nido di rubelle Armi la volge.

> Guidello. In te rientra, o figlio

Di Leonier. Gran tempo è che di spade Non natie ti circondi, e col terrore Sospendi il moto delle sacre leggi. Passeggero silenzio è , che tue lance . Intimar ponno : gnai se irrompon gli atti Pria della voce ! guai...

Enzo. Che ardisci! Guidello.

Arrigo

Abborria il civil sangue. Ei troppo spesso La tribunizia podestà adoprava Sol gli animi a sedar ; ch'egli dal tempo, Da' privati consigli e dal tuo senno, Enzo, molto sperava. Ei..

Taci. Popolo.

Vogliamo! Arrigo, il tribun nostro! Enzo. Pacc.

O cittadini!

Guidello.

E sì la intimi? Enza.

Oh insano, All'antica amistà che a noi t'univa,

Fanta audacia perdono .- Or, Leonicro, Vedi con qual maligna arte a cimento Sia provocato il figlio tuo. S' acqueti Il tuniulto, ma salvo ognun ritorni A sua magion. De' Dertonesi il sangue Con mio dolor si verserebhe.

> Un Cittadino. E padre

Del popolo Enzo!

Motti. Il tribun nostro Arrigo !

Il tribun nostro! Eloisa.

Arrenditi, fratello.

Padre, meco. ritratti.

In ceppi è Arrigo. Popolo.

Forza al padre vuel far.

Enzo.

· No, forza al padre Io non farò : sacro egli m'è. Il periglio Della città costringemi, e te lascio, Mal consigliato padre. In miglior punto

Conoscerai del figlio 'tuo l' amore, E l'innocenza.—

( Parte co' suoi ).

SCENA QUINTA.

LEONIERO, ELOISA, GUIDELLO, POPOLO.

Leoniero. Figlia mia — Guidello -

Figlia mia — Guidello — Cittadini, a quai giorni era serbato Mio infelice ritorno! onde consiglio Trar?

Guidello.

Mio consiglio è questo. Or farti forza Ento qui non ardia 3 ma con più armati Le mie pareti assalir può: securo Asilo or non sarianti. Ad ogni costo Ei vorzi al popol torti, a cui possente Sprone a virtù, com'altra volta fosti, Ridivieni oggi.

Leoniero.
Adunque...
Guidello.

Entro il castello Ricovrarti fia 'l meglio.

Leontero.

Oh che parli? Io
D'Auberto ospite? Ah! mai di chi la spada
Nella strage, de' miei tinse, le soglie

Non tocchero. Nato non era Arrigo Allor; non sovra lui de' miei congunti Imprecante cadea l'ultimo sguardo. Ma sotto un tetto Anberto ed io? Non mai, Fuor che Josse la tomba? Guidello.

Oh d'eredati
Odii ferocia, al commo ben finesta!
Ma tu meco ti sdegni? Il tetto mio
D'armi privo non è. Vieni. Consiglio
Alcuni, retti ci saran: difesa.;

Noi tutti!

Popolo.

All'uopo la mia voce, o forti, Vi chiamerà; che a violenta impresa Enzo or provocherian vostre minacce. Pronto a virtù, ma queto a' focolari Suoi ciascun torni, e in Leonier s' affidi. Popolo.

Viva l'antico eroe!

Padre son d'Enzo; Ma a virtu ritrarrollo, o d'esser padre Pria obblievo, che d'esser Dertonese. Eloisa.

Pietoso Iddio, deh, illumina de' buoni La mente; e a lor la patria, e a me ad un (tempo Lo snoso e il genitor salva e il fratello!

# ATTO SECONDO

## Palazzo.

SCENA PRIMA.

ENZO, CORRADO, LANDO, altri SENATORI UGGERO.

Enze.

Alt' uopo, o senatori, oggi v'appella A secreto consiglio. Il giù giù colto Di vostre cure frutto, ahi, di fortuna L'invida man ne vuol ritor. Domsti Gli sudaci credevam, se în nostra possa Cade îl triban, vi cadde, e per noi reşte Che a suoi delikti impota sia la meta. Ma che 3 e: il genitor uo "naturato Redimer suga il figlio, e la fatale Rocca moa cede, di che a noi constinua Fa inchiesta l'onte imperaile, e a dritto ; d dritto, si, perc che salla londurda Nemica lega, ove quest'un rapito Sia propugnacol sommo, a sostenerla Mancherà in breve sino all'alpe ogn'altro Minor di questo; e minor - tutti il sono. L'alta importanza della rocca, ahi troppo! Pur Auberto sentia. Messo andò Uggero Al fero vecchio. Che ottenesse., udite. Uggero.

M' accolse Auberto in mezzo all'armi. Cer-( chio

Feangli Ghielmo, Ricciardo, Ugo, e i maggiori

Infra i chiusi ribelli. - « Il figlio mio ! (Grido ferocemente) o il consol tremi, Ch' io queste sitibonde aste una volta Su lui proromper lasci! » - « Auberto , io I dissi .

Stagion passò di tracotanea; io vengo Messagger di clemenza ultimo a rei Che sull'abisso pendono e ritrarsi Più non potria, se pia una mano ancora Lo scampo lor non desiasse. Arrigo In ferri per decreto è del senato : Guai se il giudicio si pronunci! È morte De' felloni il destin. Ma ancor nell'alma Generosa del console e memoria, Più che de'torti del tribun, del nome Di consanguineo che al tribuno ei dava. Mediator fattosi quindi, ei l'ire Del senato rattenne, e asseveranza Se la rocca cediate, offre d'intero A voi perdono, e libertà ad Arrigo ». Corrado.

Che rispose il superbo?

Uggero. Invan la morte

Gli minacciai del figlio. - « Il popol solo Della rocca è signor; di fellonia Reo verso il popol, se cedessi, io fora. » Si mi rispose

Enzo.

Udiste? i ceppi al reo Sciorre o la guerra sostener. Ma obbrobrio Non parvi, se asselirne osin gli Auberti, L'or dubbio assalto, e volger l'armi intante Noi, che intimando ognor la resa, ognora Tutte al terror dell'arrogante turba-Minacciam d'assalirli, e inoperosi Ognor ci stism? Non di fiacchezza indizio Ed anzi ogu'altro riichio, all'arrogante

Questo sarà che al popolo in dispregio Ponga la signoria? ch' ansa gli doni Co' ribelli ad unirsi? Il popel muto Sinor tenemmo colla forza: or guai Se questa forza simulacro appaja! E oggi più temo - oggi soltanto io temo-Però che il popol, oggi, alma riceve Quasi novella nel suo antico eroe, In Leonier.

Lando.

L' indole tua gagliarda Troppo spesso a gagliardi atti t' inchina E ora all'assalto spingeriati. E fermo Non avevam, che avventurare assalto Pria non si debba che i promessi ajuti L'imperador ne mandi? È ver , men lenti Fummo l'oro a spedir ch'ei le sue lance; . Ma saera di monarca è la parola, Nè omai tardar può d' adempirla. E saggio Saria consiglio, un di, poc'ore forse Pria che giungan gli ajuti, al periglioso Assalto cimentarne?

Corrado.

· Io pur dissento Dal tuo proposto, o console. Ed errore Grave-soffri ch'io 'l dica-era, che al primo Scontro con Leonier sagaçe modo Non sovveniati di sottrarlo al volgo.. Ma vana sul passato è la contesa: Del riparar non già il consiglio. Al padre Messaggier manda, placalo, salute Fingi in lui porre, a te si renda; e il volgo Poscia persuader che il vecchio eroe Santa conobbe nostra causa e a noi Si vincolò , fia agevol opra-Enzo.

E questa

D' ognun la mente? Un Senatore.

Si: il tribun prigione Altroi

Protrar della fortezza

Turba, campione uom per antica fama Ed austeri principii si possente, Tor che divenga.

Ognun qui Leoniero

Paventa; e anch'io il pavento. Or per lui (dunque Comincisi. Ammendar, s'error commisi, L'error convienmi, A me le vie lasciarne

Piacciavi solo. Senatori. In te fidiamo. - Enzo.

Il tempo Urge, all'impresa accingomi, e allorquando Fatto il padre avran mio l'arti o l'ardire, · Norma ci fia il silenzio, o la baldanza De' cattadini, a più tentare o a starci.

SCENA SECONDA.

(I Sendtori e Uggero partono).

EN2O.

Di timid'arti consiglieri sempre ! E innanzi si magnanimo mortale, Innanzi un Leonièro, io timid'arti, Io vil menzogna adopresò? I sublimi Spirti qual tu, genltor mio, ogni colpa Tranne vilta perdonar ponno. - Al primo Scontro, a me trarlo io, sì, doven: gl'indugi Il senno, son de' pavidi. - M'inganno, O Eloisa odo? - Ascolterolla? - Un lampo Splendemi : Se per essa Arrigo ancora A piegar valgo ed il castello acquisto, Un delitto risparmio, il padre mio Più non assalgo; tutto allora è vintor

SCENA TERZA.

· ELOISA e detto.

Eloisa.

Enzo.

Enzo. A oltraggiarmi anco ritorni?

Elgisa.

Ferma. Giunto e all' orecchio mio , ch' appo te ac-Furono i senatori. Ahime! il giudicio Pronunciarono forse?

A che del volgo Ti giovo contra me suscitar l'ire, Mal consigliata? Temo il volgo io forse? Io che... Ma il susutrar de' temerarii Vieppiù a danno d'Arrigo esacerbati Ha i senatori, e già cadria la scure, S' io per tno amor non sospendeala a stento. Eloisa.

Misera! Enzo, fia ver? Pietà ti prese Della sorella? Ma che ondeggi? Il guardo Perchè pur sì funesto? Oh! di speranza Qual debil raggio mi dai tu?

· Faza.

L'estremo. Ingannarti non posto. To con Arrigo Già lunghi parlamenti oggi, ed indarno, Pria del giudicio tenni. Ingratamente Ei mia pietà rigetta, ed obbliando Ch'è sposo e padre; anni che i vani sogni Del suo orgoglio immolar , sè stesso im-( mola.

Eloisa. L' alto suo cor lo perde.

Enzo. Di te duolmi, Par tacertel non vo'. Poco m'avanza Nel mio zelo fiducia. Ah , se tu... il cielo

Forse m' inspira. Eloisa. Spiegati.

> Enzo. Lo sposo

Veder to brami?

Eloisa.

Oh, si!

Olà, qui Arrigo traggasi. - Il suo seampo

Persuadergli sia tua cura. A lni L'aspetto mio che a furor troppo il tragge Sparmiar fia il meglio: in calma il tuo por-( rallo.

Sagace sii; con tutte armi il combatti Che smor di donna inventar può. M'intendi? Fa' ch'egli scriva al genitor; le chiavi Del castel si depongano. Trionfa; Niuna repulsa atanchiti, trionfa O i figli tuoi diman più non han padre. Eloisa.

Inumana parola!

Enzo. Or ver favella.

Temer degg'io, ch'oltre il cognato, un'altra A noi più sacra testa i fulmini osi Della legge schernir? D'ndirmi ancore Ricusa il padre?

Floisa.

Innanzi al convocato Popolo udirti ei vuol. Ben di sue austere Virtu nova sciagura io paventando, Cercai più mite renderlo. - « Prostrarsi Un dee, dic'ei, ma non al figlio il padre; Prostrarsi a offeso padre il figlio debbe ». Enzo.

L'inesorabil suo spirto conosco; Dritto è, che ilmio conosca ei pure, e tosto. Eloisa.

Enzo - dove? -

Mi l'ascia. Eccoti Arrigo. Bada; fatale istante, o donna, è questo. Più non ti dico. I figh tuoi rammenta.

SCENA QUARTA.

( Parte).

ARRIGO condottó da guardie, ed ELOISA.

Arrigo.

Mi fugge?-Oh sposa! Tu? Deh quest'affanno Perchè? In pianto ti stempri, nè parola Formar puoi. Mia Eloisa! mia Eloisa! Del mio destin vieni tu nuncia?-Intendo; Non ti turbar , l'annuncio tuo ad Arrigo Inatteso non giunge; e se d'amaro Alcun che avea, tu, donna, gliel toglievi, Recandol tu. ..

Eloisa.

No, Arrigo. Oh quai funesti Detti! e con quale snaturata quiete Osi tu proferirli?

Arrigo.

Io non m'inganno; Nel tuo pallor, nella tua angoscia io leggo. Ne susturata appellar dei la pace Con che l'addio tuo tenero ricevo. Pace quest'è dell'incolpevol prode Nell'ora sua suprema. In siffatt'ora Pianto addirissi a chi d'Auberto nasce? E tu , d' Auberto non sei nuora?

Eloisa.

Io moglie Ti sono, Arrigo. Mia virtù è l'amarti; Mio bisoguo il tuo vivere; di questo Insanguinato cor l'acuto grido

E il viver tuo! il viver tuo! Arrigo

Meco non sei. Chi di forteaza ha d'uopo Non gentil atto è intenerir. Ten prego, Eloisa: tua nobile costanza Degna di me or ti mostri. Io ne'tuoi figli Ti resto ancor.

Eloita.

Ah , i figli!... - Abbi di loro Pietà. Qui non li addussi; Auberto teme Che ostaggio Eoso li tenga. Oh! a tue gi-( nocehia Entrambo a'avvinchiassero, e-«Deh, padre, Ti dicessero, in te il serbarci stassi L'unico nostro difensor. Canuto È l'avo, egra la madre, e senza alcuna D'armi possanza. È a noi fero uno zio Che non perdoneriane essere prole

Di chi nemico ei trucidato avesse. Estranei amici? Oh! amici han mai pupilli Cui del tiranno insegua l'odio? O padre! D' Auberto, se tu cadi, accelerata Mira al sepolero la vecchiaja, e mira Noi da ciascuno derelitti, oppressi, Profughi forse, apco dal vil respinta Cui vergoguando un pan chieggiamo. » Arrigo.

Cessa.

· Eloisa.

La madre trafugavali, Sotterra Tosto posela il duol. Niun prende cura Degli orfanelli più. Timor di giusta Vendetta ange l'iniquo, ei li persegue, Ei... dir nol posso. Oh figli miei?

> Arrigo. Delirio

Spaventoso quest'è.

Eloisa. Salvali.

Arrigo. E il posso. Eloisa.

Si, Arrigo, è tempo ancora. Impietosito Enzo un indugio alla sentenza ottenne. Fè non mi presti? Oh, ascoltami: ottenuto Di tutte le tue ostili opre ha l'obblio, Se la fortezza tu consegui. Scrivi Al genitor, fa ch' ei le chiavi arrenda.

Arrigo. Donna, tu oltraggi il padre mio. Al delirio Che t'invade perdono. - In te nu'istante Rientra, amica, e t'avvedrai che patto Inaccettabil ne propongon. Morte O disonor? E ch'io disonor acelea? Che ai figli miei mi serbi, cd al codardo Padre un giorno rampognino la maechia Di tradimento che il lor nome sfregi? No; Eloisa, nol vuoi; di Leoniero Prole sei non degenere tu sola. Non d'Enze il guasto cor , ma dell'estinto Tuo genitor la irreprensibil vita Taoi sensi informi.

Ab, il padre mio strascini Teco in una ruina! Ei d'Oriente Tornò.

> Arrigo. Che intendo?

Eloisa.

Egli dal sen respinse

Il figlio suo : del popol le ragioni Sostener volle. Ma che pro? Vigliacca E divisa è la plebe; e or più divisa, Dacche ad Auberto pe' rancori antichi Legarsi Leonier nega, e civile

Stendardo alza novello.

Arrigo. Oh cieche menti!

Ma deh narrami : come ?...

Eloisa. Ancora al sangue

Niuna parte venia. Tituba e freme Leonier che già scorto ha del presente Popolo la viltà, Vane battaglie Divoreranno alla città i auoi prodi! Orfana io rimarrò! - Ma se la rocca. Esca fatale a inutili sommosse, Se la rocca s'arrenda, allor tu, Arrigo, Ed il padre e ogni buon, ritrar potrete Al valor prisco la città; allor forse Conciliati Auberto e Leoniero, Per nostr'opra, verranno, e lor concordia Vincol sarà che tutte alme congiunga. Deh, que'giorni felici or dal futuro Non cancellar. Delitto fora, ah! dubbio Non è, tua morte, il patrio ben costando; Non più virtù, ma parricidio fora.

Arrigo. Oh illusioni, ond'è il tuo cor fecondo! Come il ver ti sfigurano! Io la benda Dalle ciglia ti atrappo; eccoti il vero. Se per vil tema un tradimento al padre Io dimandar potessi, e compierlo egli, Del castel disponendo ah! di tesoro Non mio dispongo. E qual tesor ! lo ignori? Tal che perduto, a'barbari, dall'acque Di Bormida e di Scrivia insino al varco Che Italia serra, allegro campo in breve Schiuder potrebbe di rapine e morte. E falso, o donna, che a virtu ritrarre Suoi cittadini con basse arti uom possa. Sola virtu, virtu raccende! Chiuso È al linguaggio del vil, che i giorni ha com-

· ( pri Colla viltà, d'ognuno al cor; ma al core Parlan d'ognun de'generosi l'ossa.

Eloisa. L'obbrobrio tuo non vo'; ma obbrobrio è (forse

Il sedar gli odii? il ceder, quando nullo E funesto è il resistere? Ah', de'beni Il primiero è la paçe. E tu rammenta

Sei.

Che così rompe z' violenza il freno Enzo sol dacchè il popolo a'tumulti Vede proclive; ed opra è tua. Se cessi Di civil guerra in lui la tema, e pegno N'abbia il castel (solenne fede innanzi Al popolo ten dava), ei dello Svevo Rigetta i patti. Ah! il popol desioso D'interna pace da te pende. Ei tutto Pria che te perder ...

> Arrigo. Che m'accenni?

Eloisa. Ob Arrigo!

Arrigo. S' esemplo io doni di viltà, nel fango

Si prostran tutti? E a ciò tu plaudi? Eloisa. Ah vivi! Arrigo.

Sorella d' Enzo!

Eloisa. Ahi voce!

SCENA QUINTA.

ENZO e detti.

Enzo.

Enzo t'ascolta. Ti consigliasti?

> Arrigo. Coll'onor. Enzo.

> > Sei padre. Arrigo.

Son cittadia

Enzo. Miei patti accetti?

Arrigo.

Son. Enzo.

> Non gli accetti? Arrigo. In Sami son

Enzo.

Arrigo.

Arrigo Degli Auberti son io-

Polve a un mio

Arrigo. Ma polve onorata.

Eloisa.

Ob ciel! gli atroci Sdegni non si raccendano. Deh, sposo, Pietà! - Fratello, ei di sua morte apcora

Tutti i consigli non pesò.

Assai tempo S'ebbe. Intendesti? Con tua scritta annuncia Al genitor ...

Arrigo.

Che a genilor si grande Indegno figlio esser non vo': che lieto Augurio siagli il mio morir, che segno Di somma debolezza è quando rotto D'ogni pudore il varco hanno i felloni; Che veduto dappresso ho i compri armati Onde sfidati siam, gente codarda Che in frotta assalta cavalier solingo,

E a stento il doma : che... Enzo.

Tant'osi? al padre. Folle! altro nuncio recherà il tuo capo.

Misera me! fermatevi. A! tuoi piedi Eccomi Arrigo. Pace, pace ie prego; Santo è il mio prego. Alla città niun bene Senza la pace avvenir puote. Il padre ; Ah, già tel dissi, mi torran le pugne! Orfana io resterò! Vedova, e immersa Per la perdita tua sempre nel pianto Qual resteria al caduto Auberto e a' figh In me conforto? `

> Arrigo. A te ed a loro , Iddio.

Eloisa. Ah , l'amor mio non senti! Io di me appena Signor parlarti osava. Il tuo severo Ciglio temea. Ma, o Arrigo, io t'amo, io (t'amo Come mai donna non amò! Si grato T'era un di quest'amor! Donde in oblio Così il ponesti! In che mancai ? Lasciarmi Perchè vuoi desolata?... - Ah , sì, tu piangi? Ho vinto , ho vinto !

(S' alza e lo abbraccia). Enzo.

Arrigo... Arrigo.

A questa donna D'esser stata d'Arrigo, Eozo, perdous.

Custodi, conducetemi. Enzo.

Oh ferocia! E in mezzo al pianto pur?.. Arrigo.

Or da me la dividi.-Al mio destino .

Che pietà e amor mi strappano, io la patria E il dover mio rammento. - Enzo, i tuoi

Spregio.

Enzo.

E il tuo spregio, o temerario, è morte. Eloisa. Ah no, barbari! Uditemi.

{ patti

Arrigo.

La forza Onde il cor tuo abbisogna, il ciel ti doni. ( È condotto via ).

Eloisa. Seguirlo voglio. - Sposo. - io manco. Enzo.

Uggero, Costei soecorri.-È impreteribil uopo Di Leoniero impadronirci. Andiamo .-

Cortile del castello.

### SCENA PRIMA.

RIO , altri GUERRIERI , L' ORATORE MI-LANESE.

Auberto.

Sospirato a noi giungi, o di Milano : Illustre anneio. In quali nove angosce Gemiam, t'è noto. Oratore.

Al mio venir, da questi

Cavalieri narrata a me d'Arrigo Fu la seiagura. Auberto.

· Alla tua patria esposto Hai, come della macchia ond'è lordo Enzo Puri ha Dertona molti prodi? Oratore.

Placar l' universale ira non fummi

Del popol mio per le scoverte trame D'Enzo con Barbarossa e dell' intero AUBERTO , GRIELMO , UBALDO , BERENGA-Di Dertona senato. Di Dertona , Che disuzi in polve, della polve uscia Pel milanese braceio. A punir tanta Ingratitudin, memorando esempio Il popolo chiedea : venir chiedea , La città sconoscente entro la polve A ricorcar di novo. Ma più miti Tosto gli animi feansi, il generoso Oprar di voi , leali spirti , udendo ; E a voi che soli Dertogesi estima ; A voi mi manda il popol mio, l'antica Sua fratellanza a confermar.

Auberto. Men grave

D'ogni danno, tel giuro, il timor m'era Che di pochi il delitto alle lombarde Repubbliche fraterne in abbominio Posto, e a'nepoti il nome nostro avesse.-Dimmi : or sovrasta al figlio mio la morte Se la rocca non s'apra. Arbitrio pieno În me riposto ha la città. Se...

Oratore.

. Auberto!

Auberto

Che !

Oratore.

Dolce a me sarebbe altri ad un padre Accenti dar,—ma cedere il castello Più in voi non sta.

Auberto.
Chi'l vieta a noi!
Oratore.
Auberto.

· L'opor

Oh figlio mio !

Oratore. Computo è il tradimento

Del consol vostro: allo stranier si vende; Certezza n'ebber gli alleati.

Auberto.

Oh Arrigo!

Ahi, prepotente è di natura il grido!

Perdonate, o guerrieri. Alla rovina

Della patria darei fiumi di pianto:

Oh! che al figlio una lagrima almen doni!

Occupatore.

Oratore. Quella lagrima sacra è quella, o Auberto Che ovunque in Lombardia sorge stendardo Benedetto da Roma al riacquisto De'dritti nostri, ognuno omai chi a figlio Chi a padre dona; ma una man l'asciuga, E rota l'altra più assetato il brando: E così sol trionfar puossi.- Io il giorno Che in Milan primo il padre mio l'ardita -Alzò voce di guerra, e il popol tutto In loco di tributi, al messaggero Del nemico d'Italia e della chiesa Mostró di ventimila aste la luce . Io quel giorno ti vidi. Altri oratori Degli alleati impallidian : tu , in mezzo Alla piazza ti festi , e « Milan sola Sostenitrice non sarà del dritto!» Sclamasti.-E il padre mio dal consolare Seggio scendendo t'abbracciava, e guerra! Gridaste entrambo. E allor di guerra il grido Da'quattro lati di Milano alzossi .--

PELLICO — 2.

Tal fu quel di la città mia; e Dertona L' imito prima. E sole, in merzo a cento Dubbie o nemiche itale genti , l'ira Sfidar d'un re, che sir si vanta al mondo. Tanta virtú non torno vana: a gara Di mezza Lombardia trarsi le insegne Appo l'insegna sua vide Milano. Cadde Dertona, ma risorse, Cadde La città madre :- il peregrin cercava Il loco ove fanciallo avea onorato De' nostri santi le reliquie; e quale De'magnifichi templi era spogliato, Quale in rovine, e di parecchi indicio Nullo più v'era, o indicio erano appena Alcune lignee croci. A quelle croci, Ed a quell'arse e diroccate mura S' adunarono intorno, e il seminato Sale da Federigo in novi templi Trasformar più superbi e in nove torri Gli esuli milanesi :- e or quelle torri Guarda da lunge Federigo, e-trema! --E ginnti a tal, mentre alla lega è ignoto Pur di viltà un esempio e profetata Dal romano Alessandro è la vittoria, Dertona.. Auberto, il detto mio indovini. Compir nol posso. Auberto.

Auberto. Che? · Oratore.

. Primiera dianzi

Nel glorioso arringo, or quell'esempio Daria Dertona?

Auberto.

Ecco rasciutto il ciglio. Tuoi detti intendo, o pro guerriero: ajuti Dal milanese campo a noi verranno:

Oratore. Fra brevi giorni.

Auberto.

Ad aspettarli invitto Sarà il castel.

Oratore.
Fra lor fortezze prima
Oggi i Lombardi questa pregian. Caso

Saria funesto il cedere.

Auberto:

Ancor temi?

14

Tal diffidenza muove in te il paterno Gemito? - Or ben tutti m'udite. Un giuro. O compagni, solenue a tutti impongo: Se di Milan contro alla mente, io patti Mostri accettar dall'inimico mai , S'a tal fiacchezza indurmi un solo istante Sembri del figlio la pietà, ciascuno Di voi su me scagliar giuri il suo brando.

Ghielmo. Io che fratel ti sono, e cui ben nota Tutta l'altezza è del tuo cuore, io primo Se in te appaia viltà, svenarti giuro.

Tutti giuriam.

Guerrieri. Oratore.

Magnanimi! Qual forte Commovimento in me destate! Offeso Deh , non v' abbian miei detti. .

Auberto. Eotro mie stanze Gradir ti piaccia alcun ristor.

Oratore. Ritorno A te, Auberto, farò; Pria ad Enzo i passi Contra Arrigo rancor? la bassa invidia Lascia ch' io mova, e per Milan gl' intimi Di guerra il bando.

Auberto.

Il sacro ufficio adempi, E se il timor dell'armi vostre in Enzo Può, alle minacce tue mesci d'Arrigo Il nome. Ei tema orribili vendette Se immolarlo s'attenta.

Oratore.

Auberto poni La mano tua su questo core; ei balza Di maraviglia e d'amista ripieno. Parte, e tutti l'accompagnano, eccettuati i seguenti).

SCENA SEGONDA.

UBALDO e BERENGARIO.

Berengario.

Ubaldo.

Uhaldo.

Berengario.

Berengario. A terra affiggi

Smarrito il guardo.

Ubaldo. Oh amico mio! quel vecchio Come da noi diverso! Al proprio figlio, Ei pria rinuncia che alla patria, e uoi Noi della patria all'oppressore avvinti!

Berengario. Tardo è il pentirsi.

> Ubaldo. Tardo? Ah , no! D'eroi

Noi pur siam prole.

Berengario. Ob , di Corrado mai

Vista la figlia non avessi! A lei Vinculata ho la fede; e il fier Corrado. Sol della figlia allor la man m'assente, Ch'io le porte apra del castello. - Orrendo

Arcano ti svelai; tu mi dispregi, Tu...

Ubaldo.

Nel mio sen pria non leggevi il truce Che mi rodea?

Berengario. Che intendo? A Jai perdoni L'usurparsi del popol ogni plauso L'oro suo profondendo, e si a'più degni Sovrastar sempre?

Ubaldo.

Ah! mio questo linguaggio Berengario, ben fu; ma dalle labbra Sincer, no, non usciva. Or vergognando Tel confess' io: tribuno esser io ambia, Indi io fremea contro Arrigo, e iniquo, E bassamente astuto io mel fingea. Ma segreto dall'ima coscienza Un grido mi s'alzava: « Arrigo è giusto ; Ogu' opra sua l'attesta ». E appena ei cadde In poter de' malyagi, invidia ancora, Ma delle sue virtù punsemi, e forte Meco arrossii, d'aver...chi odiato?...il primo

> Barengario. · Che più mi resta,

Se il fratel d'armi m' abbandona? Oh! detto

Della patria campion.

Non t'avess'io ...

Thaldo.

Nel maggior uopo, o amico, Io abbandonarti? Ah mi sconosci! io sono , Che l' odio mio contra gli Auberti in core

Ti scagliai; tu dappria ne inorridivi. Al retto tuo sentir prevalse a stento L'empio dir mio. Reo quindi io son, se l ascolto

A Corrado prestavi. In altri tempi A sua vile proposta in suon di sdegno Risposto avresti.

Berengario. Adelaide amo! Ubaldo.

E Auberto Il figlio suo non ama? Immensamente L'ama; eppure il sacrifica. E noi, mentre Del padre tuo e del mio tutti i compagni Eroi son, traditori sarem noi? Deh, pur dianzi ti vidi al giuramento Dal vecchio Auberto imposto, arder di santo Entusiasmo. L'occhio tuo parea Dire: « Anch' io son magnanimo, anch' io Sovra ogni affetto la virtů! » ( pongo Berengario.

Me, Ubaldo, Possentemente, è ver, me commovea L'alta ferocia di quel buon vegliardo. Cosi il mio estinto genitor parlato Ah! certo, avria.

Ubaldo.

Quel santo entusiasmó Vidi; e fermai l'animo mio d'aprirti, Di riacquistar tua piena stima. In prodi Cavalieri allignar pon basse voglie, Ma non a lungo. Uopo d'alterna stima Manno anzi tutto, e della propria. Berengario.

Io pure Scorgo in Enzo un tiranno; ma la destra

Gli denimo, e il tradirem? Ubaldo. No; sol chi inganna

Tradisee, ne ingannarlo-io ti propongo. Io nobilmente l'amistà disdirgli Voglio.

Berengario. Che? fermo hai dunque ?...

Ubaldo. Si! Campione E della patria e della chiesa Arrigo: D'altre cause campion non sarà Ubaldo '

Berengario. Nè Berengario!

L'haldo. Oh gioia ! Berengario.

Oh mia Adelaide! D'un vil la man, no, non avrai; piu degna Porgerla a te vogl'io. Breve stagione Nemico femmi al padre tuo, sua colpa; Ma il di della vittoria cercherollo Sol per essergli scudo, e alla tremante Figlia restituirlo. Allor tu premio Non di viltà, ma di virtù sarai Al fedel cavaliero. - E s'ella in odio L'amor volgesse, e ad altro imen ?... Che

( dico ? Fuggi, infernal pensiero. - Un solo istante Ubaldo, non lasciarmi. Un pronto messo Sia disinganno al console e a Corrado; E s'io mai vacillassi....

Ubaldo.

Oh di qual foco

Berengario.

Ardi?

Di quel che in me raccese Auberto: A ciò valgono, a ciò, gl'incliti esempi!-Odi; s' io vacillassi.... un giuramento Come Auberto, chiegg' io: svenami! Uhaldo.

- Il giuro !

(Veggono venire alcuno e partono).

SCENA TERZA.

AUBERTO & GHIELMO.

Auberto. Fratel, pietoso testimon tu solo

Di quest'affanno bii. Quanto mi costa Imperterrita altrui mostrar la fronte Mentre il mio figlio uccido!

#### Ghielmo.

Ancor di lui Non disperar. Valente pegno è troppo. Vivo i felloni il serberan. Ne lenta Si riederia Eloisa, ove ogni speme Enzo tronca le avesse.

> Auberto. Chi? Eloisa?

Figlia è di Leonier!

Dell'infelice Nuora sul labbro tuo si amaro il nome?

Auberto.

All'alba mi lasció; nè breve istante

A consolurmi si raddusse. Ghielmo.

Spesso
O fratel, t'udii pur, degli antichi odii
Lamentar l'ingiustizia, origin prima
Al comun depravarsi. E in questo giorno
Tu fede al generoso emulo serbi?
Nè ad ammirarlo ti commove il pronto
Suo antepor la repubblica, ore secree.

Dovea tra questa è il figlio? Udito hai (pure Da color che presenti erano i forti Detti al figlio parlati. A noi possente Oggi sontegno fassi.

· Aubérto.

Al figlio suo Nemico ? — Si. — Sostegno a noi? — Lo (ignoro,

Sostegno a noi mal fassi uom che novelle Discordie arreca; uom che, gli Auberti ( padri

Sipendo ester del popol, avresario si incornòli degli habetti vanta. Ob. in vece usa, ripatrimolo, aventi La libertà del popol mio in periglio E del popolo un solo eros travato. E Leonier stato egli fone il la braccio, Tel giuro, a lui sarci volato; e mia Stata sarcibe la sua inegua, e all'ombre Degli avi mici bisciandolo avrei detto : « Come vol., di giustinà è cavaliero! dichiono.

Nè men di te magnanimo fiz il prode.

#### Auberto.

Che? Non fu udito di Guidel con ira Rigettar la proposta e dir che un tetto Auberto e lui capir non può, se il tetto Della tomba non sia?

> Ghielmo. Placati

Auberto.

Ghielmo
Oh! ben appar che da diverse nozze
La madre nostra ci diè vita. Gli avi
Mici con dispregio e me Leonier noma;
Il popolo a spregiarmi ci trarre agogua.
Ghielmo.

Allorchè l'oprar tuo meglio ei conosca...

Auberto.

Taci. — A me non venir, bene avvisossi: Ch'io giammai nol rivegga!

Ghielmo. ... Qual tumulto!

SCENA QUARTA.

BERENGARIO . e detti.

Auberto. L'assalto è forse?

Berengario.

No: è di popol turba

Da Guidello condotta. Indi abbassati Vennero i ponti.

SCENA QUINTA.

GUIDELLO , LEONIERO , CITTADINI , GUERRIERI *e detti*.

### Auberto.

Bequenuti, o amici, Sia che a schierarvi fra nostr'arme, sia Che a sacro asilo entro al castel moviate. Guidello. Indissolubil fratellanza d'arme

Ed asilo cerchiamo. À tradimento Furo investite le mie case; e il pronto Accorrere del popol me a gran pena Dal tirannico piglio e questo illustre Ospite mio sottrasse.

Molle Voci.

E Leoniero! Leoniero.

E desso! Quella chioma, oh come gli anni Di prode tua mai non contesi. Incanutir !

Auberto.

Poiche a me tu.... - Che dico! -

Tu dunque, Leoniero ... - Inopinato Cosi ei mi giunge, che.... Leoniero.

Il previdi; e nulla Fuorche di fato irresistibil forza Qui potea trascinarmi, Al mio eospetto Gelido orror l'ossa t'invade, Auberto! -

Auberto.

E fremo io pur.

Ribrezzo al rivederci

Destan molte di sangue empie memorie; Ma cancellarle, ah si! da lungo io bramo. E allor prova ne diei che nuora accolsi La figlia tua. Non te si generoso Desio pungea! Te strascinar dal fato Qui potea solo irresistibil forza! Appo di te niun merto è che la patria, Che d'amar nur ti vanti, ami jo si forte, Che sangue e figlio e tutto a lei posponga. Leoniero.

E alla mia patria non pospongo io un figlio? Se tal dritto valesse, io rinfacciarti Aecoglimento inospital potria, A cavalieri ignoto, allor che ad essi, Non per viltà, ma per virtà e sciagura, Un nemico ricovra. Auberto.

Inospitale

Accoglimento farti, il ciel n'attesto, Non intendo, o guerrier; l'odio tuo fero Gl'intenti mici calunnia. E se amarezza In me apparia, quindi traea dal tuo Recente ingiuriarmi.

Leoniero. In 3 ... Auberto.

Pareti gia. Stamane il nome mio

Al popolo dinanzi hai vilipeso: Il nome mio che con onor Guidello A te membrava, e t'offeria il mio ospirio: Leoniero. - (Guardando Auberto ). Le mutue stragi io ricordai ; la fama

E il puote

Mortale al mondo? Leoniero.

E non sol or, mail giorno

Che te inseguia sventura, e me felice Acclamava Dertona, io d'onoranza, Dertona il sa , scarso non t'era.

Auberto.

E aggiugni Di beneficii, non ne arrosso; sculti Nell'anima li porto. Il tuo nemico, Da vili denigrato, iva qual reo Dalla patria proscritto, E ta, cui heto For potes sua caduta, indegnamente Cader nol sofferisti. In mezzo al campo Gettasti il guanto con tai detti : « Mente Chi di trame coll'oste Auberto accusa!) E i vili smascherasti, e il tuo nemico Illeso riponesti entro sue torri-Oh, grande, si, ta fosti allor! Ma grande Vienriu stato saresti, ove respinto Noa m'ayessi dal seno. Ambirioni Molte mi diporayan, ma la prima D' Auberto ambizione era - l'amico Di Leoniero divenire, Il sangue Recente ancor de' nostri amati scusa Fu al tuo rifiuto, e songue altro chiedea. Ma il versavi; e uon basta? I miei maggiori Fratelli chi disteso ha nella tomba? -E quando Arrigo amó Eloisa, e primo Enzo a propor la colleganza venne Entro mie stanze, le fraterne tombe Gli mostrai forse? - Al nuzial convito Voto alla destra mia stavasi un seggio. Chi d'onorar intendev' io ? - In quel seggio Mi figurava Leoniero.

> Leoniero. Oh Auberto!

> Guidello.

(a Leoniero

Non vergognar: la destra all'emol tuo Porger volevi. Ah, sconosciuti sempre L'uno all'altro viveste! Egli d'Arrigo,

D' Arrigo è il padre! Leoniero

E shi! del tiranno io 'l sono!

Come non le virtù, nostre le colpe Non son degli avi, nè de' figli.—Il volto Perchè ritorci? Ecco: io la man ti stendo.

Leoniero.

(Lo abbraccia.)
Auberto! Auberto! il figlio tuo è mio fi-Lui dal cor henedico! (glio!

Ghielmo.
(Conduce a Leoniero due figliuolini.)

Leoniero. Ma chi sono

Questi fanciulli! — Io te ravviso: il prode Ghielmo tu sei. Ghielmo.

Le tue ginocchia i figli D'Arrigo abbraccian.

Leoniero,
D'Eloisa i figli!
Oh, suggel siate d'amiciaia eterna
Infra le due rivali schiatte!

(Alzando i due fanciulli fra le braccia).

SCENA SESTA.

Eloisa.

Oh vista Ben augurata! In dolce amplesso il padre E Auberto e i figli miei!

Auberto.

D' Arrigo il fato

Eloisa palesami.

Oh potessi Di vostra pace al giuhbilo me tutta Abbandonar!

Auberto.
Sul teo sembiante l'orme

Dello spavento leggo ed alcun raggio

Di speme par.

Eloisa.

Si, uditemi. Più assai Ch' is spetar non sawa, ottensii. A fazco Dello sposo mi stava entro la torre Quand' Esso a si mi richismò. Tus fuge Egli, o padre, ni disse; ed il suo orpoglio Giacea, come da fulmine fiaccato. edisseo mei (calamaya) or chi mi strappa Dal precipiaio? Inimisti paterna Tale abbounisio è al nome mio, che a gara

Tale abbominio è al nome mio , che a gar Desertera le mie bandiere il volgo.— Vanne al padre (soggiune); a lui palesi Fa' i miei terrori. Digli ch'io assalirio Volli, non per offenderlo, coll'armi, Ma per placarlo indi co' preghi, e tutta Di me, d'Arrigo, di Dertona in lui La salute ripora.

Ver parleria?

Si, padre. Nella piena ei del dolore Effondea il cor. Da consiglieri iniqui Sè travisto appella. — « Io del senato Ladibrio fui , dic' ei , d' empio senato Che a sue voglie tiranniche stromento Mia stolta audaciá fea ; stoi lacci abborro , Ne per me sciorli posso ». — « Il puoi , ( gli dissi ,

La libertà dona ad Arrigo, i dritti Riconosci d'ognuno, al rio senato Strappati e a' suoi delitti, e a sterminarlo Co' buoni ti congiungi ».

E che rispose?

Eloisa.

Che i vigili occhi del senato un passo Mover non lasceriangli; che di scampo S'havvi sentiero, ei nol ravvisa, e d'uopo Gli è il paterno consulio.

Leoniero.

Ob re del cielo, Tanto prodigio oprato avresti? - Auberto , Guidel, tutti stupite. Ahi, tal prodigio Fè in voi nou trova! No; perverso mai Si ratta aumenda non compl. Vil arte Per deludermi è questa. Eloisa.

Anberto, amici,

Deh, il genitor persuadete, - oh Arrigo... Perduto egli è! perduto si! - Al dimesso Parlar succeder fece Enzo improvvise Fnribonde minacce. - A consigliarmi Il padre venga! (ei sì sclamava), o a lui Di lunghe orrende stragi debitrice Dertona andrà; guai, nel mio altero petto Se disperazion vibri sue fiamme! Non più consigli chiederò: vendette, Pria ch'Enzo cada, atroci udra la terra! »-Misera me! non ondeggiar!

Guidello.

Velenerebbe, o Leonier, tuoi giorni Se questa prova rigettando...

Leoniero.

Auberto ,

Ah tutto .

Guidello.... ahi troppo la mia mente scerne Ne' detti d' Enzo insidia vil ; ma legge La mente vostra esser mi debbe.

Guidello.

Maggior delitto ad impedir, si tenti! Tutti Si, si!

> Auberto. Ostaggio sol chieggasia

Leoniero. Fia pago

Auberto.

Oh gioja! Oh! Leoniero!

Possa io del figlio a te dover la vita!

## ATTO GUARTO

### Palazzo

SCENA PRIMA.

ENZO . CORRADO . LANDO.

Enzo.

Ostaggio qual chieder potean? Suprema Di senno altezza han soli duo in senato; Gli altri patrizii -- plebe son. Lando.

Ma pegno

In tra quelle feroci alme! Enzo.

T' affidi

La securezza di Corrado. Mezzo Dell' amico agl' intenti, a perigli altri Ben più gravi ne gisti, e ingrato, il sai, Enzo pon fu. Come innalzarti al seggio Senatorio potea, darti ivi il primo

De' seggi or puo. Preside tu in senato, E Corrado, custode è del castello. Lando.

Ah, tutto puoi! Enzo.

Di voi stessi minori Dunque non vi mostrate. Ostaggio vero Ite forse? Corrado.

No, il credono gli stolti . E a nemici fatali alhergo danno. Pace, o Lando, in te sia. Di Berengario Con Enzo e me gli ascosi patti or sai ;

Nè nostro è Uhaldo men. L'opportuna ora Che lenta forse aspetterian, più ratta A lor trarrà nostra sagacia; e mentre D' Enzo i guerrieri invadono la porta, Prù non ha ostaggi AubertoEnzo.

Ne temenra D'avventar parricida arme il furore

Mio nella strage frenera. Lando

Si yada. Ma se sventura, o tradimento i fidi

Nel castel ne togliesse...

Enzo. Anzi che voi

Perder, prime colonne al poter mio, Ogn'altro affetto cede: il padre rendo.

### SCENA SECONDA.

#### ENZO.

Che feci? Io qui che basse arti finora Oprar sdegnava! - Una maligna stella Di delitto in delitto mi travolve; Degli audaci la stella. prende due fogli sul tavolino , li rilegge

fremendo ).

« Anche tu . Ubaldo! « L'amistà ti disdico!-E Berengario All'amata e a Corrado.. Oh me felice Che a me sol venner questi fogli! passeggia un momento in silenzio ). -

Il padre Ad ogni costo si racquisti. guarda dalla finestra) - Il passo Corrado e Lando affrettano. E potei Così mandarli a certa morte? Stolti, Che presumervi ad Enzo necessarii Già v' ardivate! a ciò v' adopro! Amici Chi tutto toglie e tutto dona ha mai? Paura e cupidigia a piè del forte Strisciar li fa : sgabello siangli adunque!-Alla rocca or son giunti .- E se un di illesi Riedon.-Nemici a me mortali allora... Di vostra tempra, oh no, non son gli spirti Ch'Enzo paventa! Arrigo io paventava. E ne' miei lacci ei cadde pur ; ne il sole Solendera più su due siffatti mai Quai furo Enzo ed Arrigo .- Eppure un al-

Dal castel.-Quell' altero portamento Mia baldanza sconvolge.

Cerca di ricomporsi. S' allontana dalla finestra. Passeggia luttando con sc stesso. Torna a guardare con inquietudine) . .

-Ond'e ch'io tremo? Tuoi moti son, natura? O tal possanza Ha l'aspetto del ginsto ?- Assomigliarti, Padre, potessi ! - Debolezza è questa ? Rimorso forse ?- Oh avventurato l'uomo Che adulto abbraccia i genitori, adulto Ma col candido cor con che fanciullo Ei li abbracciava, e dir puote a sè atesso : « La lor canizie han mie virtu onorato! »-Vaneggio ?-Altra virtù, ma virtù pure M'arde: un voler che tutto affronta e vince! E vincerà te pure, o Leoniero ! Tenerezza paterna al dir del figlio Ti pieghera; d'un figlio cui circonda Tutta la pompa del poter : - nè sfregio È questa pompa che vero odio inspiri: Ma d'Eloisa, che il compagna, i detti A'miei nuocer potriano. Uggero!

SCENA TERZA. -

UGGERO, e detto.

Uggero.

Ei giunge

In questo punto.

Enzo. Ad Eloisa schiudi La torre : a sè l'appella Arrigo. Niuno

Il parlamento mio turbi col padre.

SCENA QUARTA,

LEONIERO ed ENZO.

En20.

Oh genitor! Leoniero. ( lo abbraccia ). -Soli qui siam, -Di figho

Ab, terribile è un altro! - Eccolo , egli esce Darti il nome poss'io? Parla ; presagio

( alguanto

In quest'inganno lasciami.-No, tosto, Se ritrovarti empio dovessi, il doppio Animo svela, sì che i sacri accenti D'amor paterno teco io non profani-

Enzo. Severo troppo al figlinol tno che t'ama Favelli. Io più ch' alta possanza, pace Teco desio. Co'miei nemici pace Bramava io pur, ma..

Leoniero.

Già diversa brama In cor 1' entro?

Enzo.

Pace sperar con essi, Or pochi istanti, di Milano il nuncio Tolsemi : guerra mi bandia.

Leoniero.

Bandito De' Dertonesi all'oppressore ha guerra : Esser cessa oppressore, e a ognuno è pace. Enzo.

Pieno e sincero ti rispondo.-- Appena Sulla ruina delle antiche mura Queste nnove sorgean, di civil scempio Orrendamente le macchiar del volgo E de' patrizii le discordie.' Il volgo Co' suoi sordidi eroi mietea la nalma. E il sangue a rivi ognor correa ; nè tanta All' esausta città lena restava Che di Pavia le ritornate faci Retrospinger potesse .- Inopinato Fra i nobili proscritti un campion sorge, Che il braccio suo alla shaldanzita plebe Offre ; e le ardite faci ecco smorzate De' Pavesi nel sangue. Il figlio tuo Quell' invitto era. All' arrogante plebe Io posi il freno! io delle illustri case Rïalzai la potenza! Ma sovr'esse La veneranda pianta di giustizia Alzar gigante volev' to. Il potei? No! Come dianzi il malignante volgo, Ecco il social ordine prorotti I patrizii a sovvertere. A congiure Congiure succedean. Fervido io ancora La giovenile idolatria serbava

Fausto emmi il tuo confuso sguardo? Oh Del patrio zelo e dell'onore; e innanzi Che fra i tiranni annoverarmi, solo, Sul mio destrier, spontaneo, io dalla terra Che il mio braccio avea salva esular scelsi-

> Leoniero. E inteneriti ancor membran que' giorni Auberto e Ghielmo ed ogni buon; ma un

> ( velo Uopo qui stender su tua istoria fora. Qual demon lunge da Milan tuoi passi Allor traes? Milan che alle lombarde Genti verace madre erasi fatta!

> Che a Barbarossa ti guidò ? Tu ondeggi ? Enzo. No. Giovenil di patria idolatria Folle, ma generosa! assai più grande Di quella, onde i Lombardi e le lor cento

Miserabili insegne infastidendo Italia gian. Che proponeansi? Eterne Lor picciolette glorie e lor maligne Serbar picciole gare, e allo straniero Di riso oggetto rimanersi eterno-Gloria alla patria altra io bramava; e patria Breve zolla non m'era: erami tale Ogni contrada ch' itala s'appelli , E sognava , nel mio nobil delirio , Sotto l'imperiale aquila sveva Ricongiunte vederle, e i di tornati In che di cortesia specchio e d'onore Era a'popoli Italia.

Leoniaro.

Error sublime, Se vero parli, esser potea. Ma errore Or come il nomi, e a gioventù l'apponi, E picciolette appajonti le glorie Degli avi tuoi, del padre tuo? Il qual mai Non s'avvide che piecolo era affetto La carità del natio loco, il santo Zelo a respinger la straniera audacia !-Angusto è il oatio loco? E perchè angusta È sua magione, nom de spregiarla, e preda Darla a possente di ladron masnada Che'il merto ha d'esser vasta ? Oh ! una fa-

Ben sol pareami il picciol popul mio : Mà di più vasta patria cittadino Pur amando Dertona io m'estimava;

Ed eran tutte le città che patto
Con ni utringera. Ed io di lor discordie
Non ridea, no; gemeane, e alcuna volta
Le composi. Ed allora Auti, Vercelli;
Brectai, Milano, fi titolo gentile
Davan di cittadino al Dertonene.
Eazo, il tuo labbro blasfemò: di patria
Piti generosa sono quel che le toglie
Leggi, gloria, posanza, e sotto i piedi
Dun harbaro la pone?

Enzo.

Di-gioventà la dissi error. Dapreçuo-Vidi l'ero straniero predicante Leggi e concorda all'iale contrade ; E vidi quelle leggi eser l'acciaro, Quella concerdia l'ammottri del vide. Gio vidi, e aller di copie eser hidibrio l'in non ni piacepa. Di ritti il linguaggio Conobbi eser di tutti yirità vera Di hima—Tacqueta, volli dir di pochi, De 'esil' forti de alle unune fere Pongono il morro, e lor malgrado al bene Le trarezoo.

Leoniero.
Che intendo?
Enzo.

Malvagio senio non prestur; l'ardito Dire appartienti a'forti, e tai noi simonnedette d'amor postrio io ritoriana. Altri il come narrotti, alla nativa Terra ore i consupiti abborimienti Regaavano e le stragi. Angiol di pare mi salutar patritti e volpe; il feno mi salutar patritti e volpe; il feno finalitari patrita dolo, con stuppore Universal, tutto fui in here pace. L'enniero.

E Auberto e Arrigo dall'error novello Trati vollero allora. Evri di morte Una quiete che natepor non debbe Ad agitat vita il cavaliero. Voce soleme è di natura ; «A vita Dritto ha nascendo l'uom ».—Lo in Oriente, Ote per molti regui erra: captivo, Quella feral quiete inorridealo.

Spesso incontrai. Per alte gare il sangue Non fumeggia ivi ; ma più depan il versi Causa o più aras almeno! Un furibodo Accenna, ed a quel censo orrende guerre Fan del regno un deserto, e in quel deserto Nome d'eroe non ode il passeggero. A turpi guerre turpe abbattimento Quindi consegue; a pace è quella — O, fisilo.<sup>1</sup>. (Fisilo.<sup>1</sup>. (Fisilo.<sup>1</sup>.)

Ma che l' appirendo ? invano assomigliata D'Oriente agli atati or questa terra Da te vorrisat. Altra la fero i notri Magnanimi avi, e quale essi la fero Pririlegi acquistando e asstenendo, Tal benediria e raffermarla vuole Con divin dritto il rusano Fiero, e tale Ogul buon la desia. Conosci, o figlio, Il secol tuo : tra sola gloria sia Di secondarlo.

Enzo.

Padre, in me tal sento, ...
Noso se a'giunti, maa 'fort aist ininto, Ch'io questa gloria ambir potrei;— ma solo Quando forato ono fora'io. Tel viveti Milan comanda, ciaçonan i ribelli; Ceder villa saria. Del secol'ambir o Qual pur siasi lo spicto, a governarlo Pango marana; ed a prabir te, allor para marana; ed a prabir te, allora Di me faro quando ruggir per l'aure p'in non udrè is soffishide misaccia.

Leoniero.

A che qui mi chiamasti?

Enzo.

A farti noto
Del figlio tuo l'amor; mie vere colpe
A palesarti e l'altrni vere; scampo
Da te un giorno a cercar.

Looniero. Oggi.

Enzo.

Oggi è forza cercarlo. Ausilii aspetto Oggi da Federigo. Leoniero.

Empio!

Il pentirsi

Non gioveria ; patto con lui m' avvinee Insolubil per or-

Leoniero. D'Arrigo chieggo

La libertà..

Enzo.

Tu nol conosei : è d'uopo Ch'egli od io soggiaceiamo. Leoniero.

Leoniero.
Oh cicl! sua morte

Oseresti ferma? Trema? D'Arrigo Si, le virtú conosco: a me le attesta Il popol tutto. E pria che tu t'innalzi Sulla rovina sua..

— Qual suon di trombe?

Oh gioja! Dessi.

Leoniero.

SCENA QUINTA.

UGGERO e detti.

Uggero.

Signor, le insegne Imperiali a vista di Dertona

Rispleudono.

A me l'elmo. Il mio destriero
Bardisi: ai prodi incontro movo.

Leoniero.

Enzo.

Indegno!

Padre, ferma.

Leoniero. . Che a dirmi anco t'avanza ?

Enzo.

Che mio in breve è il castel; che l'arme

(a pronto Assalto io volgo; ehe fra'vinti il padre

Mio troyar non si dee. . . Leoniero.

. Togliermi il passo

Presumi? Oh iniquo! La mia spada.. Enzo.

(alle guardie).
—Ola!

Malgrado suo dalla sventura il padre Sottrarre io vo'. Libera stanza intero Abbia il palagio e pari a me s'onori, Ma l'uscir gli si vieti. (parte). Leoniero.

Temerarii!

Sgombrate!

SCENA SESTA.

ELOISA e detti.

Eloisa.

Oh genitor! che veggo? I ferri Contro a te nudi?—Enzo, ove fuggi?

Oh rabhia!

Io disarmato?

Uggero. Astretti siam, perdona, Ad obbedire.

Eloisa.

Oh tradimento! Oh padre! Deh, qual furor dall'ocebio tuo sfavilla? Padre, son io, Eloisa.

Leoniero.

Enzo! fuggito

Sei :- ma il paterno maledir t'inergue! Maledetto si il di, ch' io da tan madre Un figlio ricercado, il più felice M'etimai de' virenti! maledetta La lagrima di gioja onde t'aspessi E il sorriso infersal che su tue labbra - Parea d'asgelie ainim il ascriso! Maledetto opis palpito d'amore Con che in ethe crescer. vedesti e augurii Stoldi di gloria al nonse mio noguava! Maledetto opis intante in che unie braccia para del maledetto opis intante in che unie braccia Chon infrangamente se nellerate tempie!

Benefici ad ognuno, i rai del sole Su te piovano influssi di spavento: E quando tutto posa, a te la notte E i suoi spettri e i terrori della morte Addoppino le angusce ! È ogni speranza Che ad altr'uom parli a te sia muta! E vile Sia tua vecchiaja, e inonorata, e afflitta Come la mia da insulti atroci.

> Eloisa. Oh padre !

Leoniero. Chi padre ancor mi noma? Alla vendetta

Di Dio è devoto: io, no, non ho più figlio! Oh parole! Oh fratello! Oh Arrigo!

Leoniero.

Arrigo?

Lui figlio, si, dal core adotto.-Udiste Del signor vostro i cenni? A me l'intero Palagio è stanza, Ir nella torre, a fianco D'Arrigo io vo'.

> Uggero. Ma ..

Leoniero.

Se l'onor mi nieghi Ch'Enzo comanda, pel tuo capo temi !-Vieni, Eloisa, reggimi, Un tremore Universal mie vecchie membra invade: Se a questa febbre io soccombessi, al mondo Di' tel comando : « Il padre il maledisse! »

### ATTO QUINTO

Esterno del castello.

### SCENA PRIMA

Sulle mura sono AUBERTO, GHIELMO, GUI-DELLO , e altri GUERRIERI detornesi .-Fuori, la pianura è piena di soldati svevi misti a que' Dertonesi che militano con loro. Ivi stanno il CONTE di SPILBERGA, ENZO e alcuni Magistrati. - Ad un lato è ARRIGO, legato ad un palo.

Il Conte.

In nome dell'augusto imperadore, Io conte di Spilberga obbedienza Dertonesi, v' impongo : obbedienza A questo suo stendardo, e al suo vicario In Dertona Enzo. Suo vicario il noma Gesare, e l'illegittimo abolisce Popolar reggimento.-Enzo e suoi figli Di questo feudo Federigo investe.

( s' inginocchia e riceve una spada dal conte ).

Auberto. De' suoi predecessori a giuramenti, E i privilegi col postr'oro compri

Così rispetta Federigo? Un Senatore.

A' piedi Del vicario d'Auguste, o magistrati, Deponiam nostre fasce, e vassallaggio Prestiam.

> Guerrieri. Viva Enzo! Fedelta giurismo! · Enzo.

Auberto, Arrigo.-Innanzi ad ambo, innanzi A voi tutti che a lor foste compagni, Investito mi piacque esser del novo Poter mio, a fin che di clemenza a tutti Questo giorno risplenda. A me il dovuto Onor si presti, e dalla mente svelgo Di vostra antica fellonia il ricordo;

Ed allo stesso Arrigo, autor primiero Di fellonia, fo della vita dono.

Arrigo.

A me s'aspetta, a me il rispoder.—Prodi
Che il fortissimo loco e più il gagliardo
Cof fanno inviti, oltragio all'ocor fora
Di voi, se il dover vostro io rammentassi,
Quasi ignoto ad alema. Le labbas schisido
Solo ad asseverar che al vostro è pari
D'Arrigo il cor, che, al dritto e dalla chiesa
Fedel servendo, di morire esulto.

Essao.

Taci, fellon.

Arrigo.

Che alsata mai la spada
Contro allo Svevo no avrei, se i patti
Non infrangeva; che alta gloria sempre
Fummi in terra ti grandi alme esser nato,
E che maggior tal gloria oggi mi splende,
Oggi che nu padre a ciglio asciutto il sangue
Vede pel patrio ben correr del figlio.
Auberto.

Figlio? mio figlio!

Enzo.

Il percussor s'avanzi Colla scure, e ferisca.

(Uno agherro sta per obbedire).
I Guerrieri del Castello.

Ah! Enzo.

(fa sospendere).

—Il vostro grido

Presagio m'é di pentimento.—Anberto, Egli è tuo figilio. Un giovenal delirio La sun mente invades ; ma te canuto Delirio pur travolgen? Il bollore Degli nani a lui scuta sarà per asso, Se del suo fillo ammenda fra tu assetta, Obbedendo, D'estremo e breve indugio Irreminishilmente or ti fo dosso. Pria che della vicina ora il primiero Suon mandii livonto, il vivere o la morte Di lui prossuosi.

( Intendi? al primo suono

Cada il suo capo. PELLICO — 2. Auberto.

Esto, un dover m' allacca Invishabit cosse il quo orresdo Della morte a serbar questo castello Sia che il ressillo di Milaso apraja. Ma di ciò che sono dato è al voter sotro, Debl' un insocesse non punir. Codardi Preglà sono also, ma pur perghi. Ad atto lautil di harbarie, abi, perchè secodi ? Di lail "eccióci che ti giova? In tuti Centuplicata contro a te fia l' fra. Il core strazi d'Eloisa; ab, pensa Ch'è sucora tua? Di Leconier, del giusto Padre toso indarno all'ora sua di morte La benedicio per te, pe' figli, oli fratricibio intrino invochersi.

Arrigo.

Cessa, buon genitor. Potria quel duolo Tuoi prodi intenerire; uopo han di forza. Auberto.

Ab, padre io son! Purchè al dovere offesa Io son rechi, legitimo è il mio pianto. Inesorabilmente Enno immolata Una vittima vuoi? Rendi a' suoi figli Arrigo, e accetta il capo mio. Arrigo.

Non mai!

.

Euro.—

Enzo.

E immutabil mia sentenza: guai
Se il suon del vicin bronzo odi! Egli cade,
E d'Arrigo il cader cenno è all'assalto.

—Si frettoloso Uggero a me?

SCENA SECONDA.

UGGERO, e detti.

Signore,
Che a te movemi seongiuromuni il padre
Tao con parole di mortale angoscia.
Appo Arrigo ei si stava entro la torre,
Con Eloisa, quando il reo qui tratto
Volesti. Loenarrabile sparento
Di Leonier è impadrodi. La torre
Salse, e di là sul genero la soure
115

Minaeciosa egli vide. I miserandi Ululi d' Eloisa inteneriro

Del vecchio l'alma. Ei pianse, e a me tre-(mando « Deh, vanne, disse, al figlio mio: consenta Che ad Auberto io favelli. Io sol tai patti

Offrir potrò, che a tutti fien salute ». Enzo.

Che dir vuol ei? Gli assedïati indurre A eedere potria?-Che temo?-Ei vinto Fia dal terror? Credere il deggio?-Venga. Possente scorta l'accompagni: trema, Se al popolo ei fuggisse!

> ( Uggero parte ). ( Al conte ).

Alta vittoria Non m'è se al poter mio sè stesso ei eurvi?-Ma qual frastuon dentro il castello?

SCENA TERZA.

Vengono strascinati sulle mura CORRADO & LANDO.

Guerrieri sulle mura:

Morte!

( ad Enzo ).

Morte!

Corrado. Dinanzi a te da universale Furor siam trascinati, Enzo. Auberto.

D'Arrigo Poiehè vano sinora era il mio prego ) Enzo, chi mi risponde ; eeeo : gli amici Tuoi.

Guerrieri sulle mura. Vita e libertà dona al tribuno, O gli ostaggi sveniam.

Lando.

Pieta! Qual colpa Verso te equimettemmo, onde a tal fato Con frode trarne? Berengario e Ubaldo A te scritto avean già.

Quai sien gli amici O i traditori omai non scerno. È questa,

Enzo.

Corrado, la tua fe? Così dischiude Tuo genero le porte?-Odimi, Auberto. Speme tornò: di Cesare il decreto Che di Dertona m'impodesta, sacro Fe'il poter mio di Leoniero al guardo. Ei qui verrà. L'udrete, e se con lui Di non eeder stringeavi ginramento, Fia il giuramento da lui sciolto.

Auberto.

Indegna Calunnia è questa. Leonier . . - Che veg-(go?-

Ei vien .- Possibil fia? -- Ben nella smorta Faccia e nell'abbattuto portamento Diverso appar da quel di pria. Ghiolmo.

No, Auberto. Alti pensieri ei certo volge.

SCENA QUARTA.

LEONIERO, ELOISA, e tutti gli altri.

Auberto.

O antico

Eroe! dov'è il coraggio tuo? Turbato Perchè così ti riveggiam? L'amplesso Dimenticasti ehe ci demmo? Amplesso D'alta stima era.

> Eloisa. O sposo amato, il padre

Salute ne promette. Arrigo. Ahi Leoniero !

La virtù è questa, con che dinanzi meco Favellavi di morte e a pensamenti M'esaltavi sublimi? Ancor lo stesso Negl'istanti supremi Arrigo mira. Imitami, o vegliardo. Un indegno atto Non iscancelli di tua lunga vita Le irreprensibili opre.

Leoniero. Enzo,-l'altezza Di quelle menti non ti scuote ?- Figlio, Pieta di me! Ribenedirti io bramo. Doloroso odio è quel che a figlio un padre Porta nell'ora d'un'immensa offesa !

Portar quel peso orribile io non posso. Riamarti vogl'io; ma riamarti Non saprò mai, se non ritorci il piede Da tanta scelleraggine!

Ad Auberto.

Padre, volgi il tuo dir.

Leoniero.

· Di te medesmo Abbi pietà! L'anima mia presaga Spaventevoli cose, ahi! nel futuro Legge per te ; nè lunge è quel futuro. L'ira del ciel depreca, o figlio, Il detto Pronuncia «Arrigo viva!» e a questo detto Dio molte colpe ti perdona; iu braccio A figliuoli ed amici in tarda etate Consolato morrai; ne il diurn'astro Disseppellite da furor di plebe L'ossa tue rivedran.-Dica la storia, Che per poter ribenedirlo, a' piedi Del figlio mi gettai.

Enzo.

Cessa,-ed Auberto Quelle mura dischiudami, ò vibrata Dell'ora al primo squillo..

(le ore suonano. Il percussore s'avanza). [ investe il conte, e dopo breve pugna, lo Grido di molti.

> Ah! Enzo.

Leoniero. Enzo! Ferma! Pietà !- Che invano ? .. - Oh

( cielo ! Ecco l'orribil punto! eccomi dove Fra duo doveri il sommo scerre è forza! Salvare il giusto in guisa altra non posso! Odimi, Auberto; odimi, Arrigo, e voi Tutti che di Dertona al povo sire Negate obhedienza..

Auberto e i suoi. Ohbedienza

Alle leggi! alla chiesa! all'onor nostro! Leoniero.

Ascoltatemi, o prodi. Ingiusto spregio V'inspira il duol di Leoniero. Ei tratto Dall'amor suo per la natria e per voi.. Poichè oprar sacrificio alto è qui d'uopo». A scongiurarvi d'imitarlo venne.. Nella virtù!

> ( wecide Enzo con un pugnale ). Auberto.

Qual colpo! Enzo. Io more!

> Eloisa. Ab padre!

Fratello! Il Conte. Oh tradimento! il parricida

Muoja! Leoniero.

(impadronitosi della spada d' Enzo si difende ).

Salva è Dertona! uscite, o prodi! Uscite, o prodi! Il popol tutto al grido Vostro armerassi!

Guerrieri già seguaci d'Enzo. Dertonesi sïamo!

Leonier si difenda! si difenda! escono dal castello Auberto e tutti i suo: Arrigo viene sciolto. Si combatte . Arrigo:

trafigge). A terra giace il condottier nemico!

Già le sue schiere fuggono. Suona il hronzo. [ la battaglia prosegue. Gli Svevi sono

sconfitti ). Grido universale de' Dertonesi. Vittoria !

Auberto. Oh figlio mio! Tu qui? Te riabbraccio? Dov'è il tuo salvator? Dov'è l'eroe? Dove sei, Leoniero?

Leoniero. (ferito s'avanza sorretto da Eloisa e da

un guerriero ):

Oh amici! Il padre Ecco!

Auberto e Arrigo. Misero!

Leoniero.

Inseguasi il nemico :

Libertate la patria. Io... tutto feci Che in me si stava. Questo sangue... è san- Voi henedico ancor morendo e i figli { gue D' un mostro...ma quel mostro era mio (figlio! L'uccisi, e piango, e odiarlo io non potea! Auberto.

Oh virtú! Leoniero.

Perdona, il cielo men puni. Mio figlio

Svenar dovetti! - Arrigo - mia Eloisa -Vostri ... ma se un di lor ... traditor fosse ... Ecco, Arrigo, il pugnale!

> Ei muore! Arrigo.

O grande Spirto! Di raccapriccio e reverenza Auberto — se te un di aborrii... Ne lasci invasi. — Oh! d'imitarti mai na, il cielo men puni. Mio figlio Uopo non abbia sulla terra alcuno!

FINE.

## ERODIADE

### TRAGEDIA

ERODE, re di Galilea.

SEFORA, sua sposa, figlia d'Areta, re degli Arabi.

ERODIADE, rapita da Erode a Filippo fratello di esso, figlia d'Aristobulo, sommo sacerdote, l'ultimo de' Maccabei, il quale fu ucciso dal padre d'Erode.

GIOVANNI BATTISTA.

Una Figlia d'Erodiade di dieci o dodici anni. ANNA, confidente d'Erodiade.

Un Messo del re Areta.

VERGINI

GIOVANI GUERRIERI. GUARDIE.

Scena , la Reggia.

### ERODIADE

#### ATTO PRIMO

SCENA PRIMA.

ERODE , GIOVANNI , & GUARDIE.

Giovanni.

Dal carcer mio perchè mi traggi , o Erode ?

Gioranni, appena il tuo sontar fra guardie Carcer poù diris. Al popol ribellante Rapitti mi fin forta. Il sai; malvagio Te non reptuo, no, ma perigliosa Cagion d'inannia in altri e di delitti. Odi. — Ben prova a te di reverenza È 1-a mite prigion, 1º assenso mio Al coanorio perenne, in che pur vivi Con drappel di disceptoli alternanti Al capitvo masstro onori e donie. Al Erode vuol, che dal mo labbro intenda Ta, ch'et il repia sassi — che in te un

(novello Socrate ei pregia. Ed ove Erode ha regno Cicuta ai saggi uom non appresta, il giuro. Giovanni.

Signor, mercè renderti forse io deggio Che me innocente non uccidi? Erodé.

L'ira e m'ascolta. Al caro tuo deserto Restituito già l'avrei, se. Roma, La tirannica Roma, a cui soggetti Son tutti i re, non s'adombrasse ai plausi Ch'a te prodiga il volgo. Uopo è che i nembi

Si dileguino alquanto, e allor tu sciolto Ove ti piaccia moverai. — Con sire Che opprimerti non vuol, che attestar degua Al santo e filosofico tuo spirto L'ossequio suo, te piega a dolci sensi.— Coosiglio, aïta da te chieggo. Giovanni.

Aita?

Erode.

Misero assai sovra ili otrono io seggo!

Në me tanto addolorano e l'orgogito
Idolatra del Tebro e le rivolte
Del popol mio e l'inesorata guerra
Dell'arabe tribù, quanto creecente
Domestica sventura. Abi, la regina...
Giovanni.

Qual?

Erode.

Erodiade ... Giovanni.

Al fratel tuo consorte... Erode.

La mia sposa Erodiade orrende angosce Premon : lor causa...

I suoi delitti sono.

Giovani, ell'è infelice, e or tue rampope Languir la veggo, e contirbarsi, e irons Dissanze tutto - transe forse Erode. Ah, certo m' ama, e assai; ma l'amor auo E selveggio, fremente, e soi 'allegra Di pensieri di sinque. Ad appegarla Pin d'un illattre capo indi immolai Da cui tenessi offess; e benchè giatte, Soverchie forte fur mie straya; e nome Acquistai di crudel; pur gli olocunti Ad Fordine no bastan. Empis Non è, ma contro agli empi inazitata Di relanti vendett. Janoridice

Quando compiute sono; e del versato

Sangue si pente, e piange, - e altro ne ( chiede.

Agli eccidii il rimorso, ed al rimorso Mesce la smania d'espiarli e affinni Nobilisimia enello sinacro Ver tutte regie alte virti. Me aprona A glorie non comuni, a illuminato E retto impero : e mestre io raccapeiccio Di sua fierenza, forna è che l'onori Pel pegiarlo suo cenno, e questo io segua.

Giovanni.

Del gagliardo suo senno insuperhia;
Gliel ritoglie il Signor.

Erode.

Di giorno in giomo Più incerta spara nei stooi divisamenti, più spaventata sul passato ed sania Cinca il presente ed fintur. D'ammenda: Con penitetti lagrime talvolta A me favella, e trema il peoploare Vociferar d'un prosimo Menia, Da cui debba sere jusiciato il mondo, De te che precursor dell'Aspettato Chimana le turbe or consultar desia. Poeseate sul tuo labbro è una parola Di aspienas. d'in opia cori "apprecade, più spiena dei più spiena dei no qui cori "apprecade, Di aspienas d'in Maria.

Giovanni.

Patto assegni , e ndire il vero aneli. Erode.

Fatto assegno un: pietà della infelice.
Non aumentare i suoi terrori. Intesi
Esser severa tua dottrina, e spesso
Tal che discepol ti si faccia a crudi
Sacrificii del car venire astretto.
Gioconni.

Sacrificii del core inevitati
Impon virtù. Non d'inas icuola io mastro
Son, ma la voce dell'eterna scuola.
Pace non v'ha pel reo, se d'esser reo
A ogui coste non cessa. A roglia mia
Espiamenti stabilir non posso:
I volati da Dio parlo alla terra.
Erode.

Allor con Erodiade il tuo colloquio . Sultanto assentirò, che cieco selo Non ti strascini a lacerar quell'alma Già troppo afflitta. Che a lei dira intendi? " Giovanni.

Nulla, od il vero, e tutto il ver. Erode.

Qual fia?

Giovanni.

Sposs a Filippo, fratel tuo, costei
Non è? L'arabo rege, il prode Areta
Non desisteva da triosfi, e schietta
Amistà teco non serrava, e tua
Non fe' la figlia sua? Mentre infelice
E la isnocente Sefora, agistas
Erodiade non fa dalle peremai

Di coscienza ultrici grida?

Erode.

I falli Aggrava spesso o minuisce il vario Tenor de'casi. - Il padre mio ne'giorni Estremi suoi, per raffermar la pace, Sposo mi volle a Sefora: obbedii Riluttando e gemendo. Al cor diletta M'era stata Erodiade insin dagli anni Dolci d'infanzia. La sposò Filippo! Aver rispetto a tai destini, ardente Era mia brama, e in Sefora sperava Troyare un cer degno del mio. Ben puro Ed alto era il cor suo, ma disdegnoso Talora e audace; e odio covar maligno Contra Erodiade io la vedea. Mi spiacque; Në però l'oltraggiai. Maneggi poscia Di lei scoprii coll'arabo suo padre: Di rigettarla fui tentato, eppure Finsi accettar le sue discolpe e tacqui, Quand'ecco l'empio fratel mio, vilmente Sua magnanima sposa ingiuriando,

Insultò alla raminga. Io questa amava: Più allor l'annai. M'abbandosò furente L'araba ed a'paterni padigliosi Reduce nel deserto, orrenda guerra Suscitò contro me. Perfida! Sciolte

A fuggir la costringe. Io dal suo tetto

Ricovrar la infelice? ed aver taccia Poss'io di rapitor, se la difesi

Dal vilipendio? S'appo me l'accolsi? Sefora disumana arse di rabbia,

In securtà la posi. Ove dovea

Cosi da lei non fur le nozae? Al tempio Mossi con Erodiade, e la spossi.— Tu, profeta di Dio, precipitosa Avventar non vorrai; come fa il volgo, Su questo nodo la condanna.— Oh cielo! Erodiade si avanza. Udisti il cenno, Il nrero del tuo re: calma il suo lutto.

SCENA SECONDA.

ERODIADE, ANNA e detti.

Anna, ov'è la mia figlia? Anch'essa fugge L'innamorato mesto occhio materno. Ah, i miei più cari omai di me son stanchi! Erode.

Donna....

(Le va incontro, indi fa cenno ad Anna e alle guardio che si ritirino). Erodiade.

Erode-Che veggo? Oh! non è teco Il profeta? Me misera !.... bo bramato Il tuo cospetto, uomo di Dio, e il pavento.-Me noman empia i miei nemici; e spirto Che più del mio con gemiti ed angosce Cerchi placar l' onnipossente offeso Non ha la terra. Ah! i gemiti e le angosce, E le mandate di Sionne all' ara Ostie frequenti, e i ripetuti indarno Alla santa città peregrinaggi L'onnipossente non placaro, Intesi Asseverar ch'uom di prodigi sei ; Che in riva al tuo Giordan corresa le turbe De' peccatori, e udian la tua favella, E partian consolati. Io d'ascoltarti Da gran tempo son vsga. E quando il volgo Tumultüante astrinse il re a sottrarre Dal guardo altrui le tue sembianze, il primo Mio grido a Erode fu: « Rispetta il santo! » E oggi, d' Erode il natzl di , a segnarlo Se non di giois , almen d'alcun conforto . Di vederti fermai.

> Giovanni. Nulla son io

Che il precursor del Giudice del mondo: E l'annuncio. E dell'anima il lavacro Come ai popoli intimo, anco ai seduti

In soglio intimo

Erodiade. Di che rea mi sia

Mal so, tel giuro. Alcune volte un mostro Sembro a me stassa, e i mici delitti cero; o E-m diret deggio — non li trovo; e nome Darci lor di vittà. Regina a fanco D'ansto re, seder dovera lo cicea Ai perigli del trono 2. lo que' perigli Voli e mi ricorda il d'esser rampollo De' Maccabei, mi ricorda: che i vili Onde il pader de l'Erode, abil fi sopisito A spegner la mis stirpe, saco impuniti Vivenno e d'Articobulo alla Eglia Landitavan. Brandir fei le spade. E le sopisità, e cammiosi a del sangue. Ma repara puosto oggi altramente? sensa

A perpetue rivolte; e chi lo scettro Insanguinar non osa, infranto il mira. Giovanni.

Volgi gli occhi al passato, e sovverratti D'un' Erodiade, che lo scettro infranto Avrebbe pria che camminar nel sasgue. Erodiade.

Io? — quando? come?

Giovanni.

Non remmenti i giorni

Tuoi d'innocena e di virtù ? — Pressgo Della zovina di sua stirpe, il romano Della zovina di sua stirpe, il romano Socrediote Aristobulo al cordogito Mencea dolce sollievo ; in te veggendo Mencea dolce sollievo; in te veggendo Delle paterne cure sue profotoda Religion qual a grand' avi a luago Area predulo ad Iarsello avanti. — Del tempio all'ombora tu crecevi , e norma A tuoi pensieri tutti era il Signore, L'adempinento della sua giustitia , Il denio d'immolarti e "moi voleri; Di far besti del tuo rasta affetto Genitori e fritelli e serri e ognuno Che pio ti circondasse.

Erodiade. Oh felici anni!

Giovanni. In te destavan raccapriccio allora Le inique ognora e ognor dalla sagacia Menzognera dell' uom giustificate Opre dell'odio. E quando a sanguinose Sapienti vendette apposto il nome Da' vincitori ipocriti, or di zelo Religioso udivi, or d'amor patrio, La retta anima tua se ne adegnava . E santità sola appellavi quella Che generosa, e ricca é di perdono. Ed allo stesso genitor d' Erode Ch' orfana indi ti fea , tu , dopo i primi Ulnli del dolor, - tu perdonavi.

. . Erodiade. Io amava un fichio del crudele. Giovanni.

E un altre De'figli suoi sposo ei ti die. Tai nozze Ti costar molte lagrime; eppur tanta Chiudea abitudin di virtù il cor tuo. Che al sacrificio rassegnarti, e fida -Viver moglie a Filippo a te imponevi-Ed in que'di meravigliava ogn' nomo Come dall' orgie infami a poco a poco Il perverso Filippo a onesti modi Si ritrasse; e ogn' uom dicea « Di santa « Moglie ecco l'opra, d'Erodiade l'opra! » Brodiade. .

Ed io Filippo quasi amava allora, E mia mestizia s'addolcia sperando D'aver resuscitato a generosa Vita d'onore un uomo. Oh! ch' altro avrei Desiderato, fuorchè amarlo, e sposa ' Incolpevol restar? - Perfido! A vile Mi tenne un di, perch'io veggendo Erode Involontariamente arsi di gioja, E il caro nome suo , la notte in sogno, Mi sfuggi dalle labbra, Inesorato Ne' suoi sospetti, nel suo fero spregio, Oltraggi più non mi sparmiò, fu sordo A tutti i preghi; appar delle sue schiave Osó trattarmi. Ed io, dopo gran lotta Con mia virtù, dopo invincibil lotta Per serbarmi magnanima e piuttosto Morir, - fui vinta dallo sdegno.

Giovanni.

Esser ti parve dallo sdegno, ed eri

Dall' iniquo amor tuo, Erode.

> ( a Giovanni ). . Che ardisci?

Giovanni. ( ad Erodiade ).

Agli aspri Detti d'offeso sposo oppor non aspri Detti dovevi, ma soavi. Ingiusto-

Era? Maggiore a te incombeva adunque

Di pazienza ufficio, e benedetta Dagli uomini e da Dio stata saresti. Erodiade. Pazienza agl'insulti! E pon l'ebb'io?

E chi sei tu che dirmi osi? « Dovevi Questa virtù spinger più oltre! »-E alcuno Che misurar la virtù possa altrui, E asseverar che, ove cessò, capace Aucor fosse d'estendersi? Infinito E forse l'uom? Lo stanco peregrino , Perchè varcate ha molte balze a terra Alfin si prostra , un infingardo è forse ? Quando lena gli manca, uom dir gli puote « Altre balze varcar da te pendea ! » ---Oh! se patii longanime! Oh se morsi L'orrendo freno! e oh quanto tempo il morsi! E alfin , quando nell' anima mi surse In tutta la terribil sua possanza L' odio !... e forte premesmi un tormentoso Disperato desio di punir tanti Scherni, e punirli col pugnal... se il colpo

Non vibrai, se fuggir scelsi piuttosto, Forse virtu la mia non era? - lo sola Misurar posso qual si fosse! Io conscia De' patimenti sostenuti, e conscia Del cor gagliardo che m' ha dato Iddio! Giovanni.

Appunto a' cor gagliardi impone Iddio Arduïssime prove. Ed a te imposto Era....

> Erodiade. Morir nell' ignominia? Giovanni.

Che viver scellerata.

Erode. Audace, arresta.

Giovanni. All' innocente Sefora qual dritto Avevi, o donna, d'involar lo sposo ! Caro egli t' è, bastante dritto è questo ? Cara è al ladron sua preda : assolve Iddio Perciò il ladrone? Al traditore è cara La perfidia, e le stragi all'omicida: Stragi e perfidia più non son delitto?-Gagliardo core è in te , lo so. Fallisti : Abbi la forza che non è nei fisochi: Ricalca l'erta via donde cadesti , L' imo abbisso ove sei non ti spayenti, Non ti spaventi l'alta cima: a vero Vigoroso voler dato è il trionfo. No , non audacia , ira non è la mia! Non è insulto a infelici alme che erraro! Non è rigor di farisaico orgoglio! È ardimento fraterno, è pietà schietta D'uom che alla vista del fulgor del trono. Non obblia che sul trono assiso è l'uomo, E non gli tace ciò che in petto ei sente! Signor - misera donna - io sento in petto Che prosperata non sarà la colpa Sul trono vostro; che funesto il biasmo Vi sarà d'ogni giusto. Altri possenti Che v'avrien sostenuti, ove giustizia Con voi regnato avesse, indi oseranno, Disamati dal popolo, atterrarvi; E allor che il popol vi vedrà atterrati , Oblierà se il trionfante è un empio, E il griderà liberator. - Ma pria Che tali aurore sorgano, impedirle Ed altre procacciarne è in balia vostra. Virtù seguite: amato fia lo scettro Di Galilea; la prepotente Roma Ch'esser giusta non vuol, par non disgrada De' re soggetti l'onestà; più fido Sarà tenuto , perchè onesto , Erode : Passerà il serto a' figli suoi.

Erodiade.

Quai figli ? Di Sefora? - Non mai! 1 Giovanni.

Virtú seguite:

D'Erode il nome splenderà; nè il solo - Erode, oh come fremi! Nome di lui. Più d' Erodiade il nome -Benchè lontana dalla reggia e ascosa

A tntti i plausi - d' Erodiade il nome Più splenderà! tutte l'età diranno: « Con Erode regnava, e il non suo posto « Cesse-eda chi?-Oh marnanima! lo cesse

« Alla rivale! all' ottima infelice « Di cui terger le lagrime alfin volle « Dopo d'averle cagionate! E volle

« Tergerle, perchè a falso idol d'onore « Erodiade antepor seppe giustizia! Erodiade.

Cedere? A chi? Non mai! non mai! -( Profeta , In te posi mia speme, in tue preghiere Al Dio che t' ama, al Dio che me non ama E d'angosce m'opprime. Io vo' placarlo. Quai pur sien gravi penitenze imponi Fuor ch' una! - fuor ch' abbaudonar lo ( sposo ! -Le adempirò.

Giovanni. Di farisaica frode Son penitenze tutte, ove la vera Non compia il peccator.

Erodiade. · Qual è?

Io...

Giovanni. Il cangiarsi!

Fradiade.

Giovanni. Pentimento altro non v'ha. Salita Empiamente sul trono, inferocisti, Versasti il sangue di chi ardia spregiarti: Loco d'obbrohrio è per te il trono; scendi?

Erodiade. Non mai! non mai! - Giovanni - ferma. -Giovanni.

Io dissi.

SCENA TERZA.

(parte).

ERODE e ERODIADE.

Erodiade. Erode.

E sarem noi

Pari al volgo, ludibrio e speventacchi Di stolte fantanie? Chi son costoro Che profeti s'annunciano? E con essi Perchè sarà il Signor? non reguiam noi? Erodiade. Perchè il Signor sarà con essi?.. Oh Erode!

Perchè son giusti. Ed, oh infortunio!.... noi Tali siam noi?..

> Erode. Calmati, deh! Erodiade.

Non posso.

#### ATTO SECONDO

SCENA PRIMA.

ERODIADE, ANNA.

Anna.

( Eccola. - Risolviamci. - Il cor mi scoppia Dalla pietà : ma Dio comanda ; — e indu-— Regina. (gio? — )

Erodiade.

O mia diletta, unica amica, Cento fiate non tel dissi? agli altri Lascia i soverchi atti d'ossequio i so dolce Amiatà chieggo dal cor tuo. Tu sola Me conosci e compiangi, e ssi che rea Essere può un'alma e odfosa al mondo, E aver d'uopo d'amore! ed anar moloi. E non aver pereduto suco opai ditito A benigna conorana!—Ah, ni, me appieno Sola conosci tu: lo stesso Erose. Ob! (rempre (respre

Ignori, deh, come mentr' io lo adoro, .
Abborro ia lui del fallir mio la causa,
E maledico il primo di che io 'l vidi,
E vorrei disamarlo! — Amica... oh cielo!
L'amplesso mio respingi? Onde?

Duolmen—tu vedi su mie ciglia il lutto.— Dalla mia madre che a te su untrice Un affetto eredai che per te ognora In questo cor virrà... Erodiade.

Sorella mia!

Regina -

Sorella mia! Ver gli altri io scellerata, Ver te mai nol saro. Più l'universo Mi rigetta com' empia, ed io il rigetto, Più a te s' avvince, l' alma mia infelice, Avida di pietà.

Anna.

Cesa ten prego.

Erodiade.

Questa implicata geren di timorii
E di colpe e di rabbia avrà sepolto
La sventurata tan sorella, e ogunno
Imprecherà la mis memoria – e forse
L'imprecherà la mis memoria – e forse
L'imprecherà la rolla riale...—
Ob sospetto f oftrori l'ira il core ad umbo
Voglio strappar!... Me Jassa! Oh! che
(dicas?

Che ti dicas, porella mis?— Che allora

Che oguun m'imprecherà, tu sola sempre Compisogerai le mie scisgure, e sola Alla mia figlia attesterai che, in merzo A' miei delitti, iniqua io al non era Qual mi pingean.

Anna.

Ma tai fur que' delitti, E il'non pentirten.. ch'io, colei che tanto Ti riamai... ehe l'amistà disdirti Non potera nè posso... astretta sono, Astretta...

Brodiade.

Che? — ad abbandonarmi Anna.

Il tono.

Erodiade. Anna ! anche tu! M' abborre anche l' amica. Anna.

Non t'abborro, ma forza è che ti fugga! Lo sposo mio, discepol di Giovanni, Sino ad or tollero ch' io a te servissi. Egli sperava che tonata un giorno Del suo maestro alle tue orecchie fora La possente parola, e che risorta Virtù si fosse in te quel di. Tonata D' Erodiade all' orecchio è tal parola, Ed Erodiade la spregió. Non lice Ch'io più teco rimanga. - Impallidisci? T' adiri ? Pregae di compresso pianto Hai le pupille. Oh mia regina! oh amica! Non condangarmi. Sappi ch' io allo sposo Disobbedir non posso. Ei di Giovanni Non è solo il discepolo: ei veduto

Mostrar ch' io credo. Ed opra oggi su tutte Dolorosa m' è imposta; - abbandonarti ! Erodiade. Anna ! anche tu ! - Va' , perfida : imparato A rattener non ho gl'ingrati ancora.

Che crederle m'è forza, e in tatte l'opre

Ha sulla terra l'Aspettato, il Divo, E di lui cose mi narrò si sante,

Anna. Ah! non è ingratitudine; è spavento! Alti delitti ai fulmini di Dio Segno te fanno, o sciagurata, e teco Quelli che sniran l'aer che spiri. Io madre Sono, e salvar l'amata prole anelo Dalla ruina che minaccia. - Oh! madre Fossi tu così tenera a tua figlia! Pietà di lei ti prenderia; per lei Placare il cielo agogneresti. Ah, trema, Che Dio vibrando i celpi suoi , li vibri Anco sovr' essa, e tu sul suo ferêtro Urlar non debba « Io, sono, io, che l'uc-(cisi!)

Erodiade.

Barbara! Oh atroce augurio! Oh pertur-Anna, arresta; non fia. Tu la diletta,

L' ultima amiea d'Erodiade fosti. -Quando tutti odiavanmi, tu ancora Mi compiangevi, ed all'ammenda ancora Mi apronavi, o fingevi - ed era pia Finzion di sorella. Ed io fingeva Un possibil futuro, in che la pace Quasi dell'innocenza in me tornasse : Un possibil futur di si giust' opre, Che da' mortali appena i miei delitti Ricordati venissero e da Dio E da me stessa. Ah dunque egli era un

( sogno ! Anna.

Oh te infelice! egli era un sogno. Il santo Precursor del Messia te a penitenza Trar non potè : chi fia che più ti vinca? Io di questo Messia vo' cercar l' orme , Vo' gettarmi a' suoi piedi, e supplicarlo Ch' egli a te si palesi e violenza Faccia al duro tuo core , e ancor ti salvi. Erodiade.

Anna, ascolta. E che sai, se non di quelli Alterissimi spirti io forse sia Che, quanto più garriti e concitati A virtu , - più disdegnano seguirla ; E allorchè poscia inocrita superbia Tragge ogn' nom a lasciarli . e a dir «Fe-- (lice

« Me che a spirti si rei non assomiglio! » Allor, per sè medesmi, e sensa aita D'alcun mortal, per intima possaura Di magnanimo orgoglio, alteramente S' alzan dal fango, e salgono, più ratti Forse degli altri, di virtù il cammino, Ed il piè non inciampa? Io quest' orgoglio Talora in me parmi sentir-, Va', ingrata Non importa : abbandonami. Bisogno D' amicinia non ho. Se vorrò, - sola Saprò avviarmi, e se vorrò, il mio piede Salirà fermo. E che mi cal del trono? Che mi cal degli onori? Il cor mi basta Di scostarmi da loro. Ah! - di scostarmi (banti Da Erode., no , bastato mai non fora , Detti! Oh pensier che appunto e notte e Se... ne questa paura è in me recente -( giorno Se per la figlia mia questi presagi...-Crudelmente m' assal! La figlia mia! - | Che dico? - Oh me affanuata! oh amica! (oh suora! Deh, non lasciarmi ancor. Meco medesma Sono in conflitto orrendo. - All' ardir mio Non prestar fede : ardire ostento, e tremo; E quanto debil più mi veggo e prona A cedere, a fuggir di questa reggia, Tanto più forza e pertinacia ostento. Anna

Misera !

#### Erodiade.

Il mio secreto or t'he svelato: Debile sono, disperata io sono; Affrontar l'ira più di Dio non posso; Ei m'empie di terrori. E sappi; ch'io, Dopo che visto ebbi il profeta e udite Le sue parole d'ira, il passo volsi Alle mie stanze, e addormentata il capo Sull'origlier la figlia mia posava. Guardai quel caro volto; e impallidito Quasi da morte mi parea. Si desta, Fra mie braccia si getta, e dice « O madre, « Sognai che un ferro tu a svenarmi alzavi !» Così mi disse! ed io stringeala al seno Raccapricciando. Oh ciel! perche tai sogni? E perchè quel pallor? perchè sue guance

Più non adorna il riso antico? Oh figlia! Pria che a punirmi ti percuota Iddio, Tutta immolarmi per te vo'! Anna.

Che parli? Si, Erodiade, tu sei di quegli alteri Spirti che memorasti. Oh benedetta!. Come la tua pupilla arde! la mano Come mi stringi risoluta! Un lampo Di grazia egli è : profittane con ratto, Immutabile oprar!

> Erodiade. Partir vogl' io.

Tosto partir; ma pria m'oda il prefeta Un patto mi conceda.

SCENA SECONDA.

ERODE e dette.

Erods. Oh ciel! quai detti

PELLICO - 2.

Sento?

Erodiade. Il profeta.

Erode. A nuovi oltraggi esporti

Vorresti?

Erodiade.

Non li temo,-Ola! Giovanni Mi si radduca .- O amato Erode, è forte Più di noi forțe è Iddio : pugnar con esso Indarno volli; egli m'ha vinta.

Oh! speri

A tua fuga il mio assenso! **Erodiade** 

Vana saria tua resistenza. Impulso Sovruman mi sospinge. Io qui da tetra Mestizia e da paure e da rimorsi -Nol vedi tu ?--mi struggo ed insunisco. E se tu mia partenus or divietassi, Cresceresti miei mali; e questa vita Insopportabil troncherei col ferro. Erode.

A tal siam giunti?

SCENA TERZA.

GIOVANNI e detti.

Brodiade.

Uomo di Dio, qui l'empia Iezzbel pin non miri; è domo alfine L'orgoglio-mio. Deh, co'tuoi preghi placa Quel tremendo Signor, che ancor non amo, Ma innanzi a cui l'altera fronte a forza Nel mio spavento inchino. Al mio distacco Da questo trono (ove fu giusto Erode Prima che assiso fosse al fianco mio, E dove al fianco mio parve tirauno)-Al mio distacco da ogni onor, - dall'uomo Che sommamente amai, che sommamente Amo ed amerò sempre, un patto chieggo Un patto sol !- Su questo trono.. appresso Al mio Erode.. la res donna non torni Che lui pon amò mai, che siccom'is Non puote amarlo. 16

Anna.
(Oh sciagurata!)
Giovanni.

Accieca

I tuoi giudizii l'ira, o traviato Eppur nobile spirto. E tu quell'ira Estinguer sappi ; in Sefora un'egregia Ravvisar sappi. Ah! leggi imporre a Dio Può chi tornar vuol di giustizia al ealle? E puoi tu dire :- « Io scenderò da loco « Che non è mio, purchè non salgavi altri! « D'un ben mi spogliero, purchè nol goda " Tal che da me spogliato andonne prima! » Dio vuole intere le virtu; Dio intieri D'iniquità vuol gli abhandoni. E iniquo Non fora, o donna, il livor tuo, se-astretta Da memoria di guerre e d'ingiustizie Che fur tua colpa e t'atterriscon oggi, Astretta tu, a fuggir di questa reggia -Da questa reggia escluder tu volessi Una innocente?.

Erodiade.

Che dicesti? Astretta?
Nol son , nol sono!

Giovanni.

Il sei, V'ha una misura D'infortunio nell' anima, d'angoscia Su delitti compiuti ad uno ad nno, . . Senza considerarli, indi veduti Ne'giorni che il Signor toglie l'ebbrezza Dell'impudenza e del coraggio,-a cui L'uom non resiste. E tal misura, o dama; In te si trova, e beneficio estremo È del Signore. Ed opra anco è d'antiche Alte virtù ehe t'adornam, e spente Appien non sono ; e più, di quella grande Possa d'amor che a'cari tuoi t'avvince. Il so, misers, il so, d'Iddio gli strali, Più che per te medesma, ahi! li paventi Per l'uom che fuggir devi , e per l'amata Che dal tuo sen nasceva. Ah! tanto amore Saria infecondo di pietà?

Erodiade.

M12 figlis...—Auna, qui traggila. ( Anna esce ).

Partisunn.

Erode.

Ed io fremo. E tanta audacia pur sostegno? Oh quale Pnssanza m'incatena anzi un inerme, Un prigioniero, nn ch'al mio eenno è polve!

Giovanni.

Qual? La possanosa di Colui che parla
De' deboli pel labbro, e allor son forti.
Qual? la certeras ch' ei ti pone in core,
Che nel mio ininistero io nan ho scopo
D'mansa gloria, o guiderdon,—che l' obio
Stimol non m'è, benii l'amor, lo zeln
Del voler del Signore;— che, a'a na ceano
Polve puoi farmi, questa polve il vero,
Il terrible veno vari sur detto.

Il terribile vero avrà pur dett Erode.

Si, la possanza eh' anzi a te mi frena E irresistibil fede; è quella fede Che a tua virtute io presto; il non averti Mai sospettato di bassezza o frande !-Ma ben anco il desio, ch'abbia alfin pace Questa infelice che per me fu rea, E di cui mi perturba e intenerisce L'insanabil dolor.-Donna, in eterno Dal mio sen lontanata io non t'avrei. Ma se al ritorno di tne gioje scerni Necessità placare Iddio, piegando Per alcun tempo la eervice, e giorni Di penitenza conducendo, affretta Alla natia Gerusalemme il passo. Preghiamo entrambo, ed obbediamo, e forse Dio spegnerà sue folgori, ed allora.. Erodiade.

Oh vero fosse! Oh Erode! Io rivederti?
Ma la rival.. Giovanni.

Cessate. A che di rara
Forsa, o Erodiade, tha dotast Iddio?
Un mostro omai pe' tuoi delitti, aperto
Stara 'utol pie' l'abisso: oggi puoi santa
Ridivenir. Ma irremovabil sia
La pensata virtid, tronca gl'indugi.
Ecco la figlia tina: dalle la mano.
Non ammollitti.

Erodiade.

Erodiade.
(appena veduta la figlia, corre a quella,
indi si volge ad Erode).
Addio!—

Erode. Così mi fuggi?

SCENA OUARTA.

ERODE e GIOVANNI.

Giovanni. Ferma.

Erode. In Gerusalem, no lungamente Non avrà stanza! Riederà!

Giovanni. Infelice

S'ella riedesse! Il tolga Iddio. M'ascolta. Erode. Giovanni.

'Che?

Di colei ch' ami si forte il bene O la perdita vuoi? Se il hene, esulta Dell'arduo suo coraggio, e sol paventa Che non persevri; e a persevrar te accingi.-D'amor delirio ; gioventute, ebbrezza Di regia signoria, spinta per l'empio Sentier l'avean d'inverecondia, Affaqui Da Dio voluti, infermità, minacce . La sciagurata visitaro, e anela Di sollevarsi da incontrato fango, Di risalire a nobil vetta. In duro Conflitto suda; e vincerà?-Che fia Se virtii non le basta ?- Ah questa sorga , O Erode, in te. Uomo tu sei ! T'appresta A compir l'opra ; e s'Erodiade agretra Dalla dovuta ammenda, ella ti vegga Amico vero. Salvala! inconcusso Sia nell'ammenda il voler tno?

Erode.

L'afflitta Respinger dal mio sen?

Giovannis

Nella tua reggia Lo scandalo cessar ; rammemorarti Che chi più in alto sulla turba siede, Più puro de'mostrarsi, e i giorni suoi Santificar con quelle industri cure Che intorno a lui nobilitano ogn'uomo, Che confortano ogn'uomo alla vittoria

Di sè medesmo, al generoso culto Dell'onestà, della bellezza eterna, Al culto del Signore.

Erode.

Oh! ad uons favelli Di cui leggi nel cor. Se avvolto un giorno In violenti desiderii, a scherno Presi la legge e gli uomini ed il ciclo, Occultamente io ne gemeva e spesso Avrei voluto essere un altro !-- un prence Quale tu accenni !-d Israel la gloria !-L'eccitator d'ogni virtù !-il seguace Del re immortal, l'immagin sua, Colm Che gli oracoli annunciano?-Che dico?-Si! Vuoi tu secondarmi? anzi alle turbe Proclamarmi Messia? darmi de' cuori E delle menti il regno?-A questo prezzo Mutarmi posso e cancellar le macchie Che rampognan gli austeri a mia corona. Tu freni.

Giovanni.

Ah! il giusto regna alfine, e il velo Si squarcerà, donde a tua vista ascoso Sta quel Messia, ch'esser vorresti indarno.

SCENA OUINTA.

SEFORA e detti.

Erode. Chi vien?-Chi sei?-Traveggo? · Giovanni.

La regina!

Sefora! Sefora.

Io son. .

Erode. Tu in questa reggia? Sefora.

Erode.

· Io vengo,-

Qual sia per esser l'accoglienza,-il mio Dovere a compier. Le paterne tende Appo cui ricovrai, capir non ponno Più d'Erode la mogle. Il genitore Segue ad onta del mio supplice pianto A rigettar di pace ogni pensiero,

A gurar tua rovina. Ed io la guerra Sin dal primiero istante aver imprecata; Io non voles vendette; io queste nura Avea lasciate per sottrarmi all'ira D'una rival, non per addur sour'esse N'emici ferri. Il padre mio, implacato Costro a te, fuggo. Moglie tua son io; Alto dover parlarus, io fii obbedii.

E non pensasti?..

Erode. Sefora.

Che a novelle angosce,
Forse maggiori, m'esporrei? Si, Erode,
Ma in tua balia mi rendo. Al padre mio,
Con questo pegno fra le mani, imporre
Puoi dura legge.

Erode.

Ab, questo è troppo, o donna;
Tanta virtù mi scuote. Alti rancori
ci dividean, ma in pregio ognor ti tenni.
A nuove angosce non ti chiana Iddio.—
Ola!—tornata è la regina : a lei
Come a me atesso ognun presti onoranza!

[Barte con Sefora].

SCENA SESTA.

GIOVANNI.

Tutto opra Iddio per ricondur quest'empio Alla salute: sperar deggio? Io tremo! ( li siegue ).

### ATTO TERZO

SCENA PRIMA.

E perchè almen non lice all'nom di Dio Starsi al mio fianco? E al carcer suo vietati Perchè sono i miei passi, e non più alcuno

De' discepoli suoi può visitarlo?

Ah! quel santo era mesto, e mi guardava

Commiserando. E allor ch'io palpitante

Dissi: « Salute , abi, non prevedi!» oh

Pio s'avillo e rispose: « I» non prevedo « Maggior schigura, che morir. La temi? « Scfora, pensa al nostro Dio; la temi?» Raccapricciai. Fiacca, oimè, sono! — Or [sola]

Eccomi dunque fra stranieri: avverso Il re nel cor, benché in parole umano: Maligni i cortigiani, incerti ancora Se sorrider mi deggiano o spregiarmi, Se adorarmi od uccidermi;—equalmente A questo pronti e a quello.—Oh padre! (ed io

Da te suggii?... Ma anzi ogni cosa a'giusti Esser giusti rileva. E ch' è il successo, Sovra la terra? E s'aneo falls, un altro. Successo fallar puote oltre la terra? — . A questa volta alcuno.. esso!

SCENA SECONDA.

ERODE e detta.

Erode.

Regins,
So che tenere al fianco tuo voleri
Del Giordino il profietà e ch' a te acerbo
Per il mio niego: la ragion ten reco.
Traditor sol cred'io, ma astuo e cossecio
Del firor della plebe, e d'involaria
Dalle mie mani impariente. Or chimo
Serburlo è forza, ed impedir le trame
De discepti usos. S' egli apparisse

Bel volgo agli occhi, acclamerianlo rege.

Sefora.

Commesso a me non è regnar, nè dritto
Ho di biasmarti, ignara io dello stato.
Ben preco il ciel che illumini la mente

Ben prego il ciel che illumini la mente Del mio re, del mio sposo, — e questi giorni Di violenza cessino, — ed il santo Aura di carcer respirar non debba. Erode.

Sefora, ogni tuo detto è verecondia E riverenza e amor : grato ten sono. Vedrai ch' io pur giustizia e pace anelo. Se eventi ineluttabili scostato I nostri cuori aveau, più fausti eventi Li ricongiungon; ricongiunti a lungo ---Per sempre - li desio.

Sefora.

Sposo, al Signore Chiederò sovra tutto il dolce dono Di confortare i giorni tuoi , di mai Non ispiacerti, e d'esserti soave Consigliatrice di laudevoli atti E d'impero benefico; ma secvra Di quell' orgoglio che un di forse io m'ebbi, E che odioso a te faceami. - Ah , orgoglio Non sara, no, ae attenterommi, o Erode, D'invocar tua clemenza! - ed or la invoco Per que' tumultüanti, onde le grida Ribellion s'appellano. Oh! se miti Sul popol suo del re si volvon gli occhi Chi potrà non amarlo? - Obbliar deggio Di cui son figlia, e rammentarti, o Erode.

Che degli Arabi il re fama ha di pio,

Più d'un vorrebbe in Galilea. Distrutta

Andar non può colle mannaje. È d'uopo

Rapirgli i cuori , attrargli a te , non meno

E sovra il soglio tuo vederlo assiso

La fazion che qui per lui parteggia

Pio di lui palesarti, Ah! questi umili

Detti della tua Sefora in te volgi.

Amor li inspira, caldo amor!

Erode ..

Regina -Sincera ti tengh' io , benche maligno . Suoni pur grido che di te sospetta. Oui dall'arabo re per fraude alcunt Inviata t'estimano, a sostegno. Di non so quali del profeta intenti ; De'ribelli a sostegno.

Sefera.

Oh audacia! oh nera

Impudente calumia

SCENA TERZA.

Una guardia e detti.

Guardia.

Un messaggero Giunge dalla i ca oste.

Erode.

S'avanzi.

SCENA QUARTA.

Il MESSO ARABO e detti.

Moreo.

Vera è dunque la fama? Accanto a Erode La figlia del mio re . - Sefora , un dardo Vibrasti orrendo di tuo padre al core! Quando più al campo ei non ti vide, e intese Gli esploratori asseverar che i passi Qui tratti avevi, il miserando vecchio Urlò di rabbia e pianse, e a maledirti Più volte aperse il labbro, e non potea

La parola compir. Sefora. . Benediramani Il buon genitor mio, quando calmato Fia il suo corruccio; ei scerperà che a sposa Era debito accorrere allo sposo E divider sua sorte.

Messo.

Lo del puo sire Gli accenti porto : - « O re di Galilea , « Tu di moglie si pia degno non sei.

« Rendila; o sappi che in Arabia tante « Son le tribù , che collegate il brando « Alzeran di lor suora al riacquisto ,

« Che cinger pon le tue città con ampia « Ferrea catena, e strascinarle al mare ».

Erode. Gli accepti nnei ta di rincontro or porta :

- « Superbo re dell'arabo deserto, « Non a te solo fino ad or fur viste . « Arridere le pagne. E ove infinite

« Le tribu de' tuoi ladri al riacquisto

« Di questa donna mia scutesser l'aste . « Le affronterei senza spavento; ed ove

« La moltitudia lor palma s' avesse...

« Di questa donna troverian vestigio? »

Messo.

La sua vita minacci?

A tale intento

Dalle paterne tende io son fuggita.
Pegno allo sposo di salute io venni.
Cessi dall'armi il padre, o pria che avversa
Al mio consorte, troverammi estinta.

— « O re di Galilea, dice il mio sire, « La generosa di mia figlia insania

« Ad espiar son pronto. A me tal pegno « Restituisci, c in vece sua ti dono

« Quanti captivi hanno in mie tende alber-

Non fia.

Messo.

→ « Lucro maggior la figlia mia ,
« Dice il mio sir, non può recarti. Amata

(Non è da (e. Perchè vuoi tu al fremente (D' Erodiade cospetto oggi ritrarla? » Sefora.

- Sefora dice al genitor: - « Deh! l'ire « Estingui, o padre, Or dello sposo a fianco

« Senza rivali la tua figlia è assisa.

« Il re m'accolse con amor. Felici

« Giorni novelli accanto a Erode; e solo « Accanto a lui, felici giorni io spero p.

Oh! che di' tu? Erodiade....

Sefora. Ella è sgombrata.

SCENA QUINTA.

ERODIADE con sua PIGLIA e detti-

Erodiade.

Erodiade ritorna, o traditori?

Oh cielo!

Erode.
Tu? che ardisci? onde?
Erodiade.

itocco .

Ritocco alfin la reggia mia! Caduto

E da quest' occhi il velo : intelligenza Scellerata è fra il popolo e Giovanni, E gli Arabi, e costei. L'empio profeta Affascinata aveami; avea promesso A'stroi fautori di cacciarmi in bando Colle infernali sue paure. Appena Fui veduta fuggir, di mormoranti Brulicaron le vie; mostrata a dito Era e schernita: pria sommessamente Indi con grido unanime. E di borgo In horgo ripetensi « È maledetta! « Espulsa è alfin! Precipitata alfine « Sei nell' obbrobrio, o Jezabele! Muori! » E il volante mio carro orrendamente E pietre e dardi perseguian. L' auriga Agitava il flagello, e m'involava Agli omicidi. I più deserti lochi Avveduto cercava, e cosi al guardo Altrei per molti campi ei mi sottrasse. Ma ovunque sovra i poggi o nelle valli Fosse un mucchio di case, uscia la gente Al romor de cavalli, ed alle orecchie Tosto si susurrava : « E Jezabele ! n E chiamavanmi 'adultera, e impudenti Viva a Sefora alzavano e a Giovanni . E dicean : « Opra è del profeta! Ei re-

(gni ! α Egli è il Messia! Di lui ministro è Erode! » Erode.

Scellerati !

Erodinde.

Di Nazarchiri per le montague Di Nazarchiri per le montague Di Nazarchiri per le montague Centurion mi difendes. Scorata Il cassumi fatto riculcia. Mi vide E damuntolire da stupere il volgo, Pei tarde e vune contunucile innalza. Contumelie non temo. Eccomi i A piedi Morrò del trouo, al re-mio sposo allato! Sefera.

Insana, Erode, insana ell'c.

Erodiade.

Non son quelle del vulgo? « Espulsa, espulsa « Esodiade vogliam! viva il profeta! « Sefora ed il profeta! » — Ecco i reguanti Dunque di Galilea!

to storigino

Erode,

Salla vil plebe Colle tue laoce irrompi, o Fanuele: Erode regna ancor. Di , che in mie mani È Giovacci lor idolo, ed in pezzi Il farò, se il tumulto empio noo cessa. SI: di mansuetudioe stagione Si dileguò; tempo di forza è questo. L'apostolato di Giovanni è trama, Trama è l'annunzio d'un Messia, soo trama Il fioto amor di patria, il finto sdegno Contra le trionfanti aquile; il sogno D'uo impero immortal vaticinato Ad Israello. Invereconda lega È di rapaci e d'omicidi. Erode Cui precipiiamente odia e paventa Ogni fellone - estinguer vuolsi Erode! Ma tal è desso che gli cresce il gaudio Al crescer de' perigli ; e ove una volta Tutta dell'alma sua spieghi la possa, E ribellanti ed impostor son polve-

Erodiade. Or ricocosco Erode; ora mi glorio D'averlo amato, e aver per esso obbrobrii Inauditi sofferto. E qui che fanno Quest'esecrata donna, e quel vil servo Dell' arabo ladrone? Uscite! - Erode ; Il vo': l'aspetto di costei m'è orrendo Più che la morte.

> Erode. Acquetati. Sefora.

> > Me l'ire

Di costei non feriscon: la compiango E prego il ciel che sul suo afflitto espo Null' nom più avventi vilipendio, e ia pace Ai bramati ritiri ella s'adduca. Ma dell'inferma aoima sua delirio Son le accennate trame. I popolari Gridi coocordi also concurde l'adio, Non secreta congiura. Ed a tal odio Segoo Erodiade è sola ; amato è il rege. Lontana lei , s'acqueterao le turbe , Senz' uopo di macello.

Erodiade.

A che i macelli

Paventi tu , che - d'Israel non figlia ,

Notrita a maledir le tribii sante -Su questo seggio 'ascesa appena, i brandi A vendicar l'orgoglio tuo chiamavi Del genitor? L'orgoglio tuo, crucciato Perché uon sola innanzi al re splenden Tua vantata bellezza! e perchè Erode . Giusta i villani tuoi consigli , ospizio -Nei di del mio dolor non mi negava! -Al padre tuo non arridean dapprima Le battaglie, e captiva e inonorata Giacevi io queste mura. Oh! allor me stolta Che, a meta mossa ed a dispregio, io vita Lasciar ti volli! Al beneficio ingrata, Tu la mia insidiavi ; e, sallo Iddio, Se la mia sola! Sallo Iddio, se i ferri Aïszando a perfidia, altra cervice Non additavi!

Sefora.

Oh di calunnie esperta E di bestemmie e di speranze infami! Ch'io le rintuzzi non sei degua. A spregio Ed a pietà non fosti mossa mai Se in vita mi lasciavi. A me più ooto Che non a te d' Erode è il cor ; - d' Erode , Che , pur me sospettaodo eccitafrice Delle paterne guerre ancor m' amava , Nè dar miei giorni in tua balia mai volle. Che, se nel breve tuo trionfo, i brandi Non giungean, da te spioti, al seno mio, Erode li rattenne. Indi te stessa A rattenerli Iddio costrinse allora Che inondò l'alma tua di que' terrori Onde fuggivi dalla reggia.

Erodiade,

Da taote insidie di ch'è cinto il tropo . Fermato io avea d'aliontanarmi, Illusa Era da speme , ch' indi queto il volgo , Sereni giorni il re godrebbe. Or torno Disingannata: l'impostor profeta Sotto la larva ho conosciuto. Io vengo Sul re tradito a vigilar, le inique Leghe a disperder, nella tua vergogna A riprostrarti, od a morir! Sefora.

Tu vieni .

In cor d' Erode a spegnere ogni avanto

Di pietà, di riguardo a tue sciagure. Dal rio demon, ch'è del Signor ministro, Vieni sospinta, a mostrar quanta annidi -E pertinacia nel livore e sete -Arrogante d'imper. Vanne : compiuto Ribrezzo è quel, che in noi destasti! -(Erode,

Il suo cospetto soffri ancor?

Erodiade.

( ad Erode ). L' appaga. Dal tuo cospetto cacciami; allontana Colei ch'unica t'ama e che t'addita

I traditori. In grembo alla regnante Deponi il capo, come già il depose Sansone in grembo alla soave amata Che dormiente lo vende a Filiste. Non mancherà chi in vece tua s'assuma Del dïadema il peso; e qui vicino L'uomo di Dio che a tanto ufficio aspira!

Erode. Guerre non temo o insidie. Ite : abbastanza

Da voi mia pace fia turbata.

Sefora. Io....

Ad ambe Silenzio impongo. Con possente scorta Ripartirà Erodiade; e se il profeta M' apria una fossa, in quella ei fia ingojato.

Sefora. Erode - il guardo che su me avventasti.. Non è di sposo.

Erode. E ... del tuo re! Partite. Erodiade.

. (partendo).

- (Ho vinte).

Sefora. Erode-non m'ascolti?-Ingrato-

(parte). Messo. Così trattata è del mio re la figlia? Ragion ne chieggo.

Erode. La darò nel campo. [ partono ].

### ATTO QUARTO

SCENA PRIMA.

ERODIADE e ANNA.

Erodiade.

Anna, lasciami; indarno or mi ripeti Il codardo consiglio. E qual salvezza? Di tal salvezza più non ho speranza; Più non ne ho brama. Il piè da questa reggia Non moverò se non costretta, o quando Di mia nemica intriso m'abbia il sangue. Anna.

Erodiade, fuggiam. Nuova battaglia Perduto han l'armi galilee; ne freme Il popolo, e t'accusa: a' tuoi delitti S' appone ogni sciagura. È ver , le spade Sinor di Roma agli Arabi vietaro

Su questo regno dilatar lo scettro. Ma sempre amica Roma, ahi! non avremo. Le lagnauze d'un popolo perenni La moveranno ad ascoltarlo. Un cenno Del superbo senato atterrar puote D' Erode il soglio ; e allor tu disperata Dirai. Fui causa io della sua rovina ». Erodiade.

Mi lascia. Indegna è l'arte tua: tu speri Non Erode salvar, ne me, ne il regno, Ma la vittima mia! Sefora! - Indarno Speri salvarla; indaruo speri allato Del re vederla cinta di corona. Troverò la vigliacca; invan s'asconde, Invan tramando sta mio danno: ai forti Spetta il fulmin vibrar, ed io lo vibro. (Parte).

#### SCENA SECONDA.

ANNA.

Chi mi consiglia? Ah Sefora si cerebi! Da questa furia s' allontani. - Erode.

#### SCENA TERZA.

ERODE , e detta.

Erode.

Sgombra.

Anna.

Deh, s'Erodiade ami, la strappa Dal maggior de' delitti. In cor pensieri Volge di morte, ed il suo incontro io temo Colla rival. Di Sefora in periglio I giorni son , tel giuro. Erode.

Che a donneschi furori oggi dar retta Mi disdicon perigli altri più orrendi. Vanne, intendesti? obbedienza intimo. (Anna parte).

Ad ambe annuncia

SCENA QUARTA.

ERODE.

Infame età! Pudor di patria adunque Nessun riman, nessuna fè al monarca! Gli stranieri trionfano, e le destre De' cittadini non concorron tutte Allo scampo del trono! Il tradimento Anzi più ferve , e più a' arroga audacia! Amato pur dal popolo era un giorno! Onde i cuor si mutaro? Ognun campione Oui di Sefora fassi. Oh rabbia! A lei Queste congiure debbo? A lei le debbo E a quel preteso messaggier del cielo!-Eppure - ammetter d' Erodiade il sogno. Non posso , no : delle congiure , oh! mai Incitamento, mai non fu la pia Figlia d' Areta; nol fu mai Giovanni! Perchè così dunque li abborro, e a atento Dall' immolarli mi trattengo? - Amore

Per Erodiade è questo ancor? Sovente Estinta fiamma la stimai. Riarde Quando vietarla altri a me vuole. Un solo Pensiero in me son divenuti il soglio Ed Erodiade: - un sol pensier la plebe E Sefora e Giovanni, e il loro Iddio!

### SCENA OUINTA.

SEFORA, e detto.

Sefora.

Erode, ohime! che intesi? Al furiante Volgo, ch' espulsa vuol da te la rea, Rispondi col diniego e colle lance? Non per trionfo del mio offeso orgoglio, Ma per te ti scongiuro: alto periglio Veggio crescerti intorno; nopo è nemici Tali calmar. Non adirarti; pensa... Erode.

Che alle minacce piegansi i codardi, Non io, non il tuo re. Che se t'affida Oggi delle paterne armi la gloria E delle turbe il tradimento e il loro Folle sognar d'un redentor l'impero, Me affidano altre forse, e son l'invitta Roma ed il cor mio invitto. Sefora.

Erode ascolta.

Io non mertava questi amari detti. Pensa che da' securi padiglioni Mossi del padre per divider teco Ogni rischio, ogni duol. Che può affidarmi ? Nulla m'affida; tutto, ahi, mi spaventa! -Dell'invitto tuo cor, di Roma ad onta, Il trono tuo vacilla oggi: dimane Roma il vendicheria; ma che, se intanto Oggi tu cadi? Che, se sdegni il senno Rivolger tutto a sostenerti? Ah voce Questa ti par de' miei gelosi affauni, Ma è innegabile ver : chi la cagione È d'odii tanti contro a te? Colei Che grido universale espulsa chiede. Da te la seosta, e scemano. Erode.

Fu mio divisamento, e l'avrei compio

Se il padre tuo, se i tuoi mille fautori Novelle trame non movcau. Rimanga.

Sefora.

Che dici? O me delusa! Al troppo presto
Dinazi del mio ritorno io giubbilave!

Tutto arrider peserva. Apparecchiato
Co'moi strali invisibili avea il cielo
D' Brodisdel il partir; fra te e Giovanni
Eran detti di paec, e amini quasi
Nascer tra vio sembrava: io fini raccolis
Da te con gratitudin, con aperta
Lode, con dolce emoisone, e dini
Fra me stessa @ Ei non m'odia!\* el mi
Fra me stessa @ Ei non m'odia!\* el mi

E ciò totto sparì - Perderti affiatto Deggio di moro? care di a abborrita? De Ecolinde oltraggiata? In nel tuo core Generoso fidara; io area sperato Esiere almen sottatta al vilipendio Della semica mia. Più insocrata Che in alcun altro tempo, shimë! In fanno, Veri o foggiati sieno, i suoi delirii. Ab da lei nii diffendi?

Erode.

Or nè d'amore
Nè di lamenti è fra noi tempo, o donna.
Nè per te veggo altro periglio ch'uno:—
Guai s'io scoprissi... che colei che venne
Quasi ostaggio in mie masi, era si felloni
E al lor profeta arcanamente svvinta!—
(Parte).

### SCENA SESTA.

#### SEFORA.

Oh rei sospetti! Oh ingrato! Indarno io

Ei oo può trimarmi, egli ama neora-La mis rival, m'innoperia ill'inispaa. Ahi ! qual fu, nciagarata, il mio consiglio Di abbandona l'unico appaggio mio Il genitor ! Veggio la rete orrenda In che m'avrolai, e raccapriccio, e tremo. Eppure — il dover mio non adempii ?— Vilta saria il pentirsene. Ab, tu-infondi Forsa alla derettita, o giunto Iddio!

Scagliaria ne' perigli è agevol cosa ; Ma rimanervi imperturbato, e gravi Ad'ogai istante più vederli, e alfane Perder la speme dello scampo, e allora Non paventur la morte! e inonorata Schernita morte! — ah questo è l'arduo, il (sommo Del corragio virile!... ed jo son donn!

Del coraggio virile!...ed io son donna! Questo coraggio, ahi mancami!...Quai

Presentimenti! Oh me infelice! In tale Agonia, che mi spinge? Oh! di vicina Morte anucio saria?—Pin fervorosa Degli oppressi all'amico unico, a Dio Ah! ricorrismo! Ajutami, o Signore, Si che di questa rete i fili io rompa O senza indegni tremiti io vi mera!

### SCENA SETTIMA.

ERODIADE, e detta

Erodiade.

— È dessa! — Al ciel le braccia innalaa e ( prega , Empia! mia morte prega! — Sefora

"Il sai, Signore,
S' Erode io amava. I Illumina il too ruo;
Mostragli il ver; mostragli qual la douna
Fa che per lui per lui sol rempirava,
E meristao svria il suo amore! E a'anco
Di questo amor mai non sarè beata,
Dela, almen a'accorga che servaggio è turpe
Qual che il lega all'adultera; e la sveliga
Dalle sue braccia, e ognuno applainda e
(ognuno)

(ognun Lo benedica, ed ei cominci un regno Di giustiria e di gloria, e l'infelice Sefora, ancor che non amata, esulti Della felicità del suo diletto!

### Erodiade

(balza su lei snudando un pugnale.) Quel di che invochi non fia mai che sorga! Mori!

### Sefora.

Oh feroce ! ahi , chi mi salva ?

Erodiade.

Divincolarti speri.

(Sefora afferrata vuol fuggire ed impedir il colpo, ma Erodiade non lascia la sua preda, Scompariscono dalla scena mentre Anna accorre.)

SCENA OTTAVA.

ANNA.

Oh spaventose

Grida! - Che veggio? Arresta. Sefora.

Aita! - io moro! -

. ( di dentro).

SCENA NONA.

ERODIADE C ANNA.

Anna.

O spettacolo orrendo! Arretra — lascia Ch'io a lei soccorra!

A chi prorato ha i colpi
D'una rival? Rendi la vita all' agna
Quando succhiato ha il sangue suo la tigre!
Anna.

Ella è spirata! — Oh de' delitti il colmo! Oh a me perdoni il cielo esserti stata , O la più iniqua delle donne , amica! Trarre a tal ti potean disordinati Affetti , o un di si pia , si aello stesso Orgoglio tuo magnanima? Ah! l'orgoglio Tutte corruppe tar virtù! — Che aiteggi Al sorriso le labbra , o seellerata! Madelation sullt tan fonet è escrita! Di non sentirla indarao fingi. Orrendi Strazii l'almat l'avradeno; il palesa Quella comulus faccia. Ed io non ponto, Non debbo pia comisuraria! è sciolta L' amistà nostra! eternamente è sciolta. L' amistà nostra! eternamente è sciolta.

#### SCENA DECIMA.

ERODIADE.

Eteraamente! l'amistà con tutti!

Con gli uomini e con Dio! — Ma con Erode
Non si scioriz i di batta. Insiem su tutti
Trionferemo, o fulminate imieme
Anime invitte scenderem sottera,
Negli odi impermutate e nell'amore! —
Ot che dico? — Che feci!— E s' ei veggendo
Questo delitto inorridinse? ... e il solo
Delitto fione a cui d' Erode il core
Perfonar ano potened! Un di, ci l'amava:—
E spento è mai, se a stima unito, [ e ad alta
Stima era anito] amor? Questo m'atrinne
Questo a svenaria! — Non sei tu, Barnane?

[ad una quardio].

Ricordi tu i miei benefici ? In doppia, In ceatuplice guiss io riprodurli Voglio su te. Nella vicina stansa Accondi quel cadavere , e spariese , Senas che il re per or contessa n' abbia. Preparero l' anion suo all' annion suo all' annion suo all' annion suo all' annion suo all'annion suo all'annione suo annione suo annione

### ATTO QUINTO

#### Sala del convito

#### SCENA PRIMA.

la FIGLIA d'ERODIADE, ERODE, ERODIADE, splendido corteggio, VERGINI, e GIO-VANI GUERRIERI con arpe ed altri stromenti.

#### Erode.

Vieni Erodiade; ai forti arride il cielo. De'miei natali il di, che tempestoso Tanto-sorgea, chi-detto avria al lieto Al tramontar ? chi detta avria ai prosta De'ribellanti la sconfitta? (st stona. Strode ed Erodiade seggono a mensal.

#### Erodiade.

(contiene qualche tempo il suo turbamento, indi selama adirata agli arpeggianti).

#### Basta !

Erode.

Deh , cosi perche t'agiti?

Erodiade.

O inverecondi! L'armonie non sono Ch'io udir solea di Sefora sull'arpa! A rammentar quell'abborrita ognuno Congiura adunque!

### Brode.

Altre elle son. Tua faatasia per tutto Sempre colei ti pingerà? In oblio Come Erode la lascia, a che lasciarla Nel pianto suo non vuoi?

### Erodiade.

Nel pianto?—O Erois,
Sapei... Nel pianto pia nos è (De parle?Oh! eterrace i moi fremiti avea 'io
Pottoto almeno !i miseri misi giorei
Concolar col pensier ch' ella infelite
Più di me fause! col pensier che al tempo
Orribil di mia morte, io tra i perduti
Locottarrà doressi e del moi latto
Sena fia rallegrarmi!—Ella superba
Fra i diletti di Dio a' sandei ni cido,
Nè di crucciarla podenta nue resta!
Erode.

### Donna - Me lasso! è fuor di sè.

#### Erodiade.

Chi siede Incoruosta al fisneo tuo? Non io ,
Non io son la regina? Oh rabbia! In vita In vita la vita è dunque! Ah, secciala. Non vedi
Qual foco vibra 'dalle nue pupille?
E che dir vool?- Perchè ad un tempo esulta
Quani beata, — e so te pianger sembra?
Erode.

Deh con giulivi canti alla infelice Questi affanni sgombrate!

# (si preludia) Erodiade. Oh non son questi

I suoni ond' echeggiaro un di le vie Di Galiles, quand' Erodiade sposs Era al suo amato? Oh ripetete i dolci Inai d'allor; rendetemi alle gioje Mini auniali, alla stagion di tutto L'ardir della superbia e dell'amore! Vergini.

Letizia , o vergini Di Galilea ! Ecco Erodiade , Ecco la Dea ,

Ecco la Dea , Che ai destini s' unisce del re!

Giovani.

O garzoni, o del regno speranza , Innaksiamo del giubilo i carmi ! Già le vergini intreccian la danza ; Facciam plauso col suono delle armi!

Vergini, e Giovanii
Garaoni e vergini
Di Galilea,
Ecco Erodiade,
Ecco la Den.

Onde il re quasi nume si fe'!

(le vergini altre suonano, altre danzano, altre suonano danzando. Fra queste è la figlia d'Erodiade).

Erode.

Vedi, o regina, la tua figlia. Oh quanta Grania dispiega sulla lira? oh quanta Nelle carole! Oh cotue t'assomiglia Della tua infanzia a que'felici giorni Che obliar non poss'io, quando ad amarti Io incominciava? guando ta ad amarmi Incominciavi! —

Erodiade.

Figlia amata, vieni:

Erode.

Al fianco nostro siedi; Ristorati a mia coppa. — E la tua danza Non fia senza rimerto. Un don mi chiedi. S'anco metà del regno mio chiedessi, Dartelo giuro.

La Fanciulla.

Oh madre, e che degg'io

Dal re bramar?

Erodiade, (s' alsa e sclama con gioja infernale). Cader non puote indarno

PELLICO - 2.

D' Erode il giuro: piena abbia vendetta La madre tua! si rassecuri il trono! A che, dopo sconfitti Arabi e volgo, Ridondano or le carceri di tanti Nemici mici? Sterminio a tutti! e prima, Di Sefora al più ardente, e pertinace Parteggiatore! all' uom che in cielo e in terra Ila podenta terribile — Giovanni!

Erode.

Oh implecabil furor! Taci. Non mai!
Rispetta l'ore del mio gaudio almeno.

L'inno a Erodiade caro, ola, risuoni.
{ tragge di nuovo Erodiade a sedere.}

Vergini.

Letizia, o vergini Di Galilea! Ecco Erodiade! Ecco la Dea.

Che ai destini s' unisce del re!

Giovani.

O garzoni, o del regno speranza, Innalziamo del giubilo i carmi. Già le vergini intreccian la danza, Facciam plauso col suono dell'armi!

Vergini e Giovani.

(terminano la brevissima danza inginoechiandosi).

> Prostrati, prostrati, O Galilea! Ecco Erodiade, Ecco la Dea,

Onde il re quasi dume si fe'!

Erodiade.

Oh di musici carmi onnipotenza!
Oh vive ricordanze! Oh giorni! A'piedi
Coni mi si prostrava il popol tutto!
Ed io grata e commossa, intero il corso
Del viver mio sacrar giurava al bene
De' madditi fedeli e del mio aire!

17

Chi il mio proposto disperdea? Chi - in

Del reo delitto d'esser lieta in braccio Ad uom non mio - contaminò mia prisca Indol soave? chi di crucci in crucci Mi trascinò? chi sitibonda alfine Mi fe' di saogue? Ahi! dov'è il ben ch'io

(addurre Voleva altrui? - Sorgete, ola! bugiarde Di riverenza immagini! sorgete! -No, non è amor che innanzi a me vi curva, Frementi Galilei; timor vi curva! Ad appellarmi Dea più gon sete usi; Voce idolatra ell'è che scandalezza Popol di santi, a farisaico ardore E ad insolenza contra i re tornati! Ma non cale a Erodiade il vostro spregio: Sulla mia figlia vedo sangue; e vedo Precipitarla non poteste; accanto Al re s'asside, e impera, e vi s'asside Sola 1

#### Erode.

Robusto canto alaisi , e dica Della regina imperturbata il petto-

Vergini.

Chi vede

Sembiante Di donna si amante D' agnel quasi crede, Le palpiti un cor.

#### Giovani.

Ma dolcezza, perenne dolcezza E virtute di menti codarde : Contro agli empii la forte com' arde! Sebben arda pel giusto d'amor.

### Vergini.

Abbietta Quell' alma Che in timida calma Si sta, perchè inetta A eroico vigor!

Vergini e Giovani.

Alla forte dal dolce sembiante Ride il cor ne' perigli di guerra. Toni il ciel , si sconvolga la terra , Visse intrepida, intrepida muor.

#### Erodiade. ( s' alza , e così pure Erode ). E quella forte appunto Erodiade era!

Ma più nol son. Che val menzogna? io ( fuggo Solitudia: di feste mi circondo -Perchè?-perchè me inseguon miserande, Insensate paure! - Io su mie mani, Sulle vesti, sul suol, sulle pareti, Al mio cospetto irate larve : - ed una Che più dell' altre m' atterrisce! Ah troppo Durò la prova! Da me lunge l'arpe Adulatrici!

### Erode.

Acquetati. Erodiade.

Partite .

O compri lodator di chi spregiate , Di chi vi spregia. A mia mestizia il colmo Pon questa finta giója. - Al cenno mio Non si dileguan? - Solitudin voglio! Amara è solitudine, ma impronta Non ha di scherno almeno.

Erode.

Ognuno sgombri. (i festeggianti partono).

### SCENA SECONDA.

ERODE, ERODIADE, la FANCIULLA.

### Erode.

Ne a te sperare in queste feste pace Doveya io pur!

Erodiade.

Nulla sperar dovevi-Per la devota da un Iddio nemico A martirii d'inferno. Oh! chi mi scampa Dall' odio suo? Più intercessor la terra

Dunque non ha per me? — Sefora! eessa... Cessa.. non t'avanzar verso mia figlia! Non spruzzarla di sangue! — A te dinanzi Mi prostro, e scudo a lei mi fo.

Mi prostro, e scudo a lei mi fo. (nell' abbracciare la figlia s' intenerisce. Piange dirottamente. Rialzasi con gran-

de affanno). — Compinto

Eeco nell'alma mia, già sì superba, L'avvilimento.—Erode, ov'è il profeta? Chiamalo; ei ne assicuri, egli interceda; Umilïarmi a lui vo'ancora.

Erode.

Ah', vani
Colloquii non fur sempre? Esasperata
Più sempre nol cacciasti?—Ella non m'odeOh! eome in pianto atemprasi!

Erodiade.

Il profeta..

(parte).

Erode.

Il rivedrai , beneh' io ciò vano estimi.

SCENA TERZA.

ERODIADE e la FANCIULLA.

Erodiade.

Perchè quest' invincibile bisogno
D'intercessor? Che sperar oso?—E sperae,
O di morente disperata un sogno?

Umiliarmi? Non voll' io più volte?
Menti vha che nol possono:—ed io sono
Di quelle menti!— Di mie angosce il crudo
Non si preval per più atterrimi? Ah, lui
Atterrir debbo, e astriagerlo a disciormi,—
(S'è ver, ch'ei sopra il cielo abbis po-

Dal demon del terror che mi governa! Eccolo, Figlia, a Erode vanne.

SCENA QUARTAL

ERODIADE e GIOVANNI.

Erodiade.

-La volto

Dunque non ha per me? — Sefora! eessa... | Mira Erodiade!—Scerni tu il suo stato?

Cessa.. non t'avantar verso mia figlia! | Puoi tu, vuoi tu sanaria?

Oh! su tua fronte

Qual suggel novo di scingura io veggo! Novi delitti oprasti? Erodiade

> Uno! Giovanni.

Prosegui.-

Ansia, che guardi innanzi a te?

Erodiade.

Quell'ombra— Conosci tu?—Sottraggila a mia vista;

Tollerar non la posso.

Giovanni.

Oh eiel! favella.

Scfora..

Mostro!

Giovanni. Avresti?

Erodiade. Con mie mani spenta!

Giovanni.

Erodiade.

Non a te spetta il palesarmi Qual mostro io sia: più di te il so. Ti

[ chieggo

Se un termin v'ha che, oltrepassato, escluda Dal perdono di Dio; se dispersta Deggio Dio maledire e all'altre morti Da me scagliate aggiungere la tua, Aggiungerne altre!-o, se or che l'abborrita Rivale ho spenta, ov'io cessi dal sangue,-Ov'io te onori ed ogni giusto, -ov' io Cancelli con perenni opre incolpate I passati furori,-ov' io la forza Volga di mia bollente alma alla gloria Del mio re, del mio popol, del mio Dio, -Questo Dio, mosso da pietà, o da preci De'servi suoi, dalle tue preci, un velo Stender consenta sulle mie peccata ; E benedir gli estremi atti d'un core Ch' esser pio non potea, finche rivale Un altro cor le palpitava appresso.

Gioranni.

Un termin v'ha che, oltrepassato, esclude
Dal perdono di Dio — Ma non la morte
Di Sefora è, — non qual più fosse orrendo
Immaginabil parrieidio. Il varco,
Ch' eternamente dal perdono esclude,
È—rinunciare al pentimento!

Erodiade.

Ed io
Non vi rinuncio. Oh, mi consola, estingui
In me questi rimorsi, in me quest' odio
Dell'universo e di me stessa.

Erodiade.

Giovanni.

Qual voce?

Dalla reggia, dal re-

Di tutti i cari?

Giovanni.

nenda! Erodiade. La farò.

Giovanni. Ti stacca

Evodiade.
Questi distacchi
Setora chieder potea sola. Or quale
Fosse pur mio delitto in trucidarla,
Sefora più non è. Veruna dirrai
Creatura non puote « Erode· è mio ! »
I. Onnipossente un iracondo è forse
Che vani esiga sacrifici, e stolta
Abbiezione, e barbaro abbandono

Giovanni. Ipocrita! la pace Vuoi racquistar de'santi, e satollarti

De'frutti del peccato.

Erodiade.

Io...

Giovanni.

Ma in bando ipocrisia, l'arti d'un core '
Che spera invano a Dio celarsi e accordo 
Empio foggiar tra penitenza e colpa! 
Questo accordo è impossibile. Il malvagio 
Cui truci prosperane atti, è malvagio, 
S' ei tal prosperità non si disdice,

S' ei non si rinobilita abborrendo Un ben che a lui non dava Iddio. — T' an-( nuncio

Che tu in soglio seduta a Erode accanto,
Ti pasceresti come pria d'orgoglio
E di corracci e d'odii e di veadette.
Capricciono d'Iddio non è decreto;
È natura dell'aomo, è impermutata
Necessità: non v'ha per l'empio ammenda.
S' ci aon rigetti di sue infamie il frutto.

Erodiade. (grida disperata).
Non v'ha, non v'ha per Erodiade an(menda!
Or tutto sv. Lo sgherro aspetta.— Ei parte
Tranquillo, ed io che uccider posso, io

SCENA QUINTA. ( tremo !

ERODE, la FANCIULLA e detta.

Erode.

Nol previd'io? Che ti giovò? Erodiade.

Figlia, ch' Erode proferi, la testa Di Giovanni gli chiedi.

La Fanciulla.

Erodiade. L'

L' impongo.

Pel giuro.

No l

La Fanciulla. (ad Erode)

Pel tuo giuro, per calmar gli affanni
Della misera madre!..

Erodiade.

Io a te prouncio. O a mia vendetta immoli Questo profeta di terrori e obbrobrii, O alle continue trame onde sei cinto, E ch' io speedera, alfin ti lascio. Indarno Vivo aon serbi l'impostor; dal fondo Del carcer suo trarrallo un giorno il volgo, Messia proclamerallo, e del superbo

Erode il trono crollera.

r viando

Erode. S' uccida !--

( una guardia esce ). Donna, ah l'ultimo sia questo olocausto All' ira tua! Di Sefora ti chicggo Inviolati, in suo dolore, i giorni. Ostaggio prezioso in altre mura Io la terro, ne sofferir più mai L'aspetto suo non dovrai tu.

Erodiade.

L'aspetto.. Di lei?.. sempre lo soffro!-Erode.. alcuno Spettacol ti sottraggi. Dirtel non osa .. - Io l'ho svenata ! Oh detto! Frode.

Non fia, non fia !

Degna! Chi vien?

Erodiade. Barzane a' guardi tuoi, Per cenno mio, l'esangue spoglia ascosc.

Erode. Ola; Barzane!-Ascolta, E ver? L'esangue Spoglia della regina?..-Oh raccapriccio! Oh vittima innocente! Oh d'altra sorte

Erodiade.

La testa è di Giovanni ! ( la guardia che ha decollato il santo ri. torna colla testa di esso avvolta in un panno e colla spada insanguinata).

La Fanciulla. Oh spavento!

(Retrocede e cade a terra). Erodiade.

Vacilli? O me infelice ?-Lo spavento l'uccide !- Amata figlia !

La Fanciulla. Invisibile strale, ahi, m'ha percossa!

Brodiade. Figlia! figlia!-Ohime, reggersi non puote. Pallor di morte è suo volto,-il labbro Apre, e spenta sua voce è nelle fauci. Figlia, ti rassecura; a te le braccia Materne son difesa .- A chi favello ?-Ad un cadaver !- Non sarà. Svenuta Svenuta ell' è ; non posso a quest'orrendo Castigo rasseguarmi. Iu vita ancora Dee ritornare. Ogn'altro amore avanza

FINE.

Fuor che la figlia togli.-E vano, è vano! Immobil-fredda-rigide le membra-Illividite le sembianzo-E morta !

Erode. Scostati: cura di lei s'abbia, forse Gli spirti suoi ricovrerà.

Erodiade.

T' arretra. Bugiarda speme accor poss'io! Non vedi

Arretra, Orrore

Che inanimata è questa salma? Erode.

Erodiade.

Più della morte mi fai tu. L'infame Amor che già ci unia sia maledetto! Tu accumulato sul mio capo hai l' 174 Tremenda del Signor, tu a me rapita La figlia mia, la mia innocente figlia, A cui fu colpa avermi madre! In tante Iniquità chi mi sospinse? Iddio Chi mi trasse a schernir? chi alla secreta Speranza, che d' Iddio fossero vuoti E terra e cielo? Oh me delusa! Ei v'era!

Brode.

Erodiade. Scellerato non a te spettava

Delt!..

L'insania mia temer? vegliar sui giorni Di Sefora e Giovanni? a pentimento Invitarmi, forzarmi, e squarciar pria Cento volte il cor mio, ch'ogni innocenza E giustizia immolare?

> Erode. Io..

Erodiade.

Della vita Il libro ecco dispiegasi, e col sangue Di Sefora e Giovanni Iddio cancella Eternamente il nome mio.. ed un altro ! D'Erode il nome!

Erode. Oh frenesie! Oh terrore!-Ahi, lacerarsi con suc mani or tenta! Erodiade. Soccorrismula.

Erode.. i nostri nomi Amor di madre. O fero Iddio! a me tutto Il dito del Signore ha cancellati!

### TOMMASO MORO

### TRAGEDIA

#### ALLA SIGNORA MARCHESA

#### CHILIETTA DI BAROLO

NATA COLBERT.

Ella mi chiese un giorno, signora Marchesa, se io riputassi tragediabile la morte di Tommaso Moro. Non esitai a dire ch'io stimava di sì, stante l'eminente tirannia del re apostata e l'eminente rettitudine del fido cattolico suo oppositore. Il conte Cesare Balbo nostro amico avea un' ottima biografia inglese di Tommaso Moro : la lessi , e non solo mi confermai nell'opinione potersi indi cavare una tragedia, ma m'invogliai di tentarla. Me n' invogliai sì per la bellezza del soggetto, sì perchè parvemi felice augurio l'essere stato proposto da donna d' alto sentire e di cotante e sì amabili virtù. L'idea d'onorare nel miglior modo a me possibile un pensiero di Lei, mi diede lena e perseveranza fra le difficoltà di cui nell'esecuzione m'avvidi. Pavento di non averle superate, ma la prego di credere che il desiderio di fare una buona tragedia non fu mai tanto nell'animo mio, quanto in trattare un tema accennato da Lei.

Ho l'onore d'essere colla più particolare stima e reverenza.

DI LEI, SIGNORA MARCHESA,

Torino, 21 oltobre 1833.

L'umilissimo é devotissimo servitore,
SILVIO PELLICO.

Quand'io lavorava a questa tragedia, fu pubblicato in francese un romanzo storico della signora principessa di CRAON, sopra Tommaso Moro. Siccome lo trovai di molto pregio, e valse a darmi qualche inspirazione, mi fo dovere di tributarne lode e gratitudine alla valerosa autrice.

#### PERSONAGGI

ARRIGO VIII, re d' Inghilterra.

ANNA BOLENA, da lui sposata, dopo il divorzio di esso con Caterina di Spagna.

TOMMASO MORO, già cancelliere del regno.

MARGHERITA, figlia di Moro. CROMWELL, signore di corte.

ALFREDO, vecchio giudice.

UN USCIERE.

FIGLI E FIGLIE di Moro in tenera età.

GIUDICI. Testimonii.

CITTADINI.

SOLDATI.

### TOMMASO MORO

### ATTO PRIMO

Reggia.

### SCENA PRIMA.

ANNA.

Cos un detto potrei l'irato Arrigo Spiagere affica e stituguere cottui ! Il nemico de' mici , Tommaso Moro ! Il mio nemico ! E pur... l'immena fama D' uom così forte d'intelletto , e earo Castato al regon, ed onorsto in tatte D'Europa le contrade, ahi m'atterrisee! Lacsiralo vivo io non voles; non ono Dar monsa al ferro , onde il branava sio (speato.

Britanna pur io sono, e qual Britanna Strugger tal uom m'ineresce, a eui la patria Di tanto lostro debitrice andava. E s' io il salvassi? E s'amicarlo a mia Causa potessi?

SCENA SECONDA.

ALFREDO e detta.

Anna.

Alfredo, tu?

Alfredo.

Regins ,

Uop'è che porgi a mie preghiere ascolto.

Onde affannato?

Anna. Alfredo.

Alle mie antiche labbra Spetta parlarti il vero. Anna Bolena, Te tradiscono i più, te i più adulando Vantano inmitiabile nel peno E nella gloria, perché in trono alasta Accanto a sè ti volle Arrigo ottavo. Nina più di me del ton opiendor gioira, Nina più di me che a' tuoi purenti amieo Sin da' miei gioventili ami bo visuto ; Che te tra i figli miei crescer vedea; Che te quasi mia figlia smo, e di inata Grazia del re, mio sir, vo debitore All'amor tuo. Ma libera non posso Da gravi rischi riputarti.

Come?

Deh! eauta sii. Provvedi onde abborrito Non venga il nome tuo per le soverchie Stragi che il re commette, e ehe dal volgo Apposte sono a' tuoi consigli.

Anna.

Sa ehe di stragi non son vaga.

Alfredo.

E pure

on t' adopri a scemarle.

Anna.

ıa.

Inevitata
Di fanatici molti era la morte,
Che al romano pontefee devoti,
Al divorsio del re maledicendo
E dell'anglica chiesa alla riforma,
Volean ripor la mia rival sul trono.

Alfredo.

Per sempre allontanata è Caterina ; Paventar non la dèi. Bensi paventa Il biasmo universal. Paventa il core Mutevol del tuo sposo. Ei del versato Sangue potrebbe inorridir : potrebbe Teco sdegnarsi, degli eccidii causa....

Quale ardito linguaggio?

Alfredo.

Anna.

Anna.

Prosegui, Prosegui, si, ten prego. Il sento anch' io:

Frosegut, st, ten prego. Il setto anto lo Fidi consigli occorronmi. Fra feste E plausi vivo, e nondimeno io spesso Dell'abbagliante mia sorte diffido, E felice non son.

Alfredo.

Farti felice Potresti, il re volgendo a più clemenza,

Dritti acquistando in cor d'ogni Britanno A stima e gratitudine.

Ah! maggiore

Ch'ella non è, ti par la mia possanza Soyra l'alma d'Arrigo. Oh, che non dissi Per liberar dal rogo o dalle scure Or questo or quel?

Alfredo.

Greder tel vo'; ma il volgo Abime, nol crede. Ei scellerata antrice Di tai scempli ti noma. Ei raccapriccia Che tu salvato in questi di non abbia Quella vergin di Kent che tanto avea Di santità rinomo.

> Anna. Elisabetta!

La faribonda Elisabetta! io volli Per la pietà del sesso mio salvarla. Tu non sai; l'empia mi spregiò; negon Il titol di regina, e orrende cose Mi profetò. L'abbandonai.

> Alfredo. La vidi ,

La vidi trarre al rogo. Udii l'estreme Parole sue, Ridirtele degg'io?

Anna.

Che?

Alfredo. Ridirtele, certo, uom non ardiva In questa di menzogne e di lusinghe Ridente corte. Or sappile, o infelice, E non prenderle a scherno.

> Anna. Ob ciel!

Alfredo.

Motori

Noi di riforma nella chiesa, indarno Vorremmo annovera tra scellerati Ogni nostro avversario, ogni seguace Del roman culto. Ab no! v'ha tra coloro Anime alte, piissime, dotate Di tsi doni da Dio. ch' averne è forza

Anime alte, pussume, dotate
Di tai doni da Dio, ch' averne è forza
Reverenza, terror. Quella fanciulla
Veramente parea da onnipossente
Impulso mossa.

Anna.

E che dicea morendo?

Noi maledisse?

Alfredo. Perdonovvi, e Dio

Pregò per voi, per te.

Misera!

E sciolse

Nobil lamento sulla patria afflitta Da sì lunghe discordie; e invecò grazia Sul capo tuo, sì ch'a più degno calle

In avvenir t'avvii. Quindi ....

Anna.

Non osi proseguir?

Alfredo.

Quindi proruppe: « Ma guai d' Arrigo all' infelice amata, « Se persiste nel mal, se compier lascia

« D'incolpati cattolici altro scempio! « Se immolar de'mortali il più innocente

« Lascia! »

Chi?

Alfredo. Moro. E se immolato è Moro, Pronosticò la profetante ad Anna Il disamor d'Arrigo stesso e morte.

E tu potresti dubitar?...

L tu potresti dubitar?...
Alfredo,

Che avviso Fosse del Ciel? Tu incredula non sei : Impallidir ti veggio.

Anna.

E ver: terrori,
E non so qual presentimento infianto
M'affiggeno talor. Forse è facchessa,
M'affiggeno talor. Forse è facchessa,
M'affiggeno talor. Forse è facchessa,
Di tua animosa confidenza. Io roglio,
Si, le mie forre addoppiar voglio, Arrigo
A diator dalla ria caraficina
Cai lo sopiagno altri. Arsi di ndeguo
Contro Tommaso Moro, e pur non l'odio,—
Chi c' interroppa.

### SCENA TERZA.

Un GENTILUONO e detri.

# Géntiluomo.

Maestà, concesso Udienza avevate a Margherita

Anna.

Dessa? qui? s' avanzi. Vanne, Alfredo:, a me inutile non fia Del tno zelo magnanimo l' avviso.

Figlia di Moro?

### SCENA QUARTA.

#### ANNA.

Tutti abbiam d'nopo di virtà! Pur io Che da virtà m'allontanai cotanto, La stimo, I' amo, Ia deiso I — Quel fero Profetar della vergine ai solena Momento di una morte mi contarba... Stata davere fone di Dio nna voce Per ritrarmi a virtà?...

### SCENA QUINTA.

NARGHERITA e desse.

Margherita. Donna...

( s' inginocchia ).

Infelice.

Sorgi.

Margherita.
L'avermi alfin benignamente
Questa udienza-consentita, in core
Qualche speranza mi ripon.
Anna.

Doveri

Dolorosi, e che forse immaginarsi Altri non sa, mi vietano alla figlia D'un accusato così spesso ascolto Dar quant'io bramerej.

Margherita.

Che l'imposta corona interamente
Cangiasse Anna Bolena. Ilo vi conobbi
Mite, nouve cogli affitti. Ah quella
Quella voi siete anoco; sebben da cure
Di regno e da lusinghe ora agitata,
Quella voi siete anocor. Nella pupilla
Vi leggo i semi che medirie un tempo
Vi degnavate di bonta, d'amore
Per la feltia di Moro.

Anna.

Ah fortunato
Tempo era quello, in cni vantarti amica
Lecito m'era! Parla; in che potrei
Le tue angosce lenire?

Margherita.

Perchè da un aupo fir secrennole mura Giace prigion? Non perchè a voi dispiaceque? Ladulgente dels integli? A rispiaceque? Ladulgente dels integli? A rispiaceque? Vi mova il suo maguanimo, sincero Sentir; non date di dellito il nome Ad opposizion ch' ei lesilmente; Non per odio, yi fes. S'ei suell'ardore Del mo sel trasservera, il non disseno Massifetando al votto imere col ire; Penate che inganarri egli potes Per amor di giastiria e della patria , E di voi iteasa. Ah sì, di voi l'Në solo Fu il padre mio in temer, che avo ifatale Torasser quest' imea. Più d' ua amico Diamoelerrea gli tendè. — Diopetto Deb non vi rechia mie pirole i udite... Pocibè il tenuto imea Iddio permise ; Or benedicalo El Ma benedirio Iddio mai uon potrà, s'angiol di poce Anna Bolena son divies; se i giunti Per una cagion perisono; se mio padre, Idra i regii ministri il quià fedele , Qual traditore oppresso vies.

### Anna.

M'accusa Il volgo, il so, di queste stragi tutte E del destino di tuo padre. Ah credi ,

E del destino di tuo padre. Ab credi, chio bramo E ardentemente cotai grazie funforo Spesse volte dal re, chi eli mi ricusa , Sesse volte dal re, chi eli mi ricusa , Sebben di me sunattisimo. Latentata Pel padre tuo non lascreò una via; Salvarlo anelo io, si. Ma secondati Gl'intenti mis siemo da lai, l'altero Spirito alquanto inassai Arrigo ei pieghi. Marcherita.

Perche: l' altero spirto el pieghi alquanto, Deb m' ottenete ch' io il rivegga. Indarno Con si orribili carcer, con si fera . Solitudin, con barbare minacce, Domar credete alma sgeliarda e pura. Molere la può dolcena; empii rigori Altro non puon, che più e più inforzarla.

Che? di vedere i figli suoi gli è tolto?

Margherita.

Si.

Anna.

Per cenno del re? Creder nol posso.

Sarà comando di selanti audaci;

Sarà comando di Gronwell, che troppa
Autorità s' arroga, ed odiosa

Cosi fa spesso del suo re la possa.

— Cromwell, sei tu? T' avanza. Odi.

SCENA SESTA.

CROMWELL e dette.

Cromwell.

Regina. -

Anna.

Che sento! A Moro in carcere i suoi figli Pur è tolto abbracciar? Questa barbarie Il re non volle mai.

Cromwell.
Donna. -

All'illustre

Infelice conduci or questa pia, Nè a' lor colloquii mai divieto v'abbia.

Cromwell. Obbediryi non posso.

4....

Aŭdace! e dubbio

Potresti accor che Arrigo al voler mio Si tenue grazia dinegasse?

Cromwell.

. Il regno

Pieno è di trame, e ne' colloquii astuti Del prigioniero e de' congiunti suoi Temere è dritto perfidi concerti Contro la nuova chiesa e contro Arrigo, Anna,

Tu il vedi , Margherita : ogni mia brama Legge stimavi ; ahi , tal non ė ! Cromsvell.

S' inoltra

Lo-stesso Arrigo:

SCENA SETTIMA.

ARRIGO e detti.

Anna. Sposo. — Arrigo.

E chi è costei Che a' piedi mi si getta ?

Margherita.

. Ah, sir!

Arrigo.

Tu dessa?

Tu? di Moro la figlia entro mia reggia?

Chi t'introdusse? in questa guisa adunque

Son rispettati i miei divieti?

Anna.

Arrigo, deh, ti placa! Io...

Tu, regins, Esser devi la prima, i cenni miei

Fedelmente a osservar. Tommaso More Sperar grazia non dee. Margherita.

Truce parola!

Disdicila, o signor.

Arrigo.

Di queste mura Costei și tragga, e più non v'entri mai? Margherita.

Oh me misera!

Anna.

Sposo, io sono, io sono
Che parlare a lei volli. Io divisava
Per mezzo della figlia ancor di Moro
L'alma tentar; vincerla alfin.

Arrigo.

Tal alma
Niuna forza più vince: io la conosco.
Troppo alla mia, troppo alla mia somiglia.
In eterno doveano esser concordi,
O irreconciliabili in eterno!

Margherita.

Ahi! di qui vengo strascinata! Addoppia,
Anna, gli sforzi tuoi; mitiga l'ire
Terribili del sir! rendimi il padre!

SCENA OTTAVA.

ARRIGO, ANNA.

Arrigo.

Imprudente, inegnal sarai tu sempre, O mia diletta? Or tuoi nemici abborri, Or per essi intercedi. A te le gravi Cure di stato non a'aspettan. Anna.

Sempre Mi s'aspettan del mio sposo le cure.

Arrigo.

In tempi io regno di tumulti e sangue;
In tempi in cui richiesto è dallo scettro
Formidabil vigor.

Anna.

Vigor che tutti D'Europa i regi e i popoli atupia Mostrasti, allor che anatemi affrontavi E tradimenti e guerre, e me a regina Di cesarei patali antenopevia Di tuo spirto il vigor not'è abbastanza , Or tu palesa, ch' ogni di adoprarlo Per terror delle turbe non t'è d'uopo. Rimanga a tua diletta Anna la gloria D'ottener qualche volta a rei clemenza. Io fui da' miei nemici empia chiamata, Perchè m' amasti ed io t'amai. Smentita Deh sia l'accusa. Il mondo sappia, ch'io Covar non so durevol ira; ch'io Nei primi impeti miei se talor chiesto Ho da te sangue, pochi istanti appresso Raccapricciai di mis ferocia; e pianto Versai sugli infelici offensor miei, E salvarli agognai.

Arrigo. Gromwell che rechi? Cromwell.

Una sentenza.

Chi?

Anna. Ohimè! Di chi? Di Moro?

Cromwell.

No, giudicato ancor non è.

Arrigo.
( dopo letta la sentenza ).

Dannato

È l'amico di Moro alla mannaja.

Arrigo.
L'arrogante vescovo, che noi
Dogli altari imprecava.

Anna. Ingiurie atroci

Dimenticar leve non m' è. Ten chiesi

Con lagrimo vendetta; or che vendetta Vicina sta, m'inorridisce, e chieggo, Chieggo.che a sua vecchiezza, al sacro manto Che si lungh'anni gli omeri gli cinse, All'avermi fanciulla un di portata Fra sue braccia tu miri, e gli perdoni. Arrigo.

E non pensi che il vescovo implacato Era di Moro l'anima? l'impulso A biasimar le mie leggi? a rimanersi Nel culto ch'io riprovo?

Arrigó.

Ah! la senteuza, Te ne scongiuro, non soscriver. M'odi. Neri presagi mi funestan; mai Così atterrito il cor non ebbi. Un fine Abbiano tanti eccidii. Al regno tao Vuoi tu fermezza dar? Moro costringi A benedirti ancer, traggilo a forza Fra i difensori tuoi. Digli che grazia Al suo amico tu fai dánnato a morte, Purch'ei gl'imposti giuri omai ti presti-Arrigo.

Inutil prova! E pur. . . Anna. Sol questa volta

Deh segui il mio consiglio. Oh, se sapessi Come l'universale abhorrimento M'avvelena ogni gioja! E quando mesta Anna tu vedi e il suo dolor ti crucia, Sappi, o sir, che invincibile una forza V'è nell'anima sua che la tormenta,

Dicendole : « Infelice ! odiata sei, Odiata sei da' popoli ! »-Oh quant'io Nel concetto di tutti ambire fama Di pacificatrice e di sincera De' boool amica! Da te stassl, Arrigo, Che questa nobil fama Anna gioisca. Il vuoi tu, signor mio? Si; l'occhio tuo Di tenerezza brilla ; a me trionfo

Quegli sguardi promettono.

Cromwell. Signore ..

Arrigo.

Sentenza oggi di morte io non soscrivo. La prova ch'Anna mi propon s'adempia. Vanne, o Cromvello, a Moro. A lui palesa Che pel vescovo reo pregar clemenza La regina degnò. Digli che pronto Sono a sottrar dalla mannaja il capo Di quel fellon, solo ad un ratto. Cromwell.

Quale?

Arrigo. Che Moro giuri alla riforma osseguio, E il mio divorzio e le mie nozze approvi. Anna.

O me felice! Amata io son da Arrigo. ( parte col re). Cromwell.

Insensata! Che fia di lei, di noi, Se un mortal qual è Moro in grazia torna? (parte).

## Prigione.

ATTO SECONDO

SCENA PRIMA.

MOSO.

Molto amavamı il re, ch'egli m'abborra Creder non posso. Oh giungess'io, col forte Oppormi a sue ingiustizie, a far profunda Sovra il suo core impronta di vergogna PELLICO - 2

E di spavento! Oh me selice s'egli, Da cotanti applandito ed ingannato . In me, eh'oso biasmarlo, il vero amico Riconoscesse! Non dispero .- E s'aneo I bugiardi plandenti avesser palma, E del troppo veridico.. obbliati Fosser tutti'i servigi; ed obbliata L'incorrotta sua vita, ed obbliata

Creesa D'esser fedele a Dio, d'oppormi a tutte Inique leggi, a tutte inique stragi, Mossi icon clier ceor d'mosi so col patto Di trionfir?—Tu il sai, Signor: vi mossi Dopo fervide precei, e dopo essume Lungo de' mici doveri e di mie fowre: E queste force. le sentili ! E sento! Ferniam la mente in quel pensier: la morte!—O sciagurat orfani figli mie: Che disverzano?—Stolto dubbio? Figli. Diverran di Couli che a tutti e pudre, E più agli orfani ! si miser! I alla prole Di chi s' maltraj no curvoni e cadde!

SCENA SECONDA.

CROMWELL e detto.

Moro.

Cromwell.

Mi manda il re. Moro.

A qual fine?

Quale orrendo squallor! Tommaso Moro In si fero castigo! è già da un anno! Infelice! Tu il vedi: io son commosso Da quel di pria quanto diverso sei! » Pallido, smunto..

### Moro.

Infermo son, ma l'alma

Non inflacchisce per languir di membra.
A che vieni? A scrutar, se m'atterrisco,
Considerando il deperir di questo
Misero fral, di liete aure privato?

Cromwell.

Moro, avversario tuo sempre m'estimi, E pungente favelli. Io t'avversai, Quand'eri in alta sede: or ti compiango, E il tuo ritorno nella regia grazia A procacciar consacromi : tel giuro. Moro.

A moltiplici giuri uso è Cromwello Cromwell.

Tue maligne parole il mio disdegno Meriterian.. Ma tua sventura è tanta, Ch'emmi impossibil teco più adirarmi. Salvarti anelo: credimi.

Moro.

Anni ci conoscemmo, e ripetute
Da te fin tanto le codarde prove
Di bassa invidia contro a me, e di tena.
Ch'oggi me coscienza non rimorde,
Se ti giudico infintò. E polchè infinto
A giudicarti astretto son, tel dico.
Cromwell.

Pacatamente tollerar le ingiurie Che ad oppresso inselice il duolo strappa, E mal suo grado a lui giovar propongo. Moro.

Magnanimo è il proposto!

Cromwell.

A che mi guardi Fiso cosi?

Moro.

Sulla ina fronte cerco Sorma io redessi di sinecro intento , Di empista abitudini, di sacro Acellito a virtit. Verrei pentirmi D'urer na te vibrato cochi presanta i: Enser vorrei d'orgoglio e d'iniginatini. Dalle sembiane tue nulla discerso: Parla, fa. th'o l'amino tuo conoca; Fa ch'i odebba discrederini. Il ciel leger la questo con. Se retto io ti teoporii, Senna esitar, mi getteria s'utoni piedi.

Cromwell.

Di Rocester il misero vegliardo
È condannato a morte..

Moro.

Oh ciel! fiz vero ? Il più illibato de'viventi! il sommo In virtute fra'vescovi britanni! L'amico mio miglior!-E tu a cordoglio T'atteggi indarno; in tua pupilla fulge Ma celata esecrabile esultanza.

Cromwell. Quell' infelice antico tuo potresti Redimer ..

Moro.

Come? Cromwell.

Di colui la vita

Offreti il re, se giuramento presti Alla novella chiesa e alle sue leggi. More.

Parli tu il ver!

Cromwell. Accetteresti? More.

E con paura interroghi. Tu tremi

Che Moro il patto accetti-Cromwell. Io del mio sire

L'incarco adempio.

Tua panra acqueta. Me ritornato nella regia grazia

A spayentarti, a smakcherar the frodi, Siccome temi, non vedrai. Cromwell.

(Respiro). E dell'amico tuo detti la morte?

Moro. Impedirla non posso!

> Cromwell. E lui perdendo,

Perdi te stesso, oh d'ogni grazia indegno! Oh il più ostinato de'mortali!

More.

Il dubbio Che mia costanaa oggi crollasse e forse Del re il favor racquistass'io, parole Meco soavi suggeriati prima: Or che perduto mi prevedi, il freno Osi romper dell'ira.

Cromwell. Alcun diritto

Ad indulgenza, o spirito superbo. No, più non hai.

Moro. Da' pari tuoi bramato In qual tempo ho indulgenza?

Cromwell.

In fin'ad ora Distolto Arrigo avea da sottoporti Al parlamento. Or se a giudizio alfine Tratto tu vieni, tna condanna è certa-

More. Se è ver, che sino ad or tu me sottrarre Dal giudizio volevi, era speranza Che di carcer m'avvilisse, e disprezzata Vita io, simile a te, quindi vivessi." Non avrai tal trionfo.

Cromwell.

Avrommi quello Di veder dal tuo busto alfin l' audace Capo divelto e rotolante a terra. Moro.

Ma dirai « Non lo vinsi» e fremerai! Cromwell.

Chi vien?

SCENA TERZA.

MARGHERITA, un UFFICIALE e detti.

Maro.

Tu? Margherita. Padre!

> Moro. Amata figlia!

· Cromwell.

Divieto evvi dal re. Non lice a Moro Conforto alcun d'amico pianto aversi. Chi tanto ardi? Vengan divisi-

Ufficiale.

Del re comando e questo.

Cromwell. Oh rabbia! Donde?

Credere il posso?

Margherita.

Anna Bolena, o padre,
Intercede per noi: ch'io l'adorata
Tua fronte rivedessi, ella m'ottenne.

Moro.

Il Signor la pietosa Anna rimerti,
E la ritragga dalla via di colpa
E di sventura, in che mal cauta mosse.

Cronwell. [per partire].

Cronwell. (
Breve fia vostra gioja!

Margherita.

Odi, Cromvello,
Deh, furibondo no partir F Fra i nostri
Nemici più non ti schierar; l'antiche '
Dissentioni tue col padre mio
Generoso dimentica. Abhastanza
Egli pati. Sia gloris tua le mire
Della regina secondar; con cesa
Contribuir del padre mio allo scampo.
Cromwell.

Laseiami, o dome! lasciami! Qual sia, Perfidi, ancora il poter mio vedrete! (parte, PUffiziale pure si ritira).

SCENA QUARTA.

MORO , MARGHERITA.

Margherita.

Scellerato!—O buon padre, ah tu con novi Dispregi, forse lo irritasti! Il mio Dubbio tu afferni. Ab soffic ch'io ten volga Amorevol rampogua! E come mai Umil tu sempre con ogn'altro!... Moro.

Euser con tutti bramerei; ma forza Maggior di me n'abbaldomine in faccia A' manifesti joestit; un dorere Sembrami allor dell'innocente oppresso Non piegar la cervice inanuni a loro, Lor fiducia attern col vilipendio. Reliquia forne di naperbia è questa: Ne la perdoni il cell. Ma il dei dinecran Ch' io que medenni ipocriti, que' basti D'Arrigo adultacia, a un'infaccia, a un'infaccia del un'inf

I lor delitti, nel mio cor compiango, E prego il ciel che ridivengan giusti.

Margherita.

Amato genitor, fatto di tante
Virtudi specchio agli uomini ti sei;
Quest'una non ti manchi: i sensi tuoi
Pin sovente dissimula a coloro
Che nocer vonno ed han fatal possanza.

Moro.

I sensi miei dissimulai finora Più che non credi, o figlis. Interrogato Fui da più d'uno scrutatore astuto Sulla supremazia ch' entro il britanno Regno pretende nella chiesa Arrigo; Interrogato fui sovra il divorzio, Sovra leggi di sangue e di rapina. Spesso risposi con ambagi; spesso Parte velai de'miei pensieri, e indugio A più rifletter dimandai, Prudenza Quell' infinger pareami e senza colpa, E speme di salute indi io traea. Or Dio mi pone in cor di quelle ambagi Disdegno irresistibile; e pavento Causa non sien di scandalo : ed anelo . Più apertamente che nol feci mai Confessar tutto il sentir mio.

Che parli?
Misera me! No padre. I tuoi nemici
Altro appunto non braman, fuorchè trarti
A tai palesi detti onde la legge
Oltraggiata si dica, e su te possa
Suoi fulmini l'anciar.

Margherita.

Moro.

Gió che s' aspetti

A me dire o tacer, l'ascia che Dio

A me l'inspiri, o figlia. Or di tus madre

Deb mi favella e, de' fratelli tus

E delle suore tue. Perchè venuti

Tutti all'amplesso mio teco non sono?

Margherita.

Egra dal duol sempre è la madre, e spesso Il seuno le si turba , e miserande A te volge parole , e ti scongiura e Di non volerla uccider , di serbarti Per lei, pe'figli tuoi. Piangonle intorno Le minori mie suore e i pargoletti; E tutti il ciel pel carcerato padre Stancan di preci, notte e di. Famiglia Più degna di pietà mai non fu vista!

Man

Oh figli miei!

Margherita.

"Di lagrime il tuo ciglio S'emple, o misero padre. Ab al' le vera Su tanti stratuti el imocenti Guori che t'amin l'ebe di te han binogno! Che emra te viver non ponno! In tuo Arbitrio stassi il consolhe for duolo, il dissipar quel sembo di sventura Che sparentosamente or li ravvolge. Placa l'ira del ra. Modo ritrova, Di non negargli i girarmenti imposti. Maroe.

E se tal modo non vi fosse, o figlia, Tranne di coscienza soffocando Le piu solenni grida? — Impallidisci? Margherita.

Se irremovihil sei, noi seiagunati!
Perderti dovren daquayê A di son passo,
A ciù son posso rassegnami, o padre!
Pistà de figli tuoi! Pistà de successorie de la companio del companio del companio de la companio del companio de

Moro.
D' ossequio , sì , d' amor...
Margherita.

D' obhedienza...

Moro.

In ciò soltanto che conforme io stimi
A verità , a religion!

Margherita. Consenti...

Moro.

Voce dunque antorevole di padre,

Dal lacerato cor, sulla mia figlia Altar dorrò I cessa, n'intendi ? cessa Di (tentarmi a riltà. Si basso ufficio Alla figlia di Moro non a'aspetta. Ignori ta, crudel ; che i troppo cara Accessi tuoi , tue lagrime ; il dolente Quadrod imi afmiglia sconolata ; L' ocreada idea d'una maunaja appera. Sulla cerrice del miglior mio amico .' Son tormento maggior delle mis forre? .

Padre!

. . More

Margherita.

Moro.

Non proseguir. Tegiamo entrambi Fianto di noi non degno. Al re ritorna Con raffermato onesto ardir. Ti mostra Figlia di Moro. Digli ch' io nemico Mai sone gli fini, che nol sarò gianmai ; Ma che obbedingli dove egli comanda Di mover guerra a' miei paterni altari , D' abborrir molti egregi amici , e plauto Altar su lor esigli e su lor morti... 'elerando triboltamente la voccl.

Non posso!

Margherita.

Oh voce !

Moro.

É inappellabil!—Figlia...

Ahi, tronco dall'angoscia è il tno respiro!
Scuoliti; ascolta... Ob versa pur, qui versa
Su questo sen tne làgrime dirotte!
Con amor le raccolgo e teco pinngo.
Ma mentre sacro duol effonde il core,
Salda la mente, intrepida rimanga!

Margherita.

Oh ciel! qui muove alcun. Gia da te forse Separarmi vorran.

SCENA QUINTA.

L' UFFICIALE , e detti.

Vien la regina.

SCENA SESTA.

ANNA , GUARDIE e detti.

Margherita.

Anna!

Moro. Come! tu al carcere di Moro!

Anna. Scendervi io stessa apportatrice volli Di fausto annunzio. Indussi il re ndienza

Oggi a ridarti. Moro.

Oh si gran tempo indarno Da me invocata sorte! io rivedrollo! Egli m' udrà! Non più creduta speme Improvvisa m' inonda. Ei m' abborriva, Perchè gli astuti cortigiani a lui Mi nascondean. Sovra il fedel suo servo, Sovra colui, ch' ei già nomava amico Riponendo lo sguardo, ah no! abborrirlo Più non potra! - Magnanima! in eterno

Memor sarò del beneficio tno-Anna.

Venni io medesma, ch' ansia troppo io m'era Di consigliarti ponderato senno. Guai se in questa udienza il re tu offendi! Saria l'estrema!

Margherita. A noi soccorra il cielo! Anna.

Qual pure d' Arrigo opinione od opra Ti sembrasse dannevole, a biasmarla Non affrettarti , o Moro, Il tempo darti Potrà maggior vittoria. Io molto spero Da tua virtu , dall' amistà che Arrigo Ancor nutre per te. Sento, che dono Alto a lui fo, alla patria mia, se ottengo Che i degni vostri spirti ricongiunti Al comun ben s'accordino una volta.

Anna.

Dio tue speranze benedica

Andiumo.

### ATTO TERZO

Reggia.

SCENA PRIMA.

ARRIGO.

Rivederlo degg' io? - Questo colloquio Bramo e pavento. Duo diversi spirti Oggi invadermi sembrano: un, gridando Che ad ogni costo io l'amistà racquisti Di quel degno mortal; ch'io sovra tutti Gli emoli suoi maligni oggi il ri'alzi: L'altro biasmando con ischemo questa Tentazion, questa fiacebezza, e rabbia In me destando contro Moro, e contro Me, che vilmente l'amo ancora, e sento Che a sua virtú superba o farmi deggio

Misero schiavo... o estinguerlo ! - E potrei Al partito d'estinguerlo appigliarmi? Macchia nou fora eterna al reeno mio? Pure... o domarlo, o estinguerlo! ho deciso.

SCENA SECONDA.

CROMWELL e detto.

Signor...

Arrigo. Cromwell, qual frettolosa cura Te si agitato a me sospinge? Cromwell.

A vostra

Maestà favellar Cranmer e il duca Di Norfolk bramerian.

Arrigo.
Onde?
Crontwell.

Signore,
Udirli, deh, vi piaccia... Alme non havvi,
Che più di vero relo ardan per voi.

Arrigo.

So il loro intento. Già da me poc'anni Li congedai. Son grato al loro selo, Ma il perenne insister m'è grave, Perch'io Moro non veggia. Il temon tanto? Cromwell.

L'intera corte , o sir , teme l'audacia Del campion de' Cattolici. Ei, già tempo, Sul vostro regio core ebbe gran possa. E perchè appunto conosciam l'augusta Indol vostra benigna, e la scaltrezza Di quel fautor di frodi e di rivolte, Forz'è che inorriditi immaginiamo Non impossibil la maggior di quante Abbia Inghilterra a paventar sciagure : Che al grande Arrigo il fascino s'appigli Del troppo amato sedattor, che al grande Arrigo indi la gloria oggi s' oscuri ; Che al grande Arrigo s' apra oggi na abisso Impreveduto, ove la sua grandezza Precipiti e si perda, e stupefatti La cerchino i futuri , e dubitando Dicano : « Ei furse non fu grande mai ! »

Temerario!

Cromwett.

Chail de l'elia de l'elia de l'elia de l'elia de l'elia d'elia d'eli

Arrigo.

Non resterebbe, e resterebbe fama Obbrobriosa degli eccidii suoi.

Arrigo.

Resterà fains che vigor bastante
Arrigo avea, da non voler la mente
Altrui seguir, ma bi la propria. Intendi?
Esci.

Cronewell.
Deh, sir, pensate...
Arrigo.

Esci!

SCENA TERZA.

ANNA e detti.

. . . .

Anna.

L' ingresso Perche a Tommaso Moro abeo s' indugis? Consenti , o sir, ch' addotto alfin quivenga.

Arrigo.
Cromwell, qui Moro traggi.
Cromwell.

(Ah son perduto!)

SCENA QUARTA.

ANNA ed ARRIGO.

Arrigo

Anna, d'amore e d'indulgenza so prova Alta ti do. Ma forza è ch'io t'imponga Di serbar meglio d'or innanzi il tuo Di regina decor.

> Anna. Cruccisto parh?

Fors'è che ad Anna, bench'io l'ami or dica, Ch' ella non stai presuma esser motrice Al regnar mio. Se veder Moro assento, Non perciò lodo tue aoverchie cure A favor del ribelle; e se ribelle Mostrerammisi ancor...

> Anna. Io...

Anna. (L' amo, e terror sovente egli mi desta!) Ecco lo sventurato.

Arrigo.

Oh come un anno Di trista prigionia sovra quel volto Lasciato ha impronte di dolor!

SCENA OUINTA:

MORO, CROMWELL e detti.

Signore... Arrigo.

Moro... aspettai gran tempo io che parola Di scusa e pentimento a me mandassi. More.

Di scusa e pentimento avrei parola A voi mandata, o sir, se coscienas Di fallo alcun mi rimordesse. Arrigo.

Or cangia

Finalmente linguaggio. Odi. Rammenta La reverenza che alla tua dottrina Piacquemi professar; gli onori, ond'io La segualai ; l'affetto che verace Per te autrii, Rammenta i di che insieme Della chiesa britannica gli abusi Deploravam; che a migliorarla entrambi Volgevamo il pensier. Questa riforma Ardito assunsi , e tu m'abbandonasti. Mord.

Sire, io seguito avriavi in tanta impresa . Se zelator fanatici e bugiardi Colà sospinta non l'avesser, dove Scisma divenne e spogliamento e strage. Riforma vera, innocua, e non contraria A' cattolici dogmi io desïava! Riforma di costumi! onesta guerra A superstizioni ! insegnamento Di salda sapienza! - A tal riforma , E non ad altra, ad aderir son pronto. Arrigo.

D' nom veggente qual sei, d'uom che lunga Sempre favelli.

Esperienza ammaestro, non degna E la rampogna. I grandi scotimenti, Mossi uno stato a migliorar, non ponno Da parziali danni ir mai disgiunti. Meravigliarne al volgo lascia; al volgo Impaurirne, e l'avvenir tu mira. D' Arrigo ottavo al tempestoso regno Succederà felice calma; ed opra Di tal regno sarà. Dal roman giogo Liberata Inghilterra, il suo robusto Alto intelletto spieghera con nova Sorprendente possanza, e lume all'altre Nazioni farassi e gloriosi Secoli avrà di senno e di fortezza. Tal nobile successo io mi-proposi.

Moro. E successo dovea nobil proporsi Arrigo ottavo. Ma fallito ha il modo. Tanto in questa feconda isola è spirto Di gagliardia e di libertà e di senno, Che di discordie scellerate ad onta, E di leggi tiranniche e d'eccidii , Rialserà forse tra breve, io spero, L'alterissima testa. Abi! ma con sua Prosperità misti verranto indegni Amari frutti del presente tempo, Vita lo scisma, e collo scisma avranno Civili odii , e calunnie , e smembramenti Infiniti di culto, e prolungata Disuguaglianza de' più sacri dritti,

E, chi sa, da tai germi, un di, rovina! Arrigo. Pusillanimi accorre uomo di stato

Moro.

Escludere non dee Rilevanti temenze e ragionate. Che s' elementi io veggo alla futura D' Inghilterra grandezaa, e presagirla Possiam fin d'or, non però veggo come Sien fra questi elementi ingiuste leggi, Rie persecuzioni, e novo culto Predicato col ferro.

Arrigo. Audace molto

Non dee temenze.

Moro.

Schietto ognor favella Al prence suo chi l'ama; e cangiar mai Per terrore di carcere o di morte Non potrei di linguaggio anzi ad Arrigo. Menzognere lusinghe e sventurate Passioni v'acciecano. Riforma Non è questa che oprate; ell' è implacata Guerra a coloro che contraddirvi osaro Quando a voi disgrado dell'infelice Caterina l'amor; quando l'amore D'Anna ( ahi ben più infelice dell' espulsa! ) Troppo dal vostro core ebbe trionfo.

Arrigo. Non proseguir. Così simerti, ingrato, D'Anna gli uffici generosi?

Moro.

Ongre Alla pietà di questa donna! onore All' amistà che conservar degnossi A mia mesta famiglia ! onore al suo Di concordia desio! ma i pregi molti Di quell'alma gentil non mi trarranno Neppur seco ad infingere.

Anna.

Abimè! vana Stata non sia mia intenzion di pace Fra il-re, mio sir, e un suddito che tante Virtù illustraro. Questa pace è il voto Di si buon re, d'ogni Britanno e il mio-Deh , Moro, il voto tuo pur non sarebbe? Moro.

Si, magnanima, si. Mio voto ardente È servire il mio re , la patria mia; Ma tal servigio verità richiede, E verità parlo il mio labbro ognora, Ed or riparla verità. - Se dopo Questo imprecato regno, un di Inghilterra Correggerà gl'iniqui inspulsi, e sete Avra di tolleranza e di giustizia, Vostra la lode non saranne, o Arrigo, Scritto con note orribili di sangue Fia dalla storia il nome di colui Che il novo culto sotto pene impose Di ferri e di patiboli. Arrigo.

A me ardisci

Vitupero vibrar?

More.

No, ma nur Vitupero infallihil nella storia Ad ogni re che sia crudel, e oltraggio Rechi alle coscienze, ió vi rammento Che per voi sta, la pagina abborrita Del biasmo eterno cancellar...

> Arrigo. Curvando

Forse mia regia fronte anzi superbo Anacoreta! intendo. Anni impostore Che impoverire il popolo m' infimi Per espiar mie colpe!

Mora.

Ad impostori Siccom'io non mi curvo, e son cristiano, E cattolico son, così a ministri Degni di Dio curvarvi sol dovreste. E, vostre colpe ad espiar, costoro Non v'imporrian se non virtu. Lasciamo, Lasciamo, o re, l'ignobil consueto Travestimento delle cose ai soli Abbietti ingegai proprio. Essi, giurando Oggi per Inghilterra odio e dileggio A' perseveranti nel paterno culto, Doppiano, in lor malediche pitture, Gl'infamati colori, e ciò ch'è luce Negar osano affatto o copror d'ombra. Non noi così, non noi così, o signore ! Da' volgari giudizii independente Esser dee quel de' forti e saggi spirti.

Arrigo. La britannica chiesa...

Non degni assai; degnissimi n'avea. Turbe ell'avea d'ipocriti, ed avea Cultori sincerissimi d' Iddio. Questa chiesa purgare, illuminarla, Non di sangue cospargerla si debbe. Arrigo.

Avea ministri

Agevol cosa a desiarsi, e scabra Ad eseguir. Del giovanil tuo libro Dell' Utopia ti mostrerai tu danque Sempre l'autor? Grigia hai la chioma, e viIlai dagli alti gradini del mio trono Dell' inquieta umanità gl' insani Moti complicatissimi; e ancor sogni Poter que' moti regolarsi ognora Dal voler di chi regna? Eh via, concedi Ch' arduo social bene oprare in guisa -Non violenta mal si può. L'oprai Questo ben periglioso; ed hammi cure Molte costato, e molti errori forse, E molta ne' miei sudditi maliena Ingratitudio, Ma l'oprai! Volgari Ragionamenti m'abbagliaron forse . Ma non volgare è il mio coraggio, e tema D'esser vil nella storia in me non cape. Moro. .

Vil, no, non vi dirà, ma..

Arrigo. .

Ti consiglio Di far senno, e pensar, che qui mutarsi Non già il tuo re ; tu il dei. Volli rispetto Del tuo ingegno portare alla grandezza, A' tuoi lunghi servigi, alla tua fama, Pace tra noi possibil desïando. Oggi a me stesso, al mio regal decoro Debitor son d'esigerla, o por fine Con esemplar castigo alla tua audacia. Vuoi tu?...

Moro.

Ingannaryi, o sir ? Nol vorrei mai. Ingannar me medesimo, e innocenti Fingermi l'opre d'un regno di sangue? S'anco il volessi, non potrei. Arrigo.

Tu pensi In tua arroganza, che il tuo merto basti Dalla senre a salvarti. Erri. Anna.

Con ira Questo colloquio non si sciolga. Il cielo, Da tal colloquio fa dipender oggi D'Inghilterra la sorte.

Arrigo. I giuramenti Che presta ogui Britanno, e Moro presti.

Moro.

Fede al mio re giurai : fede gli tenni.

Arrigo. Obbedienza del tuo re alle leggi! Moro.

Quando a giustizia, a Dio non son contrarie. Arrigo.

A Dio contrarie leggi io non impongo. La libertà del credere è vietata

Con catene e supplizii: ella sia resa, E più contrarie a Dio non saran leggi. Arrigo.

La libertà che invochi era a mio danno, A danno della patria astutamente Da hugiardi cattolici adoprata.

Adoprata da'retti erz a dar gloria Alla patria ed al ver: io la riclamo

In nome d'ogni retto.

O Moro ceda, E riasceso a' primi gradi il voglio Della mia corte, o tremi. Il suo rifiuto Di sincir mie divorzio e la riforma A lui non sol morte sarà, ma a tutti Suoi colpevoli amici.

Moro. Il so, dannato

Già di Rochester è il pastor! ripiene Ahi d'iunocenti vittime son totte Del regno le prigioni !.. Inorridisco, Ma quei capi carissimi non posso Dalla scure sottrarre, al patto infame D'apostasia. Arrigo.

Morran ! More.

Dio salveralli Colà dove di forti odio non giunge!

Arrigo. Più in là che a re non lice, io la mia grazin Ver te recai, superbo. Ora è tua colna. Se il nodo, ch'io scior nun volea, è spezzato. Anna.

Deh! ferma, sire.

Arrigo. In career ricondotto

Venga costui; si convochi il giudizio

Per condannario, e lui preceda intanto Alla mannaja il vescovo suo amico.

(parte).

SCENA SESTA.

MORO, ANNA, CROMWELL. Anna.

Commosso sei. T'arrends; ancor è tempo. Il re ancor plachero.

More.

Commosso io sono Di pieta per gli amici.. e pe'miei figli.. E per la patria.. e per te stessa, a cui, Se il truce re non fuggi, orrenda fine

> Anna. Arrenditi.

Sovrastar veggo...

#### Moro.

A niun prezzo Uomo ad infamia indur giammai non dessi.

Non perirà si nobil petto : udrammi Arrigo ancor. (parte).

SCENA SETTIMA.

MORO , CROMWELL.

Cromwell. Malgrado tuo, turbato Ti veggo, o Moro. Se pentito fossi... Niun più di me d'Arrigo volge il core : Giovar ti posso.-Disprezzanti sguardi Sovra me scagli, e non rispondi?-Ola. (vengono guardie, Cromwell accenna toro di ricondurre il prigioniero. Questi le segue e Cromwell parte da altro lato fremendo).

### ATTO OUARTO

Sala del giudizio.

### SCENA PRIMA.

CROMWELL, molti GIUDICI e fra essi ALFREDO; TESTIMONII.

Primo Giudice. ( sottovoce ad altro ). Perchè secretamente il rio Cromwello

Va a questo ed a quel giudice or parlando? Secondo Giudice. Taci. Agl' intimi suoi l' orribil cenno

Comunica del re-Primo Gudice.

Oual? Secondo Giudice.

Sia reo Tommaso Moro, e si condagni.

Che di morte

### Alfredo.

( sottopoce a Cromwell ). Ma di Tommaso Moro amico io fui Ne'suoi giorni felici, e gl'incolpati

Sensi di lui conosco... Cromwell.

( sottoroce ad Alfredo ). I numerosi

Figli tuoi ti ricorda. Il favor regio Per te perdendo, i figli avvolgeresti Nella sventura.

(s'allontana da quello, e dice ad alta voce). - Ancor non viene il reo ? Alfredo.

Sai che lo sventurato, da'cancella Del carcer suo, condurre a morte vide Il vescovo a lui caro. E l'un seduto

Sovra il plaustro feral, l'altro alle negre Sbarre aggrappato, affettuosa e maschia D'addio parola s'alteriar Ma quando Si mouse il plaustro e scomparl, ed i feri Tocchi dell'agonia risonò il bronzo, Dalle abbrancate sbarre àmbe le mani Del riachisso si sciolsero, ed a terra Svenuto cadde.

### Cromwell.

A sua prigioa io scesi, Or pochi instanti, e riavenir da grave Deliquio il vidi. Ma su me le ciglia Noa si tono affisò, surse dal letto Con vigoroso atteggiamento, e disse Nel sistigno suo orgoglio : « A gioir vieni Di mia fralexas force? Il corpo solo Vedrai laoguir, cader vedrai lui solo ».

### SCENA SECONDA.

Un USCIERE e detti.

Usciere.

Tommaso Moro.

I Giudici. Desso!

Cromwell.
Eccolo.

Alfredo.
(vedendo da lontano venir Moro).

— Il passo
— Il passo
Chi frenar può le lagrime? Eccol duaque
Il cancellier del regno f il jui possente
Poc'ansi de' ministri, ed il più amato
Dal monarca e dal popolo!

Altro Giudice.
(sottovoce ad Alfredo).

La tua commozion : Cromwell t' osserva.

Alfredo.

Moro su me tien la pupilla. Ei freme Di veder tra'snoi giudici un de'tanti Ch'egli beneficò! — Deh potess'egli Leggermi in cor!.. Ma pe'mici figli temo. SCENA TERZA.

moro e detti.

Moro.

(appoggiato ad un bastone e pallidissimo s'avanza a lonti passi, ma con portamento altero).

Qui danque.. in queste mura augusto seg-

Un tempo di giustisia, ora a cotanti lanccensi la morte è prosunciala : E di Rochester qui al pastor, al mio Secondo padre, a tal che sasi di tutti A virti consecto, qui prosunciocacdo. Dinni pur fis la morte !—Eaumi giocacdo. Ore tutoi sarzi passi, o delce amico, Testè poseri tu, porre i miri passi. Vederi parmi qui la sobil Toote Altare innazia s' giudici, e i lor viti Spriti confodere colla tua cottanza.

Cromwell.

Qual tel figuri or tu, si tracotante

L'amico tuo gia più non è. Disprezzo

Ostento alquanto, ma..

Ipocrita fe' senno.

Quel tuo sorriso

Che significheria ? Parla.

Il canuto

Moro. Oh Ciel! che intendi?

Giunto presso al mpilitio, aquell'aspetto Non resistè. Balbettò scure, i detti Andò temprando, lagrimò, prentissi Di san superbia, e confessò che asata Della chiesa britanzica ei dorea La riforma appellar. Raccomasadossi Del re nostro signore alla clemenas, Ed a clemenas il re per lui si mosse.

Moro.
Imprudente menzogna! Io veggo tutti
L'uno all'altro nel volto stupefatti

I giudici guardarsi.

Cromwell.
Attesten tutti

Il mio asserire.

Alfrede.

Altro Giudice.

(Id.) Non vedi. Che volute da Arrigo arti son queste? Alfredo.

Io ..
Il suddetto Gindice.

Reprimi il tuo sdegno, o sei perduto.

Moro.

Possibile non è, l'amico mio.

Tu caluanii, Cromwello.

Cromwell.

. Oblii qual loce Venerando sia questo.

Moro.

Il labbro mai
De'giudicanti non mentiavi un giorno;
E se mentito alcun v'avesse, a lui
Punitrice tremenda era la legge.
Ma più non son que'tempi. Ognun qui

Veggio
Dell' udita calunnia vergopaarsi,
E ninno altar la voce osa a mentirla.
E ninno altar la voce osa a mentirla.
E pure, in questo compro parlamento
Di cui Britannia arrossirà in futuro,
Siede più d'un, che a'giorei misti godes
D'integerimo finna. Ahi, la puode?
Cotanto dunque su mortali puode?
Coromwell.

Scampato dal patibolo, il pentito Vegliardo supplico, ch'a te il suo esemp Recato fosse, onde te pure alfine Induca a obbedienza,

Moro. Obbedienza!

Quale? Tradire Iddio? Negar la voce Che mi pula nel coc? No, da quel giusto Si reo consiglio a me non dansi. E s'ance A' snoi lungh' ami di virti inconcussa Contraddetto sucse ei, certo non conscio Egli era allor di sue parole; affasso Di morte il disennarua. Ah, ch' jo lo vegga S'è rer ch' ei vive!

I ELLIOU -

Cromwell.

Per distorlo quindi Dal pentimento sno? No; lo vedrai, Se pria l'esempio ch' ei ti diede imiti. Rispondi.

Moro.

Già risposi.

Cromwell.

Empio! condanni
De' sudditi nel core obbedienza!
Qual maggior prova il parlamento adunque

Aver può di tue trame?

Moro.

A' detti miei Malvagio senso dia chi vuol. Protesto Che trame non ordii.

Cromwell.

Comparve audace Per le valli di Kent una fanciulla À false arti profetiche educata, Tumulti predicando; e da te mossa Si confesso alla scellerata impresa.

Moro.

Io la vergin di Kent reputai santa,
o Tal la reputo ancor; nè creder posso
Antrice lei di si esecranda accusa.
Costanza nella fede e nou tumulti
Predicava la pia.

Cromwell. Riconosciuto

Fu il delitote el l'iniqua al ropo trasse. Tue invereccodi iodi alla dannata Te saniferta complice. Abbondanti Testimoniane inoltre havvi di rei Venduti al Vaticano et a straniere Cattoliche potenne, mecchianati D'Arrigo ottuve e d'Inghilterra il danno; I quai, soccreti e da tormenti satretti, Tutti deposer, More esser colui Ci idolo d'eran latto, e li sffidava.

Moro. E s'anco ciò attestato infra i tormenti

Talmo avesse, o molti, idolo farai Me nos poteas, malgrado mio? Soguarni, Perchè non volli apostatar, ribelle? Protesto ch'io nol fini giammai? protesto Che senza ribellar, reputo dritto. Il dissentir da scandali! da scismi! Da perseeuzioni abbominande! Cromwell.

Il divorsio del re, suo novo imene Seandalo nomi?

Moro.

In dubbio star potrei Sovra questi atti; e non è colpa un dubbio?

Cromwell. Supremazia nella britanna chiesa Moro.

Tu neghi al re?

Dell'ardua questione Giudice farsi ad altri spetta. Ignoro Qual senso a tal supremazia dai mille Nuovi dottori discordanti è dato. Se innocente, l'accolgo, e se contrario All'antica credenza, io lo rigetto. Cromwell.

Risposte ambigue porgi-Moro.

Apertamente Cattolico mi vanto ed inimico Di tirannia. Più oltre dichiararmi Qui dover non m'impon.

Cromwell. Tirannia nomi La potestà del tno signor.

Moro.

Sua potestà non mai.

Cromwell. Degni d' osseguio

Solo i papisti per te sono. More.

I ginsti.

Cromwell. Del parlamento i membri ed il mon Reprobi estimi.

Moro. Tolga il Ciel. Li estimo

Tutti a virtude e tutti a Dio chiamati. Ma al par di me fullibili, ma iniqui Se a eoseïenza mentono.

Cromwell.

I tuoi sensi

Del re e del parlamento a vitupero

! Meglio spiegasti in altro tempo. · Moro.

> Ouando? Cromwell.

Volgono pochi giorni, a te movea Riccardo Rich - or qui presente - e seco Questi altri testimonii. Essi l'incarco Avean dal re, per tuo maggior castigo, Di ritorre al tuo earcere il conforto De' libri c delle carte. E con furore Proruppe allora il tuo imprecar.-Riccardo Conferma tu il mio dir-

.Un Testimonio.

Tommaso Moro Io compiangea; volev' indurlo a ossequio Verso il clemente nostro re. S'aceese D' altissim' ira, ed empii il parlamento E il re appellava; empii così, diss'egli, Che omai gridano a Dio: « Tu non sei Dio! » Moro.

Alterate da te son mie parole. Io sol dicea, che se gridare a Dio Osasser « Non sei Dio! » la lor sentenza Atta non fora a struggere l'eterno!

Il suddetto Testimonio. Giuro che il parlamento ed il monarca Empii chiamo, com'io vi dissi-

> Cromwell. Gli altri

Testimonii pur ginrino. - Altro Testimonio.

Signore.... Attestare io vorrei... ma giuramento Prestar non posso....

Cromwell.

Come? E voi?.... ( agli altri).

Terzo Testimonio. Le carte

Ritiravamo al prigioniero e i libri, Nè quai ben fosser gli sdegnati accenti Doll' inselice ascoltavamo.

Quarto Testimonio. Io giuro

Come Riccardo.

Alfredo. (Oh scellerato)! Mara

lo giuro
Che se l'accusa di costoro è vera,
Se alterate non fur dal vil Riccardo
Le mie parole, io mai veder la facch
Non vo' d'Iddio! — Si ornibil giuramento
Potuto uscir saria dalle mie labbra,
Nè ad acquistar pur l'ansiverso Intero?
Cronsvell.

I uon ribelli intendimenti tnoi Or prova adunque. Provali, in Arrigo Riconoscendo....

Moro

I suoi diritti tutti A fedeltà ed ossequio, ove non lesa Religion da crude leggi venga.

Cromwell.

Il giuramento che ti chieggo, pensa Quanti altri già prestar. Bada: solenne A te, in nome del re, risposta estrema Or qui dimando. Il presterai? Moro.

Nol presto!

(ceda.

Cromwell.
( s' alza ). Giudici, allo scrutinio or si pro-

(tutti i giudici s' alzano).

Alfredo.

Ferma, Cromwello. Il fulmin si sospenda

Ferma, Gromwello. Il fulmin si sospendi Sovra quel capo intemerato. Cromwell.

Ardisci?

Alfredo.

Si, dichiarare ardisco il sestir mioTommano Moro alla credenza antica
Tommano Moro alla credenza antica
Troppo aderisce, mai il uno intento è puro.
Incolpevoli fur tutti i moi giorni.
E s'egli è ve, ch' alg'i imocenti errori
Dell'intelletto, nom dar non può cattigo,—
Mordal giannani degun non fic nom evo.
Che di tuato la legge or si rammenti.

Moro.
Tu che in it tristi giorni a me pur serbi
Una reliquia d'amistà (in tal loco
Ore, per odio alcuni, altri per tema,
Remici mi son tutti abbiti vive
Grazie da me, o vegliardo. E nondimeso
Urlando corre.

Sparmia inutile aforso, e volgi a sforzo Più grande ancor tuoi son corrotti spirti. Dichiara che, se indotto eri a coasenso Di furibonde leggi, adulatrici Verso un monarca traviato, e false In lop promessa di riforma, or gli occhi Sei contretto ad aprir. Non ti sgomenti

La morte sovrastante a' generosi.

Cromwell.

Quai baldanzosi detti!

Alfredo. Il suo linguaggio

Ne me rimove da' principii miei, Ne voi debbe irritar. Sincero ei parla....

Cromwell.

Basta: con arti d'eloquenza il senno
De'giudici sviar non è concesso.

Deh!

Alfredo.

Cromwell.

Basta: raccogliamei allo serutinio.

Cromwell. e gli altri giudici passano in altra sala).

SCENA QUARTA.

MORO & L'USCIERE.

Moro. .

(tra sè). La sentenza di morte è indubitata: Aspettiamla con forza. — (all Usciere). Odi, ten prego....

(all Usciere).

Qui soli siam... E ver che il condanno.

Vescovo amico mio, vicino a morte,

Siasi avvilito?... Non temer: siam soli.

Usciere.

Signor... Non mi tradite... Il vostro amico Intrepido mori.

Moro. Dio ti rimerti

Di questa nobil carità; più lieto
Trarrò illa tomba. — E tu, sublime spirto,
Che a me del Mel le care braccia steudi,
Perdona se un istante alla calunnia
Che ti colpia credetti, e mi 'turbai.
— Qual voce! — A questa volta una infelice

Voce di Marcherita. Rivederlo io voglio! Riveder voglio il genitore!

### SCENA QUINTA.

MARGHERITA, invano trattenuta da una Guardia , e detti.

### Moro.

Oh figlia! Al sen del padre suo la derelitta Sia lasciata un momento.

> Margherita. Io m'inoltrai.

> > La stanza

Non veduta negli atrii, e per secreta Scala salii. Felice me! Guidata M'ha il Cielo in queste sale: io ti ritrovo.

Moro. Dove in mal punto, dove mai ti tragge Il filiale amor? Questo funesto Loco non sai qual sia. Vanne. Marcherita.

E del giudizio, il so. Perchè seduti Qui i giudici non veggo? Io tai portava Qui disperate lagrime e tai preghi Da intenerir qual siasi petto. Moro.

Oh figlia! Me le lagrime tue miseramente Inteneriscon; sordo ogn'altro fora A'tuoi singhiozzi. Vanne.

### Margherita.

Avvincolata Cosi vo' stare al padre mio che niuno A me il possa involar. Se tu sapessi Quanto affannato ho per trovarti! Ingresso Nuovamente aver prima entro la reggia Cercai; m'intese la regina; a' piedi Della pietosa mi gettai. Si mosse Al dolor mio; ma più vedermi Arrigo Non consenti. Respinta # dalla reggia, Fuori di senno per le vie vagai, Ed a questo palagio i passi volsi, E le guardie delusi, e teco io sono! E se t'uccidon, morir voglio io teco!

Moro. Oh troppo amante figlia! Oh tu colei Che fra miei cari io niù d' ogn' altro amava Tn, discepola mia! tu, che a virili Alti sensi cresciuta, eri il mio orgoglio. Nou farti oggi, ten prego, al padre tuo Cagion di debolezza. Amami e sia, Del tuo gentile amor prova gagliarda Il rasseguarti dignitora a quanto Fia di me decretato; il conservarti Per gli altri figli miei; per l'infelice Madrigna tua.

Margherita. Chi vien? Moro.

Gran Dio! Son dessi

SCENA SESTA.

CROMWELL, gli altri GIUDICI e detti.

Cromwell. Come! in braccio al reo

La figlia sua? Sien separati a forza! Margherita.

I miei giudici!

( vien separata dal Padre ). Oh padre!

More.

Amata figlia ! abbi costanza , Siccome averla insino al fine io spero.

SCENA SETTIMA.

I PRECEDENTI, eccetthata MARGHERITA.

Alfredo.

Oh spaventeso giorno! Moro.

A che mi guarda Mutolo, interrorito ognun di voi?

Alfredo. Io... questa carta... no... legger non posso ?

Cromwell. strappa di mano la carta ad Alfredo , e

legge con voce ferma). « Tommaso Moro è condannato a morte ! » Moro.

Siecome il divo Paolo, un di, fu visto Con empia gioja assistere al supplinio Del primo martire, e soo ambo in Gielo; Così possan miei guidiei aver meco Parte ma volta nel perdon d'Iddio! [s'avvia per partiro].

SCENA OTTAVA.

ARRIGO , ANNA , un UFFICIALE e detti.

Ufficiale.

H re.

Arrigo.

Ebben?

Cronwell:

Dannato è a morte.

Moro!... A che pronto sei? Parla Moro.

parte, ed altri l'accompagnano

SCENA NONA.

ARRIGO, ANNA, CRONWELL, ALFREDO,

Arrigo.

Orgoglioso!... imperterrito!.. sublime!

Io che l'uccido fremo ed egli è in pace!

Ah, null'uom tanto amo ed esecro!

Anna.

A'tuoi Seosi generosissimi abbandona

Deosi generosissimi abbandona L'imposto fren: malgrado suo quel grande Salva.

Arrigo.

Grande egli è troppo. Essermi amico Dovea: non volle: Ch' egli muoja è forza!

Anna.

( seguendolo ). Ah no! Sposo!..

Alfredo.

Mio re!. Ferma.. Egli fugge.

SCENA DECIMA.

Oh che feci! Oh rimorso! All' assassimo Si debolmeote resiste! — Niun frutto , È ver , mia resistenza avuto avvebbe ;— Eppur voce segreta a me rinfaccia Abbomioerol codardia. Ammendarla Voglio. Ad Arrigo corrasi. Destiamo In lin rimoro tal , che il mio pareggi.

### ATTO QUINTO

Piazza.

#### SCENA PRIMA.

Parecchi CITTADINI.

Primo cittadino.

Detto vica ch'un de' giudici pentito Andò a' piedi del re. - « Sire , gli disse, « Moro è innocente ».

Secondo cittadino. E il re? Primo cittadino.

Da sè con ira Il pentito cacció.

Secondo cittadino. La perfid'Anna

Così cangiò del buon Arrigo i sensi; A stragi sempre ella il sospinge, Primo cittadino.

Odió su lei si scaglia universale, Per iscusare il re. Causa innocente De' delitti d' Arrigo è la infelice. Chi d'appresso la vede assevrar puote Ch' ella molto con lagrime, ed invano,

A pro di Moro adoperossi. Secondo cittadino. II cielo

Deciderà dove maggior sia colpa. Ma intanto Moro oggi perisce! Primo Cittadino.

Il padre Ove mi strascinate? Al padre mio Della patria! Colui che dopo i sommi Di corte onori, a sua privata vita Povero ritorno! Colui che l'oro Altrui non guardo mai ne il nascimento, Giustizia amministrando! Il sol che ardito Parlasse il vero al popolo ed a' grandi ! Privar me figlia sua , me d'una pure

Secondo Cittadino. Ah! la Inghilterra che una volta io vidi Non è più questa! Non dirò d'Arrigo: Egli è nostro signor; dobbiam suoi falli Con ossequio compiangere, e tacerci. Ma quel che parlamento anco si noma Ch' altro è più in nostr' età , fuorehè vil

( gregge

D' esecutori d'ogni rio comando . Cui se dicesse Arrigo: « Ite , l'incarco «Io vi do di carnefice» la infame Scure glocondi afferreriano tutti? Primo Cittadino.

Taci, incanto, Non vedi intorno intorno Satelliti aggirarsi? Secondo Cittadino.

E chi son quelli Ch' escon dalle prigioni? Primo Cittadino.

Alcuni a smorta Donna sostegno fansi. Secondo Cittadino.

Ohimè! la figlia Di Moro è primogenita!

SCENA SECONDA.

MARGRERITA , altri CITTADINI , e detti.

Margherita. Crudeli!

Perchè svelta m' avete? Io sino al fine Voglio vederlo! Io, dacchè vivo, i guardi Insaziata su lui tenni sempre, Ed abbastanza nol mirai! Raccorre Tutte vogl'io le sue sacre parole!

Di sue parole estreme, o scellerati, È inaudita barbarie! Io son la prima Delle figliuole sue, quella cui volse Più lunghe cure! Alma non v'era al mondo Che il conoscesse siccom' io ; che tanto-Lo riverisse e amasse! Ed egli amava La maggior figlia sua , come colei Che più intendealo e più bisoguo avea D'esser con lui!

Primo Cittadino.

Chi mai di filiale Amor con tanta tenerezza espresse I sacri sensi?

Margherita. . Ah! voi con me piangete

E inesorabilmente al padre mio Mi volete involar ! Oui vo' termarmi . Qui sulla via del suo fero supplizio Il vo' aspettar! Vostra pietà è codardo Ufficio ch' io disprezao e maledico. No! altrove più non mi trarrete. Io voglio Rivederlo, o morir! Terso Cittadino.

(uno dei due che la sostengono).

Quando svenuta Un istante ti vide, a noi commise Il padre tuo di ricondurti al tetto Della misera madre.

Margherita. Il dure cenno

Di staccarmi da lui, no, non vi diede Il padre mio. Qual di sua figlia amata Siasi il coraggio ei sa , qual sia l'immenso Uopo ch' ell' ha di stargli ancora a fianco. Riedere a lui , deb! mi lasciate.

Terzo Cittadino.

In questi Ultimi sacri istanti suoi tuo padre Ha di pace mestieri.

Margherita. Ultimi istanti!

Ultimi dunque son? Ognuno il dice, Il dico io stessa , e pur nul credo ancora ! Prodigi oprerà Iddio tal mostruoso Avvenimento ad impedir : la morte (E per man d'un carnefice!) la morte Del più retto degli uomini! Il re l'ama D'un cittadin che alla sua patria amata

Il re ucciderlo finge; il re non vuole Se non che spaventarlo. Oh sconsigliata Finzion disumana! E cosl poco, O stolto rege, il padre mio conosci, Da presumer che in lui possan catene E terrori di morte? Ahime! che parlo? E a morte da parecchi anni non veggio Trarre innocenti tuttodi? Mio padre Uccider vonno! ucciderlo! Terzo Cittadino.

T' acqueta. Margherita.

Ch' io m' acqueti , allorquando orfana ( fammi

L'iniquità d'un vil tiranno e vostra? L' ingratissimo re sia maledetto Da' presenti e da' posteri! e del pari Maledetti, o pacifici codardi, Siate in eterno voi per la cui rea Calma i giusti periscon! Me frementi A che mirate? Io sono, io son la figlià Di quel Tommaso Moro, a cui fur colpa Le şue virtù. Non gli assomiglio in tutti Gl' incliti pregi suoi , ma rea son pure D'amar la patria e d'amar Dio! son rea D'esecrare i vigliacchi e negar fede Al vantato valor d'empie riforme Santificate da rapine e sangue. Me pur, me pur date agli sgherri; io

merto Col mio padre morir, io morir voglio Accanto a lui!

Terso Cittadino. Quai detti! Intorno ferve Tutta la turba. Ab ! inutili tumulti . Non eecitiam !

Margherita. Non paventar. Di rabbia Ferve la turba contro me, che ardisco Puvillauime dirla e innanai a Dio

Mallevadrice d'assassinio tanto! A nobil pazienza avvezzi troppo Oggi sono i Britanni. Alcuno un brando Non alzerebbe ad impedir la morte D' un innocente cittadia, che tutta A magnanimo oprar volse la vita!

Tanto lustro aggiungea! d'un cittadino Che favorito fu d'un re, e parola Adulatrice non drizzogli mai!.

Primo Cittadino.

Dritto favelli. Chi mortal si degno
Nega salvar, non è Britanno!

ega salvar, non è Britanno! Secondo Cittadino. Viva

Tommaso More!

Viva! Egli è innocente!

Terzo Cittadino.

Miseri noi! Che fia ? Contro la plebe

Or si scagliau le guardie. Almeu la figlia Di Moro dal periglio or si sottragga! (egli ed un altro conducono via Margherita). Margherita.

( partendo ).

All' armi! all' armi! il padre mio salvate!

SCENA TERZA.

Alcune GUARDIE prorompono ed il POPOLO s' acqueta; CROMWELL.

Cromwell.

Doude movean le ribellanti grida?

Primo Cittadino.

Grazia vogliam dal re.

Grazia vogliamo.

\*\*Cromwell.\*\*

Tacete , audaci. E quando mai si vide

Tanto lamento per un empio?

Primo Cittadino.

Un empio Tommaso Moro?

Secondo Cittadino.

Un innocente è Moro. Cromwell.

Buoni Britanni, della patria amici, Sedur non vi lasciate. Un traditore Della patria fu Moro. Ei della chiesa Non volea la riforma; ei ligio a Roma, A idolatrico culto, ad ignoranna In eterno voleane. Il sapiente Nostro monarca, del Vangel fautore E delle patrie glorie, ire impuniti Non può, non dee lasciare i traditori! Alcuni.

E vero! è ver!.

Primo Cittadino.

Qui di Vangel, di patria,
Parlasi ognora, e violenza regna!

Cromwell.

Atterrate il ribelle! — E voi fedeli-Cittadini, in silenzio il doloroso Spettacolo mirate. Al suo destino Il reo Tommaso Moro ecco vien tratto. Secondo Cittadino.

Come serena il generoso innalza All' usato la fronte, e amicamente Alla pietà del popolo che il mira Sorridendo risponde!

SCENA QUARTA.

Parecchi 80LDATI fanno far largo. Avanzası MORO leutamente fra i suoi custodi.

Mero.

Qui mi soffermi — h. b. ch' io un istante Qui mi soffermi — b. Coo' la vi che adduce Al giù felice mio tetto paterno. — Ch' io da lunge un istante ascor vagheggi Quel caro' tetto; d' or innanzi il tetto Di derellita vedova langueute E di figli che padre shi 'giù nou hanno. Inteneriemi, no 3 non arrossisso: I I sosi drittà ha natura.

Secondo Cittadino. ...
Oh sventurato!
L'albergo ei mira de'suoi figli, e piange

Meco.

Questo pianto tergiam. — Sa quella casa
La man di Dio riposi, e internerati
Serbi color che l'abitan, si ch' uso
Noa se ne perda, e li rivegga io in cielo!
Ab! la nimo di Dio posi na tudi.
Questa nutiva mia terra diletta!
Protegga i buoni one' ella abbonda, o nicra;
I malvagi a temerla e riamarla!
Ponea fine agil altersi odi feroci

Che di religione usurpan nome, Ed a color che schietti erran , perdoni?-Andiam. - La sorge il feral palco. Oh santo Di Rochester pastor! mia dolce guida Per si lungh' anni! tu quel palco dianzi Coraggioso ascendesti, e tu sei quegli Che, giunto in ciel , tosto da Dio impefrasti Ch' ivi l'amico tuo ti seguitasse! Voci lontane.

Un varco!

More.

Che sarà? Voce di Margherita. Padre!

Moro.

Di Margherita! Ohimè!

torno).

SCENA OUINTA.

MARGHERITA con altri FIGLI e FIGLIE de mono, e detti.

Margherita.

Padre, i tuoi figli L'ultima volta benedici! ( corrono a lui e gli s' inginocchiano in-

I varii Figli.

Oh padre!

( quenta

Mara. Oh straziante vista! Oh amati figli? Ch'io tutti ancor vi stringa al sen! Con

Dell'amor mio paterno è la possanza Tutti, tutti del par vi benedico. Margherita.

Noi non potè la madre a quest'addio Ultimo accompagnar.

Maro.

Pietoso a lei Deh siate ajuto, o figli amati, e Dio Daravven guiderdon. - Con dignitosa Porza portate e povertà e dolori.

Io ven diedi l'esempio. Altra ricchesta Lasciarvi non poss'io; ma quest'esempio Conforto recheravvi - Oltre misura Non mi piangete, o lacerati cuori; Per me pregate, io pregherò per vois Ed insieme preghiam, io dagli eterni Luoghi e voi sulla terra, o figli miei, Per l'infelice nostro re, per tutti Ouei che a voi mi rapirono. E s' alcuno Reeli uccisori miei precipitato Fosse un di negli affanni, e fuggitivo Si presentasse a vostra porta.... asilo, Per amor mio, soccorso a lui porgete, Come a fratel : chè a tutti bo perdonato! Secondo Cittadino.

Oh magnanimo spirto! Margherita.

O padre mio!

SCENA SESTA. ALFREDO e detti.

Alfredo.

Ola? in nome del re.... Secondo Cittadino. Viene di corte

Il vecchio Alfredo. Alfredo.

Ola, fermate! - O Moro, Odi : il re a te mi manda. Io sue ginocchia Lagrimando abbracciai. Salvarti ancora Egli consentirebbe. Un solo detto Pronuncia, ed annullata è la condanna. Margherita e gli altri figli.

Padre! pietà! Tutto il popolo. Ti salva!

> Alfredo. Ossequio presta

All'oprata riforma

Moro. E dover mio

Solennemente dichiarar morendo Che la fede paterna, abbenchè tanto Da' suoi nemici denigrata, è quella

Che veritiera a' guardi miei rifulge; E dover mio ginara ch' empie rifurme Reputo quelle tutte, a cui suggello Sono calunnie, e orrende stragi, e scherno D'ogni dritto civil. Da vergogonoe Sfrenate passioni Arrigo ottavo È traviato. Lo compiango, e giorni Di pentimento gli naguro e di pace;

Ma obbedirgli non posso.

E colla vista Del palco innanzi a te....

Moro.

La regia grazia,
Pria di peccar contro il mio Dio, rigetto.
Alfredo.

Oh forte!

Margherita. Amato padre , i figli tuoi

Ti piangon disperati, e d'esser figli Vieppiù si glorian di tant'uom! Cromwell.

La grazia Ei rigettò: la morte sua s'adempia! Moro.

(ai figli.) Da valorosi separiamci. Addio!

Margherita.

Padre! - Ahi, da me l'hanno strappato!

[Io manco.

— Cromwell, un detto.

Cromwell.

Che?

Mara

Tu csulti... Trems!

Me su quel palco seguiranno in breve
La troppa sventurata Anna.... e Cromvello!

{ parte fra guardie }.

SCENA SETTIMA.

1 PRECEDENTI , eccettuali i partiti.

Cromwell.

Il ciel disperda l'empio vaticinio! Ma qual terrore ineluttabil mise Nell'alma mia!

!
Alfredo.
Quell' innocente è giunto

Al fatal loco. — Egli ia scala ascende. —
Ob rimoros I Edi o pur fra i giudicanti
Che il condannar , m'asnisi! — Oh vista!
Al ciel le mani, e supplicante accenna
Intorno intorno la città — egli prega
Pe' cari suoi , pe' suoi aemici. — El siede
Sorridendo — la testa egli rèclina —
Ali quello è il lampo della seure!

Popolo.
Ob-colpo!

Alfredo.

Oh barbaro assassinio!

Povolo.

Un giusto egli era !

FINE DELLE TRAGEDIE.

### NOTA.

Ho serbato i caratteri di Moro e d'Arrigo quali sono dati dalla storia. -Rappresentando Anna Bolena, ho seguito l'opinione di coloro che giudicarono con meno rigore quella colpevole infelice. — Moro al tempo di sua morte aveva per seconda moglie una donna onesta, ma d'animo volgare. Consolavalo Margherita, sua figlinola primogenita, donna di gran virtù, e che a' suoi giorni ebbe fama di letterata. - Cromwell (che ognuno sa essere stato di stirpe diversissima da quella oscura, da cui sorse poscia Oliviero Cromwell ) era fautore d'Auna, e servile consigliere d'Arrigo. Questo re, dopo avere ucciso Anna, fece decapitare pur lui. - Alfredo è personaggio d'invenzione, rappresentante quegli infiniti sciagurati, che vorrebbero seguire la virtii se non costasse sacrificii, e non la seguono per pusillanimità. - La vergine di Kent è personaggio storico: chiamavasi Elisabetta Barton. L'amico di Moro, condannato prima di lui, era Fischer, vescovo di Rochester.-È storica la falsa testimonianza portata contro Moro da Riccardo Rich. -Storica pure l'ammirabile risposta di Moro agl'iniqui che lo condannarono : « Siccome san Paolo ebbe parte all'uccisione di Stefano, e sono ambi in « cielo, così possiamo, voi, miei giudici, ed io, essere egualmente salvati e dalla misericordia del Signore!



# POESIE



# AL LETTORI

Avendo alquanto coltivato la poesia sin da' giovenili anni, e trattone dolcezza, non so cessare d'amarla, e di lasciarmi talvolta da essa inspirare scrivendo i mici più intimi pensieri e sentimenti. Così son nati i versi che oggi m'avventuro di pubblicare, sebbene sia consapevole essere in questi il buon desiderio molto maggiore del merito, e sebbene soglia dirsi nell'età nostra, giovare che gli scrittori italiani gareggino piuttosto in moltiplicare le buone prose, che in arricchire il tesoro della poesia patria, già cotanto abbondante ed egregio. Non condanno siffatta opinione a favore delle buone prose, le quali pur vorrei vedere aumentarsi ogni giorno nella nostra letteratura, ma dimando grazia anche per le poetiche produzioni. Se svolgono affetti lodevoli e verità religiose e civili, le impressioni che fanno su gli animi possono riuscire benifiche al pari d'impressioni destate da libri morali d'altro genere.

Non poca parte de' versi che do alla luce si riferisce precipuamente alle mie vicende, a' mici dolori, alle mie speranze, alle consolazioni recatemi dalla Fede. Mi sono chiesto se non era temerità il dipingere si lungamente me stesso; e forse ell'è temerità infatti. M'è nondimeno sembrato che la pittura del mio cuore acquistasse un rilievo dagli oggetti nobilissimi che v'ho associato, e segnatamente dal più sublime di tutti — Iddio.

Sospetto che avrei fatto meglio a parlare di Lui, di Religione, di Virtì, senza tante a me medesimo por mente, ma non ho saputo. Il benigno lettore gradirà con indulgenza questa confessione: ho argomento di sperarlo, sapendo che altra volta giù m'è stato generalmente perdonato il rappresentare con tutta fiducia l'interno dell'anima mia.

## LA MIA GIOVENTÚ.

Cor mundum crea in me, Deus. (Ps. 50 f.

Sfavillante d'ingegno il secol mio -

Ma da irreligiose ire insanito,

E perocchè tra'suoi sofismi ordito

Pur tralucea qualche pregevol lamgo,

Parlava audace, ed ascoltaval' ic.

Egli imprecando ogni maligno inciampo

Ed io, come colui che intento pende

Meditando del secol le dottrine, Inclinava i miei sensi alcuna volta

Da labbra eloquentissime e divine,

Di servil riverenza entro il confine.

Tardi vid'io ch'a indegne colpe avvolta

Ch' ei debaccava per superbia stolta.

Era sua sapïenza, e vidi tardi

Trasvolaron frattanto i di gagliardi

Spesso da quelli io mi sentia irretito.

Sciogliea della ragion landi stupende,

Ma insiem menava di bestemmic vampo.

E ogni lor detto all'alma gli s'apprende;

LAMENTO sui fuggitivi anni primieri Che secondi di speme Iddio mi daya, E di riechi d'amore alti pensieri! Tra giubili ed affanni io m'agitava, Ed incessanti studi , e bramosia Di sollevarmi dalla turba ignava; E spesso dentro al cor parola udia Che diceami dell'uom sublimi cose, Tali ohe d'esser uomo insuperbia. Pupille aver credea si generose, Il mio intelletto, che dovesser tutte Schiudersi a lui le verità nascuse ; E di ragion nelle più forti lutte Io mi scágliava indomito; sognante Che sempre indagin lumi eccelsi frutte. Quella vita arditissima ed amante Di scienza e di gloria e di giustizia Algarmi imprometteva a gioje sante. Nè sol fremeya dell' altrui nequizia, Ma quando reo me stesso io discopriva, L'ore mi s'avvolgean d'onta e mestizia. Poi dal perturbamento io risaliva A proposti elevati ed a preghiere, Me concitando a carità più viva. Perocchè m'avvedea ch'uom possedere

Della mia giovinezza, e sovra mille Splendide larve io posto avea gli sguardi; E nulla oprai che d'alta luce brille! E si sprecar fra inani desideri Dell' alma mia bollente le faville ! Lamento sui fuggiti anni primieri Stima non può di sè medesmo e pace, Che d'eccelse speranze chbi fecondi, S' ci non calca del Bel le vic sincere. E di ricchi d'amore alti pensieri! Ma allor che fulger più parea la face Ma sien grazie al Signor che, ne' profondi Di mia virtu , vi si mescea repente Delirii miei, pur non sorrisi io mai D' innato orgoglio il luccicar fallace. Agl' inimici suoi più furibondi : E allor Dio si scostava da mia mente, Sempre attraverso tutte nebbie, i rai E a gravi rischi mi traea baldanza, Del Vangel mi venian racconsolando; Ed infelice er' io novellamente. Sempre la Croce occultamente amaia Se così vissi in lunga titubanza, Ed il maggior mio gaudio era allor quando Ond'or vergogno, ah! tu pur sai, mio Dio, In una chiesa io stava, i di beati Che tremenda cingeami ostil possanza! Di mia credente infanzia rammentando :

Que' di pieni di fede, in che insegnati Dal caro mi venian labbro materno I portenti onde al ciel siamo appellati! Di nuovo fean di me poscia governo La incostanza, gli esempi, ed il timore Dell'altrui vile e tracotante scherno; E l'ira tua mertai per tanto errore : Ma gl' indelebili anni che passaro Ritesser non m'è dato, o mio Signore! Presentarti non posso altro riparo Che duolo e preci e fè nel divo sangue, Di cui non fosti sulla terra avaro Per chiunque a' tuoi piè pentito langue.

A DIO.

Et anima mea illi vivet. ( Ps. 21 ).

D'uopo ho d'amarti, e d'uopo ho che tu (m'ami,

O tu che per amar mi desti un cuore ! Son mal fermi quaggiù tutti i legami, Tu sei solo immutabile, o Signore! S' amo creati cuor , fa ch' io riami In essi te che mi comandi amore: Se d'altri il braccio mi sostiene alquanto, Sostenga essi con me tuo braccio santo.

- Ov'anco intorno a me sien petti cari, No, mai bastar non ponno al mio conforto; Spesso agitato da cordogli amari Lo sguardo mio sui lor sembianti io porto; Ma del mio mal tosto li bramo ignari, E compongo a letizia il viso smorto, E so che anch' essi per affetto eguale Celan sovente del dolor lo strale. E più volte ho provato in petti umani
- D' espandere l'arcana angoscia mia. E come a Giobbe i consiglier suoi vani, In me quelli accrescean melanconia: E chi i gemiti mici diceva insani, Chi crollava la testa e non capita, Chi fingea compatir, mentre in secreto Io lo scorgea de' miei tormenti lieto.
- Si ch' or per la pietà che agli uni io deggio, Perchè tenera brama han del mio bene, Ora per non espormi al vil dileggio Dell' alme giubilanti alle mie peue ,

Poco agli nomini parlo, e poco alleggio Tra loro il duol che in me dominio tiene; Ma sfogar pur sospiro i lutti miei , E tu , Signor , mio confidente sei ! Fa ch'io ti-senta sempre a me vicino : Troppo la solitudin m' addolora ! Posar vo' il cor sovra il tuo cor divino . Voglio dirti i miei sensi a ciascun' ora ! Traggimi in qual pur sia fiero cammino . Purchè teco io respiri, e teco io mora: Tutti i dolori a te d'accanto accetto .

Di viverti discaro io sol rigetto. Per aver l' amor tuo che far degg' io ? Pregar soltanto? Ahno, il pregar non basta? Debbo immagine in terra esser di Dio, Debbo luttar contro a natura guasta, Debbo aver di giustizia alto desio , Debbo non abborrir chi mi contrasta, Debho amar tutti , anco i più rei nemici , Ed, ove il possa, oprar che sien felici. Donami quell' amor , ma il dona insieme A chi meco viaggia sulla terra :

Fra gl'inamanti cuori il cuor mio geme E impicciolisce, e sua virtú s'atterra; Fra i malignanti cuori il cuor mio freme, E orgoglio oppone a orgoglio, e guerra a (guerra.

Fra gli odii altruj l'anima mia è infeconda; D' alti esempi d' amor ; deb, la circonda Con te , Signor , con te stringo alleanza : Perdonerò a'.mortali , a me perdona : Amero tutti , perchè ban tua sembianza Perch' io son tua fattura , amor mi dona ; Amerò tutti , ma con più esultanza Chi fra le braccia tue più s' abbandona ; Amero tutti , ma con più fervore Chi più simile al tuo mi mostra il core ! Amar vogl' io, di quell' amor che avvampa

Di quell'amor che da' rei lacci scampa , Di quell'amor che regge infra i tormenti, Di quell' amor che all' nuiverso è lampa Nella chiesa infallibil de' redenti , Di quell' amor si pio , si ver , si forte , Che abbella e vita, e gioie, e strazi, e

In te, e ne' tuoi più nobili viventi,

(morte!

### DIO AMORE.

Domine, qui amas animas.
(Sap. 11, 27).

Amo, e sovra il cor mio palpitò il core Del mio Diletto, ed era — ah! la tre-

( mante Liogua osa dirlo appena — era il Signore! Il signor che di gloria sfavillante

Regna ne!cieli, e sua delizia è pure Il picciol uomo in questa valle errante! Ed attonite il mirano le pure

Intelligenze scendere' amutantato
A questo erede di colpe e sciagure,
Ed il povero verme lacerato
Sanar colle sue mani, e a tutti i mondi

Ridir sua gioia , se da tale è amato. Io lo vidi per baratri profondi Movermi incontro , e gridar dolcemente :

(t'Perché cotanto al mio desio t'ascondi?)

(t) più e più appressavasi, e ridente

(t) più e più del suo viso era il fulgore,

(t) arsi ed arderonne eternamente.

E n'arsi ed arderonne eternamente. Amo, e sovra il cor mio palpito il core Del mio Diletto, ed era — ah si! il pro-

(clamo All'universo in faccia — era il Signore! Io lo vidi , il conobbi, ei m'ama, io l'amo!

#### MARIA.

Fac ut ardeat cor meum.
(Stab.)

Amo, e sovra il cor mio col nome natio Sta del Signor quel d'una donna impresso: Quel del Galei Nergin che a Lui siede accanto? Quel de Galei che gloria è del suo seno I Quel di Galei ch' anima avva si bella , Ch' a ne cure Dio volle ester commenso E E hambia s'appenders a ma mammella , Ed ha i mert il di si o' anic contentsi , El'alnò dov' è a noi propiais stella! Salve , o Mariel. Tu con Geisè tringessi: Fra le tuna braccia tutti noi mortali; Tu per fratcio il Redentor me desti.

Sa me pur, su me pur tue celestiali Papille scialilaron di materna Pietà ineffahit, sin da' miei natali. E a quel Figliono che terra e cie governa Per me chiedesti e vui chiedendo alta, per per con i per si per si per per celestia. Ne' giorni qui infelici di mia vita L' invisibi tua man mi terre il pianto ; Ognor t'han miei immori impietonita.

Si, et lo fur gauge and un pace ecces.
Ne' giorni, ein infelici di mis vi fianto;
U invisibi tua man mi terse il pianto;
Ognor t' ba misci rimorsi impietosita.
Amo, e sovra il cor mio porto col santo
Nome di Dio quel di Maria atampato!
Quel della Donna che a Liu siede accanto!
Della Madre che il Figlio ha per me dato!

### L' UOMO.

Omnia possum in eo qui me confortat.

( PRILIPP. 4, 13 ).

Capir non può l'umano spirto quale

Fosse dell'uom la prima, alta natura, Pria che i suoi giorni avvelenasse il male. Ma di natia grandezza un resto dura Pur d'Adam nel nipote sventarato, Che un Dio, piucchè una belva, in se af-

Quel corrucciaria del mo abbietto stato del corrucciaria del mo abbietto stato E ad un tempo alterigia e sentimento Ch'ei pel faquo terrea non fia creato Giocondo del suo pascolo è l'amendo, E e e rugge il loon, rugge per fame; E quand'e sario, suche ei pouc contento. Solo il mortal, benche ogni seno abrame; E si aforci a lettira yode una vorcauccia correction del correction del

Solo fra gli animali ei pur dall'ossa
De'cari estinti aspetta vita , e crede
Sovrastar gioie e danni oltre alla fossa.
In ogui secol l'uom si vanta erede
D'avito senao e eresciutissime arti ,
Ed egualmente sitibondo incede.
L'ices segment tutti i comarti

Ambisce ragunar tutti i cosparti Lumi dell'universo, e farsi Iddio, E rifuggongli quei da cento parti. Agogaa fama, e lo ravvolge obblio, Sanità cerca, e infermità l'abbatte, Sa di peccare, e vorrebb' esser pio. Contr'altri, contra si freme e combatte, Vuol parer dignitoso ed assenatto, E il premon fantasie luride e matte. Egli è un astro smarrito ed oscurato

cgui e an astro smarrto ed oscurato. Che di sua prisca gloria un raggio serba, E volge a rallumarsi ogni conato. Egli è una cosa angelica e superba, Egli è un Nabucodonosor del cielo Danasto eo guimenti a pascer l'erba. Sull'intelletto suo s'è steso un velo, Ch' ei maledice ed agita, e attraverso

Scorge il tesor perduto ond'è si anelo.
Come offes' egli il Re dell'universo?
Qual fa l'arbor vietata ch' egli ha tocca?
Sin quando in mezzo a' vermi andrà di(sperso?

Basti che mentre di giustinia scocca

L'ineluttabil folgore sull'uomo,
Sull'uom misericordia anco trabocca.

Basti che si dà colpa ei non è domo,
Che per mano di Dio non debba pure
Frangere il giogo, e avere in ciel rinom

Basti ch'ei fra ignominie e fra scisgure Sta grande e conscio di virtù divine, E gli destan rossor vizi e lordure.

Ei molto ignora, m# le sue rovine
Attestan quella origin ch'egli avea,
E suda a restaurarle insino al fine;

E abborre l'angiol vil che il seducea , L'angiolo vil che invano ognor gli grida: « Nulla ta sei che argilla stolta d' rea! » Taci, bugiardo spirto! Iddio m'affida: Ei non m'ha stolto, come a te, l'amore; Uom si fe' perch'io'l veda ed abbial guida.

Uom sife' perch'io 'l veda ed abbial guida. Servo a lui son, ma sono a te signore; Mal cangi astutamente e viso e manto, Per trarmi fra tuoi sehiavi al tuo dolore. Mal' di filosofia t' usurpi il vanto,

Mal' di filosofia t' usurpi il vanto, Per insegnarmi il tuo esecrando scherno Sull'alte mire del tre volte Santo! Io eaddi al par di te dal regno eterno, Ma non si basso; se mi eurvo al suolo,

Non è per invocar fango ed inferno , Bensi lui, che raddurmi al ciel può solo! LA REDENZIONE.

Bibite ex eo omnes. (MATTH. 26, 27).

Uom, thi sei? Non t'inganni l'argilla Ov'hai stigma d'obbrobrio e di morte. In quel fral maledetto sfavilla Una luce che a Dio somiglio.

Spaventosa e sublime parola!
Dio nell'uom crea di luce uno spirto,
Che dovunque Dio s'alzi trasvola,
Che l'abbraccia, che in lui tutto può.
Antichissima colpa ed oscura

Dal feliee cospetto del Padre Quell'altissima un di creatura Discaecio, preda a vermi e dolor.

Discasco, precia a vermi e cnoix.

Dispatar collò belva la terra.

L'uom fa vistó, alle belve agqualisto;

Gi elementi gli mosero guerra, '

Nulla il viase: egli grande era ancor.

Nulla il viase: egli grande era ancor.

Di ej pentito orò yrolgere al cielo:

Da quel garado fa preso il Signore,

Scese un giorno, e coll'uomo a'uni.

Non fa tolta alla colpa ogni pena

Per giuditoi ineffahii del Santo ;

Ma 1a coppar del duse' fa riviesa

Da quel giorno s' inchina al mortale Ogni mente che inchinisi a Dio , Perch' entrambo con palpito eguale Condivisero gaudio e martir. Da quel giorno gli spirti del cielo , Cni straniera fu sempre sventura ,

Di quel Dio che coll' uomo pati.

Cai straniera fu sempre sventura, Santa invidia portaro all'anelo Che per Dio può con gioia morir. Dal suo abisso l'eterno perduta Leva il capo, e con perfido ghigao Grida: — Vicai, o tu forte caduto! A me vicai, io de' forti son re!

E il fellon nega un Dio salvatore;
Ma il mortale a quell'empio risponde:

— Sento igoota virtu nel dolore,
Ciò mi svela che il Provvido v'è!

Si, v' è Dio, l'adorabile, il forte!
Fatto l'aom a usa immagine avea:
Ei dell'uom meritevol di morte
Fessi immagine, e a sè il riumi.
Oh magnanimo, a tanta hasiezza
Sceso sei per restarne vicino!
Più non nuoce, no, morte, se spezza

Più non nuoce, no, morte, se sper L'incantesmo che a te ne rapi. Oh mio Dio! più di morte, crudele E il dolor che dividemi il core, Ma il dolor converti l'infedele,

Anco i giusti migliora il dolor.

Vero è il fatto, innegabil, tremendo:
Non v'è in terra virtu sensa pianto.
Ecco il seno: abl ch'io t'ami piangendo!

Ecco il lacera , il lacera ancor!

Benchè al misero umano intelletto

Sollevar non sia dato quel velo ,

Onde piace a Colui ch'è perfetto

Di sue vie le cagioni coprir ,

Pan tennes environa divina

Pur traspar sapienza divina,, Tra la nube dell'alto mistero, In quel·liatto che l'anime affina, In quel Dio che per noi vuol morir; In quel nobile amor d'un fratello

Che paisce per empi fratelli; In quel gran, di giustizia, modello Che ad un tempo è incresto e mortal. In quel senno che sembra follia, Ed è stimolo a somme virtudi,

Ed è stimolo a somme virtudi, Che qual ombra fugò idolatria, Che fra tutti i nemici preval!

## LA CROCE.

Confidite :.ego vici mundum!

E chi ingannato non sariati quando All'imenperto giovane intelletto Tal si volgen-drappello renerando Per alta fama ed eloquente affetto, Che virti promettendo, ed appellando A sublimanti indegini ogni petto, Dices: « Giam nati a illuminar la terra, A tutte ipocrinie faorendo guerra! »

Qual età vide mai nelo cotanto
D'ardenti ingegni, or concitati all'ara
Contro menogona, or concitati al pianto
Salle stoltene in che il mortal delira?
Si che apesso il lor dir quel grido santo
Parca che il ciclo a suoi profeti inspira;
Onde riscosse da letargo indegno
Movan le penti di giuntini al regno!

Toserà in quanti secoli fien dati
Alla palestra degli spirti umani,
Tonerà il giusto contro i danni oprati
Da'fratelli perversi e dagl'inani;
E quel tonar perenne i cor bennati
Da ignobil opea tener può lontani,
E più il infiamma od infiamnar dovria
A sacrifizi, a nonce, a cortesia.

Ma sciagura sui popoli e sui regi e Quando frammisti a nobili peusieri Potentisima scuola alza dispregi Sovra la fronte degli etersi veri! . Scisgura sugli stessi animi egregi -Che allor di Ince esser vorrian forieri! Del vaneggiar di illustre scuola tersi Arduo a loro medesmi è rimanersi.

Ed in simile tempo io son visusto?
Fumori andaci avein deriso!' are,
E affascinata dallo schermo astuto
Prendes quelli la turba a idolatrare;
Bello parve ostentar disdegno arguto
Verso chi preci a Gristo ossse alare, ,
E più d'un per villa vituperava
Quell' Evangel ch'ei pur nel cor por-

Io dentro al cor portava l'Evangelo,

Nè bestemmie contr' esso unqua svecatis! Ma perchà s'irrideano e preci e zelo, Non curanaza di Dio spesso montra; E agrusqitato agli immemori del cielo, Planud e piaceți e vanită anelai; E pur nell'almo prover ndis una voce Che diceas il done vair Riceia illa Croce! (Ricidi alla Croce! mi dicea; si aforza Calnania indarno di tenecla a vule: La Croce sol gl'indegni fochi ammorra, La Croce sol fi l'uom grande e gentile, La Croce sol fi l'uom grande e gentile, La Croce sol al u'lli statelletto forza Di diventare atl' Uomo Iddoi simile;

Se ipocriti talor stanno a' snoi piedi , Non fuggirla perciò : gemine , e riedi. « La Croce altro non è ch'alta dottrina

Di generoni e giusti sacrifici;
La forta d'affrontar doglie e rovina
Per giovare a'tuoi cari e a'tuoi nemici;
L'ardir congiunto ad amissà divina;
La virtu che nel cielo ha sue radici.
Chi per la Croce, ov'ei non sia deinente,
Martiviche de companione.

Meraviglia ed ossequio e amor non sente?

« E et n vedi ciò dell'è, se l'ana;

« E et n vedi ciò dell'è, se l'ana;

» Perchè di lei vilimente arrossirai?

Perchè, se il travisto empia la chiami, all'impuedent cone arridera?

Di lui ipregia e compiangi i ghigni infanti,

Ne incodratiri sotto agli obbrabiti mais

Della Croce magnanimo segunce,

Dimottra quanta in abbracciarla hai piece. « Dimottra che la Croce a chi davere Suoi pregi indaghi, scema ogni amarenza; Dimottra col tuto opera; » non esser vero Chi 'ella guidi is torpore eda fancchessa; Dimottra che alto fa l'unana penniero; Che a tutti i grandi e forti atti lo avveza; Dimottra che se ride all'ignorante;

Pur del sobil aspere è sempre amante l'
« Partis degni miglior runtas scuola
La Croce insegna diguità ed amore;
Ma in lei sol v'è possuara di parcla
Che inforzi, e perriada, e appuri il caret;
Unica le aggoriate alme consola,
Unica abbellir puote anco il dolore :
Ogni scuola miglior tituba e il flude,
Dubhiti ed erro la Groce sola sendade n.

Tal mi nonava in cor voce paglianda, Or è gran tempo, e s'io non l'obbedia, Del mio aprico estinana era infingarda, E di rapidi, lieti anni malia; La retta via sorrendo, io la hogiarda Con secreti rimorsi dopro regulia: Metto or che tauto resistensi al vero, Miro la Croce---è in suo promene ió spero? GLI ANGELI.

Qui facis angelos tuos spiritus.
(Ps. 103).

L

Con un sol cenno, è yer, l'Onaposente Può govérnar gl'innumerati mondi, Scevro d'a sussilio di creata mente; Ma più degno è di lui ch'ami e fecondi L'universo d'asgelici Intelletti, Di cui l'opa sure grandi opre eccondi. Ei cool volle, e spirti a lui soggetti.

Di cui l'opera aue grandi opre secondi.

Ec così volle, e spirit a lui sogreti.

Adempion suoi deèreti in ogni loco
Qualia premiar, quali a punare eletti.

L'Angio-led 80, da quel beante foco
Ai circostanti globi è fitto legge,
E della luce inemtali col gioco.

Ed ogni satro ha non spirito che sil regre.

Od hanne molti, giusta ch'ivi è hello Esser vario de' duci il santo gregge. La nostra terra di sventure ossello, Ostello è pur di squadre celestiali, Onde scempio non facciane il rabello. Per fraterna pietà ai fean coll'ali Agli occhi vel, lunge il'acciar rotando

Ai caccisti.quaggiù primi mortali, E d'Adamo fu l'Angiol, che allorquando Reo lo mirò—« Non disperar! gli disse; « L'Eterso puoi placar, te umiliando! y Poscia ogni volta che la colpa affinse

Cuori che si pentiano, il Signor tosto Di consolarli ad uno spirto indisse. Chi al fido Abramo che sul rogo ba posto Il caro figlio ed il coltel già snuda, La man rattiene? Un' Cherubin nascosto.

E quando l'infelice Agar di cruda
Sete col figlio langue entro il deserto,
Dio fa che l'acque un Angiolo dischiuda,
De 'dolci Genii ognor s'accrebbe il merto
Di quest'esule angilla a giovamento,

Per cui sapean che Cristo avria sofferto. Noi vediam nel soave accorgimento Di Rafiel (perchè Tobia giungesse D'ogai più cara brama al compimento) L'amor de'nostri Genii: in lor le stesse
Ardono industri fianime generose
Pen l'alme peregrine a lor commesse.
E più lieti a'avvanpan, dacchè impose
L'Etterno a Gabriello il gran messaggio,
E Maria el la tua sucella eccol n'aripose,
in quel hed ils defre tatte omaggio
Le prestaro, e degli Angioli reina

In quei bel di le alere tutte omaggio Le prestaro, e degli Angioli reina Brillo una Donna di terren lignaggio! Qual fu la gioia lor quando in meschina Stalla videro nato il Dio lattante

Al sen della Mortal, fatta Divina! Oh felice lo stuolo vigilante

Oh felice lo stuolo vigilante
De' pastori che l'inno ndiron primi,
Nuncio alla terra del celeste Infante!
Godo in pensar che allor fra que' sublimi
Angioli avevi loco', Angiolo mio,
Tu che guidarmi or degua cura estimi.

Tu che guidarmi or degua cura estima.

Tu l' bai veduto quell'amante Iddio
Pender bambin fra le materne braccia,
E gia per me il pregavi, e t'esaudio!

E noi seguisti di Gesu ogni traccia

Pel cammin della vita, e poi vedesti Sul fero leguo sua languente faccia, E di dolor sui falli miei piangesti!

H.

L'Angiole! Oh smahil crestura! Un Bote Tutto belletza e intelligenza e sanore, Che tutto legge nell' eterna mente! L'uom qual angiol saria se affrontatore Della soonfitta una stato ono fone, Bandiera akando contro al suo Fattore. Ba il reo di sua stolizia addolorosse, E lagrime spa'geudo si commise, E Dio intere sue preci, e si commose. Del mortale a cuttodia un Angiol mise, Del mortale a cuttodia un Angiol mise,

Che lo guidi e consoli, e òguor ripeta; « Tieni a salute, le pupille fia » J. Dal giorno poi che outra sallità creta Iddio venne a vestire ed a noi diessi, Dolorando e moreado, esempio è meta. Portando noi del divin saque impressi Sulla fronte i caratteri possenti.

and the second second second second

Angioli siam noi pur, benché gementi In queste passeggier regno di morte : Gesù nobilitò nostri tormenti!

Perdermi ancor potrei ; ma la mia sorte Fidata venne ad un guerrier del cielo : Ei mi regge e difende con man forte.

L'Angiol che per mio bene arde di zelo
Amo, e cerco, ed'invoco, e benedico,
E pus di poco amarlo io mi querelo.
Ei fra'erienti fu il mio primo amico!

Il Genio che svolgea ne'miei prim'anni ,
Del Bel l'amore, ond'oggi il cor nutrico!
Il confidente de'secreti affanni!
L'incanto che i pensier m'ha raddolciti!

Il braccio che strappommi a crudi inganni!
Ob tutti voi, che da dolor colpiti
Gemete in questa valle, abbiate speme
Ne' tutelari Spirti a voi largiti!

Ne tuteiari Spirta a voi iargiu:

Io troppo spesso ad amisti terrene

Volli appoggiarmi, ed eran pochi-i fidi
Che davver s'attristasser di mie pene.

I più m'amavan per sè stessi, e vidi
Taluni rinnegarmi, e perfid'eco

Far contra me di vil calunnia a gridi. Ed io, folle, piangea!—Ma quand'io meco Sentia il celeste amico mio verace, L'angosciato mio core effondea seco, Ed ei beniguo v'iastillava pace!

III.

Angiol mio, dove sei? Mai dal mio fianco Non ti partir, chè s'appo me non t'odo, Tu saí quanto al ben far divenga io stanco. Di vane inquietudini mi rodo,

Se a me incessantemente non favelli, E zi vili penso, e d'abborrirli godo. Ottienmi ch'io perdonar sappia zi felli, Ed opri ognor secondo te, secondo L'orme de miei più nobili fratelli. Gareggia cogli altr' Angoli che al mundo

Garegga cogli altr' Angioli che al mind Offron nelle guidate anime forti D'ardue virtii spettacolo giocondu. Perchè ne'di lungbissimi che assorti Vissi in prigico, mi sfavillò si grande La dolce carità de'tuoi conforti? Perche tratto m'hai poscia infra ammirande Anime care, ond'una al guardo mio Raggi-con te di Paradiso espande? Perche in me suscitasti alto desio D'obbedire a quell'una, e perche festi Ch'ella a me dir curasse: « Amismo Id-(dio? ?)

Grazie, graze, Aagiol mio, de'manifeito Segui di fratellanari à nis, tu m'ami; l'a via occidenti Segui di fratellanari à nis, tu m'ami; l'a via occidenti ? Tu via occidenti » giudici elessificationi delle copis i lutti, E mi retid d'infermo i lucci infami. Salve, hell'Angiol moi e alvete uttif, Aagioli tutelanti l'univerzo, Perch'egi i los uprema gloris fartiti? Quanti inter v'imploro, s'in che l'ameron Non vada slaure d'infra gli imanti miei Nella voragia dello studi perverso; E te precipio giorsoco, Aagiol, che sei

Difundi il popol mio di influsi rei! Tuoni del Campidoglio in al declire Si posente la voce della Chiesa, Ce salvarrice a tutte genti arrive! El fa fice erudel delle contesa Fra le surie contrade Itale rpegni, E ferra ognona al comun bene inten ! E dell'alma Peninola i bei regni Di dura signoria son giacina preda,

Protettor delle belle Itale rive,

Nè di plebei sovvertitori ingegai? Ad ogni alta virtù l'Italo creda! Ogni grasia da Dio l'Italo speri? E credendo e sperando ami, e proceda Alla conquista degli eterqi veri.

## LE CHIESE.

Altaria tua! Domine virtutum (Ps. 83, 4).

Oh di preghiora e verità e conforto E sublimi pensieri amate case , Case di Dio I sin da primi anni e vei Con rispettosa tenerezza il guardo lo rivolger godea , come a ricovre Di prole addolorata entro riposta D' ottimo padre stanza , e' filiali

Lamenti sempre ascoltator bemigno Lunghe l'infanzia mia tenner vicende D' infermità e mestizin. A me d' interne Ginbilavano vispi e saltellanti, E di bellezza angelica festori . I pargoletti di que' giorni , ed io , Nato robusto al par di lor, cadato In rio languer vedeami, ed in segreti Indicibili spasimi ; e spesse volte Morte ponea sovra il mio crin l'artiglio Ma per gioco ponealo, e mi sdegnava. Così che pur ne' di quando men egro Io strascinava il corpicciuolo, e lieta La voce usein dalle mie smorte labbra. Tra i floridi compagni , ascosamente Spesso mie brevi gioie interrompea La pietit di mia fral , misera forza ; Ed impeti frequenti allor d'angoscia Il petto mi premean , sřech' io fuggiva A nasconder mie lagrime solinghe ; E quei che mi scopriano indi piangente Per ignota cagion , mi dicean passo. Salve, o gotici, begli archi del Tempio Che di Saluzzo è gloria! Archi, ove (m'ebbi

Alle mistiche fouti il nome care (ma con D' un tra i vati genili), node graditi Sonero careni per le patrie valli. Palpiti d'emiliana censo i miei Quasdo me tenerello e quell'augusta Chiena protama "di fastivi il pio Bescoi materno je ricordana vive La questo cor della sperana avcana Che moleca i misi miei, quasdo na quello Antiche, vmonrande are il mio ciglio. Sepplicamente ricerous Lédio.

E silve, o trapio di men hobil foggis, Ma parlante a me pur dolci memoria; In Piarcol, città seconda, ovio Riposta le mie inferme ossa crescenti; La nelle vesperinte ombre, al chiarore Della Impada santa, lo colla madre E col fratel pergara la piciono Degli Ampidi Regina e degli afflitti, Ed in secreto a lei mi cordogliava Dec malecia finduati, onde si mieie archiv

Strazio era dato, ed al mio cor tristezza Ed aïta io chiedeale, ovver la tomba. Ma l'infantil querela uscla con sensi D'aumentata fiducia, e alleviarsi In me sentia l'affanno, e sentia l'alma Di pensier secondarmisi e d'amore. Nelle tue, Pinerolo, aure dilette L' adolescensa mia fa di soavi, Religiosi gaudii confortata; E indelebile è in me l'ora solenne, Tra drappelletto di fanciulli il grande

Quando, trepido il sen, mossi all'altare Atto a compir, di confermar col proprio Conoscimento le promesse auguste, Che di virtù magnanima al battesmo Pronunciarono labbra altre per hoi.

Oh nobil rito! oh santo olio! oh possente Grazia del Crisma! oh simboli ebe tanto A sublimi desiri alasa le menti! Con pompa veneranda il Pastor santo Presentasi all'altare, e a lui corona Fan suoi pii sacerdoti in aureo ammanto. Celestiale armonia nel tempio suona Di cantici divoti , e di pietate Palpita il core a ogni gentil persona; E più alle madri che nel vel celate Delle viscere lor sui cari frutti . Tengono le pupille innamorate ,

Scongiurando che a Dio s' elevin tutti.

« Re del ciel che noi madri volesti Di que' giovani spirti diletti, Nel dolore li abbiam benedetti Pria che i cigli schindessero al di-Nel dolore li abbiamo allattati, Custoditi li abbiam pel dolore : Ab, per essi t'offriamo, o Signore, Tutto ciò che nostr' alma pati! Il tuo spirto divino discenda In que' teneri ingegni inesperti : Li fortifichi, li alzi, li accerti Della Croće per l'arduo cammin. Oggi intendano e intendan per sempre Che non nacquero a ignobile cura, Che son enti d'eccelsa natura . Che la palma celeste è lor fin!

PELLICO - 3.

Que' germogli del sesso più forte : Non paventin perigli , ne morte , Ma li tempri alto senso d'amor! Il tuo spirto divino sostenga Que germogli del sesso più amante: Sieno spose, o sien vergini sante, Ma in bell' opre virili abbian cor ! »

tuo spirto divino addoleisca

E delle accolte, lagrimose madri Col tacit' inno pe' figliuoli amati Il secreto consuona inno de' padri : Sebbene i maschi petti ammaestrati Da esperienza e fantasie più meste . Veggan su que' fanciulli or si beati Minacciose adquarsi, atre tempeste.

Onella pace che gustate. E all' Altissimo ginrate, Immutabil fedelta: Ma non conscii voi tocca l'aurora D'un' età di prestigi e di guerra, Che vi chiama; vi sprona, v' sfferra, Vi strascina, a qual meta non sa!

« Giovin' alme, or v'assecura

Ah, noi pur dal Crisma santo Confermati esultavamo, E spogliar l'antico Adamo Era saldo in noi desir! Ma spuntato quel tempo tremendo Che i mortali a cimento conduce . Spesse volte falsissima luce In rei lacci ne fece languir.

Più gagliardi , più assistiti Da invisibili portenti Voi non domino i cimenti. Voi più traggano a virtu: Una stirpe formate di prodi Che agli esempi vigliacchi a' involi . Che la Chiesa gemente consoli, Ch' altre stirpi consacri a Gesu! »

Mentre de' genitori i voti accesi Sorgono per la prole benedetta, Stanno i fanciulli all' alta pompa intesi, E ciacumo d'esti palpitando arpetta Lo Spirto Santo e la percosa a donde L'alma a partir per nobil opre è eletta. All'umzione, al tocco, alle profonde Del Vescovo parole, il giuvin core Con proposti magnanimi risponde.

Mai paventato non avea il Signore,
Come il paventa in quest' istante, e mai
Non avea per Lui tanto arso d'amore!
Nessun dica al fanciul: « Tu obblierai

Questo gran di » : più non possibil crede Volgere a colpa affascinati i rai; Trasmutato a quel rito in uom si vede ; Sdegna le vanità , sdegna i piaceri;

Più non vuol che Speranza e Amore e (Fede, E benefici, puri, alti pensieri,

E studi gravi, e faticante vita Pe' divini del Golgota sentieri! Ah! benchè poi dopo cotanta ardita

Dolce fidanza, a tempo non lontano Trascorra ov'a lui d'nopo è nova aïta, Al Crisma santó ei no, non mosse invano: Però che in lui ritorna con possanza

Al Crisma santo ei no, non mosse invano:
Però che in lui ritorna con possanza
Questa voce accreta: « Io son cristiano! »
E ripiglia la Croce, e al ciel s' avanza.

A me quella secreta, amabil voce
Più nella givoicezza-ona die posa,
Si che sovente alla gettata Groce
Rivolai la pupilla timorous;
E sebben mi paresse incarco atroce,
La riportai con csultanza secosa,
Rammentando mia infanzia, quella Chiera,
E quel Criuma, e la possa indi in me socsa-

E que trisuis, e a posse don in me ces E qual fa lo apleador d'un altro piorno! Il giorno in cui di sè autrimmi Iddio. ? Ah! non in tempio di gran ponpa adorno Trarre allor mi fu dato al festis pio: Cenitori o fratte piangeami atorno, E venne il Pan celeste al letto mio ? E l'accolsi apognando inclita sorte Dopo la inversantante ora di morte.

Ma l'offerta ch'io pronto a Dio porgea, Non fu accettata, e lunghi di aucor vissi! Oh! chi può dir con qual d'amore idea Morte sperando al Salvator m'unissi? Mille fiate poscia a me niedes La ricordanza di quel giorno, e dissi; «Deh, possa sacor con si sublime amore, Conse in quel di, ricever o il Signore! »

Quindi appeas an iple mi resal alquasto Dopo quel ammorando atto divino ; Mossi alla chiese, e di dolceasa he pianto, Ivi torando al sovraman festino: E mi pares che con dolor pia santo lo sopportansi l'egro mio destino, E che tutto il mio core arber d'ovese la ayrenir di quelle fiamme interse. L'ombre del tempo al siniariore si chi.

L'ombra del tempio al giovinetto è invito A penaieri gentili ed elevati: Tacite preci, canto, augusto rito, Tatto ivi il trae da'eicchi impeti usati Tatto l'inisi a pregiar l'oom, nuunito Di ragione e d'affetti alti inspirali ; Santa filosofia quivi il matura si che in terra egli atampi orma secura.

Che se ignobile in terra orma sovente Stampa il mortal che pio fa giovanetto, Noa è gia perchè sia guida impotente Religione a obbediente petto, Ma perchè sila celeste Conducente Sveltoni l'uom, s'afidia a novo affetto, E segue il proprio orgoglio e i vili esempi,

E tenne la befireda ira degli empri.

Oh come lor belifarda ira degli empri.

Oh come lor belifarda ira sengiata

Coutro gli alturi l'alma mia perconse l

Ed, shi' la prima voce scollerata,

Che da innoccosto fede mi rimone,

Usci' da tal, che, dopo aver sucrata

Sua vrita al tempto, il divini gioro aconse l

Quanto è alta luce pio, ver Sucerdote,

Tant' è finnetto mustro qui, l'accriste l'

D'inferno una smania
Tormenta quel tristo,
Che, indegno consacra
La coppa di Cristo,
Che insegna il Vangelo
Con labbro infedel;
Che invidia de'lici
Le vesti e la chioma.

Che irato sogghigna Sui cenni di Roma, Che nntre cresia Ma cinta da vel-Ossesso quel petto Quiete non gode Se in alme innocenti Non getta sua frode .. Se non avvolena Lor candida fe : Ei .spera , involando Credenti al Signore, Estinguere il verme Che rodegli il core , E dirsi : α Per gli empi Castigo non v'è n.

Tal fu lo sciagurato, onde la prima Fiata io stupefatto e impaurito Intesi accurit di bestemmia astuti Contro a' misteri, dietro cui l'eterna Maestà del Siguore all' nom traluce.

Avens'o a quell'apotata strappata L'indegna larra L'avens'o al corpetto De g'intti vilipeso! Io stoltamente Tacqui, e volsi nel cor le rie parole Dell'incarnato Satona, e sorrisi; Al non ingegnoso e perfido sorrisio; E in forre stetti, fea i dettami austeri Da verità acgnatami, e i dettami Lieti e superhi del parlante serpe,

Da quel funesto giorno io non protei, No, disamar le sante are paterne, Ma a quando a tjuando io le mirava, incerto Se venerar le dovess'io, siccome Ne' miei di d'innocensa, o ae più scenso Fosse obliarle o irridarle, e aver soli Idoli i miei voleri e il mio ardimento. Così varcai l'adolescenza, e gli snai

Così varcsì l'adolescenas, e gli ansi Toccai di giovincaza, chino di studi E di sperana nelle forre insate Del mio altero intelletto. E pure i templi Secreto avcan per me faccio semire? E sovente io gettava i baldannosi Lubri, e fiuggia le argute, compie congreghe, Per raddurmi soligno e sono fortato Sutto i tuoi granditosi archi vetunti; Lagdanease Basifica, ove i primi Appatoli di Galli hanno sepolevo!

Oh bella chiesa! Quaste volte preso Colli regendo e medituado io piassi Le antie abbasdosate Itale spoode, e il fiscolar bostano, ove-la madre Ed il padre e i firatelli craso assiri, e piassi in un inte tencher, mici disubi i, piassi in un inte tencher, mici disubi i, Perdutto, no, per ma non era! e il lume Di lai: mi foligorava alcune volte Si che sparina le truebere, e di covo

Io mandava dal core inni di gioia. Ma tempi erano quei di non verace Filosofia, sulle rovine sorta Di molti altari, e sovra molto sangue; E la Gallica terra , infra sue pesti , Di sacerdoti rinnegat avanzo Chiudca velenosissimo; e i più feri, Più studiosi e scaltri eran nomici De'sacri templi, risperti allora, E dal Corso magnanimo scettrato Arditamente in onoranza posti-Un di que'Giud inverecondi a' passi Mici s'attaccò : l'ornavan lusinghieri Eletti modi, e pronto ingegno, e il foco De' sottili motteggi scoppiettanti, E facile parola, e d'infiniti Libri conoscimento, e quell' audace Sentenziar che sicurezza appare.

Sommessa voce ripetea d'orecchio

In orecchio: « Ei fu monaco! » E la mac-

Sciagursta d'apostata sembrava Scoleggii orreada sulla calva fronte; E dir e « Nesusa più sulla terra l'ami : E mesthe più l'amava, e condimieno Ascondeno intiti l'inition riberano, E cortesi acceptionalo, e durad' plauso Alla dolce arte della rua farella. Quella canisie al dissone devota. Orror mettesmi e in un pieth. Più giorni I centrali del l'amorte devota. Orror mettesmi e in un pieth. Più giorni I mie pemeire, ji ndi second l'occurio I mei pemeire; ji ndi second l'occurio Raccaprecio, e piegui più tollerante I.-lana til grante in quel fabio inegrano.

Oli pe giovasi cuori alta restutus Lo scottarsi in supci cenpi, che fana Di lunghi statil grandeggir fa al guardo Bell'attosito volgo, e d'intelletti Che pur volgo aon sono fa l'intengato, Pur non anandol, mi parce di stima i debior per l'incilite faville Del possente suo spirto, e palesava El di mia revercana e d'amistade Gentil, siepolar brama; e questa brama Era al mia stolto orgelio esce gradita.

Lunghe non fur tra noi le avvicendate Considenze ed indagini, e' m' invase Giusto corruccio, e da colui mi svelsi : Ma le illudenti sue dottrine, a guisa Di succhiante invisibile vampiro, Stavan su me, riedean canciate; e furmi A tutti i giovenili anni tormento.

Più vivo ia me si raccendea l'amore Delle case di Dio, quando rividi, Bella Italia, il tuo sole animatore, E m'accolsero i cari Iasubri Itali, Dove gli su' mostrafe quanto al Signore Fouser devoti e a grande intento fidi; Tal sence argendo maestosa mole, Che a lodarla il mortal non ha parole. Troppo anocas in Milan l'aminas mia Tra giochi e alteri studii vaneggiava, E glorioi sunici e fama ambia, Ed ogni di più folli ombre afferrava. Ma pur di aslutar maliaconia

E al tempio allora io rivolgva il niede, E in me senden consolatrio frede. E in me senden consolatrio frede. E i manto mi Foncola sindicio. Schben lui tede ancer non consolasse, Talor voles non umile cervice. Mescerai all' alme pir cardoglio lasse. Mescerai all' alme pir cardoglio lasse. Che la bella dei cieli Imperdario: Lundo commono e penalecco tuccina. Lundo commono e penalecco tuccina. On quante yolite interime quella scales Ascendemmo del duomo inosservati!
Quante volte in quegli archi ci mi traea,
E la susurrayam detti pacati
Sul beneficio d'ogni eccelsa idea,
Sui vantaggi dell'are all'uom recati,
Sulla filosofia maravigliosa
Che della Chiessi no grai risto è ascosa!

Che della Chiesa in ogni rito è ascosa!

Oh all'orquando vi penso, io spero ognora

Che, pria di morte almen, quell'alto

(ingegno

Avrà veduta la soave aurora
Del promosso agli umani eterno regno!
Spero che quella forte anima ancora
Nodrito avrà del ciel desio al degno,
Che quel Dio che sol vuole essere amato
Avrà i tardi sospiri anco accettato!
Con reverenza visitava io pure

Con reverenza visitava io pure Altre in Milano vetustissim' are : Quella o' a Sant'Ambrogio ama sue cure Il buon L'ombardo con fidncia alzare, Ed il sacel, dove Agostin le impure Fiamme alfin volle in sacra onda smor-

E colà volger lo nella mesta alma Sete di veritì , sete di calma. E in talun di quegli alberghi santi Una dogna io veden chi crussi stella; E a lei movesdo i guardi mist temnsti; S' umiliava mia ragion rubella: 'Mi parac di a me un angiolo davanti Stesse per me pregundo, e allora in

Amica del Signor ponendo io speme , « Ah si , diceva , in ciel vivremo in-

M. de'templi alla minita dolcera:
Vinto non era appien l'orgeglio mioIl passo indi torsa con leggeraza,
E i gravi intenti rimette la obblio:
Ronco prendami appo colta che aprezza
Chi, pari al volgo, su simplorure Iddio.
Io mi volgevi Dio, ma gonne Fiero,
Interrepato, shi! rimetgava Il vere!
E pel non come Fiero io mi pestiva
Con ditutaro, genezione pinato y
Incontante nodria feste mai vive;
E a guida di infestele opervas intuato:

Allor fa che la folgor mi colpiva, E ogni mortal mio giubilo ando franto, E in man mi vidi d'avversario forte, Me condannante a duri ceppi o morte.

Oh lunghi di catene e d'infiniti Strati del core inenarrabili anni! Ed oh! com'anco na giorni si abborriti Mia finatasia godea sciogliere i vanni; E fingeni ogni sera entro i graditi Templi, ed ivi esalar gli secribi affanni! Poche amate persone e i patria latari Erano allora i miei pensier più cari!

Oh quai mi parver secoli Que' primi anni di duolo, In che fra mura squallide Vissi cruciato e solo! Nè mai con altri supplici Sorgea la prece mia, Ed il desio del tempio La pace a me rapia! Mi si pingeano i fervidi Religiosi incanti, Le grazie che sfavillano D' in sugli altari santi : E di Davidde i gemiti, E gli avvivanti lumi, E le armonie dell' organo, E i mistici profumi, E l'ineffabil agape,

Ove il Signore istesso

Pasce e solleva ad inclite

Speranze l'uomo oppresso.

Allor la vil perfidia

Del mondo io ricordando,

Del mondo io ricordando, Dare ai profani gioliti Giurava eterno bando, E con insouni palpebre,

E con preghiera accesa Chiedea versar mie lagrime Ancora entro una chiesa! Mi sovvenian le placide Ombre de' monasteri,

E le velate vergini , Ed i romiti austeri : E tormentosa invidia Prendeami di que' petti Ch' appo gli altari effondere Doglia potean e affetti.

Ma in quella mia nel carcere Brama de' sacri ostelli , Soari sensi teneri Pur si mescesa novelli.

Rendeva al Gielo io grazie Che i genitori amati Piangere almen potessero

Anzi all' altar prostrati.

Anzi all' altar che ai miseri

Sol può istillar virtute;

Che rialzar può l'anime

Da angoscia più abbattnte!

Un giorno alfine, oh fortunato giorno?

Nunzio ne venne che sariane schiuso

Della comun preghiera ivi il soggiorno:

E tratto per brev' ora allor dal chiuso , Rividi il tabernacolo , ove alberga Colui che in ciel di gloria è circonfuso.

Tempio quello non è eh' ardito s' erga Sovra eccelse colonne, e in maraviglia, Quasi reggia celeste, i cuori immerga. Poso più che a magione umil somiglia,

E pur ivi m' invase quel tremore
Che per solenne ossequio all' nom s' ap(piglia;

E per quell' ara palpitai d' âmore , Come mai palpitato io non avea , E in ver sentii ch' ivi sedea il Signore,

Brev' ora fu , ina pure indi io sorgea

Trasmutato in altr'uom, portando ia seno
Il Salvator che i mesti accoglie e bea.

E tale in que' momenti era il baleno Della luce divina in me raggiante , Che il patir mi parea di gioia pieno,

E leve il ferro mi parea alle piante.

Oh di Spielbergo semplice chiensola , Ove non s'alzan preci altre giammai , Che del mortal che ciuge ivi la stola, E di viventi-infra catene e guai , Ab, in te risplende pur Quei che con-

I sola ! Quei, che del fiacco non respinge i lai!

Quei, che l'amaro calice accettando, Com' ttomo il rimovea raccapricciando! Con qual desio la settima festiva

Aurora io nel mio carcere attendea! Per sei giorni in mestizia illanguidiva . O la mente pensosa egra fervea. E talor preda si di larve giva . Che il lume di ragion perder temea : In quell' ore io talvolta Iddio cercava, E, inorridisco in dirlo! io nol trovava. Ma il giorno del Signor rivedea alfine,

E mettea lieto suon la pia campana, E a soavi pensier l'alme fea chine, E a ricordanze dell' età lontana : Potenze inespressibili, divine Scemar pareau l'orror della mia tana, E a me, come a fanciul, batteva il netto Di quel festivo bronzo al suon diletto.

Poi tutte dispañan mie cure atroci Quando il pietoso sgherro apria le porte, E de'compagni mi giungean le voci, E la imperante seguivam coorte; Gli avvinti si porecan ecnni veloci Di costante amistà nell'aspra sorte; Ma non a tutti amici ivi era dato Incontrarsi, parlar, pregare allato

Sempre, sempre novella, alta esultanza Il commosso m'invase animo, quando In quell'incolta ma pur sacra stanza. Posi il'piè, mie catene strascinando, E in simbolica vidi umil sembiagza Suoi sfolgoranti rai Gesù ammantando Benedirci, e per noi con inesatisto Amore offrirsi al Padre in olocausto.

Colà il Signor mi favellava al core. E la sua voce somigliava a quella D' amorevole, ansante genitore Che a sè un figliuolo sconsolato appella, E : « Disgombra, gli dice, ogni timore « Veggio che disamar tu me non sai,

« Che mai mia tenerezza io da te svella ! « E ciò che indi tu vuoi, tutto otterrai! n

« Con forte piglio il correr tuo rattenni, « Ma t'amai, t'amo, e per salvarti io ven-(ni!n Io mi gettava allora a' piedi suoi

. Con dolcerra ineffabile, e piangeva, E sclamava: « Signor, fa ciò che vuoi « Di questo figlio della debol Eva !

Ei mi diceva inoltre:-« Io t'ho punito,

« E si correvi per le vie d'orgoglio.

a Non già per rabbia onde avvampar non

« Ma perchè il prego mio non era udito,

« Che obbliato me avresti, e lui seguito α Che l'alme adesca all' eternal cordo-

( soglio,

(glio:

« Sordo vissi, pur troppo, a'cenni tuoi, (t Ma tua incorante voce or mi solleva:

« Nulla sperar dovrei; ma poiché m'ami, « Un don ti chieggo ancor - ch' io ti ris-( mi ! »

E poi prendea fiducia, e proseguia A lui tutti schiudendo i mici desiri: Lo supplicava per la madre mia Che sparso avea per me tanti sospiri! Pel dolce padre calde preci offria! Per tutti quegli amati onde i martiri M'eran del martir mio più dolorosi, E ch' io tanto di me sapea bramosi!

Del Moravo castel umil tempio . Quante grazie ti devo soavi! Il mio spirto poetico alzavi Dai terreni, opprimenti dolor. Io sentiva entro te que' dolori, Ma diversi, ma misti a contento: Io chiedea raddoppiato tormento, Purchè Dio m' addoppiasse l'amor. Lo il disprezzo acquistava de' ferri, Ma non più quel disprezzo superbo Che del vinto fa l'animo acerbo. Contro quei che nel lulto il gettar : Io sperava, io credea che i vincenti M' assegnatser destin si tremendo, Non vil odio , ma sol rivolgendo

Di giustizia rigor salutar. Io dicea che se iu pugno tenuto Uno scettro in que giorni avess' io. Gli avversanti dell'animo mio
Con isdegno atterrati avrei pur:
E scernea che son fremiti ingiusti
Que'dell'uom che da forti domato,
Non ripensa ch'ei forza ba sfidato,
Che d'un dritto essi i vindici fur-

Che d'un dritto essi i vindici fur.

Compiangea il fato mio, ma pensando

Qual dover mosse i giudici miei:

Ma pensando che in ciel li vedrei

S'io perdon ritrovava al fallir.

E di grazia per mo sospiroso,

E di grazia per me sospiroso, Supplicava ogni grazia per essi, Presentendo i reciproci amplessi Là dov'ira non puossi nodrir.

Della chiessola de' prigioni uscito, lo ritorava estro mia mesta cella Col sen da mille affetti intenerito, Con fantais più generos e bella: L'ineffibil poter del santo rito Avermi parea dato alma novella: Ed intero quel di lieto scioglica Di David gl'inni, ed inni altri tesses. Oh facoltà di pottar giocondo.

Ma più negli anni orribili del lutto, Quando forra divina il core inonda E d' eccelà pessier, lo infiamma tutto! Quando nell'uom tal grazia sovrabbonda Che a benedir sue croci indi è condutto! Face di poessa! senza una chiesa, No, uon saresti in me rimasta accesa!

E se tal possa amabil dell'ingegno In me si fosse per dolore estinta, Languito avrei d'ira e superbia pregno, O l'alma a vil furor sariasi spinta: Della vità un frenetico disdegno Spesso prendeami in tanti mali avvinta, Poi la luce de' sacri inni tornando, Io riponea l'empio disdegno in bando. Il mortal che in mestizia a'iaabissa, E fero soffre ineluttabil danno, Sempre in oggetti d'ira il guardo affissa ; Ogni umano. gli par vile o tiranno; L'altrui virtù al suo torbo occhio s'ecclis-In tutti sogna i benefizi inganno; E fraterna pietà posta in obblio, Disama e niega e maledice Iddio.

Filosofar s'immagina il fremente Calunainado il mondo e il Creatore; Ma chiudendo a' pensieri alti la mente Tatto mira a traverso empio livore, Bugiarda estima ogni men atra lente r Satana è il suo maestro e il mon autore; Armi date e coraggio a quell'ossesso, Ed eccol trucidare altri o se stesso. Vicino a quella infame insaina giacqui

Vicino a quella infame insunia giacqui Più d'una volta s'giora incarcerati ; Ed allor tetramente mi compisequi Ricordando que' libri sciagurati, Che nell'audose secolo isc ui acqui Plausi a ferocia e suicidio han dati, E col velen derei volumi in petto, Volvea il fin dell'apostol maladetto. Grazie, chiemola, a 'prigionieri amica! Da te en.navavi inenarrato incanto!

irazie, chiesuola, a "prigiosieri amica!
Da te cunava inenarralo incanto!
Da te riedea la mia fiducia antica
Nell'assistenza del tre volte Santo!
In te il perdon non mi custó fatièa!
In te d'amore e di dolcenza ho pianto!
In te ne' tristri di ripigliai lena,
E sino al termin sopportai mia pena!

Improvisa compare un'aurora Che distinguer dill'altre non seppi, E la sera a'un sciolti i mici ceppi! Ed meci dell'orrendo castel! Del decennio l'anguoria morble Un intante, un accento avea squathera Dalla fossa qual' reduce un'ombra, Mi stupian terra ed uomini e cel. Teverasi valli e baite strasiere, M'avvisi della patria s'hei lidi, L'Alpe succia, ed ob gioli rividi La nativa penisola alfin. Al dolciamio, letto del padre

Egro giunsi, ma giunsi felice : Lui rividi e la mia genitrice : Tra lor braccia mie pene avean fin !

Ahi! move pene sempre cingon l'uomo, Bench'ei talvolta in impeto giulivo Tutte calanjità creda aver domo! Piansi più cuori amati onde me privo Gli strali avean d'inesorata morte, E più d'un ch'io lasciato avea captivo? Allegrar mi volea della mia sorte, Ma spesso in cupo involontario duolo

Mia spesso an cupo involontario duodo
Mie deboli potenze ivano assorte.
Cio ch'io patissi , Iddio conosce solo,
La mente rivolgendo a tanti cari
Del cui lungo martir non mi consolo!

Il mondo mi dicea! « Se ancora impari « Ad ambir le mie feste e i miei sorrisi, « Sollevati saran tuoi giorni amari ». Ma indarno sovra lui le ciglia affisi:

Ei più noi mi rendea que' di lontani Ch'io con altre dolci alme avea divisi! Gratitadin destavanmi gli umani Che generosi mi plaudeano intorno,

Ma i plausi lor pur riuscianimi vani. In si frequente di dolor ritorno, Il loco ove ogui di forza racquisto È quel dove le sante are ban soggiorno:

Ogni mattin la prono a' piè di Cristo
Breve, benefic'ora io volger amo,
Ed esco allor più dolcemente tristo.

Ed esco allor più dolcemente tristo. E conformarmi al divin cenno io bramo.

« Entro i templi, pari al volgo, Di prostrarti non vergogai? Lascia, stolto, i vieti sogni: Sol ne'sensi è verità. Pari a noi, ali gloriosa Del tuo secolo facella: Al pensar de'forti appella La crescente umanità ».

Al peasere de' forti l'appello; Forti son que'che regge l'Eterno: Molti errori nel volgo discerno, Ma non quando anni l'ince all'alta; Ma non quando anni falli ripena; Ma non quando l'ilava col pianto; Ma non quando de' Santi nel Santo Alta i lumi, e lo vuoli seguitar».

« D' un Iddio par si favelli; Ma di templi, ma di riti, Ma di spiriti contriti
Fastidito è il pensator.
Basta a gioria delle genti
Predicar virtu civile,
Maledir ogni opra vile,
Intimar fraterno amor ».

« Ch' altro grida la voce dell' Ara , Che civili, fraterne virtuti? Fiacchi sono del senno gli aiuti, Se l' Eterno virtù pon impon. D'uomo il senno ch'a Dio non s'eleva Con qual dritto imporrà sacrifici ? Senza Dio l'uom ne'giorni infelici Rnba, insidia, trucida a ragion ». « Se adorar si vuole un Nume . Sieno semplici omai l'are; Vane pompe ad esecrare Ne consiglia l'Evangel: Volgi l'alma a culto novo Il vetusto s' abbandoni : Non più incensi, effigie, suoni; Ma qui l' nom, là il Re del ciel ».

« Sventurati. v' abbagliano l' ire; Gl' Intelletti ad amore achiadete, E virtù e verità scorgerete Nelle pompe che inanizano il cor: Non son vane se non pel fremente Che lor sacra potenza dileggia, Che il suo rigido spirito vagheggia

Non il bel , non Iddio, non l'amor ! n

« Chi stat quegl' iniqui Che parlau di Dio? Chi sei che linguaggio Usurpi d' uom pio? Dai cepri in che fosti Sol Yrode provien. Da noi t'allontana. Ch' a Dio, a Sacerdoti Vivenamo fedeli. Dagli sani remoti, Ment' empie covavi Dubbianse nel sen ju « Felici voi che al lume eterno ingrato!

Non foste mai, siccome questo insano!

Ma nulla tolgo a voi, se ardisco altati
Tener gli affetti al Salvator Sovrano.

I templi son a soli internestiti
S'apron, ma accolgon pure il pubblicano.
Di voi, di me pieth prenda il Signore,
Ed in noi colla fede instilli amore! 9.

### LE PROCESSIONI

Vexilla Regis prodeunt. (Eccl. Hymn.)

Dolce è l'aspetto De' templi santi, Dove tra faci Sfolgoreggianti, Dove tra incensi, Dove tra canti Di Dio grandeggia La maestà; Dove al mortale Le sacre mura Tolgono il resto Della natura , Dove ogni oggetto Ch' ei raffigura Gli dice : « Adora , L' Eterno è là ! »

Nondimeno allorquando dal tempio Useir vedesi l'Onnipotente, Tra le mani d'un debil vivente, Pe'sentieri che tutti calchiam , Pare a noi che vieppiù ci sorrida, Che vieppiù ci-si faccia fratello: Per pregarlo un impulso novello, Una nova speragza sentiam. Egli è il Re che diffondersi brama, Che pacifico vien dalla reggia, Che fra i sudditi amati passeggia, Che lor volge parole d'amor: · Egli è il padre che visita i figli, Che s'appressa a ciascun de'lor petti, Che lor mostra quant'ei si diletti Di cercarli, di starsi fra lor.

Oh nel moltiplicar tooj henefici;
Ricca d' industrie amabili e mblimi,
Religion che a' tuoi sinceri amici
Con si souvi granie amore esprimi!
Religion, che pur nel tuoi nemici
A lor dispetto meraviglia imprimi!
Religion d'imperercutait veri,
Bella in tuoi grandi lampi e in tuoi mi,

f steri ! Splendono innumerati i santi modi Con che rammenti agli uomini il Signore, Con che il Signor medesmo offerir godi Alla vista de' popoli ed al core : A te non basta in mezzo a preci e lodi Sull' ara alear la diva Ostia d' amore ; Fuor de'delubri tu la traggi, e in pie Feste l'elèvi per le donse vie. Perchè iroso talun le venerande Processioni con ribrezzo guata? Perchè immagina ei tutta in miserande Cure avvolta la turba ivi adunata? In ogni loco, ottusa al Bello, al Grande Langue, è ver, più d'un'alma scisgurata, Ma gente è pur che il Grande, il Bello ani cora

Sente con forza , e, quando sente, adora.

Alme sono, in cui ragione Ed amante fantasia Tal serbarono armonia Che abbellisce ogni pensier: Chi region vuol tutta gelo Senza slanci, senza affetto, Tarpa l' ali all' intelletto, Non s' innalza fino, al ver-Tutto ciò che santo brilla , Che divelle dalla creta, Che solleva ad alta meta, Dobbiam credcre ed amar: D'infelici sprezzatori Non confondaci lo scherno: Vile ssorzo è dell'inferno Ogni cosa dissacrar. Quali volge a noi la Chiesa Rimembranse in tutti riti? Son materni, dolci inviti A sperauza ed a fervor.

Il Signer quando discende, Quando inceda in mease a noi, Chiede amore a' figli suni, Chiede e in un largisce amor.

Indelebil mi sei , giorna lantano , Allor che in giovenili anni a me stanza Era anave lida altramontano :

Cessava la sacrilega burbanza

Dalla falsa repubblica ostentata

Contro la dulce degli altar possanaa;

E l'ardito mortal che, rovesciata

La licenza vulgar , lo scettro prese, Vulle che laude fosse a Dio ridata. Da lungu tempo augusta dalle chiese

Pompa uscita non era d'alternanti Supplici turbe a fervid'inai intese, Ricordavana solo alenni santi

Vecchi le amate feste, ove il Signure Passeggiava cogli unmini preganti. Di repente riviver lo splendore

Ecca di quelle feste a' Franchi lidi ,
Ad un cenno del Corso Imperadore.
E con gara magnifica allor vidi

Il popola esultar, che finalmente Fosser compresi di hestemmia i gridi. E la città del Rodano apulente Sfaggiò tappeti e drappi ed archi e troni

Al quaggiu ridisceso Onnipotente. Gioiva la caterva udendo i bunni Racconti de'vegliardi, ed esclamava:

« Di nova esser del ciel voglam cam-

Intanto ognun con dignità n'andava

Qua e la per le atrade brulicando,

O a' pensili balconi susurrava,

Lo spettacol santissimo aspettando.

Del Cannone il fragor nuncio prorompe, E da ogni parte ecco seguir silensia; La procedente pompa in quell'istante Prese le mouse avea del tempio. Enh quale la tutta quella turba apharia senso Misto di gaudia, di stupor, d'ossequio, Di terrar sacro! E ael quadrivio tutti Di terrar sacro! Protendeano la testa, impazienti D'appagar le papille in quel sublime Intervenir del Ra dell'universo Tra le infelici vie che de' mortali Cingun le case!

A poco a poco li cinguetto a andra A poco a poco la como nistando y. Sin che ad un capo della via rifalege. La prima Croce, e la segui daria di Regui alianio. A quella prima Croce Ed al mo staola , staoli altri seguiro , Can altre Groci el elevate insegue, e varii amanti, unde accruenui vare Affatellane di civili uffici. E di saccedulali, Jutteeriva Quell'inefibili unitica armonia Degli apetti moltiplici, e dell'inno

Balbettanda la trina alma parola , Che de'cattolici è gloria e saluta ? Poi tragittate le abbondanti schiere Che annunciavan l'Altissimo , ecco un

- nembo

Di timiami, e fra quel nembo pria Vago drappello d'angioli incensanti, E fiori per la sacra aura spargenti; Indi — oh spavento! oh amore! — indi ( Colui Che la terra creo, che creo i cieli,

Che l'uom creò, che all'uom s'uni, c ( divisa

Dell'uom l'ambascia, il consoló e re-(dense?

A cotal vista l'adorante folla Genuficasa cadeva, ed i singhionai Udii di molti ehe dicean : « Signore , « Pietà di me che te cotanto offesi , Ed ammenda desin! n

- Stava fra i mille Cola prostrato un giovine infeliee, Ch' empio non era stato, e sempre in core D'amor favilla avea per Dio nodrita, Ma pur sovente dal demón superbo Delle dubbiezze invaso avea lo spirto. E eerto le dubbienne eran flagello Da Dio permesso; perchè umil non era Di quel giovin lo spirto, e si eredea D' altissima natura, atto all'acquisto D'ogni saper cui non s'aderge il volgo; E lungh' ore ogni di sedea solingo Fra libri oltimi e pessimi, e scrutava La verità - dimenticando spesso D' invocarla del ciel. Ma in quel gran

Dell' adorabil pompa, in quel momento Che a mille a mille si prostrar gli a-

· ( stanti , Ed anch'egli prostrossi; il giovin, pieno Poco prima di tenebre, una luce Vide novella, e umiliò l'altero Intelletto con giois, e sensa orgoglio Fu per più giorni e immacolato e forte.

E quando quell' audace irrequieto Tornava a' suoi deliri, investigando Con indagia profana alti misteri, Scontento si sentiva e sen dolea : Ed in sè di quel giorno Lugduneuse La ricordanza ridestava, in eni S' era con fede innanzi a Dio gettato : E tale avventurosa ricordanea Lui consolava, e gli rendea sovente. Od accresceagli della fede il raggio!

V' amo . o Processioni! e v' amo tutte, Pubbliche preci dalla Chiesa alsate Ad inforzarei in perigliose lutte!

Io son quell'nn, che da dubbiesae ingrate Afflitto in gioventà , pur vi cercai , Ed hovvi schiettamente indi onorate.

E non sol nelle feste, ove, i suoi rai Nascondendo, intervien l'Ostia divina D' indicibil dolcersa io m'esaltai;

Ch' ovuoque l'uom pregando pellegrina Affratellato al suo simile e canta, Sento un poter che a Dio mi ravvicina.

Quant' amo l' adunanza timile e santa De'confidenti nell'amor di Quello Che di bei fiori le convalli ammanta !

Congregati alle miti aure d'un bello Mattin di maggio, in copia anzi la chiesa Ecco stan villanel con villanello.

Ed ecco, il piede innoltran per la scesa Giovani donne, e nel tugurio resta L' avola antica alle faccende intesa.

Ed it seero Pastor move la festa, Guidando i parrocchiani in messo ai prati, E in mezro a campi e in mezzo alla foresta.

Mirano con doleezaa i germoglisti Frutti di quel terreno, e pel ricolto Litaniando invocano i Beati; E il passegger da lunge dando ascolto Alla rustica prece, si commove.

Ed anch'egli a pregar sentesi volto . E forse da mal opra indi si move.

Udran certo la prece devota I beati che aono appo Dio; L'udrà l'Angel del bosco e del rio, L'udra l'Angel del monte e del pian: E le debili umane parole Commutando in concento divino, Le alseran fino all' Unico-Trino , E selice la messe otterran.

Ma se pur le parole dell' nomo

In concento divin commutate Al Signor non salissero grate, E vibrasse tremendo flagel, La preghiera che alsaro i credenti Infeconda giammai non si fora, Sempre i cor la preghiera migliora, Sempre l'uom riconcilia col ciel.

dopo l'anno in cui sole o procella Di frutti la campagna han desertato,

Riedono i contadini in la novella Stagion di maggio al supplicare usato. Di sue peccata ognun castigo appella, L' arsura o i nembi del trist' anno andato; Ognun con penitenza più sincera Da Dio depreca tai sciagure, e spera. Venga a que' giorni il vate ed il pittore Sulla bella collina d'Eridano, E contempli quel quadro incantatore Cui son limite l'alpi da lontano. Di bellezza nno spirito e d'amore Diffuso è la sui monti, e la sul piano, E qui sui poggi, e sui due finmi, donde Accarezzan Taurin le amabil onde. Il vate ed il pittor vedrà nn incanto A si bel quadro unirsi novo ancora: Escon le forosette in bianco ammanto Da diversi tuguri anzi all' aurora, Ed affrettano il passo al loco santo,

Vedesi colla Croce il pio drappello. Pingetemi raggiante dall' Empiro Degli Angiol la Regina che sorride: Dicesi che talor nel sacro giro Delle Rogazioni alcun lei vide; Dicesi che commossa dal sospiro Di quell'anime semplici a lei fide , Col divin Figlio i campi benedisse, Ne gragnnola per molti anni li afflisse.

Passar indi tra questo albero e quello

Oye la campanetta suona l'ora;

E belle son le supplici Pompe di penitenza in alto lutto, Quando da morbo orribile A gran terrore un popolo è condutto, Per alcun tempo attonite

Portago le cittadi il flagel rio, Indi , poichè ogni provvida Arte inutile appar, volgonsi a Dio-Ed allor sorgon nomini

Per eloquenza e santo cor sublimi, E con ardir magnanimo Rinfacciano lor colpe ai grandi e agl'imi. Della rampogna ridere

Vorria il perverso, e già il malor lo afferra:

Jeri con vil tripudio Opprimes l'innocenza, oggi è sotterra. Prendon la Croce gli umili, E più d'un già auperbo anche la prende, E il penitente cantico Da migliaia di cuori al cielo ascende. Religion fortifica Gli animi che depressi avea paura, E guindi all' aer malefico Più robusta resiste anco natura. Religion le torbide Coscienze deterge, indi le calma, E più efficaci i farmachi Opran nell'uom, qualor pacata è l'alma.

Accumular prodigii Potria certo il Signor, ma senza questi Pur con sue leggi solite Sana e protegge chi a ben farsi si desti-Il penitente popolo

Dono le preci meno ismorto riede, E niù costante esercita Sua carità, perchè doppiata ha fede,

Ed allor men sovente abbandonati Van gli egri da' famigli e da congiunti E più d'un egro che di dnol perito Fora per l'abbandon , s'altri l'aiuta , Forse ritrova, e più del morbo i dardi A lui non son mortiferi. In tal guisa

Scema la strage a-poob a poco, e cessa. Ah! in questi miseri anni Europe invasa Dall'indica per l'aer corrente lue Quanta per ogni loco alzar dee lode A te . Religion! Dove i più ardenti Soccorritori delle inferme turbe? Eran color che a beneficio spinti Venian da fede! Eran le pie fanciulle Vincolate da voto a farsi ovunque Aucelle de'languenti! Eran dell' are Degni ministri! Erano illustri o scuri Concittadini che schernir solea La vigliacca empietà, perchè prostesi Sovente all' are onde traean virtude ! E te fra tanti ardimentosi egregi, Ottogenario Vescovo, annovrava

La nostra Cuneo dianzi, a'più tremendi Lunghi giorni di morte e di spavento! Te col drappello de'tuoi forti amici

Cingeano indarno gli ululi codardi, E i turpi esempli-di color che aita Negavano a' glacenti! Impallidia, Ma per alta pieta, non per paura La vostra fronte, ed al pallor gentile Succedes sulle guance il nobil foco Della vergogna per l'altrui fiacchezza. E quando truce cova, e già scoppiando Va in queste Taurinensi aure la lue, Chi a' bisogui, provvede e rischi affronta, E sprona, e gare generose incita? Alme prodi son desse , a cui ben nota Religion sennó e costanza infonde! E fra tali, io con giubilo un amico Vidi primo seagliarsi all' ardue cure Che salvaron la patria; e fra i gogliardi Che il seguitavan, godo altri a me cari Scorgere e benedire, e vieppiù amarli!

Ma il dolor pur rammentiamo D'altre turbe supplicanti: Stirpe misera d'Adamo, Numerar chi può tuoi-pianti?

> Più d'una volta Furon vedute Disperar quasi Della salute Assediate ' Degne città. L'oste che i muri Ivi circonda; Desolò questa E quella sponda; Scevra si vanta D'ogni pietà. Pubbliche preci La Chiesa intima, Anzi agli altari Ciascun s' adima , PELLICO -3.

Indi procede Ignudo il piè. -La mescolanza

La mescolanza
Del lor dolore,
Del loro grido
Al Salvatore,
In tutti i petti
Cresce la fo.
Dopo la pompa
Il capitano
Ripon sull' elsa

Il capitano
Ripon sull' elsa
L'ardita mano,
Ed inspirato
Snuda l'acciar.
α Chi di voi sente
α Iddio con noi?

« Iddio con noi?
« — Tutti il sentiamo! »
Sclaman gli eroi.
Apron le porte,
Vanno a pngnar.
Scossa, atterrita

Scossa, atterrita
L' oste nemica, A
ripulsarli
Mal y affatica;
Cià si acompiglia,
Si dà a fuggir.
Mai non è vinto
Chi vincer èrede:
Negl' irrompenti
Opra la fede:
Salva è la patria
Presso a perir!

Chi son que fercei
Che d' Asia partiti,
Di tutto Occidente
Percorrono i liti?
Rapiana, devastano
Campagne e città.
Il lor t-apitano
E demone od uomo?
Da niuna possanae
Giammis non fu domo.
Flagello di Dio
Nomar ei si fa.
La alsviche terre;
Le terre Tedesche

Sopportan sue stragi, Sue luride tresche; Le Gallie lo veggono Sovr'esse piombar.

Ma il harbaro in merzo Al sangue, alle predo Non gode, se Roma In polve non vede; Ed eccol dall'Alpi Furente calar.

Qual possa di hraccio Avria soffermato Chi tanto al suo ferro Già avea soggiogato? Qual gente dal Tevere Incontro gli vien?

Un duce eanuto,
Magnanimo, forte,
Non forte di schiere
Datrici di morte;
La sola sua, fede
Il guida, il sostien.
Qu'el duce vestiva.
D'Apostolo il manto;

D'Apostolo il manto; Portava in sue mani Il Re sempre Santo; E folto seguialo Pregante drappel.

Ed Attila, fero
Flagello di Dio',
Innanzi agl'inermi
Tremò', impallidio,
E disse: « Non voglio
« Pugnar contro il Ciel! »
Perchè retrocesse

Con tanto sparento?
Vid'e; nelle nubi
Un vero portento,
O tutto il prodigio.
Oproglisi in cor?
Dicevano gli Unni
Con rapida voce,
« Per quale incantesmo
« Ci vinse la Croce?,»
Ed Attila urlava:
« Fuggiano il Signor! »

Ah! dolce siami ricordarmi ancora Processioni d'altri cuori amanti, Volte a far si ch' uom santamente mora; Allorquando a' fratelli doloranti Sovra il letto di morte vien portato Quel Dio che si commove a' nostri pianti. Brama la Chiesa intorno a se adunato

Brama la Chiesa intorno a se adunato Stuolo di figli allora, ed indulgenza Maiterna achi v'accorra ha pronunciato. Per le vie con sollecita frequenza Suona la nota squilla annunziatrice Di quel nnister d'amore e sanienza.

Suons la nota squilla annunsiatrice
Di quel maiter d'amore a supirenaE già là donnicticola, osservatrice
De' più dettami, il suo lavor sospende,
E press per l'incognito infelice,
E lascia l'officina, e il passo tende
Cos altri unuil artier al loco santo,
E il ecreo appo l'altar ciascuno sceende,
It il erero appo l'altar ciascuno sceende,
It il ad artieri e a donniccinola accanto
S'inginocchiano (si, che più cortees
Hanno il costerco e le sembiane e il

Il vario grado qui sparisce; intese Tutte quell'alme al Re del Ciel si

( stanno, Che in man dell' uoma dalla sua gloria

Sostegno quattro fidi ecco si fanno Al padiglion, sotto cui l'Ostia viene Riparatrice dell'eterno danno. Escon del tempio, e in meste cantilene

Salmeggiano il bol carrine in che il (Profeta Reo si chiamaya, ed estollea sua apene.

All'a nisio mover della schiera è meta Il teito di fratello o di ,sorella , cui forse morte è già da Dio dereta. E talor quell'affitta anima in hella Giace magion, che al volgo ivi stupito Rummemorranza d'alte gioie appella. Allor più d'un fra gl'infinui è colpito Dal sentir ch' pur cosa ggra e mortale

Uomo a sorti si splendide nodrito. E tra sè dice: « Ai fortunati oh quale « Stolta, invidia portai, se tutti dee « Involver duolo ed esterminio egua-

o egua-(le!»

E mentre le atterrite alme plebee Il vil livor depongono, e commosse Pregan per lui che l'ultim' sure bee , Con dolcezza rammentan com' ei fosse Modesto in sua possanza, e come nure L'altrui miseria a pietà sempre il mosse. Ovver tristi rammentan le pressure

Ch' oprate lunghi giorni ha il violento, Insultando degl' imi alle sventure. Lagrime versa quei di pentimento, -E scorge di perdon raggio felice Entro al cor ricevendo il Sacramento:

E a sè d'intorno nura e henedice : La earità di quella pia congrèga, Che i torti obblia dell' alma peccatrice,

E pel suo scampo sempiterno prega.

Chi si fredda laudar mente potria

Si del bello avversaria e del sublime, Che la potenza non ammiri ed ami Del gran mister? Mentre all'infermo è data Per patire o morir forza oltr' umana, Uno spirto di serii pensamenti . E di mutua pietà gli astanti afferra; E ciaseun dal palagio ov' oggi ban regno Le dolorose infermità e la morte, Riede a sue ricche sale, o al suo tugurio, Più memore del cielo e più benigno. · Nè spettacol men alto è quando tragge Il Pan celeste al miserando letto Dell' indigenza. Fra lo stuol seguace

Dell' adorabil visita divina, Donna s'annoyra illustre e generosa, Ben conscia già di luride scalee E di covili ov'han mendici albergo. Ed ella dietro al Salvatore ascende Alla povera stanza j. e gentilmente Del suo splendido stato si vergogna

Ed aïfar tutti vorria gli afflitti. Egra giace una vedova; ed intorno Lacrimosi le stanno i figliuoletti Della fame dimentici , e accorati Sol perchè temon pe' materni giorni.

Della Comunion pur non vorrebbe

Questa mirarli nel solenne istante ;

Pensar voirebbe solo a Dio; ma gli oc-

Pensando a Dio, ricadon sovra i figli, E s' empiono di pianto.-(O figli miei?

α All' infrenabil mio materno lutto « Deh non badate, e voi consoli Iddio ? « A lui vi raccomando : ei padre ognora

« Fu de' popilli derelitti; piena « Fiducia abbiate in lui! » Così l'inferma Geme ed abbraccia ad uno ad uno i cari; Por, vinta dall' angoscia, obblia di nuovo

La voluta fiducia, e per delirio Lamentosa prorompe: « Oh delle mie « Viscere amati frutti ! ov' è chi prenda « Cara di voi, quand' io surò sotterra? «-Per mezzo mio li aiuterà il Signore? » Dice l'.illustre donna ivi prostrata; E s' alza, ed alla vedova giacente Le braccia stende, e al sen la stringe;

( e questa Effonde il core in voci alte di gioia, Dicendo: «Io moro consolata" a' figli « Che in terra lascio resterà una ma-

Io vidi , io stesso un giorno in mezzo { a' campi

Avviarsi la visita d' Iddio A novera magion, Seguii la turba, Per l'infermo pregando, e quell' infermo Canuto essere intesi agricoltore

Presso al eentesim' anno. Ove giacea L'onorato vegliardo? In una stalla! A manca erane i buoi, spazio bastante Libero stava a destra, e un letticciuolo

Ivi il padre espia della famiglia. E in quella stalla il Creator del mondo Entra a soccorrer l' uomo ! ad onorarlo! A nutrirlo di sel tanto è il prodigio Dell' umiltà divina, e tanto agli occhi Del Creator sublime cosa è l'nomo! Ah! ben desso è quel Dio che in una ( stalla

Nascer degnava, e palesar che in pregio Gli era il mortal, non per potenza ed · ( oro .

Ma per l'umana sua nobil natura ? O mirabile vista! quel languente

Che dal guancial la testa sollalzava, Bella per bianche chiome; e pel sorriso Della pace di Dio! mirabil vista L'atto in cui della debil creatura Cibo si fa il Signor! Chi pon di dolce Stilla bagnate aver potea le ciglia, Ripetendo le preci! - E la pietosa, Ond' or parlai , che della vedov' egra L'oppresso spirto avea racconsolato . Non è del vate invenzion. Mi stava Quell' angelica 'donna 'appunto a fianco Or nella stalla del canuto. E quando Il Sacerdote retrocesse, allora Sorse l'egregia, e avvicinossi al letto, E favello non so quai detti al vecchio. E nelle antiche palpebre io vedeva Gratitudin rifulgere e contento.

Ma non cosi pacifiche
Sempre si volgon l'ore
Al figlio della polvere,
Quando patisee e muore,
Coloi tre volte misero
Che in smoi peccati è spento,
Di cui la gento mormara:

« Non ebbe il Sgcramento! »

Assai meno, assai meno infelice Di chi muor senas luce d'ammenda È colui che da leggo trenada Vien dannato a precoce morir! Fur gravissimi forre i delitti Che macchiron la vita del tristo; Ma piangendoli a juedi di Cristo, Spera in ciol perdonto assirio,

Ed anco a tal dannato a fera morte Religion moltiplica sua cura: Ella sola al gran passo il rende forte Che vinta da terror fora natura. Perché il fernano ? Oh ciell che raffigurià.
Dall'altar mosa l'Ostia avvisatice ;
Conforta ancor la vittima infidice.
La vittima piange benedetta
L'ultima volta dal Siguore in terra ;
E con più vigoroso animo accetta
La fiuno onde il carrefice la serra:
Che è mai la morte al misero che aspetta
Grazia colla, dove non è più guerra ?
Ch' è mai la morte all'uoni quaggiù im-

Se Iddio gli dice in cor : « T' ho per-

(donato! ».

Arrivato d'un tempio appo le porte

Le varie pompe tutte Uono non è che annovri il verso mio, Onde sovente addutte L' anime sono a rammentarsi Iddio, E onde abbelliti vanno Di vita il corso ed il postremo affanno. Io tutte v'amo, quante Istituì la provvidente Chiesa Processioni sante! Sol per la mente a basse cose intesa, Il senno dell' altare Non benefizio, ma stoltezza annare. Io v'amo, o pompe! ed amo Pur la più mesta, quella in cui giacente Nel feretro seguiamo. Il simil nostro, che di nobil ente Sulla terra mutossi In carne data a'vermi e in poveri ossi-

La aveniurata bara!

L' alazza nacora in funebre armonia

Un voto pel firatello,

Di cui le proglie inghiotir dee l'avello.

Soleasi a' di loutaui,

Che barbari a ragion force son detti,

Ed in cui pur ji umani

Portavon recreensa a' begli offetti,

Soleasi da' congiunti

Finnto sacara soleane a' lor defonti!

Ob commovente gara

Il congregarsi ad onorar per via

(glioso!

Muto la degna usanta, E quando un genitor serrato ha il ciglio, Più intorno non gli avanza Nè la consorte, nè un diletto figlio: Decenza impone a questi Sgombrar lochi per morte oggi funesti. Ab li ben più venerando Era a' tempi de brabar il compianto

Delle famiglie, quando
I figlisoli mescean lagrime e canto,
Venendo primi dietro
All'ortibile e in un caro feretro!

Fretta mi par non pia

Il fuggire un anato, appena e' muore;

Il non voler qual sia

Prova a lui dar di pubblico dolore:

Ma ben è ver, che ascoso

Pur gronda il pianto—e spesso è più do-

Se quei che rincolati
Son per sangue col morto, alla gemente
Pompa non son restati,
Folta dietro la bara è pur la gente:
Misto al terror, v'è un forte
Amor nell'uom per l'alta idea di morte.

Chi vive puro, i grandi Proponimenti inforza a quella vista, E chi traca nefandi I giorni suoi, soggiarda e si contrista:

D' ognuno a tal pensiero Scossa è la mente e richiamata al vero :

Ma poiché il più giultwo ei l più dolente Fra quanti riti a noi la Chiesa espone, Ita in se di grain jupito omnipossente, Che al cor favella ed a vinti dirpone, Star giammi uni mi vegga vi il eredente Col vil sorriso che a bestemmia è sproner Ne 'templi e fiore de templi opiratto pio Puote e debbe notre lame alazera a Dio. V'amo, o pompe divine! e prego il Gerlo Chio mora in patria co esie nui anosti, Ove alla tomba in mio corporero velo Dato ona sia di giunto i da riperezanti, Ma pochi amici con pietoso nelo Seranno la mia bara salmeçcintii, E valga si de' lor sospiri il merto, Che tosto siami il semmo regno aperto!

I PARENTI.

Deus enim honoravit patrem in filiis.

( Eccl. c. 3, v. 3).

Inno di gratitudine e d'amore
Al Greator de nostri cuori amanti,
Di tutte meraviglie al Greatore!
Dacche pel fallo prisco doloranti
Alla luce veniam, qual dolce aïta
Nei genitori è data a' nostri pianti!
In ogni coppia umana, onde la vita

na logna coppus umana, onde la vita
D'altri umani si svolge, ecco una diva
Pe' figlinoletti carità infinita.
Vedi la vergin titubante e priva
D'ogni ardimento, simile a cervetta
Che intorno guata, e de' perigli è schiva.

Chi nella fievol, timida animetta
Opra mutazione inaspettata,
Quand'e fra il coro delle madri eletta?

Di progenie d'Adamo al ciel chiamata, Grave è il sen della dianzi paventosa, E il pondo regge da dolor cruciata.

Ed il porta con forza generosa!

E dopo un figlio compro a tanto prezzo
D'orrende angosce, altri portar par osa!

Oh di strazii mirabile disprezzo

In creatura si gentil, che solo Parea nata de'fiori al molle olezzo, Onde beasse a lei d'intorno il audo E le dolci aure col suo bel sorriso, E morisse alla prima ombra di duolo, Per destarsi felice in Paradiso!

Vedi la donna col. suo piecol nato, Che suggendole il seno a lei sorride: Sebben abbida tanto egli contato, La madre da lui mai non si divide. Insairita il guarda, insairito El il provveder ch' ei non a' affanni e gride: Animo lieto o da timore oppresso Nella veglia o nel sono ha logo pre es so. Lo sposo benchè a lei caro cotanto, E niù caro perch'ei pur ride al figlio; Sovente, favellando a lei d'accanto, S'avvede ch'ella e core e mente e ciglio Tien sovra il pargol con sì forte incanto, Che non ha ndito il marital consiglio: Allora ei tace e mira, e con dolcezza Il lattante e la madre egli accarezza.

Oh tristo il giorno, oh trista l'ora, quando Giace nella aua cuna egro il bambino , E la giovine madre sospirando Ad ogn' istante riede a lui vicino, E invan teneri detti prodigando Tien sulle amate labbra il petto chino, Ma l'offerta mammella ei bacia appena, E non la augge, ed a vagir si sfrena? Oh con qual lutto miserando allora

La spayentata si rivolge a Dio! -Oh come al dubbio che il figliuol le mora Trema se in lei fu reo qualche desio, E perdono dimanda, e a'infervora, Promettendo al Signor viver più pio ! I soli Angioli ponno anzi all'Eterno Si ardente prego alzar, qual è il materno.

Giorno di liete voci, ora felice, Quando sceman del pargolo i vagiti!-Quand' ei cerca la dolce genitrice Con isguardi dal riso ingentiliti! Quand'ei di novo il caro latte elice , E scherzoso riprende i suoi garriti! Tai porge allor la madre inni d'amore, Quai mandar può de' Serafini il core !

Oy' altri rischi fervono, Vieppiù la madre ardita Pel frutto di sue viscere Pronta è a donar la vita. Ella, se lera scoppia Divoratrice vampa, Verso la cuna avventasi, E il pargoletto scampa. Se il piccol piede illusero Dí cupo rio le sponde, La madro piomba rapida, E il tragge, o muor nell'onde. Ella, se il figlio palpita Tra infetto aere tremendo . Tenta i suoi di redimere . Le piaghe a lui lambendo. Se patria e tetto invadono -Empie, omicide squadre, Stringe i suoi figli , e impavida Pugna per lor la madre.

Tal'è la nobil donna ingigantita Dalla materna celestial postanza. Che a tutte generose opre la invita. Ma un sacrifizio v'è che egui altro avanza, Ed è in lei quell'assidua ed operosa Sulla cara progenie vigilanza. Alma di buona madre più non posa Finchè non ha ne'figli suoi destata Di virtù la lavilla glorïosa.

Nè puote alma di figlio esser pagata Fra inique gioie, se ha una madre ancora Che i vestigi di lui tremando guata, E occultamente prega, e s'addolora,

Negli anni primieri

Del forte maschietto,

V'è inente selvaggia, V'è indocile affetto; Par ch'indi a'annunci Futur masnadier. La picciola belva Se alcun la minaccia. Vieppiù baldanzosa Innalza la faccia; Di colpi, di rischi Non prende pensier. Qual è quello sguardo, Qual è quella voce Che frena l'audacja Del picciol feroce , -Incanto si dolce

La donna sol há. 'Ed ella ripete , Ripete l'incanto,

Frammesce sortio , zonipanto , E smore gl'infonde , ich , Cl'infonde picht , Non bada la saggia Se petti immunal Diran che a domarlo Saoi studi son vani ; In cor d'una madre Speranas non moor. E quei che parea Futur manadiero , S'infamma del berlo , S'infamma del berlo , S'infamma del berlo , Divien della patria .

La madre è il primo dell'infanzia amore! Poi di ragione al dolce lampo i teneri Fanciulli aman'la madre e il Creatore! Soave affetto sentono

Gentile decor.

Pel padre, pe'fratelli e per le suore, Ma il lor pensiero più consolante ed intimo È quello ognor: la madre e il Creatore! E tutti quasi del Vangelo i forti,

Che con grand'opre od immortali pagine Più ricchi di virtu sono al ciel sorti, Dal sen materuo attinsero L'amor, l'ingegno e i nobili trasporti,

E della madre caramente memori, Iddio amando, con lei sono al ciel sorti. Quale stupor, se pienamente spanta

D'un diletto figliusolo entro lo spirito Alta fizama si sia di madre santa? D'uomini gravi sissiloza Cura in noi del sapere i germi pianta, Ma niuna cura è guida al cor del giovine Come riso gentil di madre santa.

In quello squardo che posò primiero

Sovra i nostri dolori e i nostri giubili ,

E un poter che strascina a pio sentiero.

Mille congiuran fascini

A pervertir di gioventu il pensiero, Ma in lagrime di madre, o nel suo tumulo È un poter che ritragge a pio sentiero. Agostin dagli errori avvincolato,

Udendo della madre i sacri gemiti,

Bramava consolar quel core amato; Nel rimirarla, a palpiti Religiosi si sentia spronato; Doppio il desio del ver, doppio le inda-

E terse il pianto di quel core amato. Ne' giovani anni del Salesio santo, La madre, che il dovea da se dividere,

Un giorno mosse a lui solinga accanto:
Solto vetusta rovere
In cima a giogo alpin fermata alquanto,
L'opre di Dio mirando, esclamo: « Fi(glio!

Pensa che quel gran Dio t'è sempre ac-(canto! »

E gli parlò al calde e generose
Ricordanze dell'ulta, unica gloria,
Che Dio por meta all'amna viver pose,
Che il giovin cor rifulgere
Vide al suo aguardo le celetti cose,
E il dir materno in lui restò indelebile.
E saldo il piè pel cammin arduo poise.

Ma di veri ed opposti elementi Vien temprata dell'uom la saggezza: Ei bisogno ha di freno e dolcezza, Ei bisogno ha di foraa e d'ardir. Troppo i figli addoleir prolungata

Indulgenza di madre potria; Ne'lor cuori animosa energia Ogni padre è chiazmato a nodrir-Della madre il soave sembisnte Il bambino con gioia mirando Brameria riprodurre quel blando Eleginte sentir femminil.

Ed insiem nel mirar si compiace Più severi del padre gli squardi; In sè brana gli squiri gagliardi Che più hella fan l'indol viril. Grasie, amabile lagegno divino, Che pin donarci i duo cari parenti, Vuoi che sorga gentil nelle meni! Armonia di contrarie virito.

Tutti grazie a te rendano i figli Che gustar de' parenti l'amore!

and Grade

Ed ai mesti orfanelli , o siguore , .. Notte e di padre e madre sii tu ! .

Quanta in un padre e in una madre splende Luce emanata dall' Eterno Iddio! D'affetto pari al lor niun cor s'accende.

A' genitori mici come poss'io Render le gioie prodigate e il pianto ;

E gli esempi, e i consigli e il pregar pio? Troppo sovente immemor fui del santo Senno che ad essi per me il Ciel largiva E baldanzoso i lor dettami ho franto.

Ma se per vie superbe io mi smarriva, Cercando il ben dove il Signor nol pose, E di mondani sapienza ambiva,

Quai salutari spiue a me le cose Pur rimanean, cui già m' aveano impresse L'anime de'parenti generose;

E contento io non era nelle stesse Più inebbrianti glorie che il mio orgoglio E l'altrui vanità creato avesse. Inestirpabil resta il buon germoglio

A que' dolci , infantili anni piantato, In cni d'alta malizia il cuore è spoglio. Io m'avvolgea tra dubbi, e innamorato

Pur mi sentia secretamente ognora Di quell' Iddio nel primi di invocato. E quando il Sol gli oggetti ricolora,

Ed ammirandol poscia al suo tramouto, E nottetempo udendo batter l' ora; E in mille di que' casi in cmi più pronto

Fassi a grave sentir l'intendimento, Si che in lui nasce d'alte idee confronto, Mi sovvenia con dolce incantamento

La carità del padre, e di colei Dal cui seno ebbi vita ed alimento,

E allor tornaya sovra i labbri mici Irresistibil uopo di preghiera, E i mici delirii m'appariano rei.

Nel ricordar la madre, un Tascino era Che quasi mal, mio grado m' attraca

Alla credenza e all'amistà primiera, E della madre ai templi indi io riedea!

O padri! o genitrici! il più efficace V'è dato minister sovra la terra : Da voi pende de'figli la verace Intima calma, o la perpetua guerra.

Sentir non basta natural dolcezza A' cari yezzi di crescente prole; Non basta ch' uomo obblii truce fierezza, Come nel suo deserto il leon suole Quando sul leoncel ch'egli accarezza Spiegar le insanguinate ugne non vuole; Non basta ch' uom de' figli suoi le strida

Tolleri, aïzzì, e i giochi lor divida. Non basta ch'ei, mentre con essi scherza, Pur li brami al suo cenno obbedienti, E talor pigli l'esecrata sferza

A domar le più irose audaci menti-Uon'è che padri e madri abbian sublime Conoscimento dell' ufficio loro, E le impropte, ebe i figli accolgon prime, Sien d'amor, d'innocenza e di decoro. Uop'è che i genitor la prole estime, Perchè non da piaceri o sete d'oro O bassa invidia spinti unqua li miri .

Ma da pii , generosi , alti desiri. Gemer che val che nostra età sia guasta Che abbondin tradimenti e fratricidii? Che del dubbiar l'orribile cerasta Strazii le menti e tragga a' suicidii?

Al torrente de' vizi argin chi pone, Se mal la patria n' figli suoi provvede? Se de' fancinlli "il, cor non si dispone Da' genitori ad alti sensi e sede? Se il giovine schernir religione, O aimularla, da' canuti vede ? Perchè t'onorerà , padre , il tuo figlio, Se in te virtú mai non brillò al suo ciglio?

Sia maledetta la progenie ingrata Ch'alza sul genitor risa di scherno! Mal a' affanni di giubilo assetata . E nell'alma sua vil regni l'inferno! Ma al par de'figli iniqui e irreverenti-Voi sommamente sciagurati e abbietti Che versate negli animi innocenti

Mortifero velen con opre e detti! Vita lor deste, e poi li avete spenti! Da Dio li avete, e contro a Dio con-

( cetti !

Prodotto avete per l'età future Germi rei di più ree progeniture! Bella è di colta civiltà la luce, Che assai chimere d'ignoranza espelle ! Ma se spoglia è di fè , non altro adduce Ch' arti affinate in basse anime felle.

Altera iva, già tempo, i suoi tesori Di ricchezza e di fama e di possanza Roma pregiando, e sebben tocche

L'ignee quadrella di sventura, e sommo Più sulla terra il cenno suo non fosse, Ancor a sè dicea: « La invitta sono ! « L' accenditrice della sacra fiamma « Del saper nelle genti! e indarno lutta « Contra il mio genio di barbarie il ged ioin ! p

Ma venne il di che la città del mondo Fremebonda languendo in crudo assedio Prevedea suo sterminio ed il trionfo Della barbarie propugnata e parsa Dal valente Alarico.

Una Sibilla Nel roman foro passeggiava irata, Cinta da cittadini; e se speranza Fosse di gloria le chiedean coloro , E riehiedeano con affanno. - Ed ella Con disprezzo miravali, e taceva, E passeggiava irata, e i dardeggianti Sguardi della divina alto terrore Nella plebe infondeano. E poiché sempre Insisteano le turbe a interrogarla Sovra i destini della patria, il riso Amaro dal disprezzo in furor santo Volse; e, strappato dalle grigie chiome Il vel, la fronte colla destra palma Si percosse tre volte, e a'suoi pensieri a Uscite! n disse. - e uscirono tremendi!

- « Vaticinio d'obbrobrio e di morte . g All'ioiqua Regina del mondo!
  - « Sette giorni, e poi veggo giocondo a Oui sne fiamme Alarico gettar!
- « In tre parti ecco Roma divisa :
- « Un' iotera , altra mezzo abbattuta :

- « La maggiore ecco fumiga muta « Sovra l'ossa che un di l'abitàr. »
  - Dell' antica Sibilla al disperante Grido colpiti di spavento, alzaro Miserevol Inguanza i cittadini , E a lei diceano, e al cielo; α Onde su noi, « Onde su figli così orrendo fato ? » -Guardolli la inspirata, e longamente
  - Tacque fremendo, indi il silenzio ruppe :
  - α Onde mova si fera condanna . « O perversa d'eroi discendenza ! e Più da voi di virtù la credenza « A' figliuoli trasmessa non fu !
    - « Non v'è popol che piombi in rovina , er Se non dove s'innalzi tal prole « Che non sa, che non può, che non vuole
    - « Fuorche oltraggio ed obblio di virtu! » E vinse Alarico ,
      - E in fiamme ando Roma , E tutta la stirpe Latina fu doma! E invan quegli oppressi Dell'Itala terra Dicean : « Fummo grandi it In pace ed in guerra ! » Disgiunte da forza Di mente e di cor, Le voci orgogliose

Scherni il vincitor.

E fama narre che la pia Sibilla Per le italiche sponde ramingando Molle sovente avesse la popilla Sui rei trionfi dell' estranio brando : Chiesta venia talor se una favilla Prevedesse di scampo, e come, e quando; Ed allor rispondea più corrucciata: « Stirpe forse vegg' io dal fango alzata? » « A nulls gious favellar di dritji, « E gli svi rimmonetar con gran burbanea ; « E gli svi rimmonetar con gran burbanea; « D'ammendati parenti all' oper sole ; « Puste ribenedetta nodra la prote parenti se soli avia soli avan, e movem la testa, E i cenan la fatilica per paria; E i longh' suni durc'i la ria tempeta Degl' avasous d'all' injuna grazza.
Tutta convenne trecamer la inferta lo servite d'a d'abrichrio manara taza; Sepolta sudoane civilì a, c con pena popo secoli socre riigiliò l'esa.

« Ma da viltà cessate e da delitti,

« E crescete ad onor la figliuolanza.

Msnda, o Signor, lo spiro tuo possente Ne'padri che al mio tempo han la tutela Della patria speranza adolescente ! Quanto sia gran tesoro ad essi svela Un'affidata nova alma immortale, Cni tanti move assalti corruttela. In padri e genitrici nn'ansia eguale Desta si , che ne'figli i pensier santi La possa degli esempi non affrale ! La madre allor ne'dolci cuori pianti Profouda e pia di bell'amor semenza Per tutte l'opre ad alta fè guidanti ; E il genitor protegga la innocenza. E la scorti, e la eserciti, e la inforei, Contr'ogni non vitale, empia scienza. Caldo zelo ad estinguer non si sforzi La nobil vigoria de' giovani anni , Ma pïamente il fidar troppo ammorzi, Si che delle inesperte anime i vanni . Luce , lontan dal vero Sol , cercando , Non si perdan nel vuoto e negl'inganhi. A due falli i parenti omai dian bando; Uno è il vano agognar che tútto a' figli Nell' odierna età paia esecrando. sempre spaventosi, irti consigli Inspiran diffidenza , e ciechi allora Vieppiù s' avventan quelli entro a' pe-( rigli.

E l' altro fullo à più funesto sacora ; Quello di chi, pregiando i tempi undali , Del noro senson tutti sunti adora , se dall'are tue aunte liminiati ; Non gli cale , o Signor, che i figli sieno Ma i spera da orgoglio mablimati. Locke a filosofa, ma quando i arioni voli Potra unufiti ed umor, quando a "anoi voli Tuo infalibili Vangele è guida e freno! Altro lume son fia che mai coasoli , Ed apura ; ed innalzi umani cuori , E per cui selle vie de' lor figliuoli Gloria acquisito e pere i genitori!

Non v'è patria felice, se a Dio Consecrate non son le famiglie , A' parenti , s' gazoni ed a figlie Solo vincolo egregio è la Fè. Dore creice magnanima stirpe, Talor anco iventura la preme , Ma non pere, non crolla , non teme : Il Signor della forza ha con sè ?

### I SANTUARII.

Et induxit eos in montem sanctificationis suae. Ps. 77.)

Infelice colui che ignobilmente : Mira natura e le bell' opre umane , Ed allor più s' estima alto-veggente Che più freddo e schernevol si rimane! Quant' evvi di sublime e d' innocente Gli par macchiato di bruttegge strane : Per le spine la rosz gli par truce , E, perchò il Sole avvampa, odia la luce. No , non è tal la verità, ma ad onta Delle sue spine amabile è la rosa, E l' alma luce immeuse gioie impronta, Benchè talor dardeggi anco dannosa; E il passegger che faticando monta . Pago sovra le balze indi si posa ;-E benchè abbondin gli empi sulla terra, Frode non è per ogni dove o guerra.

L' ipocrita, abi! s' accosta asco all'altara, Ma i non indiqu'ell'altar mojilora : Opin apritio umano, alto o volgare, Perretteis dal di che più non ora; Ed in opin itto della Chiesa appare Celente semo che a virtute incuora. Chi d'amor nent perci imania crede, i Quai vuol foggiarle, e non quai son, le (vede-

Voi pur, vai pur siete di schemo oggetto, Famosi Saturatii, ore i credenti. Pereginando anclan con diletto, Sobben pleber etlausi abbian le anesti. Meni han pleber, ma cancidio l'affetto, E l'escampio comun i fa più ardenti. O Saturati, babiaresi i mio canto i fo ne' delibri di Varallo bo pianto! Tuttlare di Seisa Appiol gentile,

Come nobile e vaga è tua vallea! Qual v' ba Meandro all'acque tue si-(mile!

Qual altra auretta i cor tanto ricrea? E come, fuor del consideo stile, Qui il villanel di belle arti si ben! Qui leggiadri pittori ebbero cuna, E lor opre Varallo in copia aduna.

Ma più di tutti i Varallensi egregio Di virtu per la forte orma stampata Fu il buon Caimo ch'or sull' are ha pre-( gio ,

Ei che alla valle nova gloria ha data, Ei che v'aggiusse così fregio a fregio, Che da' secoli andasse indi ammirata. Umil cappuccio lo copria, ma ardente D' alti pensier gli rifalgea la mente.

Caïmo giovin mosse în Terra Santa,
Poi torro pies di rimembranes il core,
Ed ambia çhe sua terra tutta quanta
Inaniasase le brame al Crêatore;
Ed era di color, çui ano va sifinata
La volontă da inciampi o da timore,
Arditimina cosă immaginori,
La predicó, la volle, e gridó: « Puqusi! »

« Puossi, gridò, glorificare Iddio, α A questi lochi eccelso lustro dando. α Ergasi un Santuario in un si pio, α E si per inclit' opere ammirando, α Che inviti pure il miscredente e il rio,
α I quai vengan da pria maravigliando,
α Poscia vinti si sentan dall' incanto

« Del Bel, del Ver, del sommamente (Santo.

« Puosa! e tristo colui che m' opporrebbe « Che opulenta non è questa convalle! « Dal voler forte ognor la forta crebbe; « E le ben chieste grazie il Signor dalla. « Più contante di noi popol non v' chbe ,

« Zelo non fia ch' indi all' impresa falle ; « Diam chi l' or , chi le braccia, e chi lo ( ingegno , « E di Dio monumento alzerem degno, »

In tal guisa impirato predicara
Il reduce da' liti Palestini,
E col robusto dir comunicara
Negli altrui cor suoi palpiti divini,
Universale un plano o' elesara
Primamente da' borghi più vicini,
Poi rapido quel planos si diffonde
Par tra fedeli di lostase pponde.

E quasi per prodigio ecco tant' oro, E tanti chiari spirti , e tante braccia Moltiplicara i gareggia fra loro Si che novo Siones iri si faccia . Noa manca all'allt imperca alcun decoro ; L' sapra montagna trasmututo ha faccia : Magniño cammiu fra ombrone piante Guida a emini deliubri il viandante.

Ascendendo quell'erta, evvi un mistero
Tal nel loco e nell'aor, che pria che
( giunga

A' consecrati murt il passeggero ,
Fors'è che preghi, ed ami, e si compunga.
Vista non V ba che nol ritragga al vero,
Che dal mondo fallace nol disgiunga ,
Tanto, dovunque ei volga la pupilla ,
Del Crëstor la miesti gli brilla.
Quanto più prepredicci alla salita ,

Tanto più ti stupiscon da ogni parte Quel bosco là della vallea romita: Là le fumanti capennette sparte; Là un torreute fra scogli che s' irrita, E mormorando e spumeggiando parte; E colà un altro che sue rapido onde Rotola verso il piano, e in lui s' infande. Qui il ciel sovente è limpido zaffiro , E apande falgdissima la luce, Poscia improvirsi li sui gioghi io mirio Nabe che tuoni e fallmini conduce , E ne' rani degli alberi uno rigror Freme di vento, or lusingante, or truce, E in tutte qualle cose è un' armonia Che zcuote l' alma ed al Signor l'avvia, veni meco Tancerdi , ed amunditi Or contemplando quiesto, or quell' (hietto,

Piu gioivam perché frà noi partiti Sensi cotanti d'intimo diletto Scorger ne fean quanto da Dio foruiti D'uoanime eravam mente cd affetto: Tacean le lingue, ma l'alterno sguardo Il soave dicea sentir gagliardo.

Più oltre i pissi producemmo, e alfine I delibri toccummo delistiti Su ciascmo di esti vagbe ombre son chine D' olimi vetunti, sotto a cui possti Già si son peregini e peregrine, Ora in polve dispersi el gisocoti. Quanti, com'io, vedute han queste rive! Tutti son morti, e quella ombra sorvive!

Il pio silenzio di tai sedi appella
A veridici e gravi penamendi.
Scende sul cor rimorro, e lo fiagella,
Ma speme santa mitiga i tomenci.
Scerne l'uomo d'ògai vita i scancella,
Quasi che gli nani suoi foner momenti
E invaso allor dea salutar terrore;
S' umilia, e invoca, e trora il Redentore,
S' umilia, e invoca, e trora il Redentore,

Oh! chi d'uopo non ha di shi il redime? Qual adalto virente à immacolato? Chi non denis torsar ciò che fu prima ; Quando non era ad empietà varcato? E chi fia mai che irreverente imprima In Santuario i pieti, ove adorato Mirrai quanto, seeso in terra Iddio, Per redimerci uniti, oprò e patio?

No, qui nulla è volgar, nulla è concetto Di scempi ingegni! tutto è anpïensa! Rider vorria l'incredulo intelletto, E falla qui a liai stesso la impudenna: Qui riconoscer debbe ei con dispetto Esservi un Bel che sforza a reverensa: Istoriate scene del Vangelo

Han qui una voce che rammenta il Gielo.

Varallo i sacelli adorni sono

Di Varillo i sacelli adorni sono
Di cento efficie di gestil lavoro:
Ed una vha che par d'angioli un dono,
Cotanto piage di Maria il maetoro:
Di Maria, che in ortiblia abbandono
Indicibil, dirin serva decero;
Di Maria che, abbracciando limorto Figlio,
Frena le manze lagrine in sul ciglio!

Fra gli sparsi tempietti si divelle, Qual tra la prole sua la genitrice, Qual magnifica luna infra le stelle, Sommo Tempio che al loco appien s'ad-(dice.

Egit à sero a Maria, che fra le balle. Schiere de c'herthin sorge fidice, E dir sembra a'mostalli—d O figli miei q Meco voi tuti a latare in ciel vorrei a. Nos fulge di, son fulge di, son fulge era del girome. Che sul monte pregnati almo non men. Sono pir villascili del controro Che invocan mensi a'patrii foe terreni ; Sono un parde mante, e a lui d'intorno I figli sinoi di gratimala pieni; Son dome andiehe e vergiti mottane Veulte a forgeti un degnidere e atrasse.

E queste e quelli, a varii gruppio onesti, Van raminguado qua e la pel monte. Mormoran preci, e i rai tengon modesti, Ed in ogni ascel chiana la fronte, E più si ferma dolcemente mesti . Dove San Carlo, ha sine pedate impronte: E sotto voce ai figli il genitore Le virtii nagra di quel gran Pastore.

Le victi agra di quel gran Pastore. Poucia ciascuit que la s' arresta molló, Dore il falere d'un letto ancò si veder. Il tetto fa di Catlo I, in quel volto. Dormi e vegió ranndo a lodar la fede De "a raillema a lor si fa tivolto Dalla Lumbarda gloriosa sede. On religini conortal do quanti impira Di pete dandori in che la mera! E cola presso, d'un più antico Stato

Venerevole avanso è custodito : ' Un teschio egli è ! Chi di facondia incanto Effuse da quel teschio ora ammutito ? E chi da quelle or vote occhisie ha pianto? Chi cogli sguardi i cuori indi ba colpito? Caimo fu! quel forte che volea , Ed all' opre ardüissime impellea!

Adorator de' secoli vetusti No, non son io: so che barbarie assai Contro a'fiacchi porgeva arme agl'ingiusti, E alle vendette succedean più guai : Ma sfavillar pur si vedean tai giusti. Che d'obblio non saran preda giammai: Del secol lor vinceano il genio tristo. L'alme traendo a caritate e a Cristo.

Onore a nostra età per fatti egregia Ma non per la calunnia e pel sogghigno, Con che vorriansi vilipesi i pregi Di chi fra rossi oprò saggio e benigno ! Ogni secolo ha menti onde si fregi; Ogni secolo impulsi ha dal maligno: Ah! in ogni età da' cuori ingentiliti Abhianti laude gli atti a Dio graditi!

A Dio graditi certo erano e sono D' alta religion que' monumenti , Ov'ansio d'impetrar pace e perdono Tutti eleva il mortal suoi sentimenti; Ove chi più fu sotto i vizi prono, Talor più sorge, e move a'begli intenti ; Ove color che già inimici furo . Si riabbraccian con fraterno giuro.

Ah! tutto ciò che alle passate sorti De' natii ne congiunge amati liti, È quasi suon di gloriosi morti, Che di virtù civil ne drizza inviti; E ben di patrio amor vincoli forti Son quindi i Templi e i Santuarii aviti ; Ed ogni buon la grandi lumi scerne, Pregando ove pregar l'alme paterne.

# LE PASSIONL

Gustate et videte quoniam suavis est Dominus.

(Ps. 39, 9.)

Dov'e mia gioventu? Dove i bëati Anni d'amor, del Rodano appo l'onde? Dove il ritorno a'miei dolci penati, E mia stanaa alle Insubri aure giocoude? PELLICO - 3.

Dove in Milano i gloriosi vati Che mi cingean dell'apollinea fronde? Dove mia gloria alle applaudite scene ?

E poi dove il decennio infra catene? Io di carcere usciva egro, e piangendo Il mio buon Federico e gli altri cari, Cui dato ancor da quel recinto orrendo Rieder non era ai desiati lari : Poscia esultava, Italia rivedendo. Ed alfin temperando i giorni amari Fra gli amplessi de'miei sacri canuti, Per me si l'ungamente in duol vissuti.

E omai da un lustro tutto ciò trascorse! E anovi plausi a me la patria diede, E di nuovi Aristarchi ira mi morse, E di nuovi propini ebbe la fede . E nuova infanzia a me d'intorno sorse, E di morte vid'in novelle prede, E « Vana cosa è questo mondo!» escla-(mo.

E separarmen voglio-ed ancor l'amo! L'amo perch' alme vi trovai fraterne Che all'alma mia s'avvinser dolcemente. E diviser mie gioie, e nell'alterne Pene collacrimar sinceramente : E v' ha tali amistà che sièno eterne, Benchè tessute in questa ombra fuggente . Benché tessute ot' ogui nobil core S'apre appena a virtù, lampeggia e muore.

Degg'io, poss'io da tutte cose amate Divellere una volta il mio pensiero? Io, le cui sorti furono esaltate Da tanto lutto e tanto gaudio vero ! Io, le cui rimembranze innamorate Han su mia fantasia cotanto impero! Io, cui balsar fa sin talora il petto Vista di leve, inanimato oggetto!

Reduce a' lidi miei, dopo che giacqui Sepolto vivo per sl cupe notti, Agli affetti più teneri compiacqui Che la sventura non avea interrotti; Nè agli estinti carissimi pur tacqui , Culto di preci e di sospir dirotti; Indi a rivisitar presi le antiche Pagine ch'ebbi a dolce veglia amiche. E sovente su libri polverosi La man vo riponendo tremebonda,

Ed apro, e parmi a' giorni studios Tornar di giovioezza, e il pianto grooda! E trovo i segni che ne'libri io posi Ove con mente mi fermai profonda, Ove ad alti pensier d'amato autore Commento fei di verità o d'errore.

Pur con sensi diversi or vi rimiro; O libri tanto amati a' di primieri : Vate son io , ma spento è in me il desiro Di prostrarmi idolatra anzi agli Omeri. Se volgendo lor carte ancor sospiro, Magia non è de grandi lor pensieri: Più d'un libro m'è caro, e pure in esso Di rado cerco lui; cerco me stesso.

E non sol me vi cerco: alla memoria Del me passato aggiugnesi indivisa Di palpiti d'amor souve istoria, Quando un'egregia m'infiammava in guisa, Ch'io per lei sola ambia pietate e gloria, Ch'io sempre io lei tenea l'anima fisa, Che d'un sorriso suo per farmi degno, Sempre agognava ingentilir lo ingegoo !

E se pio talor fui, pregio egli è stato Di quella generosa animatrice : Era ad essa straniero il forsennato Foco d'amor che mi rendea infelice; Ma compatia mie pece, ed elevato Volea il mio spirto, e lo volea felice, Ed allor che più insano io le parea, S'affannava, e garrivami, e piangea.

Quella douna, onde il bel, nobile viso Polvere è da molt'anni, e l'alma in Dio, Non disamai, benche da lei diviso, E onorerolla tutto il viver mio : Ma nuovi poscia affetti hao me-conquiso, E quel primiero ardor s'intiepidio: Ouel ch' era in me un incendio, è una (favilla

Che come lampa ad un sepolero brilla. Senza obbliar la già cotanto amata. Altra ammirai ch'or dipartita è anch'essa; E in me virtù credendo io sublimata Per averla a si bello angiol commessa, L'anima mia da orgoglio inebhriata Vana si fea di luogo ben promessa: Giorni d'alto dolor mi mosser guerra, E a lei pur venni tolto, ed è sotterra!

D' innalzar sopra il volgo il nome mio, Gran tempo mi ranian sonno e quiete, Ne scerno se ammendato oggi son io : Tu che del cor le latebre secrete Solo ravvisi e mondar pnoi, gran Dio, Pietà di me che tanto sempre amai, E sino a te l'amor non sollevai ! Tante cose siumarooo al mio sguardo, E tutto giorno sfumar altre io miro! Valga d'esperieoza il raggio tardo, In che sforzatamente oggi m'aggiro, Ad oprar alfin sì che più gagliardo A tua hellezza s'erga il mio desiro, E nulla tanto da' mortali io brami, Quanto ch' ognuo tuoi pregi scorga ed

Sete d'amor, sete di studi, e sete

La legge tua non è d'irto rigore, Sol le idolatre passioni abhorri : Lunge che a te dispiaccia amante cuore, Ad uo cuor fatto gel più non accorri-Tu vuoi che a' miei fratelli io con ardore Così soccorra, come a me soccorri : Tu vuoi che in forte guisa il bello io 4 senta , Tu vuoi che al giusto il plauso mio con-

( ami

Tu dooi a' figli tuoi mente e parola, Non perché il dono tuo venga sepolto; Tu non imprechi investigante scuola Su noo vietato ver fra l'ombre avvolto : Io odio a te l'indagin empia è sola Che contra il ceono tuo l'ardire ha volto: Tu gl'ignari del mal chiami felici , Ma il veggente non reo pur benedici. Tu che sei tutto amor, la sacra stampa Della natura tua nell' uomo imprimi :

Gagliardo sprone e inestioguibil lampa Tu sei di tutti aneliti sublimi. Tu godi quindi se il mio spirto avvampa Per que' tuoi fidi che in virtu son primi : Tu godi se fra lor taluni eleggo, E nel lor santo oprar meglio ti veggo. A me tu dato hai queste fiamme ardenti, Con cui desio de' petti amici il bene, E con cui studiando i tuoi portenti

Traggo esultanza, e di capirti ho spece :

Coi caldo sentir più non diventi Esca giannai di vaniti terrene: Mie passioni in guisa tal governa, Che Iode sièno a tua saggena sterna. Sempre le temo, e sempre sento sacora Che in amar altre coso is troppo m'amor Cieca errò mia bollente alma sinora, E press fid ima superha ill'amo. Distruggi il uno seutire, o lei migliora; O vil torprec, od amor santo in bramo:

Ah no, non vil torpor, dammi amor (santo, Tu che le tue fatture ami cotanto!

### I SECOLI.

Militia est vita hominis super terram.
(Job. 7.)

Vidi uu'età delle sue forse altera , E questa rifulgea dal greco lido: Superava i famosi Secoli che brillar per altre sponde; Ed oltre ad immostal virti guerriera , Sparas par Asia d'Alessandro al grido, La irrusion del ladri generoi Impromettea alle genti fremeboode Sotto a' viaccenti brandi Novi di civiltà raggi ammirandi.

Voce per ogni jaste era d' Achivi : α Noi chiama Giove a illaminar la terra! Al nostro Omer, ch' è luse Prima alle mosti, succedean tai vati, Onde a fiotti emanăr del bello i rivi; E perche il tomomo Bel tutti risserra Senii gentili e sapiena adduce, Gli Apelle e i Fidia in quente aure son

E Plato e gli altri mille Che poste ne' misteri ban le pupille ».

Gloria, și corosò le Achee pendici; Ma del grande Alessandro il troso calde E le burbare genii Contro il superbo eroe mous a disdegno, Dell'alto crollo si stimăr felici, Poi d'arti e di saver forcia decadde e, Si ch'alle scuole sue contraddicenti Chi recava di lumi avido ingegno, Sol v' imparava come

Vidi un'età delle sue forze altera , E sfavillava questa in Campidoglio ; Scherniva i preceduti Secoli ; che dall' noin sommi fur detti, Tutto cedeva all'aquila guerriera Che, ad ogni eccelsa meta ergea l'or-(reclio.

Sul Tebro convenian co' lor tributi Della terra i più splendidi intelletti, Ogni altro core umano Dovea spezzarsi o diventar Romano.

Latina voce in tutte aure s'udia :

« Noi siam chiamati a spegner l'igno-

Che dagli antichi tempi
Le varie schiatte de' parlanti regge;
Noi soli alzar possium tal monarchia
Che abbracci il mondo e il forzi a fra(tellanza
Che per ogni contrada atterri gli empi,

Che per ogni contrada atterri gli empi, Che in loco di furor ponga la legge; Filosofia fanciulla

Vagi sinor, noi la traggiam di culla

(nati, Gloria brillo sul Tebro incomparata;
Ma i gagliardi imperanti all'universo
D'onor si dispogliaro;
E dier lo scettro a destre parricide:
La immensa monarchia fu lacerata;

E da' suoi prodi eserciti converso Contro agli Augusti suoi venne l'acciaro , E più stolto di pria l'orbe si vide: Gara di colti e rozzi

Furon morte, perfidia e gaudii sozzi.

Vidi un' età delle sue forze altera, E dava di sè mostra in varie sedi: I popoli che oppressi Avea di Roma il gigantesco ardire, Veggendo vacillar l'alta guerriera. Di sue virtu si dissero gli eredi: Fiato alle trombe in venti regni di essi. E tutti ardendo di terribili ire Giurar pei nobili avi Che a Roma guasta non sariano schiavi.

Voce sono di barbare coorti; « Noi chiama il cielo a restaurar giustizia , Chè ne menti il Romano Impromettendo civiltà e diritti ; De' mortali tradite eran le sorti Per satollar di pochi l'avarizia; Tutti scettri afferrar non de' una mano Tutti i popoli denno assere invitti! Oggi infiacchisce Roma, Si punisca, a lei spetta oggi esser doma! »

Gloria sorrise a' Vandali ed a' Goti , Ma fu gloria di spirti usi a furore : Distrussero un Impero Che ad un sol giogo i popoli astringea, E ferrei gioghi imposero a'nepoti: De' vizi inorridirono al fetore , Onde il Tebro appestava il mondo intero: Ma gentilezza insièm credetter rea, E contro a lei pugnando Disonorar l'insuperato brando.

Vidi un' età delle sue forze altera, E dié prima in Sionne il maggior raggio: Fu virtù combattuta Sotto Romani e Barbari, e s'estese, Non per asturia o gagliardia guerriera, Ma per novo in patir, santo coraggio. Fra dileggi e patiboli cresciuta . Perdonando a carnefici , li prese : Scandalezzava in pria, Poi volgari ed eccelse alme rapia.

Voce allor di Cristiani empi le terre : « Noi Dio sospinge a debellar gli errori! Finor saggezza umana Tento regger le sorti, e fu delirio: L'uom dalle colpe è dissennato, e scerre Non può di verità gli alti splendori, Se da superbia il cor non allontana, Se nol consacra ad umiltà e martirio. Or che la Croce spleade, A vera civiltà l'uomo trascende ».

Gloria insudita a' battezzati fulse , E perocchè d'Iddio quest'era l'opra Se fidi al suo Vangelo Fosser vissuti i popoli redenti. State sarian tutte ingiustizie espulse. Satana accinto a volger sottosopra La indestruttibil via che guida al cielo, Seminò scismi ed odio infra i credenti: Onta il fellon ne colse, Ma pure in novi lutti il mondo avvolse.

Vidi un'eta delle sue forze altera : Il successor di Piero e Carlo Magno Destra si dier fraterna, Come agli antichi di Mosè ed Aronne, Si che il Monarca a sua virtù guerriera Visibilmente avesse Iddio compagno: Così doppiata la possanza alterna. Frenzro il vizio e umanità esultonne :

Parea che mai contesa Più nascer non potria fra Trono e Chiesa

Voce allor si levo d'Itali e Franchi; «L'atterrata di barbari è risorta Imperial tutta. Ed or che dagli altari è benedetta, Fia che i mortali a civilità n'affracchi. Or ogni studio a saprena è scorta, Tutti or nobilitar la legge anela, Bandire anela schiavità e vandetta: La prima volta è questa. Che il trisofo del ver più non a rarresta! »

Gloria abbelli di Gerlo Magno i fatti, Ma sceso nel sepolero, ebbe seguaci Di men gajiardo inegeno: Trono e Chiesa 'aretra, si combattero, E da sendado sucir follie e pisifatti; Nocquero a vertià studi fallaci; Città e castella finr nemiche al regno; Libero sir divenne il mastandiero; E, franti i giophi apesso; Piansene il propol da licenza oppresso.

Vidi unelà delle une force altera, Allorchè il Sazania recò dispessi Su tutti d'Ania i liti, E destò in Occidente ina e temena, Ecco tacer le guer , ecco guerriera Fraternità fra i battenatia Regi: Ecco d'Europa i volghi rilmiti : Ecco mille poteri una potenza Scotote, stratenza, incenta; Tutti soldati son di Roma sanla.

Voce s' alzò di folte osti erociate: α Ciò che saputo oprar non avean gli avi, Compiere è dato a noi! L'alme cristiane da concordia alfine A magnanima impresa suscitate
Più ladibrio non son d'affetti pravi.
Cristo ne scelse per campioni stui,
E rimerto a'avreu palme divine:
Da noi frattanto il mondo
D'ogni impulso a ginstizia andrà giocondo.

Gloria i pro' cavalieri ebber traendo La tomba del Signor da giogo infame e E grazia e l'oro acciari Non invase anch' Europa il Mussulmano; Ma in vile obblio religion poenedo ', Apriro il core ad esserando brame; In rapina emalir gli Arabia vara: Volstero a laceraria invida mano: Colipi i Creciati Iddio, E in Asia lor possente orma spazio.

Vidi un'età delle sius forze altera, E cell'Italo suol fishe più bella: Non più poter di brandi Sorse a magnificar la sua fortuna, Schbene orunque ardense ira guerriera; Per suo splendido pregio una, novella Ambisino di studii venerandi: Parre Italia con Dante ustric di cono, Idai Petrarca venne, El acorona io Campidoglio ottenore.

Voce di qua dall'Alpe inclita alzoni : « Di civiltà sepolta era la luce ; Ed or 'avorellamente Sulla terra la spargono le Muse ; L'idiomo ggi vivo affretilosi : L'idiomo ggi vivo affretilosi : Agl'idiomi antichi, e si fa duce ; Anco agl' infimi spiriti possente ; Si ch'al ver tutte vie sono dischine ; Gii studii più non regge Idolatiri, ana del Vangel la legge ». Gloria il novo Parasso creò stupenda, Nè più tatta disparve à di futuri; Ma son per ciò le vie Da'sommi inegni al ver furcono aperte: la cor del volgo non oprossi sumenda, Spirti v'ebbe più colti e più sperigiuri: Sul Parasso sallte suco le srpie Spiesso di plauso e fori audar coverie, E con immonda cetra D' influsai re contiminarion l'etra.

Vidi un'eis delle sue forze altera, E fra le sue venture una fu tale Che mulla mai si grande Non parera la terra sere locrato, Schben non per real possa guerriera: Tre savi industri (end un con infernale Patto a scienze occulte, abbomismode, Esser dicea la turba insisso. L'arte inpentaron, donde Ratto il premier si stumpa e si diffonde.

Voce sooi per l'Europee contrade : « Incivilir mai non potenn le genti Finché à nobil sete Non rapivano al ciclo od all'inferno I tre veggenti della notti etade : Or moltiplici fen tutti eccellenti Frutti di verisi à thé ogni parte Prosperi della terra, al cino eterno ; Chè, a'error assec sacora , Tosto convien che vilipson mora. »

Gloria sorrise all'immortal portento, Onde crebbe ogni scritto a mille'a mille; Non più tenuto danno Fu il perir de'giovanti, surei volumi : Ma con sacre faville indi incremento Trasser tante malefiche faville, Che se qui il ver, là incensi ebbe l'ingan-(no, E fur ciosse ancor tenebre e lumi: Dei tre veggenti forse All'ombre irate il fatal don rimorse.

Vidi ma' età delle sue forre altera , E l'aom che in lei saldissim' orna impre-Fra il ligare che voise (se, Su novello emisfer l'armi e la frode Dell'isgorda curopea stirpe guerriera : Chiese sal Italia che colì il trasses l'armettendole sun mondo , e quregi colo; Mone sal Ispania, e prore ottenane e lote; Trovò i prometera iregali ; E a 'chè ne i guiderdon vincolì indegal.

Voce sublime alaàr d'Europa i lati e q Questo fra tutti eventi è il bamedetto obde ignorana cessa Nulla raura d' Adam grande famigli ! Ambo emisferi dal hattemo uniti Scola enter deuno a incivilir perfetto : Chè se per or la nova geste è oppressa pall'isvasor che a direzzaria rigilia , Saccederà al conflitto

Gioris brillò sugli arbitri dell'acque;
Ma l'assaltir rozza gente, siavece
D'aver tutela anuta
Negli ospiti articchiti si quel terrero,
Parte ad orrenda tirunnia soggiacque,
Parte in pugne e miserie si disfece:
Invidi per la terra conquistata
I viccitori si siguractiro II seno:
Il novo mondo e il vecchio
Fart di colpe e nisquera interno specchio,

Vidi un'età delle sue forze altera, E il decimo Leon ne andò festoso, Intorno ad esso egregi Cotanti fur di civiltà i cultori.

Otanti fur di civiltà i cultori.
Oltremonti fervesso ira guerziera
E furibondo zel religioso,
Si che Roma schernian popoli e regi;

Ma ad onta delle guerre e degli errori, Di belle arti reina Anni al mondo brillo Roma divina-

Voce tono fra i nobili intelletti: « Questo è il secol fecondo, in cni gagliar-E fintasia e ragione (de Le lor potense spiegano a vicenda; Destano, è ver, gli spirti maledetti Nuove ereste, ma vieppiù ferrid arde Zelo di vertià nella tenzone,

E sa che pel Concilio indi più splenda: Per queste grandi lutte Le insorte larve sperderansi tutte. »

Gloris su quell' età fulse immortale; Ma nè per la geoil magis nd'ezmai, Nè per idiquati insigni, Nè per idiquati insigni, Nè per si gravi studi, e nè pel fierte Dato da' anuti di virti segnale, Non a' anteriore caritale all'armi, Non s'ambiron costumi alti e besique; Chè di supperbai sempre le risotte Secrivi dai pochi buoci La turba degli solli e de' hodroni.

Vidi un'età delle sue forse altera; Che di filosofa luce si diuse: Garrico i re, coll'are, Supplizi eresse, e libertate offiio; Indi men rea si fece, e più guerriera. Ed adorò il mortal che più l'affise; Poi veggeado crollato il Luminare; A iomna ellare fostma alsò il desio; Sempre mutava insegna, Giurando inalberar la più condegna-

Voce sonava in gallica favella,
E le favelle tutte ceo le fero:
a Squarciato il velo abbiamo,
Che per gran tempo de' cristiani al ciglio
Celò del ver la salutar facella!
Ripellam del pogani il bel sesitero;
Foraa, piacere, astunis idolatriamo;
Sia vilipeso di pietà il consiglio;
Così I' umana polve
Sostien suoi ditti, e da vittà si molve ».

Gloria di brandi e di scienze e d'arti Cines allo I a Istal rarza cutopea, Ma non a' udi che i petti Foster men crudi che all'est trascorse: Vivi lanni esmanir da taute parti, E folta nebbis pur si di senecca; E speno i furti eccelae opre fur detti, E il parricida a mieter laudi sorse; E sena amici il giusto. Vives scienzito, e di calunaie omusto.

Io vidi i tempi, e mesto allor sorrisi
Dell'uman replicato, allegro vasto,
cle si posteri i speresti
Carco minor di guerra e di peridisi
Carco minor di guerra e di peridisi
Dacchie del naque del firatteli nitrisi
I passi di Cain furo e di pianto,
La famiglia mortal sempre fanesti
Natre gerapogli di fratera invidisi:
Mutan le usuane, e opnora
Consien che dell' guma, perdoni e mora-

Orrenda è storia, e sara sempre orrenda Questa milizia della umana vita, Tal che lo, stesso Iddio Pattosi a uni fratel, fu strariato! Inorridiam, ma nano viltà ci prenda: Possente è umanità, benchè punita; La regge quel Divin che a lei s' unio! Il figlio della creta è al duol dannato, Ma la terribil prova,

Ma la terribil prova , Seqii ambice il triondo , adargliel giova. Non qui, non qui li triondo inter! —ma pure Qui gia comiconia lo uplendor de "giunti". Patiscon danni e morte , El maligno preseaselli iodi a" infinge. Ei chiama lor virtu volgeti e seure; Vorria che i rei fosore di laudio conti; Ma tutte concienne un griodo forte Son contrette da altar (Dio le cottinge): «Faka è , Cain, tun gloria, Il grande è Abel, d'Abello è la vittoria/ba Il grande è Abel, d'Abello è la vittoria/ba

### ALESSANDRO VOLTA.

Erat vir ille simplex et rectus , et timens Deum.

Europa e, il mondo onor ti rende, o Volta, Per l'altissimo ingegno ond'hai natura Scrutata, e in gravi magisterii svolta.

E fin che indagin glorïoso dura Di scienze tra i figli della terra , Il nome tuo d'obblio non fia pastura.

Ma non sol perche piacque a te far guerra De' fisici misteri all'ignoranza, Giusta Isnde il cor mio qui ti disserra. Vidi altro merto ch'ogni merto avanza Splender nella tua grande anima, ardente

D'ogui santa e magnanima speranza. In tua vecchiezza, a me giovin demente T'avvicinava il caso... ah! non il caso,

Ma la bontà del senno omnipotente! E ti vidi anelar, perch'io sitaso Dai falsi lumi d'empietà non gissi, Ma dal lume del ver crescessi invaso. Un di, seduto appo quel Sommo, io di

Ma dai lume del ver crescessi invaso. Un di, seduto appo quel Sommo, io dissi Quai m' affliggesser dubbii sciagurati Sovra i destini a umanità prefissi; E gli narrai quai mi tendesse aquasi Mia fiatisata superba, inerestigante Supremi arcani, a noi da Dio negati, O tu, gli dissi, che vedetti avante Più di molti mortali entro a secreti, Fra cui traluce il sempiterno Amante, Jimmi in qual foggia in messo a tante reti Di volgari credense e d'incertezsa, Circa la fede il tuo pensiero coquetti. »

Di volgari credenze e d'incertezza, Circa la fede il tno pensiero acqueti. » Il buon vegliardo a me con pia doleczza: « Figlio, anch' io lungo tempo esami-

Tenni la mente a dubitanze avvezza;

E a' giovani anni mi turbava, quando
Mi parca del secolo i primai
Di Fè il giogo scotesser venerando,
E s'infinesser di raïenza a' rai

E s'infingesser di scienza a' rai Scoperto aver ch' Ara, Vangelo, e Dio, Fuor ch'esca a plebe, altro non fosser mai Temea non forse alfin dovessi anch' io Da' miei studi esser tratto a dir: —

( La scuola Che mi parlò d'un Créator , mentio.

Ma benche ardito e avverso ad ogni fola ,
E benche in secol tristo in ch' chbe regoo
Quella filosofia che più sconsola ,

Quella niosona ene pui sconsora,
E benché procacciassi alzar lo ingegno,
Si che a Natura io lacerassi il velo,
Sempre d'Iddio vidi innegabil segno. »
Così Volta parlava, ergendo al cielo
La cerulea pupilla generosa,
Poi seguitava con paterno zelo:

(the Degli and aci all' imper resister osa )
Che da lor alta fama insuperbiti
Noman religione abbietta cosa !
Mal per dottrina ostentana investiti
Di maggior luce che non dan gli altari :

Iò negli studi ho i passi lor seguiti,

Nè scorto ho mai ch'nom veramente impari

Saldo argomento a diniegar quel Nume,

Che splende nel creato anco agl'ignari.

E se d'umano spirito all'acume
Diniegare è impossibile l' Eterno,
Lui trovo pur di coscienza al lume. y
« Lui troviam jutti! dissi; e mai governo

Lui troviam futti! dissi; e mis governo Del mio cor non faranno atee dottrine, Ma fuor del tempio assai deisti io scerno. ( tate

E tu forse a costor più t'avvicine, Che non a quei che dall' Uom-Dio por-

Estiman del Vangel le discipline. » « T' inganni , o giovin ! replicò (e sdegnate Sfavillaron le ciglia del vegliardo, Poi su me si rivolsero ammansate ).

T'inganni, o giotin! Nel vangel lo sguardo Figgo come ne'cieli, ed in lui sento Tutto il poter di verità gagliardo.

Sento che negli umani un violento S' oprò disordin per peccato antico . E che vizio e virtu son mio tormento-

Sento che il Creator rimase amico De' puniti mortali; e, a noi disceso Per esserne modello, il benedico. Sento che siccom' Egli uomo s'è reso,

Divino debbo farmi, e tutto giorno Viver per lui d'amor sublime acceso. Sento che puote ingegno essere adorno Di ricco intendimento e di scienza,

Della Croce adorando il santo scorno; E m'umilio con gioia e reverenza Col cattolico volgo a questa Croce,

E in lei sola di scampo ho confidenza. » Eloquente dal cor rompea la voce Del huon canuto, come a tal, cui forte

Dell'error d'un amato angoscia cuoce: « Tu mi garrisci e in un mi riconforte, Dissi, e poiche alla Chiesa un Volta

( crede , Speszar de' dubbii spero le ritorte, n a Le speazerai ! quegli grido con fede ;

Vedrai che bella fra'più colti ingegni Anco religiosa anima incede! Ne immaginar che lungo tempo regni

La gloria de' filosofi or vantati, Che fur di scherno e di superbia pregni : Pochi anni ti prenunzio, e smascherati Vedrai que'mille turpi falsamenti,

Con che in lor carte i fatti han travisati. Il più splendido autor di que' furenti, Che tutto diffamò col vil sogghigno,

E con tai grazie che parean portenti , Malgrado i pregi del suo stil volpigno, E il suo bel Lusignano e sua Zatra,

Detto sarà filosofo maligno.

Di tutti i di già meso ossequio inspira, E Francia, ond'ei sembro tanto dot-

(tore, Già del mentir di lui parla, e s'adira. Ed al crollar del gran profanatore

La ciurma crollerà dei men famosi . Che volean Dio strappar dall'uman core. n Io di Volta ridire i luminosi

Sensi mal so, ma dell'egregio vecchio Amor mi prese, e più a lui mente posi.

Più fiate percossero il mio orecchio I suoi santi dettami, e più fiate

Divisai farli di mia vita specchio. Io meditando tue parole amate,

O incomparabil uom, più non gustava Degli andaci le carte avvelenate. Ancor pur troppo da te lungi errava,

Ma pur m' innamorayan que' volumi Che il dolce genio tuo mi commendava. Io debol era , ma ogni di i costumi

Del mondo a me tornavan più molesti : Chè li scernea della tua fede ai lumi. Sovente i giorni miei trascorrean mesti .

Perocchè i tuoi consigli io non seguia, Mentre pur mi fulgean veri e celesti. Varie sorti e distanse a quella mia

Teneressa per te scemar vantaggio, E poco al tuo savere io mi nodria. Vedendoti di rado, il mio coraggio, Appo la Croce non durò abbastanza,

E a follie tributai novello omaggio. Ahi! die l' Onnipossente a mia incostanza ,

Castigo di sventura e di catena, E lurid' antro a me divenne stanza ! Tu, certo, henchè allor pensieri e lena Ti s' infiacchisser per decrepiti auni , Raccapricciasti di mia orribil pena,

E con secreti gemiti ed affanni Per me a' pie' del Signore hai dimandato Solliero e forza, ed alti disinganni, Ei t' esaudiva , e il creder tno stampato Così alfine in quest'alma addentro

(venne, Che più da dubhii non andò crollato. E gaudio e liberta poscia m' avvenue,

E rividi la madre e il genitore Dopo la sanguinosa antia decenhe. Ma ne' giorni del mio lungo dolore Molte vite finala la mortal traccia, E di batter citrò tu nobil core, Duolni de più non posso infra tue hracia Gettarni aleun momento, e altaret il ciglio In tun paterna , venerunda ficali. In tutti id del mio terreno eniglio Prephero Dio cle schiada a te sua reggia, Se mai finor ti legane supro vineiglio. Ma te già spreo nell'estita greggia! Di là mi vedi, e preplà impietosito Che ist'una pere per sempre io trivergia. Perdommi se tardi io (\*ho obbedito? A tua smitis mi sfillo, e affido pure

# Troviam nel divo Amor giore secure, Si ehe n'abbian giovato i di infelici! UGO FOSCOLO.

Quel diletto mio Porro, a te gradito! Impetra il fin dell'alte sue seisgure;

Impetra eh' io con esso e gli altri amici

Charitas.... omnia sperat. (1. Con. i3, 7.)

Ugo conobbi y e qual fratel l'amai ,
Ché l'alua avea per me piena d'amore :
Dolcissimi al uso finco andi prassai,
E ad alti sensi ei m'elevava il core,
Seender nol vidi ad attifia mai ,
E vilta gli mettea cruccio ed orrore :
Vate era sommo y ed seve cinto l'armi,
E alteri come il brando eras usoi exrmi.
In fauti, o mio Liuje' s', il caro petto
Che , allorch' io dalle Franche sure tor-

Me a quell'insigne amico tuo diletto Legasti d'amistà che non erollava: Oh quanto è salutare a giovinetto, Perchè avvolgersi sdegni in turba ignava, Lo striugen mente a mente e palma a (nalma

Con celebre, gentil, fortissim' alma!
Ma, sventura, sventura! Uom così degno
D' amar colla sua grande anima Iddio,

\* Mio fratello primogenito.

Ad infelici dubitanes aprio: Chè di natura l'ammirabil regno, Opra di éscebe sorti or gli appario, Opra di éscebe sorti or gli appario, Or de'modil il Signor gli tralucea; Ma incurante d'unanzi atti il credea. Nocodimes firà susi dubbis fortunati; Ujo suborria l'inverceosido zelo Di que'superbi, oche, di fie sceretti, Fremon ch'altri inanktira voti al ciclo, E tulor mesto invidirari a fitti Del piò, cui ditto raggio è l'Evangelo; E apesso estrava in solitario tempio.

Come non v'entra il baldanzoso e l'empio.

In fresca età l'ardimentoso ingegno

E mi dices che que alfemai santi. Della casa di Dio nella tardi ora, Quando qua e là da pochi meditanti Sovra i proprii dolos si genue ed òra, Overo i dolci vespertini canti. Sacri alla Veripo chi-è dei cel Signora, Nell'alma, gl'infondena pese profonda, O d'alta pochia la fean gioconola. Sempre cooranna fra i più cari ansici Rece al canuto Giorio venerando, E une parole di virtu motrici.

Cau bererel deino stava sicottando.

E sue parole di virtà motrici
Cou benevol desio stava aicoltando,
E a lui diceva: — « Anch'io giorni felici
Ho sulla terra assporati, quando
Innamorata ancor la m'a pupilla
Vedea quel Nume che a' tnoi rai sfa(villa».

E Giorio protendendo a lui la mano, Pateramente gli diceva: — a lo "pero , lo "per to pero anni, perocolè umano E magnanimo ferre il tuo pensiero ! Irava il violiti fra dubbierae, juvano Della grazia ricileiri all'impero ! Iddio t'ann , ti vuol , uè ti da pace, Sicchè d'amor non artha lla sua face ».

Sinche d'amor non ardi alla sua face ».
Tsi detti al cor seendean del generoso
Che il bel profondamente ne sentiva;
E, al vecchio amico rispondea:—

( « Non oso Sperar che in mar cotanto io giunga a ( riva ;

Ma vero è ben che più non ho riposo, Dacch'egli è forza che dubiando io viva,

E un di tua sieuranza acquistar bramo, E il mister della Croce onoro ed amon.

E siccome al buon Giovio sorridea Con osseguio amantissimo di figlio, Cosi sul mio Manzoni Ugo volgea Quasi paterno, gloriante ciglio: In esso egli ammirava e predicea Di fantasia grandezza e di consiglio, Forte carrendo, se taluno ardia Di Manzoni schernir l'anima pia-

Tal eri, o mio sincero Ugo; e più volte Io pure udii tuoi gemiti secreti, Qualor non prevedute eransi accolte Su te causc di giorni irrequieti. La guancia t'aspergean lagrime folte Ricordando i fuggiti anni tuoi lieti: - α Percuotemi, sclamavi, un Dio tre-(mendo,

Che offender non vorrei, ma certo of-(feedo! )

Allora a dimostrar che titubante Mal tuo grado bolliva il tuo intelletto, Ed odio non portavi all'are sante, E di sete del ver t'ardeva il petto, Mcco avvertivi nella Bibbia quante Splendesser tracce del divino affetto , E confessavi, in tue mestissim' ore Sol raddolcirti quel gran libro il core.

Un di col genitor del mio Borsieri Io passeggiava al bosco suburbano . E tu ch'ivi leggendo sedut'eri . Ci vedesti, e gridasti da lontano: « Ecco il volume degli eterni veri! » Corsi, e il volume presi io da tua mano : Lessi: EVANGELIO! E - « Bacialo! di-( cesti :

Gl'insegnamenti d'un Iddio son questi ! 10 Alı, sebbene quell' Ugo attenebrato Mal sapesse scevrar natura e Dio . E talor supponesse annichilato Nella tomba il mortal che i di compio ; D'altro dopo l'esequie eccelso fato Nodria talor vivissimo desio, E dir l'intesi: - q No , quest' alma forte Mai non potrà vil pasto esser di morte! »,

E ben più udii dal labbro tuo eloquente, Quando insiem leggevam famose carte

Ove un illustre ingegao miscredente Rampogue avea contro alla Chiesa

( sparte : Dal seggio allor balaasti impariente, E ti vidi magnanimo scagliarte A sostener con voci alte e robuste, Che le accuse ivi mosse erano ingitiste. E quantunque a' Pontefici severo Si volgesse il tuo spirto e a' Sacerdoti. Ammiravi la cattedra di Piero Ne' giorni di sua possa più remoti :

E di gentil nell' arti magistero Datrice l'appellavi a' pronepoti : E sovra ognun che fu decoro all' are Liberal laude ti piacea innalzare. Se in alcuna tua carta eco facesti D' animi non cristiani alla favella; Se di soverchio duol semi funesti

Sparsi hai ne' cuor ebe passion flagella; Se del secolo errante in cui nascesti, Bench' alta, l'alma tua rimase ancella, Opra fu di fralezza e di prestigio, Non mai di petto a mire inique ligio. E il tuo libro d'amore isconsolato. Benchè riscosso immensi plansi avesse .

Benchè da te qual prima gloria amato. Bench' opra non indegna a te paresse, Talor gemer ti fea, ch'avvelenato Un sorso gioventu quivi beesse D'ira selvaggia contra i fati umani, Ed idolo Ortis fosse a ingegni invani. Biasmo gagliardo quindi al giovin davi Che ti dicea suoi forsennati amori :

E l'atterrarsi , codardia nomavi , Sotto qual siasi incarco di dolori ; E sua vita serbar gli comandavi Per la pietà dovuta a' genitori, Pel dovuto anelar d'ogni vivente, Si che sacri a virtù sien braccio e mente. Di molti io memor son tnoi forti detti

Da core usciti di giustizia acceso, E a tue nascose carità assistetti, E al tuo perdon ver chi t' aveva offeso; E pochi vidi si soavi petti Portar costanti il proprio e l'altrui peso , E quel pianto trovar , quella parola , Che gli affitti commove, alza e consola.

Memor di tanto, io spero, e spero assai, Che, sebben conscio non ne andasse il (mondo,

Sul letto almen della tua morte avrai Sentito del Siguor desio profoedor Spero che l'Angiol degli eterni guai, Già di preda trua grande alma giocondo, L'avra fremendo vista all'ultim'ora Spiccato un volo al ciel, fuggirgli ancora

E mis speranza addopțiasi peasando Che alla tua madre fosti figlio amante: Quella vedova pis vivea pregando Che tu riedessi alle doutrine sante: Di buoni genitori sacro e il dimando, E sul cuor dell' Eterno è trionfante, 'Nè da parenti assunti in Paradiso 'Figlio che amolli, voo, non fia diviso.

L' inferma , anties gràtiries ognora Benedicera a te con grande affetto, Perchè al minor fratello ed alla suora D' alta amicinia andar goderi stretto: Fursono a Ginlio giovineello ascora Quai di padre tue cure ei ll too precetto , Ed amai Ginlio percochè ei "anava , E l' alma tua del nostro smor hrillava. All' tanto spreto pi nia la tua subverza ,

Ah! tinto spero to put la tua salvezza, Che serentresto fosti in sulla terra! Or tooj difetti, or tua leale aspezza Ti succitar di mille irati guerna: E di profughi di lunga amarezza, E porerti d'accompagnar sotterra: Ne liere a te fu duol che dolci amici Fossero al pari, o più di te infelici.

Le lagrima vegg' io che certo hai spanto Quando l'amancio oribiti li giungea Che, trouco della vita a me ogo 'incanto, Per anni ed anni in ceppi cune doves 1 Il Gielo as a en ima largino i'bo pianto, E quai voti il cor mio per te porgea! Sempre io chicia per te l'initia loce Che di tutto consola, e a Dio conduce. Dolce mi fi dopo deceme pena.

Riedere alla pisterna amata riva; Ma allo sperrarsi della mia cateaa D'immeno gaudio l'alma mia fia priva; Chè di tue rimembranze era ripiena; E gia in Britannia il cener tuo dormiva! E seppi tne sciagure, e niun mi disse Se, morendo, il tuo core a Dio s'aprisse! Di tua vita furenti indagatori,

Di tua vita furenti indagatori, Per-Jaudare o schemir la tua memoria, Di te narraro i deplorandi errori Quasi parte maggior della tua gioria: Falsato indegnamente himo i colori! Del tuo core ignorato hamo i 'storia'. Ugo conobbi, o ingiuritanti indici, E tra' noje falli alta virtude lo vidi!

Et n, schietta e magnanim Quirina, Che ppien di lui par benocessi il core, Meco ogni di il rammeni alla divina, Iafinta pietà del Salvatore: Come la mia, tun dolce alma s'inchina Con invitta fiducia e cua l'ervore A pro del nostro amalo, onde con eno Veder per sempre Iddio ne sia concesso.

Apaşar te non ponno, e me nerpure, Nesuan ponno apagar su caro estinto Preischri canti o funchri scollare; Da cai, pari ad eroe vienge dipinto: Uopo han di Dio le amanti creature! A fede e speme han l'istellette avvinci. Noi son chiansimo eroe l'aliancio andato: Amiana, preghiam ch'ei sia con noi initiatione de l'amiana, preghiam ch'ei sia con noi initiatione su con noi initiatiatione su con noi initiatione su con noi initiatiatione su con noi initiatione su con noi initiatione

Noi d'Ugo abbiamo un giudice pietoso, E tu sei quello, onnivergente lddio: : Non un de' sosi sorpir ti fin naceso; Anzi a te ogni sua giutta opra adio. Che fosti d'un mortal il generoso? Dimmi se il perioparvi e e te a' unio! Ab, se ancor di me pinghe allitto langue. Appien le sterge, o buon Gesti, il tuo

## LODOVICO DE BREME.

Non oblivisearis amici tui in animo tuo.
(Eccles. 37, 6.)

Dacchè miei ceppi hai franto, e il subal-

Acre di novo, o sommo Iddio, respiro, Piena d'incanti è al guardo mio Taurino Ma un caro ch'io v'avea cerco e sospiro. Qui Lodovico nacque, e parte visse De' diletti suoi giorui, e qui patio, E presso a morte qui le ciglia affisse L'ultima volta sul' sembiante mio.

E m'indicò le vie dov'ei solea
Trar verso sera i solitarii passi,
E il loco della chiesa ov'ei porgea
Preci, me lunge, perchè a lui torassi.

Si ch'ogni giorno or qua or la lo veggio Smorto ed infermo, e pien di lena (sempre,

Ed in ispirto al fianco suo passeggio, p. parmi che sua voce il cor mi tempre. Negli estremi suoi di quanto, o Siguore, Altamente parlonmi ei del Vangelo! Come esclamo che il rimordesno l'ore A giore, a larve, e non sacrate al cieblo. Ah, que' detti m' affidano, e m' affida

Ah, que detti m' amidano, e m' amida La tua clemenza, e lui beato io spero! Ma se ancor dolorasse, odi mie grida, Aprigli i gaudii del tuo santo impero. Debitor fui di molto a Lodovico:

Debitor fui di molto a Lodovico:

Sprone agli studii mici si fea novello;

Ai dolci amici suoi mi volle amico,

E più al suo prediletto Emmanuello\*,

Ma in ver, di Lodovico io l' amietzia

Ma in ver di Lodorico io l'amiesta Ingratamente troppo rimertai , Fera in quegli anni m'opprimea mestiaia, Ne a lui la vita abbellir seppi io mai.

Con indulgenza infaticata il pondo

Ei reggea di mia trista alma inquieta,

E spesse volte da dolor profondo

A sorriso traeami e ad alta meta.

Per forte impulso de' suoi cari accenti .

Energia forse conseguii più bella :

Quell'energia perch'uomo infra i tormenti
Soffoca i lagni, e idadomito.s' appella.

La facondia, l'amor, la poesia Perscrutante e gentil de suoi pensieri Duce nova sovente all'alma mia Dayan cercande i sempiterni veri-Quante fiate a' gravi dubbii miei

Mosse amicherol, generosa guerra, E me dai libri tracotanti e rei Svelse di lor, cui senza Dio è la terra!

\* Il principe Emmanuele della Cisterna.
PELLICO - 3.

Se arditi di ma menterenno i voli Quando la mente et di Platoa seguira, Fur temer'anco di regione i dòli; Et a' rgi dell' latte si rifinggira. Tu sorpreso di motte si precoce , Dela' annico, non avene il foro avrigilo: Più fado mi vedretti ora alla Croce, Più concorde or anzia notro consiglio. E tu stesso maestri avendo pli suni, Con più sicara man rigetterenti Del secol nostro gli abbaglianti inganoi, E tutti i lami tuto iforne celetti. Ma fu per te misericordia certo, Che ta merisio pris dell'ora, in cui

Ma fu per te misericordia certo, Che tu morissi pria dell'ora, in cui Trassi prigione in bolgie, ove deserto In grandi strazi per due lustri io fui. Le ambasce mie, le ambasce d'altri amuci Troppo avrian tua pietosa alma suque (ciata:

Chi vive sulla terra a' di infelici, Troppo ne' danni i soli danni guata. Invece, assunto, come spero, al loco Ove in tutte sue parti il ver risplende, Veduto avrai che di sventura il foco Talor sana gli spirti a cui s'apprende. Veduto avrai siccome io, debol tanto Quando i miei di fulgean più dilettosi, Nel supremo dolor contenni il pianto, E mia fiducia nell' Eterno posi, Veduto avrai siccome, fatto io preda Di lunghe dubitanze sciagurate, Solo in career la diva afferrai teds. Che mie maggiori tenebre ha scombrate. Veduto avrai, dentr'anime più pure, Che non era la mia, nel duol costrette, Stimol gagliardo farsi le sciagure A volontà più fervide e più elette. Commiserato avrai noi doloranti, E reso grazie a Dio , tutti scernendo Dell' oprar suo sublime i fini santi, Pur quando sovra l'uom tuona tremende.

« Dio non si mostra a sua fattura acerbo, Se non perche l'amata a lui s'elevi ». Non totte sue fatture hann'nopo eguale. Di venir da procella aspra hattute,

Tu mel dicevi un giorno, ed io superbo

Crederlo non potea! Tu mel dicevi :

Ma tai ve n'ha che senza orrendo strale In fiscoa letargia sarisn cadute.

Nondimen di mis forza ancor non posso, No, gloriarmi, e spesse volte ancora Son da tristezza e da pietà commosso, E con suoi lumi Iddio non mi ristora.

la quell' ore fantastiche di pens Godo passar dinanzi alle tue porte, E il core allor secreto pisato sfrena, Inconsolabil di tua infausta morte.

Ma poi le tue sentenze generose
Mi tornan nells mente, e il tuo sorriso;
E m'inondano il sen dolcezze secose,
Ed anelo abbracciarti in Paradiso.

Prego che tu vi sia! prego che appresso
Al nostro Volta, ed âmbiduo si caro,
Con lui mi guardi, e m'impetriate accesso
Laddove col desio già mi riparo!

Dio, salvator di molti amici mici, Ch'a te in vita e più in morte alzaro il core, Di te indegno e di loro io mi rendei; A farmi degno, ti domando amore!

# LA PATRIA.

In Deo faciemus virtutem.
(Pa. 107, 14).

Oh dolce patria! oh come
Balxa de forti il core al tuo bel nome!
Stimolo a generosi atti è desio
Ch'ella in senno e virtis splenda felice:
La voce che nel dice,
Voce è di carità, voce è d'Iddio!

Voce e di carica, voce e a totalo:
Ma tu che in fondo al core
Tutti gli arcani miei leggi, a Signore,.
Tu sai che l'amor patrio, onde mi vanto,
Non è superba frenesia di guerra,
Perchè di sangue e pianto,

A nome d'equita, grondi la terra. Neppure a' di lontani Quando me travolvean disegni insani, Quando far forza ai casi ambito avrei,

Si che a'brandi stranieri onta tornasse! Con chi gli altari odiasse

Affratellato io mai non mi sarei-

na,

Ove zi di pietà luce s'abbui,

Noa arde fiamma di virtu sublime :

Son desse l'alme prime

Triso; Che, s'uom pagarie vuol, vendono altrui.

Che, s'uom pagarle vuol, vendono altrui. Amara esperienza Mostrommi ch'ove somma è violenza

Veggio con ira e sprezzo

Color che tutto giorno osan, dal lezzo

Del vizio che li ammorba, alzar la destra,

E, brandendo il pugnal del masnadiero, Chiamar cittadin vero

Chi a lor perfida scuola s'ammaestra.

Gl'ipocriti son dessi! In uman petto.

Del santo patrio affetto

Mostrommi ch'ove somma è violenza Di feroce linguaggio, ivi s' asconde Mal fermo spirto, prono a codardia : Sol l'alme vereconde

Sol l'alme vereconde Spiegan ne'buoni intenti alta energia, Fida a virtu la mente Colui perche terris cho Iddio non sente?

Anco in età pagane i veri forti , Che opraron per la patria atti mirandi, Chiedeano al ciel le sorti ,

E per religion divenian grandi, Ad onorar l'avita Terra chi meglio di Gesti ne invita?

Di Gesu che ne impon fraterno amore! Che ne impon di giustisia ardente selo! Che accenna premio il cielo

A chi pel comun hen respira e muore!
Gagliarda tra tremenda.
Serbiam pel di che a provocarne scende
La hurbanzosa avidità straniera:
Del Prence e della Patria allora a scampo,

Precipitismo in campo Col grido invitto:—« Si trionfi o pera! »

Accestin core a core Inlanto pace, e begli studi, e amore! Chè troppo già da fazioni stolte, Di perpetua ingiustisia eccitatrici.

Fur l'Itale pendici
In lutto e sangue ed ignominia avvolte.
L'estera invidia, quando

Nostre glorie natie vien visitando, Gli odii scorge, ed applaude alla maligua Fraterna gara, promettendo aiuti; E poi quando abbattuti Siam da discordia, ci disprezza e ghigna-

Non c'illudiam fra sogni, Onde lo spirto desto indi vergogni: Ma ai circondanti popoli mostriamo, Che in tutte fasi di grandesze umane Grandezza in noi rimane Dacchè al vero ed al bel sempre aspiriamo.

Al vero e al bello sempre Aspiri chi sortiva itale tempre! Splendidissima a noi traccia segnaro Que' gloriosi, oude la sacra polve Tutte le glebe involve

Di questo suolo, al cielo e a noi sl caro! Penisola gentile , . Che sovra il mondo pria la signorile

Spada gran tempo trionfando alzasti , E sebben misto a lutti inevitati, Sui barbari domati

Ampio tesor di civiltà versasti! Penisola stapenda,

Non nelle gioie sol, ma in sorte orrenda, Poiche per le tue colpe un di prorotti Venti concordi popoli a vendetta, Da te fra lacci stretta

Furo a degne arti, e al vero Dio condotti ! Penisola divina

Che dell'antico imper dalla rovina Così sorgesti, come pronto sorge Sopraffatto da pargoli un adulto, Che, ad onta dell'insulto, Maestra mano ai dissennati porge!

Penisola, ove siode Inconcussa da turbini la fede . Si che per quanto annoveriamo estesi Della redenta umana stirpe i regni . Ognor ne' retti ingegui,

Da te i lumi del ver tornaro accesi! Sembra per te il Signore Più che per altre terre arder d'amore !

Sembra nelle tue dolci aure più vago -Emanar de'suoi cieli il bel sorriso: Sembra del Paradiso Volerti Iddio sovra quest'orbe imago!

Sugli emuli tranquilla Rivolgi pur la tua regal pupilla.

Or quel popolo or questo andare altero

Può primeggiando in forza d'auro o ferri : Pur non ve n'ha che atterri tuo sublime sul-

(le menti impero. Se altrove è maledetta

L'alma che striscia come serpe abbietta, L'alma che sorda a'grandi esempli aviti, Incurante di senno e di decoro. Serva si fa a coloro

Che a sedurre e predar vengon suoi liti :

Quanto più reo non fora Chi, sperti gli occhi sotto Itala aurora.

A patria di magnanimi cotanta Non sacrasse altamente opra e desio!

Il popol siam di Die : Stampiam nostr'orme nella via più santa!

## SALUZZO.

Et sit splendor Domini Del' nostri super nes.

(Ps. 89, 17, ).

Oh di Saluszo antiche, amate mura! Oh città, dove a riso apersi io prima Il core e a lutto e a speme ed a paura!

Oh dolci colli! Oh maëstosa cima Del monte Viso, cui da lunge ammira La subalpina, immensa valle opima!

Oh come nuovamente or su te gira Lieti sguardi, Saluzzo, il ciglio mio. E sacri affetti l'aer tuo m' inspira!

Nelle sembianze del terren natio V'è un potere indicibil che raccende Ogni ricordo, ogni desir più pio.

So che spiagge, quai siansi, inclite rende Più d'un merto soave a chi vi nacque, E-bella è patria pur fra balze orrende ; Ma nessuna di grazia armonia tacque,

O Saluzzo, in tue rocce e in tue colline, E ne'tuoi campi e in tue parissim'acque.

Ogni spirto gentil che peregrine A pie di queste nostre Alpi si sente Letiziar da fantasie divine.

Sovra il tuo Carlo, e il dotto suo parente \* Che pii vergaron le memorie avite, Spanda grazia immortal l'Onnipossente!

Carlo Muletti e Delfino suo padre,

Dolce è saper che di non pigre vite Progenie niamo, e qui tenzone e regno Fu d'alme da annor patrio ingentilite. Fiù d'un estero suol di canti degno Porse a mie luci attonite dolcezza, E alti pensireri mi parlo all'ingegno: Ma tu mi parli al cor con tenerezza; Onul madre che roctompiri, fac me hacci

Qual madre che portommi in fra sue hrac-(cia E sul cui sen dormito ho in fanciullezza. Ben e ver che stampata ho breve trecc'a

Teco, o Salusso, e il di ch'io ti la A noi già lontanismo n' affaccia. A noi già lontanismo n' affaccia. Parqoletto ancor m'era, e in strepai Non seusa ambascia da tue dolci sponde, E, divito da te, più t'apprezzai. Perocche più la lontangara score. Di amata cona i men leggisdri sapetti, E più forte magis un bello infonde. Pelice terra a me parea d'eletti La terra di mio Padre, e mi parea Altrove meno amanti essere i petti. E mi savvine che io mai nom m'amidea Sui ginocchi paterni così pago, Conne quando tuoi vanti e im idicea.

In me ingrandiasi ogni tua bella imago; Del nome saluzzete io insuperbiva; Di pottarlo con laude io crescea vago. E degl'illustri ingegni tuoi gioiva; E numerarli mi pincea; penando

E numerarli mi piaces , pensando
Che in me d'onor ta non sudresti
(priv:

Venami quel pensiero accumpaguado Oltre i giorni infantili, allor che trani Al di lis delle care Alpir angociando. Al di lis delle care Alpir angociando. Al Titale contrade lo riportava, Blenche in tue mura il capo io non pionari. Oci il lascio del prarenti mi aspettar Nella città chiè in Lombirdia regina, E colì con assettio io voltava.

storioi di Saluzzo.—Io m'onoro dell'amicizia di Carlo, e parimente di quella del maggiore Felice, suo fratello. E cola vissi, e colsi la divina
Fronda al suon di quel plauso generoso,
Che premia, e inebbria, e suscita, e stra( scins.

Oh Saluzzo ! al mio giubilo orrogolisos Pe' coronati miei tregici versi; Tua memoria agiungea guadio nascoso. Oh quante volte allor che in me conversi Fulser gli occhi indulgenti del Lombardo, E apirti gergi ad onorarmi ficzi Ridini is me con pulpilo gajilardo La saluzzoece cuma, e mi ridini Che grata a me rivolto arvesti il guardo! E noi che in orbi Tata i var societi.

E poi che in oghī Ifala riva ndissi 'Meatovar la mis seens innumoratar; Ed si mesti Aristarchi ios topravvissi), L' aura vana, che fama era nomata ; Paresmi gran tesor, ma vieppiù bello Perche a te gioia ne saris tornata. Mie mille ardenti vanità un flagello Orribile di Dio ratto delluse, ' E negra carcer mi divenan ortello,

Non più sorpiso d'immortali Mune!

Non più mono di pluini! e tutte vie
A crescente rinomo indi preclinse!
Ma conforti ereconditi alle mie
Tristerae pur il Gale mescolar volle,
E il cor balcommi s rimembrance pie.
Del captiro l'affilita alma si estolle
A vita di pensier, che în qualche guin
Il compensa di quanto uomo gli tolle.

E quella vita di pensier, divisa
Fra le non molte più dilette cose,
Ora è tormento ed ora imparadiss.
Io fra tai mura tetre e dolerose
Pregava, e sanava, e sentia desto il

(raggio
Del pöetar, che il cielo entro me pose.
Mici carmi erano amor, prece, e coraggio;
E fra le brame ch' esprimeano, y'era
Ch' essi alla cuna mia fossero omaggio.

Io alla rossa, ma buona alma straniera Del cascerier pingea miei patrii monti, E allor sua faccia apparia meu severa. E m'esultava il sen, quando con pronti Impeti d'amista quel torvo seperro

Impeti d'amista quel torvo agherro Commosso si mostrava a' miei racconti. Pace allo spirto suo, che in mezzo al ferro Umanità serbava! A lui di certo Debbo s' io vivo, e-a'lidi miei m'atterro. Morto o insanito io fora in quel deserto, Se confortato non m' avesse un core , Nato di donna, e a caritade aperto. Scevra quasi or mia vita è di dolore, Ad Italia renduto e a'natii poggi ,

· Ov'alte m'attendean prove d'amore. Benedetti color, che dolci appoggi Mi fur nell'infortunio, e benedetti Color, che mis letizia addoppian oggi !

E benedetta l'ora in che sedetti, Saluzzo mia, di novo entro tue sale,

E strinsi a me concittadini petti ! Non vana mai su te protenda l'ale Ouell'Angiol, cui tuo scampo Iddio com-

( mise , Si che nobil sia cosa in te il mortale! L'alme de'figli tuoi non sien divise Da fraterna discordia, è mai le pene Dell' infelice qui non sien derise! Le città circondanti ergan serene

Lor pupille su te, siccome a suora Ch'orme incolnate a lor dinanzi tiene. E le lontane madri amin che pnora Vergin ne venga di Saluzzo, e questa

Abbian figliuola reverente ognora; E la straniera vergin, che fu chiesta Da garzon saluzzese , in cor sorrida Come a lainpo di grazia manifesta!

Pera ogni spirto vil, se in te s' annida! Vi regni indol pietosa ed elegante, E magnanimo ardire , e amistà fida ! Mai pon cessino in te fantasie sante,

Che in dottrina gareggino, e sien luce A chi del bello, a chi del vero è amante; E del saver tra' figli tuoi sia duce Non maligna arroganza, invereconda, Ma quella fe che ad ogni bene induce ; Quella fede che agli uomini feconda

Le mentali potenze, a lor dicendo, Ch' uom non solo è dappiù di belva im-( monda , Ma può farsi divin , virtù seguendo !

Ma dee farsi divino, o di viltate L'involve eterno sentimento orrendo ! Tai son le preci che per te innalzate Da me son oggi, e sempre, o suol nativo:

Breve soggiorno or fo in tue mura amate, Ma, dovunque io m'aggiri, appo te vivo !

### IL POETA.

Et stare fecit cantores contra altare. ( Eccli. 47 - 11.)

Perchè data m'hai questa ineffabile Sete di canto ? Perchè poni tu in me questi palpiti

Ricchi d'amor? - Questi doni a te fo perchè basso

Non t' alletti nocevole incanto; Perchè vago del bello più santo, A tal bello tu spinga altri cor.

- Io t' ammiro, ed hai! quelle mi mancano Voci stupende,

Che dir ponno quai movi nell'anima Alti desir.

- Non ambir le pompose loquele , Che la turba volgar non intende :

Il Vangel che rapisce ed accende, Par d'ingenno fanciullo il sospir.

- Del possente Mauzoni l' energico Inno a te vola :

Io versar solo gemiti e lagrime Posso a' tuoi piè. L' alto carme inspirai d' Isaia,

Ma par d'Amos la rozza parola Ogni labbro sublima, consola, Se gli umani richiama ver me.

Il tuo nome cantando alla patria, Quali degg' io

Fra tue grazie e bellezze moltiplici Più memorar ? - Dille ch' io per amor la fei bella ,

Dille ch'amo, ed affetti desio : S'invaghisca del grande amor mio; Mis heltà, mis natura è d'amar ! - Ma non denno terribili fremere

Gl' incliti vati , Imprecando , schernendo degl' improbi

Opre e pensier?

— Rei pensieri e mal opre dannando Sino i carmi a sperana temprati si isi pietoso suco a' petti ingunanti: Col furor non si susciin il ver. — Da più secoli squarcinno Italia Parti luttanti ; Fa ch'io retto impostori e magnamni Scerna fra lor. — Del Yangel l'amsettissimo spirto

 Del Vangel l'amantissamo spiri Luce sia a tua ragione, a' tuoi canti : Spirar dei l'amor patrio de' Senti , Ch'è bontà , sacrificio ed onor.

#### SOSPIRO

Tuus sum ego!
(Ps. 118, 94.)

Amore è sospiro D'un core gemente, Che solo si sente, Che hrama pietà Dolore è sospiro D' un cor senz' aila , Per cui più la vita Incanto non ha, Speranza è sospiro D' un core, se agogna, Se mira, se sogna Ridente balen : Timore è sospiro D'un core abbattuto, Che forse ha perduto. Un'ombra di ben. Timore, speranza,

Son vario sospir:
Sospiro son breve
La gioia, il martiro;
Son breve sospiro
La vita, il morir.
E pure in si breve
Sospiro, o mio Dio,
M' hai dato il deslo
D' accoglierti in me?

Dolore ed amore

Del leve uman core

M' hai dato una luce Che diva si sente, M' hai date una mente Ch' elevasi a te.

## LA MENTE.

Conjungere Deo et sustine.
( Eccli. 2, 3.)

E che importa orunque gema Questa mlma sciagurata, S' altra possa Iddio m' ha data Che null' uom può vincolar? Della cretá degl'incimpi Ecce rapida la mente: Più d' un tempo è a lei presente, Gielo abbraccia e terra, e mar.

Cielo abbraccia e terra, e mar.

Io non son quest' egre membra
Di poc'alito captive;
Io son alma che in Dio vive,
Io son libero pensier.

Io son ente, che, securo Come l'aquila sul monte, Mira intorno, e l'ali ha pronte Ogni loco a posseder. Invisibile discendo

Or a questi, or a quei lari;
Bevo l'aura de misi cari,
Fiasgo e rido in messo a loc.
De' lontani veggio i guardi;
De' lontani secolto i detti:
Mille guadii d'altrui petti
Mi riverberan nel cor.
Essi par , henché da loro
Lunge sia mio seno oppresso,
San che li moo, san che spesso
A lor ralpito vicin:

Di me preda è degli affanni; Sen che l'alma ha forti vanni; Che il suo vol non ha confin. Lode eterna al Re de' Cieli Che m' ha dato questa mente; Che lo immagina, che il sente ; Che parlargli e udirlo può ?

San che sol la minor parte

Morte, invan brandisei il ferro: Di che mai tremar degg'io? Sono spirto, e spirto è Dio; Nel suo sen mi salvero.

### MESTIZIA.

In eo enim in quo passus est ipse et tentatus, poteus est et eis qui tentatur auxiliari. (Ep. ad Hebr. 2, 18.)

Ah, neil' uom non v'è possa costante, E quell' io che poe' anzi era forte, Di repente in mestizia di morte Sento l'alma di movo languir!

> Grave incarco per me stesso Portar so di giorni amari, Ma pacato de'miei carí Ricordar non so il martir.

Questa almen, questa grazia dimando Nell'affanno che oppresso mi tiene, Che del mio Federico alle pene Talor possa conforto versar:

> Ch' io talvolta ridir possa A quel mesto amico mio,. Che per lui non eesso a Dio Preci e gemiti alternar.

Ma nessuno a mia brama risponde! Passan gli anni, e chi sa se frattanto Quell'amato i suoi giorni di pianto Sulla terra strascini tuttor?

> Alto duol pensarlo estinto , Alto duol pansarlo in vita ? Gronda sangue la ferita Più profonda del mio cor.

A te volgo i miei lai, Divin Figlio, Che, sospeso in patibolo atroce, Una lagrima giù dalla croce Sulla madre lasciavi cader. Pe'dolori tuoi mortali, Di tua madre pe'dolori, Ah ti degna i nostri cuori Nell'angoscia sostener!

Dalla croce una lagrima pure Sull'eletto Giovanni spargevi i Ogni dolce pietà conoscevi , Benedetta è da te l'amista-

> Benedici ogni memoria Che m'avvince a Federico: Voti innalzo per l'amico, Per me voti imalzerà!

E se avvien che il dovuto proposto Di non mai querelarci obbliamo, Ti sovvenga che debili siamo, E che i forti anche ponno languir.

> Ti sovvenga che tu pure D' uman frale andasti cinto,. Che tristezza allor t' ha vinto, Ch' eri stanco di patir.

## TERESA CONFALONIERI.

Lux justorum laetificat. (Prov. 13, 9.)

No, pia, no, gentile,
Per me non sei morta!
Ti veggio, simile
Ad angiolo sorta,
Su sposo e fratelli
E amici vegtiar.

Dal viel mi ristiona
Tua dolee parola,
Che spiriti inpalza,
Che petti consola:
Così già solevi
Di Dio favellar.

Se il cor mi si turba In me rivolgendo

Che i giorni tuoi santi S' estinser, gemendo; Che giovin peristi In lungo patir;

Io scerno che il pianto, Mi tergi e sorridi! Io scerno che al cielo Ne inviti , ne guidi ? Io t'odo che appelli Felice il martir!

Ell'era di quelle Serafiche menti , Vissute nel mondo Sublimi, innocenti, Amando , pregando , Chiamando a virtu.

> Doloran pei cari, Doloran per Dio; Lor merto arricchisce Chi in merti fallio: Lor vita è Calvario, Lor norma è Gesù.

Ti piansi, ti piansi Con alto rammarco, Per me, pel tuo sposo D' angosce si careo ? Ma udii la tua voce Parlarmi nel cor-

a Le fere sventure a Son date a' mortali, or Perche dalla terra

α Dispieghino l'ali,

α Cogliendo le palme « Che colse il Signor ».

No , pia , no , gentile , Per me non sei morta? Ti veggio, simile Ad augiolo sorta, Il vedovo amico E me sostener.

Ti veggio splendente Di gioie supreme; Ti veggio accennante Le sedi, ove insieme La pace de' forti Dovrem posseder ?

## L' ANIMA D'UNA FIGLIA.

( Parla qui MARIA VALPERGA DI MASINO alla Contessa EUFRASIA sua madre ).

> Quoniam pius et misericors est Deus-( Eccles. 2. ).

Pianginii, o dolce Genitrice: a Dio No, non è oltraggio il tuo materno pianto-Della tua mente ogni pensier vegg'io, Leggo le pene onde il tuo core è infranto, Scerno fra cotai pene un gioir pio, Me figurando al Re de Cieli accanto; Scerno che tu il maggior de' sacrifici Rinnovelli ogni giorno e benedici.

Ma affinche le tue lagrime nietose Grondino viù sonvi, o madre amata, Io ti palesero cagioni ascose, Per cui si tosto al ciel venni chiamata: Non fu olocausto sol che Iddio t'impose Per affinar l'anima tua elevata : Di me compassione alta lo prese, · E me sottrarre a sommi affanni intese.

La tempra ch'Egli al fianco-tuo mi dava, Era tutta d'affetto e d'innocenza : Io caldamente i genitori amava , Io gioconda sentiami in lor presenza: Il caro guardo tuo mi confortava . Qual guardo di superna intelligenza : Io d'uopo ognor aves di starti nuits, Tu della vita moa eri la vita.

Di congiunti e d'amici altr'alme belle Dono il padre e la madre eranmi care: Tanto v'amava, e tanto amava io quelle, Che niù tesori io non sanea bramare.

Il pensier che sorride alle donzelle Di rosei serti e nuriale altare, A me non sorridea, temendo ognora Che a te vivrei meno vicina allora.

Scelto m'avresti, è ver, degno consorte, E quindi io molto esso pregisto avrei; E d'esser made avuto avei la sotte, E rapita m'avriano i figli miei, Ma come ineritabili di morte Son su questo o su quello i dardi rei, Avrei vedato chi sa quali amati Anzi a me infelicissima atterrati!

Oh! s'io perduto avesi alcun di loro, E te precipiamente, o madre mia, Sl acerbo fora stato il mio martoro, Che capir mente d'uom non lo pottris! Commosso fu quell'Ottuno che adoro Dai dolci senti chiegli in me nodria, E perchè strazi io non avessi atroci, Una invece mi die di molte eroci.

Quest'una era il lasciarvi, o miei diletti, E più, madre, il lasciar te si dogliosa : Pesante croce fi: la ricevetti Come don dell'Eterno ond'era io sposi Presencatola a luni ose es, pisasi e genetti, Ma luvestimmi Ei di grazia generosa: Pesante croce! ma in serrarla al core Sentii che al cor serrava il mio Signore!

E un perchè negli ultimi momenti
Lo, nel parlar delle mie noize eterne,
Volsi ancora so te sguardi. ridenti
Come talun che liete cose seerne?
Dalle lor salune l'anime inoncenti
Diviete son con volottadi interne:
Perde per esse il pungol suo più forte
La regnante, all mondo ira di morte.

Ma pria di separarmi dalla spoglia Dotata fui di vista celestiale: Schiusa a me ravvissi l'eterea soglia, Vestita mi scntii d'angelicb'ale: Tutto mi «'abbelli, foi la tua doglia, Cui di rado la terra ebbe l'eguale: Divina luce a me svelava il merto Del materno dolore a Gesu offerto-

È vidi allora, o madre min, che il mondo De rammarichi hostri non è degno : Vidi che frode e maligara profondo Han tal perpetto fra 'viventi regno, Che spinto i'i non puote nadar giocondo, Benchè di virti segna il santo segno : Compiangendo chi resta in tunta querra, to mi strapira contenta dalla terra.

E contenta vierpiù me ne atrappai , Perchè i tuoi seusi mi fur noti appieno: i Seppi che da tal padre i o germoglia ; Ia cui fortezza mai non verrà meno , Seppi che a dritto il caro padre amai , E ch'ambo in ciel ristringerovvi al seno; Seppi ch'io, precedendovi, ottenuto Avrei per voi d'eccelse grazie aiuto.

Piangimi, o dolce genitrice; a Dio No, non è altraggio il tuo materno pianto , Ma penas che felice or qui son io , Che aleggia posi mi toccò il più santo , Che niccome eri tu l'angiolo mio , Angelo or non che aleggio a te d'aceanto, E, qual tu provvederi 'graudii mie! , Così di me perenne cura or tesi-

Dao carissini spiriti celesti

Meco sempre su te stanno vegliando;
Cai pochi giorni tu per prole avesti,
Poi ratti a, Dio volaron giubilando;
Nostra gara è scostare i di fumesti
Dal tuo materno aspetto veneratdo;
Una di nostre giole è sul tuo viuo
Cecto mirar sugget di Paradito.

Possederti vorremmo in ciel sin d'ora, Ma carità ciò chieder non consente: Tal offit depos esempio a chi dolora, Tal sei provvida madre. ill'indigente; Se tarda viené a te la supremu'ora, Maggior gloria a varà l'Onnipotente, E, al suo cenno, da noi tun fronte amuta Fisi di più chiare stelle incoronata.

## L'ANIMA DI CLEMENTINA.

(La Marchesa CLEMENTINA GUASCO, nata DELLA ROVERE).

Et sic semper cum Domino erimus, (Ep. ad Thess. II. c. 4.).

Sposo, sorella, figlia, e voi , per cui
Data, o fratelli, avrei pur la mia vita,
Amiamei in Dio! Per meglio amarvi in lui
Io son partita.

Soffersi in vita, in agonia soffersi,
Ma ne' dolori mi sostenne un Dio;
Non ne gemete, que'dolor gli offersi,
E a' suoi li unio.

E s'ebbi in terra alcuni giorni amari , L'affetto vostro li abbelli cotanto , Che pur tai giorni a me tornaron cari Standovi accanto.

Svelar non debbo s' io già sou felice, Ovver se il prego vostro ancor mi giova: Amo quel prego: Iddlo ven benedice

Con grazia nova.

Amo quel prego ed ogni dolce sogno
Di pia memoria che il mio nome onora;
Ma il duol frenate : nell'eterno regno
Vedremci ancora.

Il duolo frena, o generoso Carlo:
Sol del mio aspetto nostra figlia è priva:
A lei nel cor sempre del parte io parlo,

In lei son viva.

Per quell'amor ch'elia-a suo padre porta,
Un di fia moglie ad uom che t'assomigli,
Ed alta gioia sptendera, risorta

Di lei tra figli.
Ed ecco un angiol pur che ti consola,
Ecco una madre che alla figlia resta:
Tal è mia suora; ogni atto, ogni parola
Di lei l'attesta.

E Clementina pur, benche offuscati Sien vostri sguardi, presso a voi rimanes L'alme, che han vita in Do, dai loro

Non son lontane.

Fra le mie braccia siete ad ogni istante, E bacio vostre lagrime pietose, E forte amor v' inspiro a tutte sante Bellezze ascose.

Fuggon siccome rapid' ombra gli anni, Comun palestra a carità e dolore: Me trovereté dopo brevi affanni Appo il Signore!

### VERITA' E. SOFISMO.

Resistite, fortes, in fide. (Petri, Ep. I, 5, 9.).

#### SOPISMO

Ov' è amistà? Chi cento volte e ceuto Sotto le speglie d'amisti ano vide Nei men turri adalante approvamento Che misra dono o laude, e accon ride Negli altri la calunnia, il tradimento, La nera ingratitudine che intride La man nel sangue e i henefati spratza, E non può carcellalti; e più ne impazza?

Ove son leggi d' equifà ? Il selvaggio Che, simile a Cairao, erra per balze, Libero è appens o spi città è servaggio Sia che repasate scure un solo innalise, Sia che pirandit in man di molti, il reggio Vieppiù vario ed orrendo intorno balte; E chi nuccede ad atterrata possa. Ladro è che l'arme d'altro ladro indoma.

Ov'è religion? Di sangue umano
Fumar fu vista di più 'Numi l' ara;
E veggio pur sotto mantel cristiano
Egoismo e vilti cehrai a gara:
L'uom per natura ha ingegno empio e
'Loda il Vangelo, e da lui nulla impara,

Vuol carità , ma in altri sol la vuole , E tesse a proprio lucro atti e parole.

#### WERITA.

Non v'inganni, o mortali, un dispettoso Filosofar che tutte cose annera: Sdegno pur troppo ei sembra generoto Alla infelice de' naligni schiera: Giustificar così cercan l'asosso Seaso d' iniquità che li dispera, O pur malignan perchè infermi sono, E mertañ, non giù plausoo, ma perdone, Ogni onbile petto, ebbe un amico, Oniù d'un abbb, e alterna sesseb, and per l'asosso de l'as

O più d'un n'ebbe, e alcun ne serba an-(cora,

Visse fra indegai e fra più indegui mora, Ei si rammenta qualche amato antico, E alle unane virtù crede e le ohora, E, morendo, ei consolasi al pensiero Che in cielo ei rivedrà quel cor sincero. Ogni nobile petto ha reverenza

Jgni nonne petto na reverenza Di giuste leggi, ed egualmente abborre La non volgare e la volgar licema, Che dritto vanta, ed inginstina corre : Ei sa, che se perfetta sapienza Giaumai non puossi a leggi umane im-

(porre ,

Fur son tal ordin , sensa cui la terra
Saria di tigri sanguinosa guerra.
Ogni nobile petto ama, ed è amato:
Ogni nobile petto il giusto vede:
Ogni nobile petto un deturpato

Ogui pobile petto un deturpato Culto deplora, e al vero culto crede; Dai lumi della grasia irradiato Ragiona, o a sua ragion guida è la fede; Specasa le vanità, ma gli uomini ama, E a sublime senfier seco li chiama.

#### SOFISMO.

Che fate, o sciagurati, in si riz valle, Stima alterna sognando, e alterno amo-(re?

Volgete ad ogni mira alta le spalle, Scambiatevi dispregio, odio, fivore: Segua ognun della vita il mesto calle Fin che sotto a' suoi piè cresce alcun fiore.

Poi, dacche a tutti ei far non puossi boja, Si squarci il seno e disperato muoia!

### VERITA.

Che fate in questa valle, o scisgurati, Necessario sognando alterno selegno? I mali snoi dall'uom sono addopriati, Se di superba intelleranza è pregno: A dolor, si, ma pure a gioin nati, Da mottus avrete carità sostegno; Forra nou siede in vile ira feroce,

Ma in portar coa serena alma la eroce. E foraz siede in perdoara roseria.

Alle stolide colpe dei firstelli;
la coafessar che d'aom cieca la mente Sempre siccimiente, sei Biosona si puntelli; la riedere opai di gagliardamente Rischie del fiftmais a sostener novelli; la memorar, d'opai fraleras ad outa, che eal mostha "v'è del Signor l'impronta, che eal mostha "v'è del Signor l'impronta,

### SOFISMO.

Se tanto eccelsa, filosofich' ira Non arde in voi da pugnalarvi il seno, Vivete almen com'alto eroe che mira Tutto con ciglio di minaccia pieno; Dite che a voi sommo dispregio inspira Chi non è pronto a usar hrando o veleno : Libri dettate in hile e sangue scritti. Per inseguar a timanità suoi dritti-E s' uomo studia e suscita incremento Di lumi e di virtu senza puenali : S' ei non porge a plebee rabbie fomento. Perchè s'alzino a dar leggi a' mortali : S'ei non crede esser merto o tradimento L'avere o non aver grandi natali ; S'egli ama il pio, sotto qual sia cappello, Dite ch' ei degli stolti è nel drappello.

#### VPRITÀ.

Compiangete la stiaza de'volgazi,
Che cieca sempre qua e la si scaglia;
Fulosofia seguite appo gli altari;
Di calumnie e d'ingitarie non vi ceglia;
Sorridete ad oga'uom che insegui e impari.
Quanto amore e indulgenza al moodo
(vzglia)

(verni.

De' frementi ne il p!auso ne gli scherni Norma non sian che il vostro oprar go-

Libri dettate a collevar eli umani Dai lacci delle ignolili dottrine; Siste pensatti, una non irit e strani, Non consiglier di accustalit e rapine; Ponete uneste cle el l'angessi anni Invocomo edifici e non ruine: Bando al Sobismo I egil è quel genio truce Che al suo fingo infernal l'alme con-

È deso, è deso l'avversario antico ; Che, d'angiol luminono assunto il velo , Sempre de' visi s' ostentio nemico ; Vituperando unana razza e cielo ; Ei trasse Giuda al maledetto fico; Eica egli fa del farisaico zelo ; Ei repubbliche e regui urta , dissolve ; Ed erge invece putridume e polve.

### IL COLERA IN PIEMONTE.

Sursum corda! (Praef.)

Eleviam fra le lagrime i cuori . Sosteniamo gli scossi intelletti! Siam colpiti, ma non maledetti, Man paterna è la man del Signor. Per provarci con prova più forte, Per destarci a più nobil costanza, Egli ha detto ad un angiol di morte : Tue saette raddoppia su lor. . Invisibil quell' angiolo armato Scorre l' aer , e su' lidi ove passa Pianti ed urli e cadaveri lassa, E prosegue il mortifero-vol-Del disordin la turba seguace Cade prima nell' orrido scempio . Ma co' rei più d' nn giusto soggiace, Si ch'avvolta è la patria nel duol. Se non che negli catremi perigli Se rinforzan gli spirti più degni :

La sventura , spavento de' regni , Pur de' regni salute esser può . Lor salute esser può se di Dio Meglio i cenni seguire han prefisso , Se rivolgon ogni opra e desio Alla meta per cui li creo.

Debit' è che luttiamo incessanti Della patria a impedir maggior danno , Che tentiam con magnamino affanno Da sterminio i fratelli strappar ; Che accorriamo a' languenti , a' mo-

Che obblisto il mendico non pera , Che al drappel de "pupilli innocenti Ci affrettimo pane e lagrime a dar. Debit' è dolorsso, tremendo! Ma gagliarda è la mente dell'uomo: S'è con Dio, da che mai sarà domo? Patirà; ma con forra immortal.

Ei con Dio? Ghi di noi fia con emo? Tatti il siam, sebhen coasci di colpe, Se il piè nostro da lor retrocesso, Oggi a vie di giustizia risal; Se d'aïta siam prodighi a tatti,

Se di ammo procegni a tutto; S' alto ammor in notat' alme ragiona, Se il nemico al nemico perdona, Se discordia ciril più non v' è; Se coll' opre le preci alternando, Più null'inom d'ester pio si vergogna. Se sparisce, lo scherro nefando.
Che alla croce vil guerra già fe'!

Eleviam fra le lagrime i cuori , Sosteniamo gli acossi intelletti : Siam colpiti , ma non maledetti ; Ma paterna è la man del Signor. Noi felici , ove questa procella Da colperol letargo ci desti !

Da colperol letargo ci desti !
Noi felici , ove gli animi impella
A bei fatti , a sublime fervor !
Dopo noi sorgerà dignitosa
In Piemonte di forti una schiatta ,

Che a benefiche gare fia tratta
Dall' esempio che i padri lor dier ;
Ed altora a que' nobili figli
Can amor dalle stelle arridendo ;
I lor genii sarem ne' perigli ;
Sarem luce a' lor santi voler ;

## CESSATO IL COLERA.

Cumque quaesieris ibi Dominum Deum tuum, invenies eum, si tamen toto sorde quaesieris; et tota tribulatione animae tuae. (Deut. 4, 29-)

Creato spirto che al mio fral sei vita, Potenze tutte onde m' esulta il core, Alziamo, alziam di gaudio intenerita Voce al Signore!

Dal ciel suoi doni sulla terra effuse, Noi li obbli'ammo, e ripetè suoi doni : Ci flagellò, ma ne' flagelli incluse Grazie e perdoni.

Egli è colui che i doloranti sana; Che dalla morte, eh' all' uom rugge in-(torno,

Sotto il suo scude amico lo alloutana Di giorno in giorno.

Poi quando a molte umane hrame arrise ; Toglie quell' ente che vivendo amollo ; Ma questo debol ente ei non uccise ; Sugli astri alzello.

Eglî è colui che ai sopportanti oltraggio In guiderdote offre onoranza eterna; Colui che i fati del mortal lignaggio E il cief governa.

Misericordia ed equità lo gnida, Se crea, se eangia, se mantien, se spezza: Amico all'uomo, ei vuol che l'uom divida

Un giorno scese dall'eccelsa sfera
Per essere uomo e alleviarci il duolo:
Calice orrendo, affinche l'uom non pera,
Tracanno solo.

Ci favello non più come in Orchhe Con formidabil, mistica favella, Ma qual mortal che della donna crebhe Alla mammella.

E quella madre ch' egli amò cotanto Diede alle donne qual modello e amica, Qual Madre a ognun ch' a lei eon dolor (santo

Sue pene dics.

Le nostre pene, ah si! dalle Taurine Sponde alla Madre del Signor dicemmo, E le pupille sue sovra noi chine Brillar vedemmo.

L'indica lne nostr' aure appena attinse , Ci risovvenne la pieta degli avi , E quella madre col sospir respinse Gl' influssi pravi.

Andò assalendo il morbo alcune vite,

Ma più rifulse indi il recate scampo r
A gare insiem di carità squisite

S'aperse un campo. Anco una Forte del più debil sesso Accorse agli egri, sorbi l'aer funesto,

Accorse agli egri , sorhi l' aer funesto E eonsolò con dolci cure e amplesso L' orfano mesto. E visti fuor della città i Maggiori

Tras di Maria Consolatrice al piede, E in voto stringer tutti i nostri cuori A salda fede.

A saida rede.

E visti faro i cittadin più culti

Coll'umil volgo unirsi, in Dio sperando

Nè de' heffardi paventar gl' insulti Maria invocando. Piace al Signor che la sua Vergin Madre Ne incori e affidi col suo bel sorriso.

Si ch' assiriam con opre alte e leggiadre
Al Paradiso.

Vera religion, ch' è tutta bella,

Gaudio pe pinge in Dio, non vil ciniclio.

Se lo onoriam ne' Santi, e vieppiù in ( Quella, Cui nacque Figlio.

Guasta dall'uom, religion ne pinge Non so qual Dio alterissimo, cui duole, Se a quella Madre che al suo sen lo stringe Drizziam parole.

Fede in te sempre avremo, o Genitrice Dell'umanato, ver Lume divino! Tu sei potente in ciel, tu salvatrice Sei di Taurino! IL VOTO A MARIA.

Deinde dicit discipulo:

« Ecce mater tua. »

{ Joh. 16, 27.}

Serpeggiava il malefico elemento
Cau dal Gange svolgea l'ira divina ,
E, recuto per l'aer morte e aparento,
Pur la 'dolce assalla sponda Taurina :
Dalla notra città s'ale ou ulamento
Alla Vergia , cui terra « cicl s' inclina;
E come gli ari giù correano ad esta ,
Correumo a lei colla fidanza sistess.

Sciolto è il voto, innaltata è la Goloma, Che, or volge un anno, il cittadin fervore Impromettera alla superna Dona a Deprecando l'orrible malore: Spernata in lei vieppiù di aoi s'indona, Dacchè provi ci dié somma d'amore: Venne l'indica lue, tremenda apparre, Ma al cenno di Maria sedoni e sparve.

All! questo monumento una incessante Saria preghiera delle nontre schiatite!

Ei rammenterà sempre al vinadante L'inclite grasie che a Taurin son fatte. Ve è l'immagi di Liei co Figlio annante, Ch'orgoglio umano ed umana ira abbatte Dela l'assum passi mai per questa via Che il cor sono altri ver Gesti e Maria!

O Regina del Giel, non è agombrati La fera lae da tutti i nostri idai? Piange al diagel Dertona sconsolata; E d'altre liponde a te s'elevan gridi: Pietá di l'orò ! e ain Tauria salvan ! Chiedi al Signor che a lui viviam peu fidi; Digit che il vivoï; le menti in noi migliora; E il digit un benedirjama allora.

Deh, si ottieni ogni don , ma più virtute Di fraterna concordia e d'intelletto! Qui l'alme vili sien di gloria mute, Qui del bello e del ver splenda l'affetto, Qui insidie di stranier non sien tessute! Qui sia armonia di Prence e di soggetto. Qui in pace o in guerra, in giubilo od in (pianto

Stianë Maris sopiratrice accano!
Ta dopo il Dio che s'umani in too moo
Sei l'Ente più benefico del mondo;
La nobil Evi in cui non fir veleno;
La vincitice dello spitto immondo;
L' umano cor che al divin Rege appieso
Gradi, perche in antie fiù li più probindo.
Tu sei la donna in man perfetta alterna
Degli angeli e di Dio sei l'allerceran.

L Turis nosò in più seolli, evi insuno ser i sungrezza.

L Turis nosò in più seolli, evi di urano Soceri asoco di cieche, menti il rito, Che il bel culto a Maria chismano insuno Noi la Donna onoriem del Paradino; Noi giubliamo the il Registor sovrano Volgane, in braccio a lei, elemente vito; Noi sestitismo l'incinato celestiale D'aver marke una mudre al Dio immoritale.

Quindi risponderemo all'infelice Che corraccioso ti sogguarda e ghigna; a Degli-avi nostri fu conolatrice, E nostro umile pianto udi benigna! Divina cose il noste raso ne dice; Per esso in noi più caritade alligna! Non saprisamo smar Dio fuorchè con Quella Che per soi! has nodrito a sun mangmella!

Che sono i montmenti? Iddio non chiede Statue e colone, ma infiammati conoi È ver, ma i sheri segni altam la fede; Gridan d'ethi ne tasder « ul Giela'ononi la Nobilitan le vis dero' bamo sede; Collegano i nepoti a'lor bangsieri; Son degl' ingeggi sonoficati al guardo Qual movente a bell' opre, alto stendardo. Oc. questo noro 'ègno al visite tempio

Appellera ogni glorno i passeggieri : Quiri la maesta, quiri l'esempso Degl'inceptanti acelti sinceri , Ad ossequio talor costriogon l'empio , L'invaghiscon talor de più misteri , E s'egli te , Madre d'affitti , implora , Il muri, il totobi ,—ed è tuo figlio ancora l'

## LA MADRE DEGLI AFFLITTI

Monstra te esse matrem! (Av. m. st. )

O Vergin santa, che il Signore elesse Per nascer dal tuo sen Uom de' dolori, Uom che modello a tutti noi splendesse!

Tu, benche pura, non respingi i cuori Ch'a te sorgon macchiati, e come il Figlio Brami scampo e non lutto ai peccatori. Deh , volgi anche su me quel divin ciglio

Che sempre da clemenza è intenerito Verso chi prega dal suo tristo esiglio!

Io t'amai da fanciallo, indi partito Da te sembrai, ma spesso a te pensando, De' luoghi errori miei gemea pentito; Ed in que' giorni di dubbiezza, quando

Della fallacia dell'orgoglio mio Pur meço stesso mi venia crucciando,

Un bisogno invincibile d' Iddio Talvolta m'assaliva e mi pares Che a speranza da te mosso foss' io-

E se in un tempio allor mi ritraes, Cercava la tua immagine, e in quel viso Virgineo e celestial fede io ponea.

E gioiva al pensar che in paradiso, Appo il folgor dell'eternal bellezza, Brillasse d'una femmina il sorriso!

Il sorriso di madre a pietà avvezza, Ed al desio che in virtù crescan lieti Que' cari figli ch' ella tanto apprezza. Non badar , no , se troppe a' constieti Sentier d'infedeltà raddotto m' hanno

Miei giovenili affetti irrequieti, Più fermo or t'amero , più non trarranno Lunge i miei passi da tua dolce via:

Fuor d'essa tutto vidi essere inganno. Degna di te nou è l'anima mia, Ma pensa ch'opra è pur del Benedetto Che da te nacque, e che per me patia.

Riconduci quest' alma al tuo Diletto, Digli che sempre in esso e in te sperava , Digli che tu di confidar m' hai detto!

Digli che il danno mio t'addolorava, Digli che l'amor tuo salvo mi vuole, Digli che a te dal Golgota ei mi dava!

Tai dalla madre udendo alle parole Arriderà , siccome ai sapienti Tuoi desiderii tutti arrider suole.

Se gli spiacquero in me cuore ed accenti Cuore ed accenti mi darà novelli, Sì che più caro a dritto io gli diventi-Santificata l' arpa mia più belli ,

Più fervid' inni eleverà, dicendo Come gli afflitti dal periglio svelli-E forse allor più d'un che va fuggendo

Sdegnosamente la tua pia chiamata, Te d'illusi ignoranti idol credendo, Fermerà il passo perch'io t'ho cantata, E ridirà: - Ma chi è mai costei

Che pur da quell' altero è commendata? Alzando gli occhi imparera chi sei; Stupirà, t'amerà, nobil rossore Avra, qual ebbi degli indugi rei.

Ma, deh! ti mostra madre al peccatore! Pur se debole ei resta, c se talvolta Inchinato a vilta eli scerni il core-Poca mia possa, ma tua possa è molta; Per balze, per fumane or tremo, or cado.

Ma, qual ch'io sia, tu le mie grida ascolta. Spesse fiate in malagevol guado Mi porgesti la mano, e'uscii dell' onde; M' alzi tua dolce man di grado in grado Da questi rischi alle celesti sponde !

DIO E MARIA.

Astitit Regina a dextris tuis.

(Ps. 44.)

Umile sì, ma ardimentoso il core Sorga dal fango e si sollevi a Dio: Cinto d'argilla, ma di te, Signore, . Figlio son io!

Bella è la terra, e i favillanti strali-Del nobil estro che il suo sen seconda, E il di e la notte, e i fiori e gli animali, E l'aere e l'onda.

Bello è l'imper dell'uom su gli elementi Ei gioia cerca, e gioia sogna o trova ; Ma sete sempre han suoi desiri ardenti Di gioia nova.

- A me non bastan tue bellezze, o terra; Le indagai tutte, le ammirai, le ammiro; Ombre son vaghe, e morte a lor fa guerra: Io il ver sospiro.
- Ed in te solo è il vero, o impermutato Bello ineffabil che allumasti il sole . Ed a' tuoi figli nella polve hai dato Vita e parole.
- Chi sei? nol so. Chi son? nol so. Ma pure Traluci a me, benchè ti copra un velo; In mille voci annuncian tue fatture Il Re del Cielo.
- Ma delle tue fatture la più bella, Quella che più di grazia è portatrice, Quella che più ti rappresenta, quella Che al cor più dice,
  - Ell'è Maria, la Vergine, la Figlia Dell'Uomo, in Ciel fatta a'fratei reina. La femminil pietà che s' assomiglia Alla divina !

## UN FILOSOFO.

Lex . lux. ( Prov. 6, 23. ).

Sopra vantate carte Giustin vedea non fulgere Fuorchè bugiarda un' arte-Con cui l'audacia illudere Del fervido mortal, E il ver col falso mescere, E la virtù col mal. A nobil ira il mossero Il vil, cinico riso, L'epicurea mollizie, Il duro stoico viso: In tutte scuole un' invida

Dopo indefessi studii,

Di laudi fame e d'or : Sul labbro la giustizia, L'iniquità nel cor.

E si squarciò dagli omeri Nel suo corruccio il manto; Gettò i volumi turgidi , Scevri per lui d'incanto, E con profondo gemito Disse : - « Non v' è quaggiù Luce che guidi i miseri A verità e virtu ! » -

« Evvi! » gli grida un provvido Vecchio che i legui udia. Giustin lo mira attonito; Poi dice : « No! follia! » -« Follie ti svolser gli uomini (L' altro risponde allor ); Leggi quest' alte pagine ! » -

« Chi le dettò ? » - « Il Signor ! » Tra speranzoso e incredulo Giustin quel libro afferra: Le carte eran profetiche Che a tutti error fan guerra, Che svelan ne' primordii

D' umanità il fallir . Poi l'empio Giuda e il Golgota, E d'un Iddio il patir. Gli sconosciuti oracoli

Il dubitante aperse, E d'Isaia nel cantico Lo spirito sommerse. Legge: - « Ascoltate, o popoli, « D' ira divina il suon :

« Io Re del Ciel, di vittime ( Infastidito io son. « Incensi ed inni perfidi

« Il mio intelletto abborre : « Premio di voti ipocriti « Non mai sperate côrre :

« Sangue le mani grondano . α E voi le alzate a me? « Tergetele ; o miei fulmini

« Diran che Dio ancor è ! a Par se le destre s' érgono .

a Sincere a me tuttora, « Se rei pensier non serbano a Più in vostro cor dimora.

« Se torna altrui benefico α De' figli mici l' oprar ,

« Credete voi ch' io sappia « Miei figli sterminar?

α Miei figli sterminar?
α Oh! se a pupilli e vedove
α Esser vi veggio scampo,

α Venite a me: le folgori α Non seguiranno il lampo:

α E fosser come porpora α Sanguigne l'alme pur, α Al par di neve candide

« Le rivedrà il fatur!»

Quelle or minaci or tenere Parole d'un Iddio Scosser Giustino, ed avido Le carte allor seguio: E giorno e notte al mistico Libro lungh'ore ei die: Novi conobbe gaudi; Amo, spero, c'edè.

A mastri, è condiscepoli
De suoi passati errori;
Moye, è di n pris l'accolgono
Con risi e con farori:
Supiscon poi del placido
Suo-forte ragionar;
Miransi, e forse peasano:
a Filosofo ancor par ».

a l'ilosolo sacor par ».

Ed ei coll'i invincibile

Possa del dir verace

Eccite sauli sueliti.

Di carifa e di pace:

Più d'un mortal da glorie

Superbe visto fu

Trar coo Giustino all'umile

Scienza di Gesù.

Scienta di Cesta
Liviano , invan rammentano
Vigliacchi amici al forte ,
Che della Croce ai nanaii
Leggi miaccian morte :
Invano a lui , se ivizii
S' ostina a maledir ,
Tremanți valiciasno
Scherno , prigion , martir.

— « Oh mal pietosi e timidi! Risponde al caro stuolo, Sappiate che un orribile Martirio esecro solo, Quel che patii nel misero Mio giovanile error, Quando tra fedi varie Mi vacillava il cor. Al vero nata l'anima

« Al vero nata l'anima Nel dubitar si snerva; Quindi a sospetti ignobili Fatta ogni di più serva; Discrede l'amicinia, Discrede ogni virti;

Nessun eccelso palpito Suoi giorni abbella più. « Ma, dacchè i vilì dubbii Cacciai dall' intelletto, E potei diva accogliere Filosofia nel petto, Dacchè imparai qual abbi

Filosofia nel petto,
Dacchè imparai qual abbia
La vita alto valor,
E affratellato agli uomini
Conobbi il Redentor;
« Io da quel di mi pascolo

to da quet da im pascolo Di forza e di speranza, E questa è gioia iotrinseca Che tutte gioie avanza: Il vivere emmi grazia, Grazia mi fia il movir; Uom mi potrebbé estinguere, Ei non può Dio rapir!»

Il predicar fulmineo,
I trioafanti scritti
Prima fur detti juania,
Poi detti fur delitti;
Ed ecco il pio filosofo
In ceppi rei giacer:
Eccol d'iniquo giudice
Gl'insulti sostener.

— a Che ti giovar gli stolidi Del Nazareo contumi? Se brami scampo, ossequio Presta ad Augusto e a numi: Mira per quei che agl' idoli Incesso negan dar, Mira i parati eculei; Mira i fingei d'acciar ». Nos ai menti nell' aonis.

Della terribil ora;

Mostrò come un Apostolo Opri, pastisca e mora: Al giudice y a camedic Perdono oppose e amor, Ed il sublime esempio Nobilitò altri cor. Venner con lui dal carcere Ai barbari suppiki Intemerata vergine E ciaque eletti amisi: La giovin fra gli strassi Un gemito mando ; Giustin mirolla, e impavida Gli strassi sopportò ".

## S. CARLO.

Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis. (Jon. 10, 11).

Oh! quanto deguo è di iducia un graide Di pietà e sacrificii operatore, Che fin deboi morpile, ed ammirande Forse trovò nel suo sublime amore! Fama anica son è che voci cepande Sorro Carlo, d'Insubria almo Pastore; El visse quasi ieri, e une pechte In tutto il unol natio sono stampate.

E perocché de' secoli non volte.

Occura nube di rua vita i fatti,
Dir son possimor « Era d'ug'altra polte,
Era di tempi al dobce erra men atti ».
Dir son possimor « Nati al tedei irol'te,
Che irresittibilmente al mal sim tratti p.
Ma ravitismo cone in orrendi (empi
Possan pur di virtà fulgrez esempi.

Sotto il tempio gigante di Milano
Un dell'ubro contien la sacra spoglia;
Colà vien il devoto da lontano;
E de' commessa falli si cordoglia;

\* Con S. Giustino furono martirizzati cinque suoi amici ed una fanciulla per nome Caritana. E fede ha ch'ivi nion pregar tia vano, color le Coran speramono alla ma soglia; E sarrato è di caori, un di perveni, Che funcon per sengre al cial conveni. Talora a quel'delibro lo disensada. Dabbio na tutto, e quai nu Dio steno; E lumph'ora sogliaga ivi giuna Da sciagurato passioni cosseso, Poi vedea mover più dalla salela II poverel da "noi malori oppresso, Ch'appo il corpo del Sunto rischianra, E di lui la bista altar pregara. La fed el provertalo io con dolerana.

Il poverel da' moi malori oppresso, Ch'appo il corp del Sato i'rachinara, E di lai la biata alma pregera. La fè del poverello io con dolceras. Invidizado, era commoso al pianto, E vergogosva della ria stolteras. Che sovente di benno. nuari al manto; E allor tutta splendesmi la bellexas Del cuito d'elevara pub l'umo conato; E Carlo io pur pregava, e in me largita Tosto sentia di maggior fede altra.

Sempre onorsi quel forte: ad onorsana M'astringeo quei magnatinji morthij. Ch'onano concepie l'alta sperama pi sveller d'infra il mondo orrendi mal; Ch'onan, ono pre redetta od arrogunas Contro a poter-di ioverchianti egual; Ma di Dio per amore e delle geni Confonder dell'iniquo i rei contenti. Di Carlo s'tema; violenas es orrebilo (i) Carlo s'tema; violenas es orrebilo

Di Carlo a' tempi, violensa e orgogilo Spesso ne' sommi e ocenità regarra, E de' vili costumi il turpe loglio Indi più nella plebe pullulava; Innocensa per tema e per corodglio Da ogni parte accondessi e palpitava, E se la reggiungea braccio nelsado, Irruginio era di legge il brando.

Irrugiato era di legge il brando. E perchè inetti« era la legge ultrice , L'uomo spoghiato del paterno avere , E il padre della vergine infelice Che a lui rapidi avea troce potere, Fean la propria lor destra escentirie Di cieche strapi e di perdidie nere, E in mèano al sangue gli uomini creschuit L'ire feroci caser cradean virtutti.

E per maggior calamità d'allora Premesno Italia immiti ferri estrani, Onde tra parte e parte ardean tuttora Più frequenti gli oltraggi e gli odii insa-

E perchè il volgo stolido peggiora . Quando vien retto da esecrate mani , La podesta straniera incrudelia Quanto più il volgo oppresso l'abborria.

E in si gravi sciagure, onde cotanta L'ignorana e l'obblio dell'Evanelo, Anche la schiera che dovria più santa Sfarillar, perchè interprete del Cielo, Campioni egregi aveva; si, ma oh quanta Feccia sol mossa a farissico zelo, Inimica di Roma, e sovvertente Co'rei cottumi ipocriti la gente !

Su tristi giorni suoi Carlo fremes:
Data non gli era onaiposente mano,
E pur argin gagliardo imporre ardea
A quel di visi erribile occisno.
Non disperò della sublime idea,
E soccarso afficiando sovirumano,
Vide ch'altri giovar unomo postempre,
Se a virtu somma si medemno temprea.
Dio benedine quell'erocia hrima;

Dio benedune quest erocal neuma; il suo servo su molti altri estollendo, E tal gli diè di giusto Presul fama, E linguaggio aniorevole e tremendo, Cho, mentre de perveni ad ogni trama Fu visto questi oppor semo stupendo, Ad amarlo contretti o a paventarlo, Tattii il mieso di Dio servicenno in Carlo. Chè se ricore e diciniosa vita.

Che le rigore congention viva.

Il Vescovo integerrimo impoqueva, fi
Ei pris molleana avea da se abundita.

Ei pris molleana avea da se abundita.

E l'austera una mente era addolcita.

Da quel sorriso che gli affitit eleva;
Co'superbi terribale soltanto,
D'ogni infelice intenerialo il pianto.

Del nattero sivo cor fur monoumento

Del paterno suo cor lur monamento Ospini per famelici ed infermi, E istituti ore spenne ed alimento Dato venia d'intelligenza s'germi, E il suo forte, molitylice intervento, Ove occorrean contr'ingiunitia schermi, E l'impulso ch'ei diece a'partii ineggal Verso i nobili fatti e i penier degui. Sua immensa carilà, mo anato ardire .

Suacionelli appo di trona oliti nemoit ;

A impadenti rampogine, a sprenj, ad ire, 
Grida si mescolu calumaistici .

Nudrir fia detto scellerate mire ;

Tutti i dolenti se fiacendo amici ;

Dei regi udiais scheratior chiamato, 
Che il litto avea sopra gli scettri altanto .

Laciava ci che la collera strictene ;

E della Chiesa ognor sontenne il dritto :

Fiachè vestigi sulla terra impresse

E della Chiesa ognor sosteme il dritto:
Finchè vestigi sulla terra impresse
Contro a sè vide mosso empio consitto;
Ma se alcun della grazia sì lampi cesse,
Con giois obbliò Carlo ogni delito;
E spesso tal , che giù l'avera offeso,
Alfin d'amor per lui sentiasi acceso.
Glimplactai di Carlo abboritori

Gl'implacti di Carlo abborntori Quai tra'amortali furo ? L' farisci ? La più abbietta genia di traditori ? Color che in opzi eti sono i più rei ? Color che della Chiera ambian gli onori , Poi core e mente ribellaro a lei ? Que' saccedoti che futtor si famo Di sfrenatezza certica e d'ingamo!

Che ports in fronte i torvi occhi di Giuda, E come Giada si percante il petto. Perche più in rimitarlo altri s'illuda? Schiavo sempre vias'ei d'miquo affetto? Di virtu l'alma chò egli sempre ignuda? O dopo avet d'amor di Dio avvampato, Cadde e non sorse, ed a Satian s'è cà-

Per quai sequele di midatti orrende Scritte pel libro degli etemi guai , Dore cancellatrice più non scende Del sangue di Gesia stilla giammai, Un mortistro bromo oggi edi prende, E d'empia giois brillano i suoi rai? A' rei socii sorride, esce del chiostro i E l'arme sotto il manto asconde il mottro. SI! del truce dellito ei socii aves!

si! det truce deinto et soch avez:
Ed appunto i supremi del convento!
Eran tre questi indegni, e li stringea
D'infernale amicina giuramento.
Lor chiostro che di santi un di fulgea,
Fatto avean di turpeaze abitamento.

Ministro e amico loro astuto e forte Era colui che or volge opra di morte. Uscito appena il perido omicida, Guardanti e impallidiscono i preposti, E un di costoro all' assassino grida: « Riedi! il sappiam che intrepido ognor

Questo novo cimento or mal t'affida; Riedi! sii obhediente a'cenni imposti! » Ma in covil di superbia e di licenza Vano e'risibil nome è obbedienza.

« Ahimèt questi prorompe, ei non m'ascolaz Che faceste, o compagai, a suscitarlo? Gagliarda fu l'offerta sua, ma stolta, Di tor dal mondo l'escerato Carlo. Sempre schemiste di dolore avrolta La pressga alma mia, ma il vero io parlo : Tanto di colpa in colpa osi vi feste, Che omai l'abisso a tutti ogi schindeste p.

Che ognor la sorte al nostro messo arrise; La sua destrezza in tutte imprese è im-

[mensa,

E altre volte le man di sangue ha intrise.

Move or egli ad oprar fra turba dense,

E fian le menti da terror conquise,

Si che non arduo esser gli dec celarsi,

E illeso nelle tenebre ritrarsi ».

Il terro ostenta equal haddanas, e dice:

« Purch'egli atterri il Vescovo odiato!
S'anco andasse goverto l'infelice,
E in ferri tratto, e a morte straccinato,
Chi potrà dimostrar ch'eccitatrice
Fosse la nostra voglia all'insensato?
Al venerevol Carlo inni abreemo,
E il ano uccinor cogli altri imprebere-

Intanto l'omicida affretta il passo;
E mos irecposti a soggistiquar si aforza;
E mos irecposti a soggistiquar si aforza;
Sembragli il lore cor vigliacco e basso,
Quand'è più d'uopo irremorbili forza;
E dites «I o ben son certo che a me lasso;
Se la prospera stella oggi ai smorta;
Intenti solo ad critar lor danao',
Costor l'amisti mai rimegelerano.
Spero che giolivi di mia vittoria;
Ed erce da lor labbra un'ec chiamarmi!

Quel Carlo ch logai nostra, ascosa istoria Lavostigare cause e mianeciarmis ; Vedra come del litto anni la boria Vedra come del litto anni la boria Per la salute del mo cinisteto io ma temi. Ma s'io perir dovensil, cha allora tutto Meco trarro l'empio convento sia lutto 'p Giunge il ribado al vescovil ricinto ; Ed ascende al tempietto, ore il Pastore, Da fumigliari sacerdoti ciato. La preghiera serul porgea al Signore. In d'oranti assai studoli cidistato Primente con esso effondes il core: Palpita mal uno grado l'unicida ; E ancor «Ti pentijo l'unipid suo gli grida. Ma sofficio tutti i rimoria ; en l'anni Ma sofficio tutti i rim

Bascor d'a l'estate a impulsate gin gran.

Ball angloi suo e di Dio, come di l'arrec.

con ira gii occhi sovra Carlo, sifite,

Ed escersado selator gli parrec.

A liberane il modo si decine, gii

E certo il proprio esampo gli traspare;

Allo scoppiria dell'avventata morte

Ratto balsar fidava citre le porte.

Salmi sicoligendo il Presul benedetto,

Salmi scioglicedo il Presul benedetto,
Quel nobil verso di David dices:

Quo in si turbine tremi ora il mio petto? Il
Quand' ecco sfolgorar la canna rea.
Al fero tucno, ognan d'ambascia stretto
Dal mol sorgendo; « Ov'e il fellon ?

(chiedes,

Da tergo il colpo ginnto era su Cirlo;
E, oh prodigio! son valis ad utterrarlo.
«Non i turbi a tremi ora il con mio! b
Con ferma voce riquigiò il Prelato;
E in ginocchio rimans a lodar Dio;
Ed a pregur pel mostro sciagurato.
S'adi quasti unlalar su Prebo son io! s
E il giorno maledire in chi 'era nato;
Ed il padre e la madri, è più il preveno
Chiotro, or 'ei 'era in tutti viai immorro.
Tecci il mio erame le hestemmie a troci

Taccia il mio carme le bestemmie atroci Del traditore e l'infernal uno riso, Quando mito degli abborriti soci, Arpo i surplini, impallidito il vito; E taccia come, anno all'estreme voci, El sperar ricusò nel Faradiso: L'alma sua dal circefice spicesta, Fu dal re dei demon persa e bacista. Benchè mirasse nel suo clero intesso Carlo intelletti perfidi cotanto, Lo sperade no cor non fin depresso, Ma allor nani doppio di relo nanto ; Non ebber più nel antinizio accesso Tri che d'avi o d'inegno avena nol ranto; Parifesta e il s lombarda Chiesa Volle el ottenne, ad alti esempli intesa. Mentre corregger egli e sublimare

Meutre corregger egil e sublimare

I mot templ ed i posteri anslava,

E in peste orreada visto fa esemplare

Di pleta fra la turba affitta e ignava,

E in nestona miteria il casobare

Del porerello ei mai son obbliava,

Pur nost tusca di hasse alme los degno,

Ed era ei spesso ai vilipendii segno.

La luce de' suoi fatti alle sinacere

Mesti dimostra qual mortule ei fosse;

E quando socces alle superne siere,

Confins alfin calumia ammutolouse. Della Chicia oqui anno condottiere Sorra l'orme di Carlo indirizzosse, Ed oggi ancor sulle lombarde rive Delle virtà del Grande il freuto vire. Io nulla son, ma ad onorati appresi. E so che est possente appo il Signore, E con fè al tuo sepolero mi peosteri, Ed il penare a te m'iqualta il core: Odimi, Carlo, e i miei sorpri accesi. Tabbias per ma se/cicli intercessore!

Delle giust'opre caldo amor ehiegg'io,

Chieggio vederti un giorno in seno a Dio.

Tra gl' Itali non y ha petto gentile, Cui soure non sia la rimentrama Di pastor si benefico all'orile, D'uom ch'agli altari dis tanta osoranza. Chi, solenado il N'erbai con petto umile, Non mirò intenerito sia locinazanza L'antica Arosa, orte le limpil'acque L'estima Arosa, orte le limpil'acque Lietamentic dir sembrano: « Ei qui na-

In ani oggi remoti e sempre earî , Quell' amabii pur fei pellegrinaggio. Gli ultim'astri fulgean tremoti e rari, Peroceb'era una prima alba di maggio, E sui monti segnava oggetti-vari Impallidito della luna il raggio,

Finchè cedendo a luce più gioconda, Più languidetta in cielo era e nell'onda. Ed allor sulle cime orientali Rosseggiavan leggere nugolette, E spuntavan del sole i dolci strali, Qua e là indorando le contrarie vette; Ed i fiotti del lago or dianzi eguali S'increspavano al tocco delle aurette, E nel lor fasto signorile e vago L' isole risplendeano in mezzo al lago. E le spiagge lunghissime e distanti, E le molli e le ripide pendici Mostravan con moltiplici sembianti I lor tugurii poveri e felici. E i campanili de' tempietti santi, Ove già del mattino ai sacri uffici Del vigil broazo l'eccheggianti note . Ghiamavan le rideste alme devote. Oh quali eran miei palpiti veggendo Arona, verso cui più concitati Dal desiderio andavano battendo I remi de' nocchieri affaticati? Colà s'innalza, e sta henedicendo Colossale un' effigie i lidi amati :

L'effigie del Pastor, per cui d'Arona Benedetto nel mondo il nome suona. Su quell'alto colosso eran mie ciglia Lungamente fissate da lontano, E quella se che a tutto il cor s'appiglia Da me espelleva ogni pensier profano. Parea al mio spirto pien di maraviglia, Che il Santo stesso, alzando ivi la mano, Accennasse di Dio le creature Benedir tutte, e benedir me pure! Come allora, oggi esclamo eon affetto: Proteggi, o Carlo, la Lombarda terra , Ed ogu' Itala sponda ; ed ogui petto , Ovunque ei sia, che preci a te disserra! Se germe è in noi di ben, rendil perfetto, All' opre vili insegnaci a far guerra, Veglia su noi qual padre, ed i tuoi figli Sprona e guida a vittoria infra i perigli!

## SANTA FORTUNULA.

Bonum certamen certavi. (Trm. II, 4. 7).

Ed a te pur , Fortunula immortale . La fronte mia s'atterra. Deh! chi sarà che ne discopra quale

Vivesti in sulla terra? Nulla di te sappiam, fuorchè il bel nome E la tomba che il porta, E a chiari indizi di martirio, come Per nostra fè sei morta.

L'ossa inadulte e il teschio venerando Sembran dir che donzella Eri trilustre, allor che iniquo brando

Sveno tua salma bella, Forse del padre e della madre amata Che per Gesù moriro, Piangendo sul sepolero, indi infiammata

Sentivi te al martiro; Nè senza loro, e senza il naradiso Più viver, no, potesti, E magnanima gl'idoli hai deriso, Ed ai leon corresti.

Forse malgrado genitori insani Che con minacce e grida, E con tenere lagrime e con vani Spregi volcanti infida,

Dal lor sen con angoscia ti strappavi Per abbracciar la Croce, E spirando al battesmo li invitavi Con amorosa voce.

E forse allora e padre e genitrice Commossi al detto caro, Selamavan : «Siam cristiani !» e la cervice Porgeano all' empio acciaro.

E forse della vergine alla morte, Tal, che sue nozze ambia, Eternamente farsi a lei consorte Volle, e con lei moria,

Noi pure eternamente in ciel vederti , O vergin , sospiriamo , E il pregarti n' è gioia , ed esser certi Che in te un' amica abbiamo.

Due menti pie tua spoglia hanno raccolta E tratta s queste sponde, Ambe quell'alme s te devote sscolta, E sien per te gioconde.

E chiunque a Fortunula s'inchins Gentile ottenga nn core Che lieto porti slla belta divina Immensurato amore!

E le afflitte, scampate appo quest' ara Dalle mondane frodi, Obbliin lor pene : celebrando a gara Di te, di Dio le lodi.

## SANTA FILOMENA.

Laudate Dominum in sanctis ejus. (Ps. 50, 1).

Vidi sembisati di disdegno accesi, Quando dapprima infra devoti cuori

Nome sonar di Filomena intesi: E chiesta la cagion di tai rancori, Udii fremiti almr, che così poco

L'unico Ver, l'anico Iddio s'onori ! « Perchè, gridavan con alterno foco, Perchè non al Signot dell' Universo . Ma a novelli suoi santi ognor dar loco?

« Culto quest' è risibile e perverso! Secoli di barbarie lo foggiaro! Distruggerlo omai dee secol più terso ! »

De' corrucciati al querelarsi amaro Applaudiron taluni, ed applaudendo Senno svolger sublime essi agognaro.

Io non capii qual fosse lo stupendo Argomentar 'di quegl' ingegai acuti , E meditai, nè tuttodi il comprendo. Alla lucé del Bel mi sembran muti-Se stiman colpa o ignobiltà un amore Portato s petti in santità vissuti.

Ne so perchè sia di barbarie errore L'aver per sacre l'ossa di que' forti, Che a noi lasciar d'alta virtu splendore ; Nè scorgo quale al nostro secol porti La Chiesa oltraggio, quando ancor favelli

D'egregi estinti, e sd imitarli esorti:

E o' esorti a pensar che vivon quelli . Non sensa possa al Re del Gielo amici E lor pietate ad invocar ne appelli. A te, Religioo, credo che il dici, Ma se tacessi, anco ragione il grida:

Ma se tacessi, anco ragione il gridh:
Anzi al Giusto si curvin le cervici!
Io così sento, e quindi appien m'affida

Ogni defuoto sugli altari alsato, Bench'altri al volgo me pareggi, e rida. E m'affida ogni tumulo illustrato

E m'affida ogni tumulo illustrato
Da indubitati segui, io cui ravviso
Ch'ivi bann'ossa di martir riposato.
Chè, se storia pur manca onde provviso
Veoga al desio dei posteri, a me basta

Nome d'ignoto assunto in paradiso. Il caro nome tno solo sovrasta Evideote alla terra, o Filomena,

Ma indarno inclito onor ti si cootrasta. Parla il tuo avello, e d'alta grazia è piena L'ampolla di quel saogue che spargesti Per Gesù, in chi sa qual crudele are-(us!

Sensi di fe, d'amor si son ridesti In color cui tue spoglie e il venerando Tuo dolce impero il Cielo ha manifesti. Sensi di fe e d'amore e donde e quaodo

Cessaron d'esser palpiti gentili,
Che a bassi affetti inducono a dar ban-

Ah no! Color che ad una Santa umili Porgono onaggio, memori ch'è santa, Pronti non sono ad opre e pensier vili ! Nel memorar somme virtudi, oh quanta Riconoscenza per quel Dio si sente

Riconoscenza per quel Dio si sente Che alao i mortali a diguità cotaota ! Il tuo sepolero a questi di presente Ne dice , Filomena , alti dolori

Ne dice, Filomena, atti dolori Pel vero sostenuti arditamente. Ne discreder possona che tu avvalori Di quei le preci che, a te innanzi prooi, D'aver simile al tuo chieggoa lor cuori.

Nè mi prende stupor se forse a' huoni Sembro in lor sante visioni udirti, E imparar di tua morte le cagioni,

E se degnaodo alle lor brame aprirti, Ottonesti da Dio che in premio a fede S'annoverasser fra i più eccelsi Spirti.

Iofelice quel tarbo occhio che vede Ne' culti nostri amanti e generosi Frode o stoltezza, e accorto iodi si crede!

Alma beata, impetra che siam osi D'amarti e benedirti infra gli scherai Degl'intelletti freddi e burbancosi.

Inspirane il desio de' lochi eterni,

E aoco i nemici tuoi vinci ed inspira!

Chiedi al Signor che tutti noi

Luce di carità, non luce d'ira!

# LA BENEFICENZA.

Esurivi enim, et dedistis mihi manducare. (MATTH. 26, 35).

Meotre taoti di nome e d'or potenti Volgono a vanitate e nome ed oro, Ne a talpoi più bastano i contenti Che sulla terra Iddio concede loro, Meotre a meglio goder eccra furenti La propria gioia nell'altrui disdoro; Simili a falsi Dei d'età loutane Che a'lor piedi volena vittune amane;

E mentre mirando
Que' ricchi malvagi
Il volgo fremente
Che invidia lor agi,
Essgera, infuria,
Invoca dal Ciel
Su tutti i felici
Saoguigoo flagel;

Que' flagelli ratticee il ricco pio Che riparar gli altrui minfatti 1906as, E oprando amin per gli uomini per Dio, Anno d'ensere ioutili 3i rampogna: Degl' innocenti sinta il homo deino, Gli erranti tragge a salutar vergogna; Ocora J'arti ed amina. J'artiero, E chiamar vorria tatti al bello, al vero.

> Il volgo commosso Ripcosa, si calma, Capisce che il ricco Può aver nobil alma;

Insegna: a' suoi figli, Che pace e lavor Del povero sono Salute e decor.

Salve, o di carità sacra fiammella Che accendi il cor del pio dovisiono ? Se a noi mottali fulgi or con bella , Qual fulgi ta dell'amine allo Spono? A lui che, tutte mentre a rè le appella, Le appella a mutuo affetto generoso? A loi che quando sinse umano velo , Ci palesò che tutto amore è il Gielo!

Amore santifica

Tesori e palagi,
Amore sautifica
Tuguri e disagi;
Amor sulla terra
Puo tutto abbelli,
L'impero, il servire,
La vita, il morir.

Amato molto, amato sia il Signore Ch'è modello de'ricchi impietosisi? Amato molto, amato sia il Signore, Modello si cuori da rerestura attrisi? Amato molto, amato sia il Signore Che noi vuol tutti alla sua menas unit; Amato molto, amato sia il Signore Che per l'assime tumne arde d'amore!

Oscuro o potente,
Di Dio tu sei figlio,
Fratello degli Angioli,
Ancor che in englio?
Gran fillo ci avvolse
Nel fango e nel dnol:
Amiam! ci fia reso
Degli Angioli il vol?

UNA DONNA.

Quoniam mulier sancta est et timens Dominum. (JUDITE. C. 8. 20.)

Nota è a me sulla terra nas mortale Che dal Giel tutti i doni chbe più churi : Poch' alme ban forza d'i inelletto eguale ; E for dal meditar colgon si crai : S' alra di finationi su fulgi di E a' più possit ragionanti è pari : Pronta discerne il ver y protta l'i addita ; E tenta luce è da multi addolcità. Ciata ell'è di richettre e di pilendore ;

Cais el "c da rechezse e da quiendor e; Le agradado hiro; diro, favella ; Tutte potrebbe del mo virse l'ore Incantar con major sempre norella ; Par che elititato il mo bel core Opni sfinanono semimento espella ; Ma questa d'eleganti esti regian Nutre d'egregi fatti anin divina. E color che l'ammirato regginate D'impguo e granis in moi ndendi crocchi, Ignorna che Bisathi a poco avante Sopra mieria sparentosa gli occhi ; Che sua candida man disnat temante Also il mendico preson s'a moi ginocchi; Che il delictato prison s'a moi ginocchi; Che il delictato prison s'a moi ginocchi; Che il delictato pie stanco o ripona : D'aver recato ad egri alta psoosa.

D' aver receto ad egri alta ascosa.
De' nosi giorni in sull'alba acerba morte
Rapito a lei la dolee madera avea;
Ma il padre in sen chiudeva anima forte,
Anima sveresa ad ogni bassa idea;
Ei della figlia le piapille accorte
Volgrer a desidèri alti-sapea;
Pensante crebbe, e, in ogni tempo ambio
Il iorriso del padrè e quel di Dio,

Il sorriso del paure e que di 1910.

Data ful a sua destra e mortal degno
Di tessuro si bello e invidato.
Lociana dal antio, gallico regno,
Monse al diletto suo compagno a lato:
Nos miró i sovelli sui con diadegno,
Non porto di straniera orgoglio usato:
Amó la nova patria, amô l'antica,
Visre de' situtti d'orni lido mica.

Il livor de' volgari alla genile Perdono, I' ener nata in altre sponde, Tanto le piacopia faria a asi simile Arvessando le me labbra faconde Non solo al bel, sonante italo stile, Ma al dialetto che di Dora all'onde, E in tottle le dolci sure ambalinee, Bench' irto, par che ad amicini in-

Ai genitori dell' amato sposo
Abbelli reverente i vecchi giorni,
Però che oguor fu suo penuer pietoso
Che da nostr'opre gloria al Siguor torni,
E da noi con amor religioso
La voce del vicin di rose s'orni,
E dal Giel maggiormente al dolce sesso
Recar sollievo altrui vegga commenso,

Ma a costei non bastava entro sne mune: Spander pietà, sorrizo, smore e pace: Dello opetaco dell'à lutri sventura Nel petto le scendea duol si verace, Che santa spesso l'assalla paura D'appagarsi in virtis scapa e fallace: Parcale ch'a sindigenza oro gittando, peco pur sis di cariti al conando.

Allor si fu che a visitare assunse
Il tugurio di gioia derellito;
Allor si fu che pila defo la pinase
Di commoversi al gemer dell'affitto;
Allor, sono angiol fur is soprist ginase
Di tapine espisanti il lor delitto;
Allora, joniema facil don, largiva
Fatiche, ambasec, carità pini viva.

Patticte y annosece y cartie in a viver Per alcan tempo di celar s' improse Ai leggeri del mondo i passi susti : Non giú che pavetasse le vezsose Celie dell'almer tili ed inamanti ; Ma perchè verseconda ella ognon pose L'orme sun pe' sentieri al ciel guidanti ; Poi cotal lince sue hell' opre diero ; Che ad alcan più sottera osa i potero.

Fra i tristi cuori ond' era impietosita S' annovravano quei delle infelici, Che, sebbea colpa in lor venga punita Da universale ischemo e leggi ultrici, A risorgere ancor bramano atta, E affetti serban di virtute amici: FELLICO — 3.

Men proprii falli che gli altrui talvolta Più d'una d'esse han nell'obbrobrio (avvolta.

In pria delle dolenti incarcerate
Si fe 'consiglio, e al lor governo diessi:
Da lei furo viv pene alleviate,
E di religion gaudii concessi:
Furon le trepidanti alme incorate,
E talor vinti i cuor più duri sitessi:
Dore eran pria disordine e furore,

Addusse pace, penitenza e amore. E non fugaci benefizi questi Brillir di caldo ma incostante petto: Riede ogai giorno in quegli alberghi

Kreuce ogai giorno in quegli alberghi (mesti E vi sparge opportun, sŭave detto. Acqueta ivi gli spirti ad ira presti, Inspira cortcuia col dolce aspetto: Il sincero ammendarsi o loda o sprona,

E i migliorati cuori guiderdona,

Ma pur fuori del carcere infinite

Donne e fancinlle in duol veggionsi im-

Che per amor falliro e fur tradite, Ed abi! di fama più non vivon terse. Rialtarsi vorrian, ma da inaudite Sorti vittima son d'alme perverse: Sottrarsi anclan da periglio ed onta; Ov'è una destra a sostenerle pronta?

Tal destra ecco a loi tenderai ! ed è quella
D'una mortal, che, siccom'angiol monda,
Pur contro al suo decioro non appella
L'inchiusrai a infelice vagabonda,
L' udirla con dolicersa di sorella,
L' aprile un fetto ove il suo pianto

D'affitte ed oltragiste a molta schiera. Quel pio risipio è di virti cargirer. Non somiglia, a prigion, son è prigione; Ad entrari è ner son son contrette: Ne quelle, che invocala han tal·magione. Ini da forma fermono quiodi, strette. Asilo è d'alane per rimorro buone; Che l'avronno e gramono aglette, E pregnon il Signor pel mondo tristo, Che il ul vorso e gramono aglette, Che til vor sibili con ampio acherno ha

( visto.

( asconda.

Poscia che fu quel mite albergo eretto Per pensicr della donna generona, Provvide ella che attiguo un altro tetto Sorgesse'a seconder vaghezza ascosa D'ammendate, che in velo heendelto L'anima aver chicdesno a Gesti sposa: Un solo tempio i duo ricovri unisse, E il mutuo canto i latti, iri addoctiese.

Talor io di quel tempio in segregata Parte uni prostro, e mesco i pregiò mici A quelli della pia turba scampata Dalla pietà operora di colei. L'anima mia a quel canto si dilata, E occulto pisago su mici giorni rei; E in cotal donna ad altri spiri duce Ravviro suco per me celestial luce.

Ne quest' amica degli affitti cuori , Per ritrarli all'altezza del Vaggelo , Li circonda di queegi e di rigori , Si ch' ognor tremio, quasi in ira al cielo: Del penimento ai sobili dollorio: Valo congiunia sperana e aminite aclo ; Vaol quella sania ilarità traoquilla . Per cui la Groce maggiormente brilla.

Certo, ell'avea le inique voci udito
Contro a religion vibrate apesso:
Che selvaggia sia questa, ed avvilito
Cada, se a lei si volge, un cuore op(presso;

Mostrar quindi la saggia ha statuito, Che fede e cortesia si danno amplesso, Che penitenza e consolante riso Poano concordi alzarci al Paradiso.

Ah ii caratter questo è ben del vero, E sol di Cristo nella legge splende ! Che in chianque a virtà mora sincero, Santificati e disolo e gaudio rende : Retta è la via del penitette austero Che ne' desetti caritade accende : Retto altresi, purchè temprato e pio, È il, civile consorsio issansai a Dio.

Onore ai forti Anscoreti! e onore
A tali, che bensi reggon la Croce,
Bensi il proprio e l'altrui piangono errore,
Nè ignoran di mentinia il carco atroce,
Ma rimangon nel mondo, e con amore
Spandendo van religiosa voce!

Duo son diversi modi, ambo divini, Per cui l'uomo al Signor si ravvicini. L'ammirata da me soccorritrice, Mentre al Signor ravvicinare anela

Mentre al Signor rayricaner anela
Adulta molitudine infelice;
Par di bimbi plebei prende tutela;
Perocché padre indano e genitrice;
Che faticando tutto il di trafela;
Vorria di mieschinelli assumer cara;
E, negleta l'infanzia; abil; si sautare.

Memore che si cari il Dio ummasto
Dichiario i pargoletti ond'era cioto,
La pia nel proprio ostello ha radonato
Stuol di funcialli in doplice ricitto,
Ore, neutire sostegno al corpo è dato,
Vicus a virti'il crescente unino spiato,
Vigilando colì vergini umili
Ad addoletre i palpiti sinfantili.

Idatoto, pur allor che sensa apretra Un cor religioù ferrido potra , Consistadia mai di vil mollezza , Ne per sè, nè per altri unqua sopporta. Poco gl'inesnii della vita apprezza Cid di celeste amor l'alma conforta: Ciorsi in sesercio mena penienti , E se bello è il rischiur , corre si ci-

Questa donna verg" io quiedi nel trinto
Tempo in cni Dio l'indico morbo scaglia
Trarre agl'informi ad onta del previsto
Pericolo che a molti il cuore ismaglia.
Compiange, corta, ajuta, e volge a Ginto
Che io atsporcia di morte si travaglia,
Portia a piangenti vedove e orfanelli
D'orrenda poverta tempra i fingelli.

In tis fisiche ed in quell'aure infette
Laspue della gentil la ichelo alama,
Ma inich'altri giorar. Doo le permette;
Ella son on a sè conceder calma;
Il benerel desio foras le mette;
E sus fisica dal Signore ha palma;
Dolora, san prosegité, e con sun'arte
Altrai suoi patimenti, ascondo in prete.
Tal eure; può si feroi cressatu.

Qual è donna cresciuta a splendid'agi, Quando al lume del Ciel che l'assecura, Pace e gluria non pone in bei palagi,

E rammenta che un Dio prese figura Di poverello, e visse infra disagi, E di lui ne assevrar le labbra sante Che in ogni afflitto Ei stassi a noi da-( vante !

Tal esser può , restando pur nel mondo E in convenevol, fulgida eleganza, Chi nutre del Vangel senno profondo, Chi gode esser di Dio fatto a sembianza, Chi sa che spirto uman d'opre fecondo Non dee in van' ombre usar la sua pos-( sanza ,

Ma in amar Dio! ma in dimostrargli

(amore, Sempre sacrando all' altrui bene il core !

## LE SALE DI RICOVERO.

Qui susceperit unum parvulum talem in nomine meo, me suscipit. (MATTH. 18. 5.)

Son pargoletto e povero e ammalato; Abbi pietà di me , Gesu bambino , Tu che sei Dio , ma in povertà sei nato! Me qui lascia la mamma ogni mattino Nel solingo tugurio, ed esce mesta Il nostro a procacciar vitto meschino. Ancella move a quella casa e questa, Ed acqua attingo e lava e assai si stanca, E vive appena, ed indigente resta. Oui soletto io mi volgo a destra, a manca, Senza dolcezza di parole amate, E fame ho spesse volte, e il pan mi

Le melanconich' ore prolungate M' empion l' alma di pianto e di paure, E mi sfogo in ismanie sconsolate. Amor la madre assai mi porta, e pure Quando al tugurio torna e pianger m'ode, Spesso le voci sue prorompou dure ; Talor mi batte, e duolo indi mi rode, Si che allor quasi affetto io più non sento, E in maligni pensieri il cor mi gode. Povera madre ! il viver nello stento Estingue nel suo spirto ogni sorriso,

Ed anch' io più cruccioso ognor divento.

Gesù , prendimi teco in Paradiso, O tempra la tristezza che m'irrita,

E rasserena di mia madre il viso : Fa ch' ella trovi ad allevarmi aita. Fa che deserto io non mi strugga tanto

Fa che un po' d'allegrezza orni mia ( vita.

Se ad altri bimbi io respirassi accanto, E non sempre gemessi, e qualche mano Soavemente m' ascingasse il pianto , Crescerei più benevolo e più sano

E più caro a la madre io mi vedria: Lassa! altrimenti ella fu madre invano! Ella al mio fianco in pace invecchieria, E per essa con gioia adoprerei

A laudevol sudor mia vigoria. Le noche forze ai natimenti rei

Soggiaceranno in breve, e, fuorché pena, Nulla i miei giorni avran fruttato a lci-Ovver, se presto a morte non mi mena Tanta miseria, crescero doglioso, Me coll' afflitta madre amando appena.

Ed ella pur mi dice che odioso Il povero alla terra e al ciel rimane, Quando alle brame sue non da riposo , Quando coll'ira in cor mangia il suo pane.

Ed ecco del bimbo La mamma ritorna: E stanca, ma un raggio Di gioia l'adorna; S'asside a lui presso, Lo stringe, al suo sen,

o Oh quanto sinora Mi dolse, o figliablo, Lasciarti ogni gierno Si tristo, si solo! T' allegra .: .celeste

Succorso a poi vien. « Nell' ore ch' ai figli Non ponno dar cura . Le madri , cui preme Fatica e sventura, Da provvide menti Ricovro s'apri-Alquanto risaga,

E la tu verrai :

Son piene due sale Di pargoli omai : Giocando, imparando, Vi passano il di. Al santo pensiero Che apri quel ricetto, Ministre si fanno Con tenero affetto Più vergini umili . Sacrate al Signor : Null'altro che amarti . It sai , potcy io , Ma quelle söavi Ancelle di Dio Più dolce, più giusto Faranno il tuo cor. « Io, conscia che al figlio Non manca un' aïta . Trarro senza pianto Mia povera vita, L'usato lavoro Stimando legger. Al tetto materno Verrai verso sera, E sempre alzeremo Concorde preghiera

Che asilo ti dier ». Quel fanciulletto già infermiccio e tristo, Indi a-non molto, in si benigna scuola, Rosee le guance e licti i rai su visto. Oh d'amorose labbra la parola Quanto a'cuori avsiliti, e più a'bambini, Addolcisce le doglic e li consola! D'entrambo i sessi i pargoli tapini Ivi sottratti vanno a rio squallore, Ed a costumi stolidi e ferini. Che invan vorria la madre o il genitore. Occhio assiduo tener sui cari pegni . Qua e la faticando per lungh' ore. Abbandonati a sè , crescere indegni Veggionsi quindi d'assai plebe i figli, Egre le membra ed egri più gl'ingegni.

Per cadute e per cento altri perigli Vedi qual di storpiati e di languenti

Esce turba da' poveri covigli!

Per l'alme pictose

Quanti arrian le persone alte e ridenti Ch'essi strascinan luride e contorte, Perchè guated d'infantia qui elementi ! Oh benedetti voi che salla sorte Della schiata pichea v'intererire, E pensate a somrarle e vizi e morte! I nvoi si belle le grandenze avite. Non son, quant'e il magnanimo dislo, Onde e itsuli issoccati sialo aprite. Memori siete di quell'Ucmo-Iddio Che, cjoto da d'arpept di bambielli, Li confortava col, suo squardo pio, gel impoca d'al sonoligière e quelli.

E voi benedette, Donzelle pietose , Che al Dio de' bambini Facendovi spose Di madre assumete Le pene e l'amor-Per voi della terra Piacer non alligna : Fors' anco taluno Vi guarda e sogghigna . Vi chiama delire Da stolto fervore Ma voi pon curauti Di nlauso o'di scherno I poveri-amando Amate 1º Eterno . Ai himbi servendo Servite a Gesù. Il mondo che ignora Del core i misteri, Non sa che niù dolce Di tutti i piaceri E l'umil conflitto D' arcana virtù. La vergine sacra Al Dio degl' infanti Sublima sue peqe Con palpiti santi, E abbietta ai mortali. Ma l'anima ba in ciel. Con Dio nella mente Le cure più gravi,

Le cure più vili Diventan sözvi : Bassezza non tange Un' alma fedel .. La vergine sacra Al Dio de' bambini Vagheggia in Maria Affetti divini, Le impronte cercando Di lei seguitar. Non volgono ai bimbi Tirannico eiglio Color , che mirando Maria col atto Figlio, Li veggon dal cielo Sui bimbi vegliar. Ah! si, benedette . Voi tutte, o bell'alme, Che ai miseri Infanti Porgete le palme, Di padri e di madri Vestendo l'amor ! Pensier non vi preme Di plauso o di scherno: I poverè amando Amate l' Eterno : Aî bimbi servendo Servite al Signor.

#### LA GUIDA.

Cuius anima est secund animam tuam. (Eccles, 37, 16).

Ognor amai sublimi oggetti, e ognora Un più di tutti:-ab! quei non era Iddio, Non era il sommo Ben ch'or m'innamora! Ma fra i cuori mortali era il più pio Ch'io conoscessi, era alcun nobil cuore Che a virtute innalgasse il desir mio-Quai debbo grazie renderti, o Signore,

Che fra mie cieche idolatrie pur mai In beltà vili non ponessi amore! Nell' obbliar tua propria luce errai, Ma negl'idoli miei sempre io bramava

L' ineffabile incanto de' tuoi rai-

Se creature troppo io venerava, Erano creature in te invaghite; Era qualch'angiol che ver te volava.

Tai luminose tracce ivan seguite Sol dagli sguardi miei maravigliati,

E nel mondo io tenes l'orme irretite; Ma perocch'io vedes gli angioli amati Anelare a' tuoi lumi e benedirti ,

Io pure i lumi tuoi sempre ho sperati. Intero il voler mio non seppi offrirti Per lungo tempo, e nondimen jo ardeva

D'annoversemi fra i più giusti spirti-I conosciuti iniqui io respingeva, E quando d'amicizia ad uom m'nnia, Alto core a mio senno in lui fulgeva.

Or non più, non più voglio idolatria, Supremamente amar voglio te solo, a

Benchè ogni fido tuo caro a me sia-Ma perdona se pure infra lo stuolo Delle tue creature predilette

Una più ch'altre sulla terra io colo. Ella a fere calunnie non credette, E mi difese da' nemici miei! Ella a ben far tutti i stioi passi mette,

Ella è mia guida, il nostro Sol tu sei !

L' ANTICO MESSALE.

Et benedictae reliquiae tuae! ( Deut. e8, 5).

Oh ben a dritto più di gemme e d'oro Ch'abhian sol di ricchezza immenso pre-(gio, Ami, o Donna gentil, questo tesoro,

Che vetustà carissima fa egregio: Muto è al cor de'inortali ogni lavoro Che aplenda sol come opulento fregio: Qui de' secoli v' è l' alta parola Che percuote ed in un turba e consola. Oui v'è un incanto ch'a noi stende innanzi Remotissimi giorni, i giorni alteri, Allorche di barbarie infra gli avanzi Fiorian città, castella e monasteri, E non sol grandeggiavan ne' romanzi

Le sante dame e i santi cavalicri,

Ma di religione e di portenti

Tutte ferrean le più elevate menti.
Vi abbondava doloit, e vi abbondava
D' armiti rei la violenza atroce;
Ma menti'era si forte oga'inolo prava,
Forte in cor degli eletti era la Groce !
Di forza era nu'elà 'che suscitava
Tra l'iniquo ed il buon guerra feroce:
Stupor ci fa tal quadro e ei atterrisco;
Ma con somme virtil par ci rapiace.

Io non posso adorar P eta lontame, Ma ne pertanto adorar so la me, Chè troppo da vicin veggo profine Ope d'assai maligas e vil genia. Si che gèmendo alle speranze vane Di chi grida, or reguar filosofia, Io non simi onorar que vettus l'ami Di cui non sento almes tutti gli affanni.

Da qual lato pur penda la bilancia De' menti maggiori e de' delitit, Gode la fintais quando si alancia, Fra' monumenti o per magia di sertiti In messo a quelle stirpi une alla lancia, Alle prephiere, si mistici conflitti, Ai romesggi, si ruvidi cillei, A tutta l'energia de' secrifici.

E ciascun che non basso abbis l'ingegno Ammira que' giovani cenobit ; Ch'oggi il diffamstor con rios indegno Pinge oziosi, inutili, insantit : Senza i loro. intelletti, avrebbe il regno D'ignoriana coverto i nostri liti: Ingratitudin demeniò la terra, Onando in sua civittà lor mosse guerra.

Quando in sua civiltà for mosse guerra.

L'anima langue e impicciolisce quando

La ristringiam ne' quattro di presenti:

Nobil uopo ha di spargersi, abbraccian

Avi e imperi e costúmi e grandl eventi: Uopo ha di meditar , commiserando Coi nostri érror quei delle scorse gènti: Uopo ha d'uscir di sue natie catene; Ogni tempo, ogni spazio le appartiene.

Tale, o Donna pensante generosa,
Tal è l'arcano che ti molce il core,
Gli occhi ponendo su vetusta cosa,
E più se esprime santità cd amore.

Dove non sorge l'alma tua pietosa Con questo antico libro del Signore, Che già posò su chi sa quali altari A'giorni de' Crociati e de' Templari?

A que'di tu vi scorgi il re Luigi
Perre viyente ancora, o appenn estino,
La ma honis, il suo senno, i suo i prodigi,
I prodi cavalieri ond'era cinto,
Il suo partir dui campi di Parigi
Per la fatale impresa ove fa vinto;
Fern'ei nel visitar conrenti ed are
Queste pagine vide alluminare.

Il rimirar que' resti e quella polve Che a noi tramanda la lontana etate, Ci dice come Dio sempre dissolve Tutte le cose sulla terra nate; Gi sphilma lo epirto, ci divvolve Dai vincoli di nostra vanitate: Per la scala, de' secoli il pensiero Alas sull'orme dell' eterro Vero.

Di quanti regi e psenci e capitani Festeggiando la nascita e la morte Questo libro servi nei riti arcani Chea I debul unno uniscono il Dio forte Di quanti celebranti e squardo e mani Lo toccaro, onde ignola oggi e la sorte! Quante labbra baciar questo Evangelo Di saccédoti or selorio ii neilo!

Forse colai che tante veglie stette
Su queste venerate pergamene,
Fu Paladin che il proprio sungue dette
Col pio Luigi sull' Eginie arene,
E al santo Re l'ultimo di assistette
Efu ladibrio all'ire saracene,
Poi ritoranto nella dolce Francia
Appese cutro d'un chiostre e pada e lan-

(do E vendati i sasi campi e disposato
ti Qui no avere a' poreri e alla Chies,
to
Valle che il viver sus fosse immolato
ti Ad oscura sanilià d'amore secesa ;
te Ecco fattoni misuaco o sobbiato
e.
Dalla turba del mondo si guadi intensi
Eccolo sulneggiante sassio in coro,
e,
d) in cella volto ad un gentil lavoro :
Al lavoro di splendico Messale

Che pazientemente ei sta vergando ;

E poiche per ferite più non vale Sua nobil destra a servir Dio col bran-

( do , Come già il sangue, ora con gioia eguale Gli offre l'ingegno, questo libro or-

( pando , E gode in abbellir d'oro e di fiori Quelle preci che tanto alzago i cuori. Egli il buon Salvator dipinger gode

Per cui si volentieri ha combattuto , E la Vergin Maria che lo fe' prode

E sempre in guerra gli ha prestato aiuto:

Del pennello ogni tocco è una sua lode, Un sospiro di grazie , un pio saluto : Circondano Angioletti il pittor santo Dando all' opera sua celeste incantos Ma tu meglio di me, Donna, volgendo

Quest' antico Messal senti secrete Inaudite armonie che appena intendo, Che mal accenna il verso o mal ripete : Parla tu stessa, dal tuo labbro io pendo; Delle soavi tue parole bo sete. Tutta adorna con esse è l'arna mia. Tutta luce è di te mia poesia!

# CANTICHE

#### TANCREDA.

(Un trovatore saluzzese canta questo poema alla corte del suo signore: forse all'occasione di qualche festa in eni da trovatori stranieri si fossero cantai eroi de' loro paesi. L'azione che qui si descrive ha luogo al declinare del secolo 100.

E voi pur, mie natire itale balte Siete albergo di prodi. A quelle antiche Lance il mio aguardo affiso onde severo Di questa sala addobbo ban le pareti, E in ciascuna vegg'io di quelle lance La storia d'un eroe. Tu, generosa Fanciulla del Chiusone, abbi il mio canto,

Del torrente Chiusone io visitai La stera sullo, e visitai quel loco Ove le gorpoglianti onde comprime Di qua e di la deserto, orrido monte, E orrido più a sinistra e di pendenti, Alte ruje latto irté il Mal-Andaggio: E nali quelle, ruje, el ombreggiata Da sezrai, annoni più una fontana Mi diasetò, ed accento era una grotta Che mi raccolte, e ob giorai in quella grotta Roramente sociphio era un macigno, E i nomi io leui d'Eudo e di Tancreda.

Il secol terzo i ignara ivi del mondo-Come innocente belva — aspra, felice, Libera vita, ella vivea col padre.

« Pades, e che ti contraba l'indepannente retatto forse quest' arco ? il fiero lupo Non atterrai ? Pur lode altra donasti Al valor mio ».— Così dicendo, al vecchio Colle rosee sue mani amabilmente Scotta d'in sulla fronte il crin canuto, Quasi del caro genitore a' gravi Presuma ivi pensier l'ogliere il velo.

« Non da te il dolor mio, non da te mai, Angoi del mio deserto. Un di, ne l'ange Forse è quel di, ti narrerò la istoria Della terra che giaco-blire que' monti, Voe talor discondo e a te divieto Meco il venir, che terra è di sciagura ». È il di promesso giunse. Endo ritorna Dalle abitate valli: insvitata Framma dardeggias gli cochi del guerriero, Come negli sani di sua gloria: ei fermo

Ha il sublime proposto:
α Odi, ο fasciulla:
Υοσε è questa d'Iddio che al cor mi parla;
Repingerla non posso. Io già in perenne
Ignorana lasciar ti desiava
Di tatte augusce umane, e trarre io stesso
Qui sempre al fanco tuo giorni di pace.
Forra è che ciò non sia: la coscienza
D'un delitio è con me ch' emir debbo

O morir ».

Si scolora a questi detti La bella guancia di Tancreda. Ei segue. α Nacqui sulle saluzzie Alpi, vassallo Del possente Adalberto onde le gesta Più volte ti narrai. Sede a' miei padri Dava antico castello, e se Adalberto Bandia la guerra, alla sua destra primi Puguavan essi. Uom di corrucci e orgoglio E alto disdegno d'ogni giogo io m'era, E al mio signor negai l'omaggio. Invitte E folte eran mie lance : e la possanza Del mio ardimento e della mia parola Castellani ribelli altri adunava E avventurieri sotto il mio stendardo. Battagliai lungamente, e pria fortuna Mi lusingo, poi mi tradi. Proscritto, Senz'armi, senz'amici, al mio congiunto Sir d' Eborèa chieggo ricovro, al sire Di Monferrato quindi : insidi'ato Come vil masnadier son da ogni terra. Ahi, nell'esiglio tu nascevi, e l'egra

Madre tua alle fatiche, al duol soggiacque! Scevro la mia dalla sua insegna : a zuffa Piomba in quel tratto Alzor giù dalle Spa-(gne , Dio rinuegano e me. Due intere lune

L'audacissimo Alzoro, Entro sue vene Dell' arabo profeta il sangue corre, E l'avida d'imprese alma inquieta. -Come adirata folgore, prorotto Da' nativi deserti, ei devastato Avea l'Egitto e la Numidia e i Mauri D'un regno in cerca; e se trovava un regno, A vil tenealo, e regni altri cercava. Tragitto il mare; e diè hattaglie a'Goti, A' Goti e a' suoi fratelli Arabi istessi Che già di molta Spagna eran signori : Uccidea, trionfava, e passava oltre. Così giunse in Provenza, e di Provenza Si versò sull'Italia: e qui a sue stanche Turbe giuro di stabilir l'impero. Chi al Saracin resisterà? Caduta Non è Genua la forte ? Il Monferrino Casal non fuma ? L' esul Torinese Non piange schiave le sue figlie, e mira Da lunge sulle sue mura i turbanti? Eppur v'ha chi resiste. In colleganza Quel di Susa e il Saluzziet al Saracino Fermano il corso e intimano la fuga Da più d'un campo. Io, cui vendetta ed ira E ambizione stimola e sciagura . Io al Moro m'appresento, e d'agnorate Felici valli il passo aprogli, e il ricco Bottin seco divido: i miei trionfi A me radducon l'amistà dei forți Che abhandonato aveanmi; il miscredente A me dee la vittoria e alla mia schiera . E suo campion mi noma. Il guiderdone Pattuito richieggo, un tributário Lunghesso l' Eridano ampio dominio : Temporeggia l'infido Arabo, e quando Più non vincibil tiensi, alto favella E impon ehe, se la sua grania desio, Cinga il turbante e il mio Gesù rinneghi. L'insofferente, indomito mio spirto S' irrita al río comando. Io, eni dar legge Non potea il ver natio sir de' mfei padri ! Io obbediente a stolida burbanza Di varabondo barbaro, e cui tanta Parte di gloria il brando mio pur valse?

Scevo la mia dalla stat inaegna: 2 2023
Sanguinosa venism. Molti codardi
Dio rinnegano e me. Due intere lune
Combattei ritirandomi : perito
Sarci pugnando—ah, un'orfana hambina
Tra mie braccia pianges!—Con essa a questa
Solitudine io mossi — ».
Intenerito

Eudo parlava, e ri stringes sul core La man della fianciulla, e al ciel volgendo Gli occhi, render praes grasie che tutto, Ma sono la figlia, il ciel tolto gli avesse. Ella appena respira: il bel sembiante Attegrian-lo stupore, la filiale Dolce pietà, l'amor de' portentori Fatti guerrieri, e quella innominata Luce che dall'eroiche alme sirvilla.

α Odi, Tancreda mía. V' ha seisgurati Alterissimi umani (e tale io m'era) A'cui guardi escerando è ogni intervallo Tra l'impero e il deserto ro che maggiori Stiminti, o sien d'ogni animata creta, Vederia von dall'alto o non vederia. Quindi, e non già per santo impulso, io (scelui,

In miseris caduto, orride balse; Ch'uom solitario, re si sente; e ch'altro E mai che solitudine l'impero? E giois mis divennero quest'antro E questi pini e quel torrente e gli arii D'altri—ma con dell'uom— petti feroci, Ma cui prostra il mio derdo: e poiche in-

Più non mi fean le grati, a faccia a faccia a faccia Leser con Dio mi parre e con te sola , Ne finorchè ad esso e a te più favellava, El mino orgoglior rappa. Ob amanta figlia Comi lo godea , le langhe ore sedato Sar quet macigno, i tono i guochi infantili E guerrieri mirando , o che lanciata Da tua fonda per l'aère facchiasse Li infallibile pietra , o che dall'arco Li alto passeggiera tu miasacciansi , O tuffita nell'onde, all'altra riva Le seggiinte a ritura frecce guissando , Con gentil heffic i miei timor ridessi ! Cresere felice , libera , signore !

Quasi degli elementi io ti mirava, E volgea con ischerno alle passate Memorie il guardo e si palpti servili Che come di piaceri banco appo il moodo. Non a ren degno il padre tuo: s'invola Non a ren degno il padre tuo: s'invola Or da me questa paec, or chi "tutu giorni Più non son necessario: uopo è chi'o rieda Ove han gli umanie i la nevitura albergo ».

a Padre, Tancreda tua ben non t'intende, Ma vedi come trema: e così trema, Perchè la voce tua suona infelice Come quando di sua madre a Tancreda Dici l'amore e le virtú e la tomba».

« Era, o figlia, un mattin, ferita belva Con ardore io seguia : varca la punta Di quelle nevi, io la raggiungo: in fondo Della valle si rotola, le strisce. Calco del sangue suo, l'ore e il cammino Obblio, m'inoltro: esanime la fiera Cade in arati campi , ove ad agreste Famiglia avea recato alto spavento. S'applaude al valor mio, tassa ospitale E riposo mi si offre. Ah , rivivendo Infra i mortai mi ripulso nel core Ricordanza del mondo, a pieta mista, O a desio forse, o a pentimento! e dissi Che me a selvaggia solitudin l'armi Spinser del Saracino: e domandai Che del barbaro fosse. Eran qual d'uomo Che brama e teme e lo rimorde un fallo Mie ondeggianti parole. Oh , qual nell'alma Ascoso strazio nell'udir che un Eudo, Un cristiano sleal, data per sempre Agli Arahi ba la palma'! In ogni rivo Che scorra dalle nostre Alpi, i cavalli Già s'abbevran del Moro. Alle lor torri Son confinati i nostri siri e a stento I ricolti difeudono: a battaglia Solo omai scende il Saluzzese, e ancora' Le città subalpine incita all'armi, Ma più quasi non l'odono : perduta È pe' fedeli ogni speranza, Oh , invano , Figlia, a queste tranquille aure io tornava E al tuo dolce sorriso! Una tempesta Con me portai che non si calma. E spesso Di calmarsi lusingami, s'io a quella,

Rieda opņial famiglis e naovi appreeda Casti di guerra; ch' alla patria fausti Ogai volta li sopno, alti, ma ogni volta Più miserasdi li odo, e orner più sento Di me, che autor del patrio latto io sono! Un pensiero in me sorse: io lo respinsi; Ma tornò più gagliardo: e si possente Divenae allap, d'ora da Dio il cononceo, E obbediggli m'à forna. Il mio delitto Non scepana preci ad digiuni: il brando Mio disserrò dellà vittora il calle Al Saracia—quel braudo or giel prechada ».

α All'ammenda Del mio fallir m' incalgano i canuti Anni e il terror del sempiterno pianto. Già d'abituro in sbituro ho scorso Più d'una valle e più d'un borgo : udita L' inspirata mia voce han molti forti E son pronti a seguirmi. Io del mio sire Li condurrò all'insegna: ivi e di questo Rinforso la presenza e la tonante Favella che il Signor pon su mie labbra, Lo svigorito esercito cristiano Richiameranno a nuova speme e a nuove Gloriose battaglie, e maladetto Più non sarà del misero Eudo il nome p. Così il vecchio parlò. D' Iddio lo spirto E delle pugne il prisco amor lo infiamma: Ma pur l'ansia fanciulla e con pietoso Affetto mira, e ai di pensa in che sola Passeggerà què monti, e si commove.

Affetto mira, e si di penna in che sola Passeggerà quel monti, e si commune. « Tornero vincitor; qui finir bramo, O Taparceda, i miesi gonia. Al touje provrisi. A libertia educandoti ed all'arco; Di me più non t'è d'upop. E se cessasse Il tepid'a ser che infora la viola, Il masco a' spransiste, e la tuna grotia Visitasere le nevi, e il padre tuo Nona rivedensi ancor, deln'a not topprima Soverchio duol: Lunga è talor la guerra. E a'una all'altria indarno le stagioni Si succedesser—figlia mira, d'imbelli Senti itto core io non autiri ja e forte. Alma s'addice nè a cristiana il pianto ».

L'udia la giovinetta, e le irrompenti Lagrime pria ne' grandi occhi premea; Ma quando al suo pensiero, abi! la paterna Morte si miase, il fren sciolse all'angoscia, Si gettò in braccio al genitore, e grida Mise si lamenteroli, si pie Ch'ei d'indegna fralezza aspra rampogna Farle volea, ma in vece di rampogna Teorissimi usicia pregbi e singhiozzi.

Ma sul ciglio di lei splende improvvisa Luce tra il pianto.

α O amato padre, il ciclo Anco a me parla. Non invan cresciuts Da te mi volle all'arco ed alla fionda: Ne invan destrezza al braccio mio — ed al

Dieami la gioja de perigli. Io l'orme
Tue seguirò, come io seguia allorquando
A guerreggiar co mostri del deserto
La prima volta mi guidasti e cadde
La prima volta mi guidasti e cadde
Palpitate a miej piè l'alto ciaghiale no
Nou mai, Taucreda !---ripetea il romito

Cos rollectio affanno. E lo spavenga Quell'atteggiarsi caergico e gratile Della faccialla alteramente conesia Di sublime valor. (a Me rrenturato , se immemor del divieto, e impañente Della mia locatantasa, a queste grotte Si toglierà la improvida, e funeste Le-fica le instille a sua circa innocensa [8]

Ma invano Eudo, or con pio riso, or severa La fronte, biasma e temerario appella Della prode il magnanimo coraggio.

« Oh! ascolta dunque. Il voto ti rammenta Che alla Vergin degli angioli Regina Aver ti dissi io pronunciato allora Che dal mondo fuggii, Per te le chiesi Egregi doni , belta , forza e ingegno E candid'alma, ed a verginea vita Ti consacrai. Non disgradi la offerta E tu mercè spesso men rendi : e senti Quasi nell' aere che ti cinge un nume Che bea il tuo spirto, e il nume è di Maria. Deh! figliuola a me credi: a serbar fido Alla Donna degli Angioli il tuo core Senza tempesta, ah! non è proprio il mondo; Ivi tutto è periglio, esca ed incanto Che dal cielo allontanano. E te pepsa, Figlia, che se il tuo cor d'altra che santa

Immortal fiamms ardesse mai; spergiuri Entrambi siam, devoti indi all'abisso n. Così favella, e supplica il vegliardo':

Con tavella, o supplies si veglizardo: Na più di lai possate è il divia cesso Che in Tancreda comanda. Iavasa, assori la noa terresi sigurardi a inellificase Inxishili parla. Era il nuo viso Già per' verno e beltà pari all' surora : Nova il ciage or beltà—non minor forse, Ma men ridente—la beltà onde avvampa L' eccesio chembla eni suna faretra.

Dio a fulminar le ree terre consegus.

Ma intanto di Saluzzo i valorosi

Ogni di prodigavano ed indarno Le omai poche lor vite. Era un tramonto, E pria che sceso a' snoi riposi il sole Già di nubi ammantato-erasi, il pio Raggio negando a illuminar la somma Delle stragi che avesse il miscredente . Qui mai compiuta. Ah! più vigor non serba Alcun de' vinti : chi propon l' atroce Partito di serrarsi entro le mura E tatti ivi e canuti e infanti e donne A vicenda svenarsi; e chi più mite Esorts che alle fiamme i cari borghi E il castello si diano, e ognun portando Sua povera famiglia", alle nevose Deserte rapi di Sabaudia emigri-A questi'e a quei si volge il sir : raddurli A costanza vorria; ma' per la prima Volta più non l'asceltano-o ch'esausto Fosse appier quel tesoro onde natura Empie di speme il core umano-o uscisse Men gagliardo di pria del desolato Prence l'imper, perocch'ei piange il figlio Ch' egli vide ferito e di catene Grave teste dall' Arabo vincente.

Çotal de' prodi e lo scompiglio, allora Che la fama precorre, ed alla testa Di crociati pastori un etemita Def Mal-Andaggio annuncia e un'ispirata Vergin guerriera, che imminente il giorno Profetan dell' obbirobrio s'Saracini.

Già prorompon, già mischian le fraterne Destre l'antico ed il recente stuolo, Tatti di quel si volgon le pupille Sull'incognito vecchio e sull'altera;

\* HI GO

Forse temes Tancreda
Che scoperto venisse il già ribelle
Guerriero, o forse in lei qualche potenaa
Sovrumana parlava: ecco i suoi detti:
« Noi, per maggior sua gloria, Iddio

Noi de' prodigi suoi vili stromensi; Un secchio solitario e una fincinili. Un secchio solitario e una fincinili. Corratte, o grando, li cervicit e fede Al Signor degli esecciti e da li ferro De'suoi menis presitatel Ogu'nom che coora-Sall'orme nostre a nuove pugos, il Celo A sit—e vittoria glia ma patria sequisia E cui dibbhia è di Die la omajoriana E disdegnoso a unuil doneella niega Farsi sequace e a une promenes inantia, Irredimibili fia preda di morte ! Da Semplice, pugua terribile è l'ascessio Can che parla, Tispereda; imperision Madolea un tenno, e a non so che pur

Che timidezza parea quasi e darle Non si potes Il nome, e men comando Parea che prego, eppure era comado. Con gestile ardimento errava intorao Il cilettro occhio, e non di mea auffuse Fia volte di rosso: feanis le gote. Commovente contrato! ab, in lei vedessi E la terresa debol' Eva e il Forte Che dà visit alla palve e cras i portensi!

(misto.

Chi dirà se pio error fic che illudese Ad nu tratto la turba? o se' all'ignara Turba talor più che ai superbi astuti Non palesisi il Giel? Plaude e a' atterra L'escretto devoto; alcuni han vitto O di veder lor parpe una corona Di gigli candidinsimi e di luce Apparir su Tancreda , e una colomba Che, sul vergineo bianco omero in atto

Di magerir is stesse i detti annti. Un lumpo fu la visico, na un lampo Che in tute le gii fiacche alme traiçerse E accese novo spirto. Anco i men pronti A frari volgo, asco eisi sgita e infebbria Clamor di molititadine ch' eccelse Entutisismo a eccelse opre sospinge : Scosso è il medeamo sir, ei par l'augusta Testa inchinando, il Re de regi adora, E obbedir giura a'messi suoi.

Ne guardi
Del genitor consigliasi Tancreda,
E quindi esclama:—Alla battagita, o prodi!
Non a' indugi, un situate; affida i Mori
La recente di vottre armi afortuna,
Nè all'attaeco a' aspettanoo. I lor canti
Dall'ima valle non a'-innafrana? Ratta
Sul letto peccator folgore ripombi!

E in ció dir già s'avventa, Eudo al suo (fisnco

Spiccasi. In un balen tutta dai monti Precipita la frotta; ai Saluzzesi Misto è l'emulo stuolo: in chi più ardire Sia non si scerne; in molte membra na ( corpo

Gigante è che una sola anima informa.

Oh! quanto fra le gioie è spaventosa
Se imprevista del duol l' ora prorompe.

Se imprevata del dus l'ora proronge.

Bauchettavoni Mori, el Iturce Alscop,
Di sun legge diamètico, i predati
Trecanatos lifor de pumpissoi
Eridania calli, e cerendo sappoGli era uma lecubio, e con infane schavo.
A Linoel mostrando I (Linoello
D'Adalberto figliando), ecco, dicea,
L'onor cui serbo del tuo judee al testhio.
Quai repentine gridel' Armi, armil' Ilicoe
D'irora i judgiposii 'isanio cii teampe !
Giò Qmar, giò Sahadia, già Bajatette
Mordon la polve-— Olta, chi figges 'A hare

Non ndite, o codardi? Il sultan rostro Circondate a seguitemi: qui soyra La scinditara mia sta la vittoria. »— E ben da prodi combattesa: mia fatto Più che umano era di Gesti il drappello. Piene le nostre son cantiche avite Dell'alte meraviglie in quella pugna Da Tancreda operate e dal romito, Ne può il breve mio carme annoverarle.

Ma qual sorpresa e gli Arabi e i Saluzzi Stringe illor ch' Eudo al traditore Alzoro-Grida, e più e più lo incalaa α Eudo son io ! Quell'Eudo io son che avesti amico un tem-, [ po ,

E ai ben rimertasti : alla mia patria Gia obbrobrio e lutto , ora il suo scampo (io reco »-

Non distante pugnava: udi Adalberto Quelle parole, e a lui spinse il destriero.

Quelle parole, e a lus spusse il destruero.

« Eudo tur "— il disellar rădigurando
Gli in striccian le chiome, e i primi moti
Del suo cor sono lo adego e la memora a
De' tunti danni per viotuti sofferti.
Appoi il sri sinjuegan venti ad un tratto
Antichi cavalieri: saffigegan tutti
a Eudo il guardo, e una teanos segreti?
Tutti spito, se contra il Moro i ferri
Vibarr fonse più sosto gurp, so sul capo
Del rubel, dell'apontato, del mego.

« Abi zi, del mago: chè dal cia non trae,

« Ah! si, del mago: ché dal ciel aou trae. Ma virtú è di nefandi incaltamenti; O illusion, se i reprobi circonda Miracolo di gloria: e o simulata De' Saracini è la stonfitta, o a questa Succeder dee sotto il fellon la nostra »,

Tai fomenta pensieri in negra unbe Acquattato il Demonio: e già già un urlo Di giubilo alza, poichè volti pera Sul campion di Geni, di Geni i hànadi. Na na fulmio ecoppio: dalla più eccelus Etra vola, e la grave aura scotcende Ove atavi il maligno e lo injonuba. Nella vorsigi del mo eteroo cruccio.

Da ogni mente cristiana ira e sospetto Sgombrasi allor verso il romito: i fatti Parlan pel forte: ognan recasi ad onta Il non seguirlo.—« Ah! egli è il campion di ( Dio!

E ae in noi dubbio pur rimañ, si miri Quella celeste amarone e si adori ». Poser fin le tenebre alla battaglia, E gettasi Eudo a'piè del sir:—α La vita PELLICO — 3. Del reo vassallo è in mano tua, punisci! Diciassett'anni ho pianto, ahi! ma col pianto Non si scancellan tai misfatti.p.

Lo trialta e l'abbrecci: — « Endo! mio

[reode!
Ese solver per lagrime il tao fallo
Non in poten, l'arato or picazanente
De'armici di Bio nos l'Inici olasque') n
« Il passo, n cavalieri, aprite il passo
La vergine ritorna. Eccola - è seco
Qual guerrier ni peciqual — a che il serre
Fra me l'arscia Adalberda (Ab pios!

Del signor nostro ». . . « Figlio mio , tu salvo ?

Chi mi ti rende? »

« Per le chiome Alzoro

Me infamemente strascinava, orrenda

Delle perdite suc su me vesaletta Seegliur giurando: io invan fra le catene Mi dibatto, ma sitro, e con gl'issulti: Spingere cerco il feroce ad accorciarmi in miscapo Affin la scimistrera alta: una mano Affin la scimistrera alta: una mano Alim in strappa, lo ferince, il fuga, Qui mi radduce: all' tu m'inségna, o parfer, Oust culto a questo dire, cate si debha, no

Sivas mi suo fatale arco appoggiata.

E quella diunti, sin merzo alla battaglia, Leonessa imperterrità — tremsute.

Or d'agnelletto hi di core. Ognun parlarle E udirità brisma; e sorrumane forre.

N'appettras parolec a tinti heree.

E consias rimponde. Eppur discaso.
Quel selvaggo esitar, quella ignoranza.
De' garruli cortesi uni mon sembra.

A chi l'asolta; ognuno i pochi accenti.

Che a ottien fan superho — ed in segreto. Se li ridice, e ed rididil sussera La marical dolcerza e il peregrino Verro della pronnocia e anno i difetti, E tutto ammira. Oh; l'uenti a sati Gli arcani adoramenti onde all'aspetto Di bellà e d'innoccasa i con benati Aman pròdighi farri ed inpegnosi.

Ma s'idalo a guerrieri altri è l'auccreda. Che a L'ionel ! — Part vito imposemente d'Aves in molte castella egregie danne E damigelle di belti splendenti :— Capace D'ousquito, si di raplitàt ei son el rescuro e si etneas: ma celle stelle A ogni gentil mortal segnato è un punto Che liberti è fecerus e gioja e puece Ad un tatto: gli isroda, espora di tanti Beni apolitato, ei senteti più ricco. Ne congist sua mueria or co' tesori Di prit, vorrobbe— intero un universo. Non contrappess tue lusinghe, o Ausore ;

Sette giorni inseguito è il Saracino . Di piano in pian , di poggio in poggio : e

Di neve che sul monte è piecial globo, p
E precipita e ingrousa, e rotolando
Sul pendio giugotaggia, e alfa coverto
Colla sua mole ha i borghi e la campagas, 17al. di Girito è l'a secreto. Da's chimia
Suoi ripari esce il nabil castellano,
Dal tugurio i hifolchi, e da sue protte.
Il fuggiasco pastor: cessus gli alterai
Oddi delle città: l'emule inesgae
"Movon tutte a una meta : i santi abuti
La croce alto brandedo alle diverse
Turbe intiman concordia: e quei che un
(tempo,

E delitto e follia feano ben venti Deboli avversi popoli, un istante la un gagliardo e sol popol congiunge: Ciò Tancreda poten! che la grandi esca, Onde di vita in morto volgo il foco Apprendesi novel, sono i portenti.

Fugge Alzoro in Torin. — Gli assedianti Le squadre aspettan d' Eborèa e le lance Del Mouferrato. —

Il nostro air bandia Una sera Il fettino: ampia nua tenda Tutti i duci capira , alla fraterna Fra le coppe esullanas e tra il soriato Delle arguaire gottili, i dolci canti De' vati cavalieri , e Il iiptinato D' arpa succede. A Lionel porgete Le risonanti corde , amor lo impira.

Quai fur gli accenti suoi? Nella memoria Non si stampayan, ma nel cor: sublimi Immagini pon eran , nè pensièri , Ma indistinto dell'anima un effluvio, Un sospiro, un mistero, un' armonia Che affascinava e commoyes. - Tancreda Immote le pupille e di sè ignara L' incantesmo si hee: sul giovinetto Cantor la innamorata alma posava: Ma lei non mira Lionello. Al cielo Ei tien fissi i begli occhi, o perchè al cielo Domandi aita alle sue pene, o cerchi Aliato a Dio quel cherubin che in terra Mortal cosa si finse, e mortal cosa Pur non somiglia - o s' ei non la mirava Di tradirsi e spiacerle era spavento. Eudo contempla la infelice , e geme , Che il tristo vero ei scorge. - Alfin com-

È la festa: ogni duce a' padiglioni Suoi si ritrae: La mao stringe del padre Tancreda, e il segue—tacita; pensos, Mesta—e beata della sua mestizia.

« A che non posi su'tooi strati ? il giorno Forse a pugnar ne chiamera ; ristora Col sonno le tue forse ».

Obbediente
Si corcò su' suoi strati. — Al vecchio un
(breve
Sopor chiude le cielis. Ei si ridesta

Sopor canade se cigna. La si riaesta E queto soserra s'ella dorme: abi lassa! No, non dormia; a stava in giocochio orando Con singhiozzi e fervor. S' alaza il canoto E s'accosta; glla turbasi, e le molli Cuglia s'asciuga e impallidisce e un freddo Sudor le groupda dalla fronte.

Ai seni ti richiami sere più puro n.
E diasera la tenda , e al limitare
Su largo sendo egli s' aside, e al Simitare
Solere si fa l'egra donzella. — E un'ora
Araci i' alta. o nichie e, stellato
È il firmamento e dietto a nupoletta
Maliconico reggio invia sall' alte
Della schiava città credi Li luna.
Tutto intorno è nilenzio, il vigil grido
Tratto tatto è udina si delle acolte

O nel campo cristisno o sulle mura.

Oh coma alle infelici alme è fecondo
Di conforto e di snate estasi il guardo
Dell' sperto notturno aere sereno!
Sollevata è Tancreda: affettuosa
Odei il no genitore, e in cor s'impone
Perfetta a' sacri detti obbedienza.

a Pria che tel nomi già m' intendi: il tut E il mio pensier con Lionel si rianno. Nobilissimo eroe, ma alla tia pace Ed alla mia fatal: di lui, Tancreda, Amicamente ragionismo. In esso,

Credini, a Dio di tas virti la prova Stabilir piacqué; ardas tremenda prova; Tal che per te commorente a lletrisce. Tuti à unian sorva quel forte i doni Che incatenalo cuori; e il piu poneate; Quel di leal genil apirto d'onore; Ah i'il too, fancialla mia, nè, se t'è grave L'interna lotta, a facca alan l'ascrivo. Ma pur di sieno in questa lotta aïta Due condineu memorie, e vincitrice Ti faranno esse. Una—ah l perdona, o fiefita—

È la memoria de delitti mici, Cui se Dio mai rimetteramoïi, il deggio All'avergli de 'moi casadid giorni Consecrato il destino: ostia innocente Sei con che il reo le folgori acquetava. Ne già credo che trato io da te merti Figliuola, no: ne ingiunto è il tuo cordoggio.

Se temestrio appelli il giuramento (Ch'io un te profesia, shi injusto fores, Sa ademo di tur pace suco all'abiaso Onde son despo despienari ricusi.— Ma se all'altra il penier volgi metnoria. Ma se all'altra il penier volgi metnoria. Ta cell'appelli suo sociele strumento per la del'profesi suo sociele strumento per la del'profesi suo sociele strumento per la la deroto ardente cor , te sciolta. Se alla deroto ardente cor, te sciolta Doppi affetto turreno cobinnel el che fia. Se del tuto cor , ma stanna, idoli ei trova Con immolragit in indugi? E un cosso l'iri. La trementa ira del Signor; quel cenno Tato distrugge ch'ei dosò, quel cenno Tato distrugge ch'ei dosò, quel cenno ravolger suell'obbrobrio e salla polve

Paŭ quate insegue oggi vincenti, e schiava Fe per segoli e secoli la terra De' maldoțti al barbaro già viato. Figlia, pietă della tua patria, E mira Qualla ascra città deve or migliuja Te di finniglie invocan redentrice, Che per te ta il dennarle, e con lor tutta Le più remota lor stirpe al sersegio. Mira le nostre e teade — shil se dimane Tra rovenciate le vedent i, e spenti Tanti prodi, e fra loro uno... 9

(9 h): uni pratice prima partice de que de pertiti Tanti prodi, e fra loro uno... 9

Vivi!»
« Di me non ti parlai.»

« Di. lui
Ah! t'intendo ».

Profetici que' detti

Appien non eran; ma a Tancreda o al padre Certamente nan rapida sinistra. Luce brillò dell'aveneir: a non sanno Che presugiscan, ma d'entrambi scorre Per l'ossa un gelo di terror. — Gran tempo Stassi arvinta Tancreda al-genitore; E dur vorria: « Sofficcherò la fiamma Che amor m'a come ». — dir vorria».

(nol paote
Ne mentir sa. Raccoglie a steuto alfine
Le sue potente e cosi esclama:

« O sabto

Gelon spirto, a cui sposa son io Ed sene bramo eternamente i invadi. Tu così la mia inferma alma che affetti Altri loco son e' abbiano, e se impressa Di Licosel l'ammagine è delitto , Nè scancellarla io possa e tu nol depti Me-sola indi punisci , e la tua grazia A questa terra serba , e al padre mio , Ed a lai par che l'inoconeta comi Ed a lai par che l'inoconeta comi Ed al mi par che l'inoconeta comi el vecchio or propertione del mi par che l'inoconeta comi el vecchio el mi par che l'inoconeta comi el mi par che l'inoconeta comi el mi par che inoconeta comi el mi par che inocon

I pietosi consigli, allorche un anta Laccicar poco lunge a' rai di luna i Videsi: era un guerrier che invan riposo Cercito area, e solingo iva per l'ombra Meditando, e il uno viso ad una teula Comer socchier perduto alla ma; stella Parea volgersi spesso. Oh! mesto amante,

Qual fora stato il gaudio tuo se causa Te appellar di sue pene udito avessi Dall'ingenua fanciulla? Ah! ben trasparve A lui qualcuno appo la tenda, i passi Ratto accosto - nessun più vi rinvenne.

Ma dopo quella notte, un di funesto Sorse per la donzella. Il Sarácino Dalle mura proruppe : a lei la polma Ben resto, - ma caduto è il misera Eudo.

Lieta cercava il padre suo, che visto L'avea poc' anzi vincitor : l'amante Guerrier venisle gentilmente a fianco . Ed entrambi arrossiano, e la parola Non proferian d'amore, eppure ignoto Il mutuo petto più non era. Als! un guardo Nel fervor della pugua , una pagra Non per sè, no, ma l' un per l'altro, il

Lampeggiar d'un sorriso al rivedersi Illesi e trionfanti, - e forse uu detto, Non già d'amor , ma affettuoso , e il modo Con che il labbro esprimealo, o il tur-

( bamento Li avea traditi. In Lionel Tancreda Esultando leggea, ma il proprio arcano Credea celato ancora: ahi! mal'accorta Innocente selvaggia, a (e imparato L'arte sua (il finger) non aveva il mondo. Una voce la scuole.

« O figlia mia . Deh! ch' io morendo, ancor ti benedica « Eudo! O padre! O me m sera! -( Ferito

È a sommo il petto. - Invan la derelitta Disperata piangea: l'enorme piaga Invan tentava ristagnar. Se stessa Di tal morte accusava e l'amor suo Per Lionello: e a riscattar la vita Del genitore i proprii giorni al ciclo Offeriva, e chiedea con anni ed anni D'orrendi strazii e fiamme in purgatorio Il rio affetto espiar. « Dolce figliuola . .

Non t'avvilir; così vuol Dio. M'ajuta Sol con perenni tue fervide preci , E dischiudimi il cielo. n - Il erocefisso Che di Tancreda pende al collo ci bagna (Adalberto dicea); colui che volge

Colle lagrime sue : su quella bionda Amata testa, ei pon le mani in atto Di benedirla. Essa gli parla , il chiama Credea abbracciare il caro padre... un muto Cadavere abbragoiava.

Oh! pietosi nrli . Oh! miseracdo obblio d'ogni dovuta Dell' nom costanza, allorche Dio il per-

Accorrea il sir gemendo, accorrean tutti I commossi guerrieri, e al lamentoso Spettacol voleza torla, e amica forza Faceanle; ma più stretta essa nll'estinto Corpo s' avvincolava, e suscitarlo Forse credea tuttor, ma l'invocato Prodigio non avvenne. Un dolor cuno A quelle smanie alfin succede. Ad Endo Fu scavata la fossa : ivi Tancreda Discendere lo vide: una sovr'esso Gleba vide gettar - l'ultimo allors Scroscio di pianto le proruppe. - Muta S' assise sulla tomba. I consolanti Detti ascoltava, e al suolo immoti i lumi Tenea aenza rispondere, e sul viso Col duol sedeale l'umiltà e il vestigio Del pentimento: ma guerriera ancora Dignità l'abbellia.

Sol si riscosse, Quando tornò della hattaglia il giorno. Altra era la sua voce, altri i suoi passi, Più viril , più adirata , più tremenda : L'arabo duce ella raggiunge , il prostra. Crudel quasi si è fatta : il suo sorriso Obbliato ella avea, ma trucidando Degli uccisor del padre suo le vite , Di quel sorriso sovveniasi ancora.

E liberata fu Torino, e posa Non fu data a' fuggenti, cd ogni terra Che da queste alpi alle ligustiche onde Giace, canto la racquistata gloria E la fanciulla redentrice. Ahi! soli Nel giubilo eomun gemean due cuori , Lionello e Tancreda, Ei l'adorata Destra chiedea , ma il voto, adi che al cielo Ouella destra sacrava. - a Oh! a me sii

Di san Pietro le chiavi il temerario Voto forse può scior ».

Teme Tancreda . Per l'auima del padre - e un di s'invola Dai cari sguardi - e niun più la rivide! Narro un pastor ch'appo Toria, nel loco Ov' era disazi de' cristiani il campo, Un giovine guerrier - forse Tancreda Era-sovra una tomba intero un giorno Miseramente pianse, indi disparve.

Per ogni dove la cercaro. I monti Del Chiuson tutti corre, e vanamente, Il desolato Lionel : la grotta

Che già fu stanza di Tancreda, è al cervo -Covil tranquillo. O dal dolor l'errante Giovinetta è perita, o chi sa? spenta Da scellerati masnadieri! - Un inno La pia credenza tramando che al cielo, In grembo al padre, il terren vel serbando, La santa col suo fido Angiol volasse: Ma più mesta è una cantica, ed assevra Ch'era in Saluzzo un monistero, e in questo Qualche tempo, fra l'altre, una s'udio Litaniar patetica e soave

Voce-ma breve tempo! - e di Tancreda La commovente voce era, o pares.

# NOTE.

Del torrente Chiusone ...

Questo torrente vien giù dalle valli di Fenestrella , e passa poco distante da Pinerolo.

B orrido più a sinistra...

A sinistra del Chiusone, tra le Porte e il Villaro , è un monte seoscesissimo chiamato il Mal-Andaggio : questo altre volte pendeva in tal guisa sul torrente, che difficilissimo era il passo, Pare che ai tempi di Tancreda gli uomini non avessero ancora penetrato da quella parte oltre il Mal-Andaggio.

.... Ombreggiata Da scarsi annosi pini una fontana... Gli abitanti di quelle valli conservano un superstizioso rammarico, perchè nel

strutta la fontand detta degli Eremiti, e condussero seliave le donne.

alla quale si attribuivano virtis miracolose.

Naequi sulle Saluzzie alpi vassallo Del possente Adalberto ...

La storia de'siguori di Saluzzo nel seook X è oscura. I nostri valenti storici saluzzesi, Muletti padre e figlio, mostrano che i signori di Saluzzo a quel tempo non erano marchesi, sebbone tali sieno stati chiamati da alcuni scrittori. L'Adalberto nominato in questa cantica doveva essere de' conti di Auriate. Ignoriamo parimente quali fossero i signori d' Eborea e di Monferrato che il trovatore accenna.

> ... Caduta Non è Genua la forte ?...

In quella irruzione, i Saracini presero fare la strada del Mal-Andaggio s'è di- Genova, misero a fil di spada i cittadini.

#### ROSILDE.

Dore il trovatore componesse questà cancità non appare; soltanto ordesi chegli erre fuori di patria edi officio nell'agritationi in cui si trovavano a que tampi le repubbliche lombarda presso le quali si ricava dai suoi poemi ch' egib peregrinò diverse volle — à probabliche in d'attracese là sdegno d'alcuna di esse o di Federigo.

Canzoni de' mici padri, antiche istorie

Che a' felici d' infanzia anni imparai

Nel mio alpestre idioma (inculta lingua Ma d'affetti guerrieri e di mestizia Gentilmente temprata e dolce al core!! Riedete nel mio spirto: e col soave Risovvenir delle pictose note Illudetemi si che a' miei dolori E al carcere ov'espio vani ardimenti Togliermi io creda, e a me ritoroin l' ore Di mie gioie infantili - o di Saluzzo Nell' amato che prima aere spirai -O stii fraganti colli oside di fiori E limpid' acque Pinerolo è lieta -O per gli Eridanini ameni poggi, Ove la sera il Torinese ascolta Della lontana villanella il metro -Che avventure d'eroi dice e d'amoré. Oh poetica terra! oh popolata D' alte cavalleresche rimembranze Or gaje or triste, commoventi sempre! Tu la prima onda porgi e le tue valli Il primo letto al giovin re de' fiumi . Ed ei ne campi tuoi cresce educato Come in orto di fiori! E di quell' orto Mentre il voluttuoso acre m' inebbria Veggio intorno - ove cli' lo l' occhio solle-

Con fiero atto seder sorra le altufe Negre carella ¡ e scenasi e tal vista ; Ma no ¡ non cessa e sol natura cangia La voluttà che mi ridea nel core E più seria diventa e non men dolce ; E altora il pastoral flauto lasciandn Toccar desto la trobadoric arpa. Musa; o patria; a me sien le tue memorie Rosilde io canto.—

Bella-era ed amata
E al suo sposo e signor tenera amante:
E—come a fiore un fiorellin a'appoggia —
Nelle braccia materne un pargoletto
Della madre al sorriso sorridea.
Se torna della cacció il cavaliero

Teodomiro, oh quanto gli par lunga La salita al castel ! nen perchè il domi Grave stanchezza, ma perché alla sposa Adorata il pensier vola ed al figlio 1 Erge ei gli occhi alla torre-e v'apparia Lui desiando la venusta dama Col leggiadro bambin, quasi dal cielo Scesa fosse d' Iddio la Vergin Madre A consolar d'un suo sguardo i mortali. Ma improvviso precipita il dolore Sui di felici! Era un mattino, e in riva Stava al Lemna natio Teorlomiro Inseguenda il cinghial. Vibra la freccia, E tra questa e la belva, ahi, dal cavallo Spinto è il giovin Donigi, e cade esangue! Denigi il fratel d'arme, il fido amico Dell'uccisore! ( Vive ancor neeli inni Di tue vaghe fancialle, o Pinerolo, La beltà di Denigi e il suo coraggio ). Oh rammarco! rammarco! E dacche tinto Del 'sangue dell'amico è il cavaliero .

Sfünn opui giois nua. Soure il castello, Coli besto in pira, siede « si spande I negri vanni moi l'asgiol del male; E dello miro scellerato il liso; E dello miro scellerato il liso; E ana, è che molti udir di notte tempo, Quando accusuno da Jasquor si spense Di Rosilde il sglimolo, e del materno Pirato tullair le denolate alse, Nic qui del mal le orrabili minacce Termine han pure. Abl di Rosilde istessa Le giovantili guance scolorarii. Vede lo quoto, e nadarai a poco a poco Estingoscolo in quel grandi coddi il bel reguerato della proper para locali il bel reguerato della proper para locali il bel reguerato.

Onde distri splendest con tanta vita: E in segreto ei sospira; e mentre asconde Con ridenti parole il suo timore, Gli s' arriccisa le chiome inumaginando Un'aitra tomba —e in questa tomba chiusi, Chiuu quegli adorati occhi per sempre! Presso a morte ella venne. E allor pro-(ruppe

Nel gii incredulo cor del cavaliero Religio con tutta sua possona: E sceso a Pinerolo, al maggiur tempio licchi doni profonde, e con solenni Riti espiar l'involoutario cere Omichido commesso, e (se mai peni) Suffragat di Dengi il caro spitto; Onde placato il ciel renda a Roinide Vita e gioia e di madre il dolce nome.

Vita e gioia e di suadre il dolce some. Abl' i el sono gli appar l'anico spittro,. E non irato è il volto suo, nai mesto. Come d'un che pietono accodore brami Le proprie, e più u'altrui aceta le pese, Ne gli si doni il sollevarle; e porsi Usa coppa attaripiuta, e non sia Qualto coppa attaripiuta, e non sia Qualto per di compa un rimedio, e ber si debba 2—Deb, spiegati! dices Teodomiro, Spiegati!—Ed il fantama una lontina Strada additava, e in Guodo i apulla straba Con eccelee basiliche sorgea Una grande citist citi sembra—a Vanne, Là Dio ti chinina! 3 e mestre ivi lo affretta Con una masa is copre il volto e piange.

Con una man si copre il volto e piango Atterrito si desta il cavaliero: L'oscuro sogno medita; inspirato Alfansi crede. « Ah! non v'ha dubbio, è

Quella grande città : col pio viaggio.
Te, Denigi, da tue fiannue, e da morte
La cara donna liberar degg' io »—
Dice, e ad un tempo a ciò s'astringe in voto.
Esultate, o colline! ad abbellirvi

L'unitate, o connet ad abbellarsi Torna col redivivo occhio Rosilde. Di festive ghirlande olezzan in te Del castello le sale: eccheggian l'appe; Stagion torno di d'arue e di conviti i L'angiol della syentara è dileguato.

Ma fido al voto suo prende il burdone Teodomiro e seco uno scudiero, Nè che la sposa il segua egli constate; Perocchè a lei vicino ardua non fora Prù penitenza alcuna, e potria il cielo Gravennente puniraclo.—α Addio, sempre

Più sempre amata! i giorni tuoi mi serba E l'amor tuo ! qui fra due lane io riedo ». Piangea Roulde, e dalle care braccia Strapparsi non potea : ne di Rosilde Tatte eran quelle lagrime che il volto Inondavano al sire. - Oh dolorose Partenze, sì, ma di dolcezza miste, Ouando due cuori che batteano insieme Breve tempo si staccano, ma l'ora, La lieta ora si dicon del ritorno! Ahimè che di partenze altre son conscio Più dolorose ! allorchè a forza svelti Da geloso tiranno eran due cori . Ne dirsi addio potean, ne lor rimase Speme che di ritorno ora risplemta! Compie una luna dacche orando e cinta

Compie una lana dacché orando e cinta D'amil cilieo, infra digiuni e il pianto, Quasi pia vedorella, entro il telingo Castel vivea la innamorata donna , Di nine pensier curando altro che us solo, Quando dal uno veron gli occhi volgendo Gin sal pendio, sulir vede una canuto Che pare (ed è) il fedele Ugger, chei il sire Accompagnato ha in romesgio. — « Ahi (lassa!

Solo nitorna? Oh palpiti! ob funesti
Prosentimenal! p. a Lindietro si ritrae:
Si risiffacia indi al veron: prestigio
Creder vorria ciò ch'ella vede e e il santo
Segno si fa della salute, e sclama,
« No, mio Gesà, no, non sia ver! aon sia! p.
Ma rgiunto è il vecchio, e a piè della

( signora

Singhiozzando si getta.

Veduto avesse n.

( Roma

α (O mio huon servo! Tu mi rechi la morte, io già t'intendo: Narra ov'ei cadde; ah, ch'io sovra la terra Che lo ricopre, almen mi tragga e njuri! ν α O Dunna, il fido Uggero a te dinanzi Non torneria; a se del suo sir la tomba

« Che dicesti? Ei vive?

Ah! soiagurata più non sono ».

Signora mia: non lusingarti, grave, È grave assai questa sciagura: è incerto Del mio sire il destino. Appena giunti A quel varco eravam dove la terra Al Piacentin del Po bagnano l'onde, Allorchè un passegger, forte spronando Il cavallo ver noi : fnggite, grida, Faggite, o pellegrini! un' orrenda oste Invaso ha la contrada: il fero Otlusco Co' suoi prodi vaganti Ungari il fianco Occupò di Piacenza, e impossessato S' è d'un vicin castello, e in quel castello Quanti più può, chiade prigioni, e im-

mensi Indi al riscatto vuol tesori o il sangue Versa degli infelici. - Il cavaliero Che così ne parlava era un prigione Al cui riscatto i teneri pareuti Tutto venduto avean, servi e poderi E rocche avite. E il giovin cavaliero S'era con altri prodi a fratellanza Religiosa consacrato, e il voto Di que' frati guerrieri è i pellegrini Difendere e gli oppressi e la innocenza; Ma nè il coraggio for , nè tutti i brandi Dell' afflitta città respinger ponno Il fero Otlusco : sue terribili armi Son gli stessi prigioni onde la strage Minaccia se assalirlo osin le genti. -Merce rendiamo al generoso, e in fretta Ricalchiamo la via. Ma quando soli Teodomiro ed io per una selva Ci scostism dal periglio, « sita! sita! n Sentiam gridar da lunge : onor ci vieta Negare aïta a chi la implora': il ferro Snuda Teodomiro: il seguo: a zuffa Con gli Ungari veniamo, Avean rapita Al suo sposo una dama. Ahi, che potero Contro a si forte stuol soli due brandi? Mira sul petto mio le nod ben salde Ancor ferite, unde i nemici a terra Mi lasciar, mentre vinto e prigioniero Strascinavano il sire, Allorchè appena Riavermi e sorreggermi sull'egro Fianco potei, mossi ad Otlusco e chiesi Del mio signor divider la seiagura : Ma il barbaro esultò , mi risospinse , E appeso ad una croce un uman tronco Mostrandomi : - « Al tuo sir, disse, egnal Fra pochi di sovrasta, ove quant' oro Val si nobile vita io non riceva ». E ch'è mai l'or? grida Rosilde : ab .

Si sagrifichi tosto: assai di gemme Erede io fai...»

« Deh, ciù hastasse, o donna! Ma tal chiede riscatto il masnadiero . Cui ben pavento non s'adegui alcuna Di tue ricchezze, E il tempo incalza: i giora

Numerati ha il crudel ». L'enorme udi richiesta somma, il lume

- Quando la donna

D' ogni speranza a' guardi suoi s' estinse : E come il Ginsto (1) in Idumea, percosso Dall' eccesso de' mali ; oso il suo grido Elevar verso Dio, ragion chiedendo Del non mertato aspro flagel - Rosilde Cosi, nel colmo del suo affanno, obblia Che col suo Creator, dritto la polye Di contender non ha : ma il Creatore Come allor per quel Giusto., or si com-Per la infelice delirante, e a detti Che nell' angoscia le sfuggian, perdona. E she sai tu, cieco mortal, se Iddio Non conduce le sorti e non ti scaglia Incontro alla sciagura , oude il tuo spirto In più che umane lotte trionfando Vieppiù a Lui s' assomigli ? Al Sempiterno Mancheran forse i modi e le delizie Onde il lor guiderdone abbiano i forti? Va' pia Rosilde, al tuo destin : che sono Mai di Teodomiro e di te stessa La nace e i giorni , ove allo scampo Iddio D'una intera città voglia immolarli? Scuotesi: amor le rida forza, e nulla D'intentato consente. - E drappi d'oro E snlendidi monili e vasi e perle Tutto che mobil sia d'alto valore Sui giumenti si carca. In fretta e campi Vendere e torri non poteansi : in pegno Alla Badia li affida, e ne ritrae Non picciolo tesoro.

(1) Giobbe.

« O mia signora, Dch! non avventurarti, » invan ripete « Il prudente scudiero; « a me abbandon: Questo messaggio ».

Questo messaggio ».

« A tutto, il barbaro Unno
Resister può, non d'una moglie al pianto, »

Sciama la dolorosa. « Eppur , deh! pensa

Che non è fede ne' malvagi, E s' egli I tesori rapisse, e te prigione; Donna, tenesse?

« Ah! del mio sposo al fianco Andar carea di ferri , anzi che lunge Aver tesori e libertà , ben chieggio ».

Dice, e comanda, e vuole. E sulla via Col filo Ulger, co' pochi servi, assisa Eccola, sulla mula. — Ahi! cosi un tempo Da' Francesi inseguito io colla madee Pargoletto fuggia: si soffermava Il viandante attonito e chiedea Da qual parte calato era si nemico.

Oh cavalieri improvidi, ch' a imbelli Arti educate le fanciulle! Or d' popo Qui saria di valore! In mezzo all'armi E all'arroganza ed all'insidie forse Troverassi Rosilde, e le vien-meno Segretamente al sol pensarvi il core. Dal palagio paterno uscita mai . . Pria non era del giorno in ehe da Susa Mosse al castel dello sposato aurante s E qualche volta appetta ivi la faccia D'sleun ospite vide, e tutto serba Il pudor dell'infanzia e la paura. E quel debole petto or notte e giorno Per le selve cavalca! e ad ogni fischio Trema di fronda, e gli urli della lupa Ode, e vede la sera da lontano I fochi, ove, chi sa? forse cenando Novi omicidii medita nu ladrone! -« Per me non tremerei : ma se rapiti Mi fossera que' carelii, onde salvezza A te verria , Teodomiro , allora ? » -

Ed ei, Teodomir — dall'alte mara Ove geme prigion, stassi alle doppie Sbarre aggrappato della sua fenestra: Ad ore ad ore immobilimente figge Sovra l'ampio orizzon l'occhio bramasto:

Bramoso? e. che mai spera? - Ah! nulla (spera! Estinto crede il fido Ugger: Rosilde Saper di Ini non pnò. - «Questo vil cibo. Che invan mi si largisce, alfin dispendio Parrà soverchio, e m'alzeran la croce; Venga, venga quel di! » - Tal è il febbrile Suo frequente desio. Fero contrasto, Bramar come riposo unico morte, E inorridir pensando al disperato Lamento di chi t'ama, allorchè il grido Udrà del tuo martirio! e nuovamente. Quasi l'orribil vita che tu vivi Bramar di proseguire, onde non giuoga Alle tue sale mai quel desolagte Indubitabil grido Ei più non vive ! -Da quelle sbarre guarda, e nulla spera Teodomir: ma i di passan talvolta , Ed umana figura egli non vede-, Perocchè a tergo della torre il campo Giace degli Unni, e a questa parte è un ( 1240

Tratto deserto di palude e arena Che ad un bosco confina, e solo a manca Veggonsi dietro agli olmi i campanili Della città ; e se il vento agita i rami Si scoprono gli spaldi... Agita, o vento, Agita quelle fronde! e il prigioniero Veggia talor sorrą gli spaldi il passo Di vivente persona! È un indistinto Tormentoso bisogno al solitorio. Il veder l'uomq-Almen da lunge ! un santo Misterioso amor lega i mortali; Se distanza li scevra : ah! come a noja Puon da presso venirsi e farsi guerra? Anco i nemici quasi ama, se ascolta Lor selvaggià canzon Teodomiro, Che pur l'Ungaro canto è umana voce. E se nel Bosco alcuna volta udia . La percossa loutana della scure . Pur frenava il respiro, e da que'rolpi Alcun piacer traea, perocchè all'occhio Della mente pingeasi il buon villano Che coll' ardua fatica alla diletta Moglie porgea e a' dolci figli il pane. Ahime, ben d'uopo è ch'uom giaccia al-(l'estremo

D' ogui miseria onde gli sien riccherrà Cosi povere gioje!— E se nel bosco Tace la scure — e 'taccion gli Unai — e tace. Negli olmi il vento — e dalle torri il caro A' meditanti: mon della campana — Chi allor nolce, o prigion, tue tetre soje? Oh allor — quel ciglio ch' vono giammai.

( nen vide Nel lutto innmidirsi , in mesta guisa

Abbassandosi a terra, a larghe stille Versa il dolore! « Oh mia Rosilde! io sono

L'autor di tna sciagura! Io da celeste Credea inspirazione essere al pio Viaggio mosso, e m'illudea il consiglio Dello spirto a cui gioco è l'uman pianto!s

« A cavallo! a cavallo! ecco nan preda! n Così "clama, e gii sprona, e gii seguito Da cento lance è Ottusco. Oh, qual fu l'alma Della timida donna al Turiboado Proromper d' nan squadra! Oh spaventore Urla che assordan l'aere, e meo saccheggio Sembran nunciar che rapido macello!

Discende dalla mula. Il cer le munez, y má invoca il uno bono agriolo e condità Nel suo noccorvo, e pollidia e marrita-pur risolata – avanezai all'incontro De' masmedieri, e con la mano accenoa lec-arifernio il corso; ad ascellaria Voglimo per pietà. — V'è nell'aspecto Dell'incerne e del debole un accondito Dell'incerne e del debole un accomo Che iospira reverena sanco si feroci; E se il debole opprismono, è su comando Che natura non fece, è un ultro unque Che sensa sfero non si compère, el il compise Che sensa sfero non si compère, el il compise Penstar voglis di trionio o lacro. Commovente spettocolo I' dei statage.

E dallo scalpitanti ngne pestate Esser potea la misera — un stante , E l'avventata squadra immobil sta : Così Otlusco impero.

Smonta, s'appressa All'atterrita dama: e sopra il viso Dell'assassin colla insultante gioja Della propria potensa e colle dure Tracce di crudeltà, v'è come un fosco Lume che quelle tracce e quella gioja Addolcisce un momento, e sembra quasi Raggio di corțenia. L' opra era forse Di tan beltă, o-Rosilde ? o forse innami Ch'atti inumani îl trasformașter, grande Fa dell'eroe lo spirito, e quel raggio Di cortenia reliquia è di quel tempo? Ma-in alme dal delitté degradate

Ma in alme dal delitto degradate
A' moti generosi un pentimento
Di sentirli succede, e — unica a lero
Nota virti — della virti il dispregio.

α Signor, la sposa io son d'un prigio-( niero

Di cui t'offro il riscatto. Ove regina
Nata font io , per quel riscatto un regio
Dato t'arreit nua ciò chi o midabhi o progeTatto a'tuoi piedi , e mipelies econgiaro
Che il mio Tedomir tu mi ridoni,
g Donna, ravviso il tuo scudier-Recato
T arrà il pregio ic che tengo il quor tuo :
Ne msi per men del vulor mo di tanto
Peregrico giolfi fia che mi peggli a

« Deh! non macchiar tue forti gesta, o (aire, Schernendo gl'infelici: ecco non vile Tesoro, e tu il gradicii e fa' che priva Di quanto i prosette, trahne il consorte, Di mia miseria non curante, io possa Ogni di benedirti b. « Ola mi segua

Quel cosroglio al castel »

Trema e rimonta
Rosilde la sua mula, e a fianco a Otlusco
Diannzi agli altri avvissi, e da lontano
Guarda con desiderio e con affinno
Quelle mura ore chiayo i il suo diletto.

Ma l'avaro ladron vede l'amore

E la belleza della dama, e volge Nell' attuto pentien nora perdisa, Airrimo al castel s spiragani i doni , E Oltanco a i ventie fi il prigioniero. Oh emozioti de' due teneri sposi Nel rivederal! Udi Teodomiro Ciò che a sulrerio fa Boudice, e gioja , Stupore e gratitudine è in lui tanta Che parole not trova. — Il inspirationo Unon quel mistuo giubilar mirando, « No a rchuma e con è vera querte non son Vostre sole dovizie; in voi non fora Si poco duol nel perderle : al riscatto Ben 1410n di te', o guerriero, esser ba-

Ben puon di te', o guerriero, esser ba-(atanti, Ma pari a questo quattro volte un dono Vo' per la donna che prigion ritengo.»

Piansero, supplicăr. Barbaramente Sono divisi, e dal castello a forza Dagli Ungari cacciato è il cavaliero.

Che diverra la misera? E ove mai Teodomir ritroverà tant'oro Qual dal perfido vuolsi? Il pio acudjero Gl rammenta i congiunti. «Ah, i mici conf giunti

Possenti son , ma antiche guerre e intidia A me [eali inimici , e dou che sjato , Scherno n' attendo nella rea fortuna! Vendere il mio retaggio ? E lenta e l' opra; Ne molto indi trarrei , poiebè si pingue

Già ne die somma chi toglicali in pegno ». Mentre varii nel cor volge pensieri , E un furibondo più dell' altro, e tutti Fausti a veudetta si , inefficaci A liberar la eara sposa - e mentre Tenta indarno in agguato al masuadiero Toglier la vita - e mentre indarno ai prod Frati guerrieri e all' armi piacentine Recasi e prega e stimola e, a gran rischio Di cagionar d' ogni peigion la strage, Par li spinge a battaglia, e dieci volte (Con finti attacchi) in lontanansa spera Trarre l' oste malvagia e della rocca Rapidamente impadronirsi, e sempre La vigile degli Unni arte il delude -A investir la città pensa in segreto Con audacia incredibile il ladrone. Oh scellerata notte! Un tradimento Forse ad Otlusco apri le porte': il ferro E il foco cinque giorni orribilmente Scorre per ogni via, per ogni chiesa, Per ogni ostello, e disperato sembra Del popol vinto il più risorger mai. Ne per l'amor sol della preda esulta Di sue vittorie il barbaro : egli esulta Perocchè quanto più temuto e forte, Tanto più grande apparir crede al guardo

Dell' altera Rosilde. Il ferreo core ,

Non si sa come, al pianto di Rosilde S'era commosso, e in guisa ch' ei sul punto Fu alcune volte d'asciugar quel ciglio,

Libera rimandaedola al marcio:

E se ereguis il magnajimo pensiero
Non avrebbo sol lei, ma seco tutti
I suol testori rimandati. Un giorno
Alla atanas ci moveo della dodeste
Col nobile proposto, shi! ma rivide
Quelle sagelishe forme, intese il suono
Di quella voce, e gli mori sul labbro
La pensata parola, e generone
Esser più non potè. Parlò d'amore,
E, ciò che mni sofforto ci non avea, il
dispregis differes, e quei digneggi
Erra pugnali all'alma del asperbo,
Egpura chi il avventava era a lni caro.

Acquire en il svendava era a lui caro. Ne degli altri prigono pari alla sorte Di Rosilde è la sorte. A lei d'ucita Di Rosilde è la sorte. A lei d'ucita de la consenza del consenza del consenza de la consenza de la consenza de la consenza del consenza d

Ma maggior di lor possa è il breve sforzo Di gentilessa e di pudor nei vili; Parer grandi vorriano e oprar da grandi Incominciato appena avena — nel basso Sentiero ecco ricalcali natura, O abitudia d' joilamia, o delirante De' sensi ebbrevras, o il giubilo del mule.

Prudenza e preghi e dignità e disdegno Più a Rosilde ana val. Fra le volgari Delle coppe esultanne, il masmadiero Motti d'amor — ma temerarii — vibra, Ed orgogliosi (ah, il tuo bel aome, Amore, Non meets il foco de' profani!)

« O stalta, A che ostinarti contra il fato? E eredi Che, dacchè t' lia perduta, in vedovanza Percene stiasi il tuo primier compagno? Ah, ch'ei ben già di tua muncana in braccio D'amunte altra consolus! A cereati Forse riedes? Ti vendica: le nórse
D' Oltasco accetta: Splenida ben altra
Che non l'Ecolomir d'offro ventuses
Invités squadre lo guido, su regno insalaCoi le piú artite siquorie currarari
Dovran d' Italia: te possanas e pompa
E adocumenti faran lieta, e madre
Sarai di regla. N E in cod di roco gisardo
Invercondo alla pudica'un braccio
Ou affertara.

« Deh, signor mio! Te irrito
Se. il pajasto riamonato e i disfielici
Che da te linger io trassi: a spombrar l'ire
Dal ciplio tuo, quiodi iri silenzio io poago
Il prisco codi "ari immenou amore" ti basti
Questo silenzio. E se ortinata spense
Nutrir pur vioi chi amor novel me accenda,
Fa'che d' atti tirannici e acortesi
Io mai capace non ti acorga; e al tempo
Lassia il mutarti del cor mio.

Tra umile

E maetotos coir parla: e tenta Alloatanar pur quel terribil panto Cui già da lungo con preghiere e pisato S' è apparecchiata. — Mesi e mesi iavas Sperio in Teodonir: più non ritoras. Nelle pugne aperò, ma iovras la palmi Sempre è dell'Unno. Iavan sperò d'apriria Qualche strada illa finga: omnai non retta · Scampo ad infamis altro che un sol— la (morte.

A timid alna arduo dover, la morte.—
Ma non freci tutte fur le dono
Di cui l'alco morir harraî le istorie.
A talme, o pittorie, forse fur quelle
E maschi tretti e ripateseza posa
E upitto gierrier dar non doveri:
E mite cor portavano, e formate
Erna solo- nd amore, e d'non spala
Lanoridiano al lampo, epquer (oh grande, o
Oh ben più grande era viriti! y adiquetto
Della dolee indol femminile; Ju seno,
Anzi ch' a onore o anour farlo prerguiro,
Colla tremane man il laceravano.—

Ahi giunta e l'ora per Rosilde! Un varco Era all'audacia del fellon, quel varco Or più non e. Ne avvidesi ei che l'armi Col volo d'un baleno erasi a un ferro La generosa... allor che risonanti Di spaventose grida ode le sale. Due i momenti non furo: assaliti ode Roside g'i Unni, e-un rapido pensiero Non mai previsto or le risplende, e il ferro Che in se volgret doven, vibra al tiranno.

Appese alla parete ella adocchiasse :

La parete adocchiava e già scagliata

Cade — e su lei rovesciasi — e quel ferro Dal seuo Otlusco a sè strappando il pisata Ed il ripisata dicci volte e in viso E nel fanco alla misera; e fra gli urli Di colpi e il duolo e le bestemmie ei spira. Tal cel castel la spavenero ol scena.

Perentrusia gli Usgaria, allorquando Procompas l'oric Impregano le lance, A far fronte a' acciagon, ana l'errenda Morte del condutiero e la sorpresa Si gli attercha che immemori son fatti Dell'anica lor posso e a vergogosio Fagas da super la cumpana. — I prodi Eusli Piaccessioi il foste, fatto Doct Teodomiro, cyraini piati.
Peiri giarando o viscere: e mai femuo panolitudini cino orfi nele tutti i.

Per quanto lunghi sien feri gli inciampi , Visti a crollar sytto ai suoi pie non li abbia. Ma come or si poca ardua e la vittoria? Donde il terror de' barbari? Ne Otlusco Fu veduto puguar.

Parfi un morente
Ungaro e accenna del auo sir, la sorte :
«-Femmines man lo trustidó 3 » Ai vincenti
Raddoppias la groja.— Os de assata ,
La astratre della patria? — Schiuse
Son le carceri : mischiasi col grido
De' redestorí il grido di cinquanta
Liberati prigioni.

«E to, Rosilde; Che non accorri? Dove sei? Rosilde! Diletta sposa? n

Ardea fosca una lampa Nella gran sala. Spaventato n' esce Il vecchio Uggeri nel suo signor a'incontra Ritrarnel vuol. Ma gia Teodomiro, Tra roverciate mense e armi , acoverto Ha l' immane cadavere d' Otlusco : Con gioja gli s'appressa-oh vista! un altro Cadavere ei copria ! Rosilde -

E intanto Che il più infelice de' mortali esclama Miserandi lamenti (oh mescolanza Che drizzar fa le chiome ! ) urla di gaudio Metteano, ignari i suoi compagni ancora , E con festa il chiamavano: « A fe dessi Questa lieta vittoria! A' fuggitivi Riposo non si din! Guidane, o prode! La città si rinequisti ! p -A poce a poce

Cessa il giulito dissonante strepito: Il luttuoso caso odono : muti Reverenti s'affullano alla sala: Tutti lor gioja oblian : l' egregia donna Mirano - e oli che pietà ! quel cavaliero Dianzi si dignitoso, or nella polve E nel sangue si rotola ululaodo, Ne più gli cal che forse altri il dispregi. « Ite , o felici : agevol cosa è omai

Il ripigliar la città vostra. Otlusco Da costei fu atterrato... oh, ma vedete La generosa ! n

.E il sen tutto squarciato Di Rosilde accennava e quelle care, Or deformi sembianze : ed oltraggiando Il fido Ugger che il contenen, una spada

Afferrava, ma indarno, onde avenarsi. Racquistò le sue mora il fortunato Popolo piacentino. Ebber perenne Del vedovo stranjer cura i njetosi Ospiti, ed a Rosilde a eterna gloria In measo al foro alzaro un monumento: E allorguando, tra pochi anni recisa Fu dal dolor la vita di quel prode, Chiuse lo sue infelici ossa nell'area Venner dov' eran di Rosilde l'ossa.

Ahi! quell' area vedeasi a' tempi ancora Della mia fanciullezza, e il padre mio La visitó: ma quando pellegrino -Adulto mossi tra i Lombardi, e volli -A mis debol virtu porger conforto Quelle sacre onorando ossa d'eroi, Più non rinvenni che un'infranta pietra, E su quella sedea, laide cauroni Vil giálfare cantando, e gli fea cerchio Con ghigni infami là plaudente plebe!

## NOTE.

Tu la prima onda porgi.

Il Po scaturisce dal Monviso nel marchesato di Saluzzo. In questa apostrofe sembra comprendersi tutto ciò che or forma il Piemonte, o gran parte.

Stava a Lemna natio...

Lemina, o Lemna, è un torrente presse Pinerolo.

S' era con al/ri prodi a fratellanza -Religiosa...

Nel medio evo il bisogno di difendersi contro gli abusi d'ogni specie fece sorgere PELLICO - 3.

molte confraternite benemerite della società. Gli aggregati rimanesano laici, e il loro ufficio nen era che l'adempimento di qualche penoso dovere : proteggere i viaggiatori, assistere i feriti, gl' infermi , ec. Così i vincoli della grande fratellanza umana stati spezzati dalla barbarte si andavano con vincoli parziali riannodando. Ma il fervore si cangiò ne' secoli seguenti in mania: da tutte parti s'elevarono confraternite che invece di beneficare l'unanità l'infettavano di superstizioni ; tal furono i beguini, i fratelli e sorelle dello Spirito Santo, i flagellanti, ecc.

> ... Il fero Otlusco Co'swi prodi vaganti Ungari..

nel principio del secolo X : ciò fa congetturare che la storia di Rosilde appartenga a quel tempo. Esse furono prima respinte dall'imperatore Berengario , ma poi egli stesso le chiamò per far fronte a Rodolfo, re della Borgogna transjurana, e se ne pentì. Invece di obbedirgli, si sbandarono per tutta la Lombardia, devastando campagne e città ; da queste orde allora Pavia fu saccheggiata e incendiata.

> ... Ma i di passan talvolta Ed umana figura egh non vede...

Vedi l'Ecclesiaste che forse commisera particolarmente la prostrazione dello spirito: Vae solt! quia cum ceciderit non habet sublevantem se !

À talune, o pittor.

Questo cenno d'un pittore potrebbe sorprendere chi si ricorda d'aver letto che il Cimabue fu il primo, dopo la barbarie de' mezzi tempi, a ristabilire la pittara in Italia, Ma.vedasi il Tiraboschi il quale prova con molti esempii che anche ne' secoli anteriori l'Italia non mancò mai di nittori : essi erano in gran parte Greci, ma molti pure nazionali.-Siccome il poeta non nomina il suo pittore; forse si trattava di uno o più quadri allora famosi, alla cognizione de quali bastasse l'indicarli; o forse null altro volle il trovatore che esprimere quel suo sentimento, nou doversi dall' artista mai togliere alla donna- ne anche quando è tratta da dolore o virtù a qualche grande atto di coraggio - il bello ideale della donna che è la dolcezza. Pare che per quanto il comportava il soggetto ci Ron si sia dipartito da questo sentimento anche nel dipingere una amazone, una selvaggia, la Taucreda: in più d'un passo di quel poema cerca d'attenuare ciò che ha di forte il carattere ciella guerriera. Chi conosce il teatro sa-

Molte orde di Ungari seesero in Italia ra dell'opinione del trovatore : avra veduto che un'attrice per quanto sia valente, s'ella crede di dover dare alle eroine i tratti degli eroi essa può far raccapricciare, ma non mai communere; se invece l'attrice non è che eroina , cioè donna nel suo più nobile significato, allora le sue lagrime ne strappano molte.

> A eterna gloria In mezzo al foro.

Ciò non regge colla chiusa. Ma il trovatore parlava dell'intenzione di chi eresse il monumento. Non è egli così di tutto ciò che si fa per la ricordanza de'posteri? Si suppone sempre l'infinità del secoli: e un furore popolare, un terremoto, cento cause possono distruggere oggi ciò che jeri si credeva eterno.

Più non rinvenni che un'infranta pietra...

Piacenza fu, tra le altre città lombarde, spesse volté desolqta dalle accanite guerre tra nobili e popolo, e il partito vincente distruggeva non di rado ciò che era stato onorato dal vinto.

Vil giullare cantando...

I trovatori di genere elevato ehiamavano giullari i poeti vili e buffoni : e questi non erano già gli adulatori soltanto del volgo. Trattandosi qui d'una storia molio anteriore alla poesia a noi nota de' trovatori , parrebbe che la voce giullare , fosse un anagronismo. Ma è certo che in tutti i tempi vi furono poeti, e particolarmente poeti vili e buffoni: nè a qualunque età questi appartengano, sconviene loro la poce giullare che significa giocoliere ciarlatano.

Egli fea cerchio Con ghigni infami la plaudente plebe!

Questa pittura d'anime abbiette profananti un monumento eroico induce a eredere, che ciò fosse in un tempo d'anarchia.

#### ELIGI E VALAFRIDO,

Dall'essere questa cantica diretta a un discendente di Valafrido pare che sia stata composta a Verona .- Il hugo dell'azione del poema è in una città del regno de' Burgundi, il quale al tempo del re Rudolfo comprendeva parte della Savoia e della Svizzera , cioè tutte le provincie tra il monte Jura e le Alpi Pennine. L'epoca è nel secondo o terzo decennio del secolo X.)

« Sia la pace con te: dove t'aggiri Per queste negre volte! »

« O buon romito . Del tuo venir mercè ti rendo. I ferri Che al pilastro me legano, i tuoi passi Mi vietan d'incontrar. Tenue barlume Qui da breve pertugio intorno scende Onde or fra poco t' avvedrai. »

a Figliuelo, Religiosa in di più lieti e umile L'anima tua conobbi : or la aventura Non ti trovi cangiato. n « O padre mio ,

Cangiato io son! Del tuo conforto ho d'uopo: Rassegnami, rassegnami al dolore ---Non del morir (che a morte vo e non tremo)-Ma del lasciar sul nome mio la taccia Di sleal cavaliero, » α E ingiusta fosse?

Non pensi a tal, di te miglior, che morte Anch' ei sofferse e obbrobrii? E abbietto fi-

Della colpevol Eva ei non nascea; Era il tuo Creator! » « Me sciagurato

Che il grande esempio adoro, e rassegnarmi All' obbrobrio non so! » « Dinanzi a Dio ,

T'inginocchia e confessati, o guerriero: E ti darà la pace onde sei privo. » « Benedicimi, o 'padre. Altre' precata

Dacchè l'ultima volta alla tua cella Mi perdonasti, non ricordo - o forse Peccata eran tuttora e l'incessante

Segreto culto ch'a mia dama io porto . E l'odio mio invincibile pe'vili: Ma pur cercai, per quanto è in me, di porre Pria ch'alla dama il mio pensier nel cielo , E - d' smar no, che nol poss'io - ma i vii i Beneficar. »

a Deh , non t'accechi orgoglio! E se del rege tuo l'arme tradivi , Non negar che di colpa alta sei reo. » & Ah , tu gindice sii! Tradite l'arms Non ho del signor mib: sol - di Rudolio Senza il consenso-un mio prigione io sciolsi: Ma l'alma mia trovavasi a quel varco Tra due doveri , ove un seguire è forza Ed all'altro mancar. - Odi (io non ebbi Donde pur mai nomarti in sacramento Il mio fratel del core), odi la istoria Dell' amistà che a lui m' avvince eterna. -Sul lito di Savoja appo il gran lago, Al burgundico sir suddito nacqui: E, nell'infanzia ancora, ivi portato Dalla sua madre al padre mio sorella Venne da Italia Valafrido. Ucciso Il genitor gli avesno e le paterne Rocche rapito appo Verona i truci Suoi consanguinei. Povero e orfanello E gentil nell'aspetto e più nel core , I genitori mici teneramente Sul suo destin commosse, e al par d'un figlio L'ebhero quindi. Entrambi eravam nati Lo stesso di, ma liberale a entrambi D' avvenenza e di grazia e d' intelletto Non fu natura : inelegante e pigro Era il mio ingegno; splendida la meute Dell'italo fanciullo : e benche tutti A sè traesse i guardi altiui, costretto Ad amarlo io sentiami. Il generoso (Del precedermi suo non che trionfo Menasse mai) mi s'adegnava spesso Senza mostrarlo, e i suoi merti ascondea: E quanto egli scendeva, io ad innalzarma Toglica coraggio, e forse na tempo venne Che pari alfin quasi eravamo. Oh padre! Tu che religion chiami un amore, Tu ben sai quanto nobile è conforto L'esser amate, e il riamar !. L'affetto Del fratel mio (che tal sempre il nomai)

Mi sublimava agli occhi miei: la ricca Di virtuose immagini sua mente In me cento vedea doti sognate . E per quei sogui suoi più reverenza Ei mi portava, ed esigea che tutti Alto di me nutrissero concetto: E quell' io cui miei modi o mie sembianze Mai non chiamavan gli altrui sguardi in (prima,

Quell' io poiche altrui nota era in qual

( pregio Me quella bella e grande alma tenesse, Dell' altrui atima alfin segno pur vidi. -Sempre indivisi fummo, e nel castello De'miei parenti e quando al deeim'anno Onde sotto più gravi occhi alla scuola Iniziati fossimo dell'alta Cavalleria n' andammo appo l' illustre Avolo mio materno, ove fu culto Lo spirto nostro dalle dame, e udimmo Dal magnanimo vecchio i forti fatti . A virtu sprone, Ed indivisi ancora, Con magnifica pompa, al di solenne Del quartodecim' anno, il benedetto Brando ne cinte il sacerdote : oh primi-Palpiti della gloria! oh Valafrido! . Come splendeano gli occhi tuoi d'altera . Candida gioja ! e come io giubilando Nel haciar quella spada, « Ah! s'io ti merto Tutta è di Valafrido opra » selamai! Udiami il sacerdote, ed ei ben conscio Del ver mio dire, e qual da Dio inspirato Cangio le spade e si parlo: « A più farsi A grandi atti-fedel ciascun di voi Pensi che il ferro dell'amico ei cinge! »-Da quel di nelle giostre e ne' tornei Servimmo a' cavalieri ; e a' primi lievi Nostri esercizii era gia premio il plauso E delle dame e degli eroi. Ma quando Spunto l'anno ventuno, è i cavalieri Ci vestir le compiute armi, e all'altare Il gran voto giuramimo - era lo stesso Sacerdote, ma eieco era dagli anni E pochi giorni sopravvisse - « O figli » Sclamó benedicendone « tu , Eligi , L' oscurità - l' orgoglio tu ssuggito, Valafrido hai , sol perchè molto amaste!

Di moribondo vecchio ultimi detti Profetici son questi: il salir vostro O il cader da virtu, fia ch' ognor penda, Dal santo amor che vostre alme congiunse p. E anche l'avolo mio, dandoci il tocco Della spada sull'omero, - « Perenni, Disse, vi sien due rimembranze: il nome Del eavalier che all'alto ordin vi assunse, E quanto ognun di voi debba all' amico! » A quelle auguste cerimonie, ai santi Riti che le seguiano, alla devota Del popolo esultanza e di que' vecchi Illustri cavalieri, al consolante Grave sorriso de' parenti a tutta Quella sacra ineffahile malia Che inebbriava i nostri spirti , un'altra , Padre, vi a'aggiungea: due damigelle Ah, di ciò ignare! acceso avean segreta Fiamma ne' nostri cuori -altrui segreta Ma mutnamente a noi palese; entrambi Infra gli onori onde alle dame piacque Le nostre armi abhellire, un ne ottenemmo Dall' amata donzella. E quindi a gara Il confidarci i nostri affanni e tutte Quelle lievi speranse e quelle lievi Ma somme gioje che uno sguardo, un riso, Una parola arrecan dell'amata, Nè mai, se puerile era un'idea . Idea d'amor farne in noi beffe.... Padre . Questi detti perdona : io tutto narro Ciò che più ognor stringeami a Valafrido. Ma più che della eara adolescenza Il cammino insiem corso e la comune Palestra e dell'amore i confidati Pietosi arcani - Ab, vieppiù a lui mi

( stringe Lo splendor de' gentili atti onde il prode Illustrava il sno nome! Ove due rocche Guerreggiasser, la spada ei consucrava Al giusto castellano, indi la destra Porgeva al vinto, e divenia tra i siri Mediator : se alteró il trionfante Di sue posse abusava, al sire oppresso Campion faceasi Valafrido: i cherci Ed i servi e la vedove e i pupilli Ad ogni iqcontro ei difendes. La fama Di tanto eroe l'Alpi varco. Salvata

D' stalo passeggero avea la vita, Ed incognito questi era un fratello Di Berengario ; il giusto re a'suoi dritti Il glorioso suddito tornando. Lo richiamo a Verona, e-d'alti onori Guiderdouò la sua virtù. L' amato Fratello io seguo : e me della sua grazia Degno l'italo sire, e forse alcuna Fama acquistai nelle sue schiere allora Che gli Ungari respinse. Oh! ma que' giore Di trionfi e di gloria eran gli estremi Della mia pace. Allumasi la guerra Tra Berengario e il signor mio: i parenti E l'onore m'appellano. La prima , Dacchè infatti ci amammo, era partenza Che sgiungesse : vh non dicibil duolo ! Separarsi e a vicenda apco le spade Volgersi incontro! Ma la legge e il voto Di cavalier m'astringe : ecco i due cori Che nè più s'amasser sulla terra, in oste Furibonda diversa, al ciel pregando Per lor re la vittoria, e la vittoria Come il sommo di mali, abi, paventando! E quest'angoscia a me-tocco! - Respinti Già dall'italo esercito e infra quello Dalla schiera cui duce è Valafrido . Ricalcavam le nostre valli. Un'asta Striscia sul capo di Rudolfo: ei vede, O nell'atra notturna orrida pugua Veder gli sembra il feritor : - « Nudrito Nelle mie terre , osa il fellon sul regio -Mio capo alzar l'ingrata destra? » sclama-Lusinghieri, malvagi cortigiani Aizzan l'ira sua : quel fero editto Quindi ai guerrieri, ch'anzi ogn' altro il ( teschio

Di Valafrido ei vuol, pena intimando
Di morte a ogni uom che incontrisi in bat-

(taglia

Con questo duce e on o lo assalga. Io volo Ir e, mi getto a' piedi soni, gin arazo 1. amistà mia per Valafrido: indrano 1. Ne scior l'editto ei vool oe me dall'armi. Pronunciare odo con minaccia il some lafame di alcal: — et No, air, proroumpa y Sleal nou sona je mie feritie ne proto l'Utte e per te le porto, e u morir prono

Per tua difesa io son; ma Valafrido Mai per la spada non cadrà d' Eligi! » Volea punirmi il re , lo calmo il pianto Del padre mio. Ma l' aiba infausta sorge Dell'ultimo conflitto. Io non pugnava Contro la schiera del fratel: me quindi All' impeto abbandono: immensa strage, Fa il valente mio stuol, ma quando certa Reputo la vittoria, ecco i fuggiaschi. Rivolgenti la fronte : anima e a loro L'audacissimo eroe. — « Compagui, lo grido, Viva Rudolfo il nostro re! Si vinca! Ma si risparmi il fratel mio! » - Taluno Forse a' miei detti mormoro : ma un core Di molti io vivo; e quando la sciagura" In nuova fuga gl'Itali ripaega, E Valafrido sopraggiungo, io veggio Le lauce, che del prode eran sul capo Avventute, alle mie grida ritrarsi. Non altri, io l'afferrai, mio prigioniero Fu Valafrido, io dritto avea di sciorlo ! E il sciolsi. - « Più combatter non puoi Contro al mio re, gli dico; alle tue rocche Torus. » - E a far paghe le mie turbe , il

Ch' ei mi porse accettai. Quel biando io

Dopo la pugna al mio signore io reco-Fremendo egli ode. I supplici miei detti Lo irritano. Un consiglio si raduna Per giudicarmi; qui tre mesi 10 giaccio. Alfin vien la sentenza: ali, non bastava Il condannarmi a murte; anco sfregiato Dellé cavalleresche armi esser debbo Come vil traditor! - Questo m' aggrasa! Questa, o pietoso vecchio, è la ingiustizia Che perdonar non posso al mondo! E meno Mi dorrebbe se vittima me sola Colpisse il vitupero; ah! il sai, ricade Di sfregiato campione il vitupero Sui consanguinei suoi ; me lasso! il padre ,. Il padre mio che tanti anni d'onore Immacolato visse, agli ultimi anni Da' suoi nemici udrà chiamarsi « il padre D'un traditor ! x

Cosi genica il gnerriero i

E il romito una lagrima versava

Sulle estene, e breve istante accolto Stava in islenio. El donandava il cielo Quella parola—e qui che la parela, Quell'affetto e que modi e quell'accesso Che ia un gli sifiti e intenprise e innora. E poiche il dos senir gli parve, ei disse ciò che, nosa lo com'uom, ma come figlio Area soffetto il Naareco altera Che, audasdo a morte, gli occhi svoi negli

Ochi
Della porera Madre a l'incontraro,
E delle turbe udia forne lo reherno
Che d'un latione dicena lu madre. E di sitre
Pie memorie ricorda l'eremita.
Della ricorda del remita.
Della l'invane di Goratma i molto leare,
E questo e le usiagure avenagli appresio.
E questo e le piagere: e al inso piasto
Era un tesoro agli infelsi.—Alfine
E manuste vede l'olocarste.
E piàmeate licto della morte,
E del peccasi il lorle.

« Or, poichè il sommo De'henefizii mi largisti, ah! un' altra Grazia m' assenti. Appesa al collo io por-

( to --Perdona, ab, di vivente è-ma di santa. Di santà, sì, la immagine! Il crudele Manigoldo mozzandomi la testa Potria heffarsi del mio prego e a terra Calpestar quest' effigie e non riporla Nel mio feretro : oh, tu dimane, o frate, Compaguami al supplizio, e allor l'effigie Toglimi tu, e quand' io giacerò esangue, Nel feretro componimi, e al mio seno Questa restituisci immagin cara? E più ancora ti chieggo: una mia geardia M'imprestò jeri il brando suo: recise Queste chiome mi son; se ta all' Isero Movi, od alcun de' monaci tuoi fidi, Fa' che la mia signora abbiale, e dille Che col mie Valafrido essa le porta. E dille ancor che non da mani infami Eran recise, ma da queste, e pria Che degradato cavalier mi fossi ».

L'eremita volca dagl'idolatri Vaneggiamenti il giovane ritrarre, Ma il fe'con indulgenta.

Il genitere
Poucia e alesini compagni e alconi servi
Eligi raccomanda.— E se la guerra
Eligi raccomanda.— E se la guerra
Comi, e col singue mo ipalchia il rege, E
pousa Valafrida si mba sepolero
Reccini uni di, consualelo, e non dirgli
Di questi ferri sei di questo pianto ». Il Fista in carcer tutto il giorno sette
Dimentio del cibo, o il tristo pose
Françado cal piagione e e potche in alto
La vigil guardia degli errani intene
Cer gridas per la strafe a "cittudini
« Cuardetere dal foco !» allor da terra
Altoni l'eremità.

« E merranotte:

« E merranotte:

Ed alle celle mie giace moçente

Un mio fratel; lascia ch'io'l veggia ancora.

Qui saro pria dell'alba: e tu conserva

Pace e umiltà finch'io ritoroi ».

(γ)

- Il padre

D' Eligi abbuddonate non avea Del re le sale, e avrilimenti e afergai Tatto soffrie fisché sperci ; ma alfae, Dopo la messanotte, al caro figlio Riede;—in siledato pose a terra il lume; Con dignità s' appressa, e quel coraggio Ch' cin non ha faeç, onde vierpiu de Eligi Non sia sanara la morte. E anch egii us ( dolce

Surriso apreado, il giovin cavaliezo
Cela in parte i juoi attazii: oli commovente
Quella sacra menogna, a, tin molto sani;
Non mai dirti infelice, anco nell' ora
Dei suprenui oldor! — Con un sogghippo
In parte vero, ed artefatto in parte —
uStolido mondol' stama il vecchio, ei crede
Col' arduo die s' prodi fun simil passo: e
Col' arduo die s' prodi fun simil passo: e

Questa creta si rompa, o in mezzo al campo, Od in morbido letto, o sovra un palco, Ugual non è il dimeni a chi rinosa? n—

Eligi , immoto il ciglid e con serena Fronte la man gli stringe — e poì si pente Pegchè sonato han le catene , e sembra Che a questo suon convolta siasi l'alma Del buon vegliardo — ma ne l'un pe l'altro Mottra di acorger ciò che addentro senta Di dolorsso il quatuto pettio e niegue Il severo discorto. Oh, ma contante Non în quella fermezar i ad avvilirai No quel ni quella fermezar i ad avvilirai No quel ni quella fermezar i, ad avvilirai No quel ni quella No quel di petti Un guardo involontario, ed ecco sin braccio Misersemente na dell'altro a prormopere In larghissimo. pianto. — q Ah! dell'obliratione dell'altro a prormopere In larghissimo. pianto. — q Ah! dell'ob-

Che a te ridonda, o genitor, mi dolgo, Di null'altro!

«Oh! mia gloria e non obbrobrio Figlio tu sei, che per virtu morivi! « Ma a questa veneranda tua eanizie Insulteranno i vili».

« Ai loro insulti Non rimarra questa canizie, o figlio;

Di Certosa al deserto io la ricorvo a. Così dices, quando venia dell'alba Nuncio il 6do cremita ; e ricomposti I cavalieri, ji ricevama; si vede Che Ina lagrimato, ma mostrar nol vonno Ne il frate fi commisere. Egli ancomiere con quiete, del suo monaco infermo II felice moris; pur che is unato Crocchio d'estrani eventui si regioni Perciè alti-l'ainina cura nomo nei ono rerena.

Ma quando - e più d'un'ore è già trascorsa, Lo squillo udir d'uos campana — e noto È a tutti tre quel suoso — e l'infelice Padre entrar vede lo scudiero. αOh, addio! Dice frenando il suo tremor; renuto È il mio scudiero, ei m'accompegus, ad-

Goi a pravente calua il giorin prode S' inginocchia, e il cinuto il benedice; Poi "Libbraccian, dividonsi e allorquando Il vecchio il alla porta; un guardo ancora Volse al figliuolo e sparve; e force allorapcici un non sa dell'altro — al rattentito Pianto sciolgono il freno.

Oh com' è folto

— Oh com' è lo
Per le vie, per le juszae e alle finestre
Ogni grado, ogni età ¹ Tace il hisbiglio
Al comparir del misero; na segreto
Rammarco preme tutti i cuori. In viso
Non ebbe Eligi la beljà, ma il guardò

Suo spiendea si benevolo e gentile
Che chi il redea lo amava ; ed a taluni
Iguoto era il suo nome, ma l'amico
Il chiamavan del grande Valafrido,
E quel titol parea conse un onomo
Coual non dan c'hi avi ne i monarchi. « Abi

(lasso Dicean, salvar volle l'amico, e a morte Perciò è dannato, e ve' come sereno Muor per l'amico! »

Ascendono il tremendo Palco Eligi e il romito e un cavaliero E i satelliti infami e il percussore, Esser duvesti un sacerdote, e quegli Il pobile disdir rito e la testa Del maledetto scopsacrar - negaro A Rudolfo concordi i sacerdoti Di sconsacrare il giusto : adempiranno La trist' opra gli sghèrri e il cavaliero. Ms oh sorpress! una voce alto s'eleva Sovra la piazza « Olà fermate! » e il grido Da cento bocche è ripetuto ; e ninno Sa ancor perchè tal grido, eppure in guisa Più universal , più forte e minacciosa Si ripete ; e già il popol temerario Strappa le lance dalle guardie, e il sangue Giura d' Eligi vendicar col sangne.

All' insano tumulto esce furente
Con poderoso seguito Rudolfo.

« Chi, audaci, vi sospingè a ribellarvi? »

« No, sire, a ribellarsi io non sospingo

Il popol tuo ; serbar la vita io chieggo Al migliore de' tuoi sudditi ; e alla scure Del nemico che abhorri , il capo arreco ». « È Valafrido! è Valafrido! » selama Scupefatta la turba.

Oh, qual rimane
Rudolfo, al ano cospetto rimirando
L' italo eroe! Vorria parlar, ma il labbro
Convulso incerti e furibondi detti
laccunincia e non compie: annichilato
A' propri aguardi il re si scate.

Quel Valafrido code il morir t'allegra:
Oh, al milo castel, dove ritratto io m'era
Giunta dell'ira tua tardi e la fansa!
Molto per me sofferse Eligi: or basti

S' ei pur mancava, e il sangue mio ti pla-

Mai quella voce, quel tremor, quel misto Di pietà e sdegno e orrore e reverenza; Quell'eleganza nobile diffusa Da capo a piè, mai non avean con tanta Maesta e genillezza la persona El idolore atterezza di un crose.

E il dolore atteggiato d'un eroe.

Ma già prostrato erasi Eligi imanzi
Al suo signore, e ciò che pria ribrezzo
Tanto gli fea, caro or diviengli — il nome
Di traditor. —

α Si, lo sleal tuo servo,
Dritto è che muoja, α re; ma Valafrido
Sudditto non ti nacque e non t' offese
Ed inerine presentasi — e tal macchia
No, al tuo gran nome apport tu non vorrai,
Opprimer l' innocente, lo straniero! »

«Sorgete, eroi, sorgete! Ahi, dove tratto Venn' io dall' ira? Me infelice! e quando Fia che non vili servi a me d' intorno, Ma generose stiensi alme che platiso Sempre del sir non facciano agli errori? »

O veneranda vista! un re che piange, E con rossor magnanimo confessa Ch' a indegu' opra sospinto avealo il core! Un fulminante sguardo di Rudolfo Volsesi quindi al cavalier che offerto A degradare Eligi erazi: invidia Forse fi quel malvagio cavaliero, Più che il cor del monarca avean dettata La cadata del giusto; el la oli malvagio Cobal non fia, perocche ad altri il guardo oll re si volse con tremendo avversio.

Dicea , fa' che onorata io stringer possa! n O Veronese illustre giorinetto , Tai furono e il tuo grande avo e il sahando Suo fratello dell' anima : deh , schiudi Al raggio d' amista [ raggio divino Che di virtu feconda i genni | il-core , E la tua affilita patria abbia altri eron!

# NOTE.

Sul lito di Savoja appo il gran lago.

L'epiteto di grande mostra ché siù i logo di Ginevra.

Ad amarlo io sentiami...

V'è un fondo d'indole nelle duverse popolationi che si conserva indelebile. Nel Germano d'aggidi non è ancora scancollaia la sembiausa del Germano dipintaci da Tacite. Il Francese ha pneora quell'impeto e quelle doti brillanti che i Romani scorgevara nel nativo delle Gallie. In que-

sia antica cantica il Savojardo di 900 anul fa sembra dipiato con quell'indec che dattingue succes generalmente i Savojardi d'aggidi: Bon comme un Savoyard, lovid comme un Savoyard, dicesi in Francia per proverbio. Quel candore con cui Elgi sevtiva di son cusere stato, paragonaudori a l'Alafrido, molto favorito dallo natura, quello generalità coi enti ciononettante craquello generalità coi enti ciononettante crata prima ad sunarió e i modo ungento con cui narrà titto ciò, son tratti d'una bontic caratteristica.

Tu che religion chiami un amore...

L'eremita era d'accordo con quelle divine parole : Diliges Bominum Deum taum... diliges proximum taum: in his duobus mandatis universa lex pendet et prophetae.

E quell'io cui miei modi o mie sembianze.

L'unilization in cui ireouvait Eligiprime che l'attri time le confertaze, mi ricorda un famiullo ch'is per qualche anno chucal, Questo avvilite da infermità, da timidezza, con una fisonomia allora exerzaspressione, era tenuta per poco men che suimontto. Provai di trattarlo con intima espersiase, erinabilitarlo con in facsia a sè asegno: si riuscit. Porce è più fraquante che non ai crede i resono fic ui fisagique e il cuore rimangono per tutte la via nopti, percibi nell'infinati niuno vi ha socco quella spiatilla di coraggio che poven destruit.

#### E quando al decim'anno...

Ne tempt della cavalleria era siso che all età di dieci uni il noble fosse mandato al castello di qualche vecchio prode, ove totto gli occhi di questo ajo imparava gli esercizii convenienti al suo etato, mentre le dame del castello lo educavano nella religione e negli affetti gentili.

#### Al di solenne Del quartodecim'anno...

A quest età il giorinetto riceven une pada benedetta, e questo era come il primo grado dell'ordine condilerveso: da quel momento i, tutte le sue, azioni venivano risporosamente isservate, e dalla sua condata dipandeva 'l essere poi, o no, strmoto compittamente cavellero a vent' un' auno.

Sol perchè molto amaste !

Questo ricorda il commovente quonismi diletti multum del Vangelo. Nella scarsezza del libri in cui si eva nel medio coo, chi avva amore allo studio, solca nutrirsi particolarmente della lettura della Bibbia: ciò nel nostro trovatora appare sovente.

# Era un fratello Di Berengario . . .

Di Bergagario I, duca del Frittli, innalzatosi col suo valore alla dignità di re d'Italia e imperatore: lo stesso che abbiamo mentovato in una nota all'altra cantica. Ottenne la corona imperiale da papa Giovanni X, suel 915.

### Allunasi la guerra Tra Berengario e il signor mio..

Ciò avvenne nel 921, per invidia dei grendi signori italani, i quali non pica de soffrire la supremezia d'un loro pari, invitarono Rudolfo alle conquista d'Italia. Questa ensitae però non d'escorde colle cronache che sygliono che Rudolfo sentire e aenza osteleco direttemente a Povia, dande Berengerio dovetto fuggire senza poter dar battuglia. Peres converrebbe predere che la guirra qui acconanta aveste effetto qualità enno prima.

# Se tu all Isero ...

Isero o Isera, fiumicello che scorre in Savoja e Delfinato.

#### E poichè in also La vigil ghardia degli erranti intese.

Antichissimo uso è uella Švizzera ed almania paesi, che di notte si gridit a clasicuul ora uu avvvoa ai cittadiu perich è ti guardino dal fucco. Nel medio evo le città d'oltriemonta erano in gran parta fabbricate in legno: quindi i frequenti incendii che le desolavano, e quindi la istituzione di trovatore, conviene che questa città burquelle guardie notturne.

#### Di Certosa al deserto...

La Certosa era una vasta solitudine distante quattr'ore da Grenoble : un secolo più tardi San Bruno vi fondò l'ordine famoso de'certosini. Forse a'tempi di Eligi eravi colà qualche pio solitario, e l'infelice che qui parla pensaya a raggiungerlo: o forse non intende farsi eremita, ma di ritirarsi in qualche suo castello situato in quella regione.

#### Lo squillo udir d'una campana...

questo non è un anacronismo del

gundica non fosse già in Isvizzera ( dove l'isso delle campane vuolsi che sia stato per la prima volta introdotto nel 1020), ma in qualche parte dell' attuale Savoja o Francia. Le campane furono in Italia di uso generale fin nel secolo quinto. Verso il 550 s' introdussero in Francia.

# Eil re volgeasi a Valafrido e « Pace... »

Il trovatore che non vuole funestare il lieto fine del suo poema, tace che il benizao desiderio di Rudolfo rimase inadempiuto, e ch' egli si lasciò strascinare nuovamente dall'ambizione, come ci mostra la sua conquista del regno d'Italia, e il misero fine di Berengario.

# ADELLO:

Questa cantica è divisa in tre parti. La Ripete il pronunciato innanzi a loro prima si riferisce ai tempi di Berenga- Ferrido giuramento. rio I, negli ultimi anni del suo regno, e ai tempi del breve regno di Rudolfo in Italia: la seconda verte sulla prima impresa d'Adello, regnante in Italia Ugo di Provenza succeduto a Rudolfo: la terza scorre sovra alcuni tratti della vita di Adello, che possono riferirsi ai tempi di Ugo, e d'alcuni fra i successori di questo, cioè Lotario suo figlio, Berengario II marchese d'Ivrea , Ottone I, ecc.; giacche è detto che Adello morì vecchio }.

Quando oltre l'Alpi il giovinetto Adello Dal povero movea tetto paterno, Pria di varcarle, no guardo all'orizzonte Natio rivolse e pianse: e rammentando De' genitori la virtu e l'affetto

«Ah, no, al tuo nome,

Patria degli ayi miei, nè al vostro, o santi Parenti alcun disdor l'opre d'Adello Non recheranno mai! Verra in Italia Il cortese straniero, e dirà-Pace, O terra, di gentili alme nutrice! Poi la via prosegui. Scudiero al vecchio

Suo consanguineo ei gia che, di possanza Rieco e di fama, appo Lion, sui colli Della Sonna fioriti e sulla Rocca Incisa dominava. Al Giovinetto Accoglienza amorevole il canuto Giorgio far si degno. Molto gli parla De' cari genitori, e si compiece, Perocchè del garzon commossa uscia Dal cor la voce, e gli soggiunge-a Il cielo Non prosperò del padre tuo i destini , Ma un ospite leal diegli, un amico Che a lui la destra, e a chi da lui ne venga A stender prouto é ognor ».

Quell'onorata Destra bsciava Adello, e umile e fida Servitú prometteva al suo signoro.

Degli antichi scudieri e famigliari Gia l'ossequio acquistossi il verecondo Italo garzoncello: e i cavalieri Col sir congratulavansi e le dame Per l'unestà del nuovo alunno : e lieto Questi fra sè dicea : a Giungervi possa . Autori de'miei di, quanto il lontano Vostro figlicol dagli stranieri è amato! » Ma di Giorgio crescea la bionda figlia, E di heltà un miracolo e d'amore E di grazia era , e di virtà , Elnisa : Ambian la mano sua molti di Francia Illustri cavalieri, e al prode Arnaldo Il padre la destina. Era negli occhi Della fanciulla e sulle labbra un pronto Di cortesia e candor nobil sorriso. Ch'ove volgeasi consolava: e quando Ella uscia dal castel, gl'infimi servi E il passeggier mendice avidamente A mirarla si feano, e ognun tornava Più sereno al suo ufficin c a'suoi dolor Ma quel tenue sorriso era qual pio Roggio di luna che ricrea il ramingo, Eppur misterioso un sentimento Move che non è gioia-e più soave . Della gioia fors' è, ma dolce inspira Di meditar vaghezza e di silenzio: Tal la sera in un tempio è melodia . Di giocondo ma sugusto organo-sscolta Deliziando l'anima pensosa:

Quella tiuta lievisima, quell' aura Che alla belta del timido sembiante: Beltà diresti aggiunga, e par sia nube— Non nube di dolor, ma di gentile. Maliaconia, e pietosa indole un cenno— Quell' è l'incanto irresistibil donde Si affettuoti a lei volgonsi i guardi.

Nel tetto suo, dalle verginee stance Fuori di rado appar: ma dagli aerei Passi se il fievol suon per le eccheggianti Sale s'annunzia—o al genitor si rechi, O a visitar famiglio infermo—e Adello. Sulla sara via si trovi, oppur da lungi Trasvolar l'abbia vista, ei di se ignaro Palpita, e quasi un angiolo trascorso Ivi fosse e beato abbia quell'aere, Ei le sale ricalca ove Eloisa Passo e santificar sentesi il core.

Ai convit quetreni, infra le satiche got dance il padre saismo-oceanot ed entre Paneggiando tra I flori---- sollà barca Che e gierai estità arada ora per l'oude Va qua e là gli sofiri cercando, Pilla donnella i sagri detti ausuira Il giovine sexudier: una pochi sempre Si ndana, a que allestio era quel velo O infeccodo o superho; era quel velo Onde helta positica sexudiere esta Onde helta positica sexudiere el I suoi teori, e più pregiati e certi I lavia teori e più pregiati e

No, all'antelletto uman, o esterno mondo. No acia bastante ; esprimer tuto, indarno Agogaeresti, i aensi percotcado Go' toni colori e suosi: egli in se porta Figi grande um nondo—l'ineffabil regno Di quel principio che in noi pensa e scene. La dia armonia delle create cocese. La quel 'regno mental l'nomo adorando. Contempla il bello, e pite più livragheggia Qui, perchè in tutto il suo fulgor qui pplen.

Perciò di caste immagini è silenzio Quell'arcana vaghezza, onde men cara È talor la parola—Oh, den mis sono Le scritte bende, ondo il prenel presume Della madre di Dio dirti l'amore? Non le ingegnose bende, il sarro volto Dica al Figliuolo q lo t'amo »: ivi un fin-

6.' immaginante spettalore, e tutta Trovera in sè di quell'amor la istoria. Ma quella possa, ohimè! ch' banno le

Di pestrarii una nell'altra, ad onta Che di mistre si ciagano, ecoretto A Eloisa e Adello ha la vicenda Del lor misero affetto. Ambi più volte Guardandois arrossico: e-inosservato— Talora Adel della fanciulla il volto Atteggiara in mestitisi ved a profonda Estati-vido, e impallidir se udia

( menti

Reduce dalla caccia il giorie prence Ch'esser le dee consorte, e più se udia Di costui rammentarsi i genitori Che dal Reno s'aspettaeo, e allorquaedo Giunti essi fien, si compiran le eozze.

Ne lieto se Elbius a più il festivo Giorno del padre suo l'incilito giorno. Sacro al anto de prodi, al generoso Di Cappadocia cavaliero ? (\*) Ah ? auto L'affettisono adopre onde il seremo Ritrovar de jussatil anni, e compiata Far l'allegressa del hoso sir. —Gioria? Questi alle dause e al canto de vassatil, Ma più d'ogni altro è a lui grato l'omaggio-Della tenera figlia e dell'amato.

Essa dell'armi Le glorie ignora, e sol del padre canta I pacifici giorni, e la clemeeza Verso i nemici, e il benedir coecorde De' felici suoi servi, e il dolce ospizio Che appo il suo focolar trova l'illustre Pellegrino e l'oscuro, ed il credente E l'infedel-ed ogni strofa chiade Intercalando un giubilo d'amore : « Ah si, tal d' Eloisa è il genitore ! » Ond'è che men degli altri anni giocoeda Comparia la doezella, e più diletto Pur la sua voce trafondea ne' cuori? Ab, dovunque la tua fiamma s'apprende, Ivi, o amor, è una vita, ivi un iecanto Che tutte le centili arti sublima !

Universal lode era, e d'Adello Non pur motto s'udia: ma il guardo a caso Sovra lui pon la giovin dama, e il guardo Ienamorato incoetra—e, oh, d'ogni lode Ben più le parve! Il mutuo turbamento

Peroccite romoroso era l' applauso, Null'uom vide o capi.—Si ricompose Adel : sulla infiorata arpa coll'agili Dita prelude, e l' armonia celeste Gli versa in cur de' mali suoi l' obblio. Son guerrieri i suoi carmi. Ei di san

Giorgio

(1) San Giorgio, principe di Coppadocia.

Dice l'eroico spirto-E della figlia Di quel re dice il piaeto e le sciagure Che divorata esser doves dal drago, Quando il cappadoceo redentor venne Della belta e dell' innocenza. Ignuda La vergine regale al drago esposta Pinger non osa Adel: cinta d'un velo, Il sembiante ei le dona d' Eloisa, E il biondo crine ed il ceruleo sguardo E sl amabil ne trae quadro pietoso Che a tutti molce gli ascoltanti il petto. L'arrivo ei dice del campione e l'ira Contro a' codardi cavalier che il brando Non consacraeo s' deboli , e a quel sesso In che oporar dobbiam Maria: e descrive La terribil battaglia; e la sconfitta Del mostro immane; e il giubilo e il trionfo Che la terba apparecchia; e la modestia Del vincitor che involasi, e a povelle Per la terra trascorre inclite imprese. Ob, allor d'Adel, cell'inno suo di fuoco, Tutto il cavalleresco animo spleede! I bei fatti lo esaltaco; una viva Sete di gloria lo divora : ie vago Disordin, nella mente i grandi esempii Gli si confondon del guerrier ch'è in cielo E quelli del suo sir, e a entrambi aita Chiede e virtù perchè lor orme ei prema.

Quell' affanno, quel nobile desio, Prù che le lodi avutene commove Il magassimo vecchio:

« Eccoti, o figlio, L'onorato mio ferro; i di verranno Ch'io giscerò cogli svi, e questo ferro Mieterà ascor per mano tua gli allori! » Al valente cantor doni geetili

Porgean le dame, e il sir dicea: « Ta sola, Eiglia, acconoci la virtia e le nieghi L' annabi guiderdone? »—Alla paterna Dolce rampogna ella sorride, e tosto, Vergogausdo, discigenti dal petto Cndidia sotti agon, e sorra l' arpa Leggiadramente del cantor la posa,

Oh che soe gli altri fregi? Il tempo forse Potra la rimembrama o scancellarne O almen scemar; ma questa zona!—

a Il seno

D' Eloisa cingevi! e tu sentito Hai di quel seno i palpiti! sentito Forse li hai raddoppiarsi (ahime, pur troppe Ell' e certezza ! ) allor che o la mia voce Udia da lunge, o i guardi miei trovava E mie pene leggeavi ! » Ah, da quell'ora Cosi delira Adel!

Spesso un tintingo D'arpa s' ode la notte entro il castello : Egli è il misero amante che riposo Sul letto non rinvenne, e con dimesso Suon quelle melodie va ricordando Che più son care ad Eleisa-e il bianco Lin che dal musical legno discende Sopra il volto gli ondeggia e sopra il core, E reverenti baci egli v'imprime, E gli parla e il ribacia, e talor forse, D'una lagrima il bagna. Il destin move

Un di la giovin daina a erfar solloga Tra le rose dell'orto, ed jvi il caro De'suoi pensier segreti idolo incontra. Ambi treman, ritrarsi ambi vorrisco: Ma, perch'egli era mesto, una soave Parola essa gli volse-« Adello, miste Favellar d'uno spirto che ogni nette Già da alcun tempo hea il castel di questi Armonici sosnir ? n

« A quello spurto, O cortese mia donna, era speranza Che i suoi sommessi asconditi sospiri Ignorati sarien: s'alcun li adiva, Uopo è ben che nemico abbiasi il sonno E a quello spirto assai dorria-se il sonno Mancasse ad altri come a lui ». Nullo era

In sè quel dir ; d'eluderlo v'avea Pur mill' arti o troncarlo: ahimè , quell' arti Ad Eloisa non sovvengon! Pochi Confusi detti replicò, e que' detti Molta pieta spiravano. Ah, d'ossequio Sol parlo Adel, ma questa voce uscia Si tenera e tremante, che simile Era alla voce « amore! » Ed ei soggiunse Si meste cose di quei di in che privi Saranno questi fiori e quel castello Di che li fea sinor giocondi - e , spesso Disonorar con tili atti egli tem

PELLICO - 3.

Interrotte , pur dice anco di Gori A ent del sol manca la luce , e a terra Allor chinan la testa.... e più non sorge ! α Oh Adel, t'intesi ! il tuo proposto è or-(rendo:

Tu vagheggi la morte ! n a Ob donna! il giorno

Che tanto sudoce io fui d'innalzar gli occhi Sovra cosa divina, era decreta La morte mia dal ciel quel giorno ».

Il pianto Sgorga a forza dagli occhi d'Eloisa; Ma dignitosa ell'è tutt'ora, e gravi I modi e le parole. Un lampo d'ira Le baleno piangendo e dir parea: Cosi m'astriogi ad avvilirmi? - Ei muto Augoseisto abbassava le pupille Più che mai reverenti onde la donna, Lagrimando non vista , il daro peso Della vergogna non sentisse. E il pio Riguardo ella scernea , e in petto quindi Pietà maggior 1s inteneria,-- Tal' era

Di que' semplici eventi la catena Che (impreveduta) aves le due inesperte Alme condotto alla fidente e vana Compassion del vicenderol duolo. Ma oh come quelle bell'alme, incanaci Fur d'un pensier che da virtu non tracca . Aecosansi clascuoa in sè medesma Del hiasimevol colloquio !

E-questa adunque . Pensava Adel , la merce ingrata e questa Ch'io rendo al mio Signore? a lui che tanti Su me profuse beneficii e pegni D'amistà pobilissima ed esempii Alti d'opor? Cosi rammento i cenni De' genitori, miei , la veneranda Storia de' lor martirii e come in venti Ben più gravi sciagure immolar tutto Fuor che lor fede a' cari prenci e al dritto?

In chi di giusti pacque, è onnipossente La rimenibranza de' dettami austeri Nell' infanzia bevuti e il sacro accento Con che amando addolcianli e padre e ma-( dre.

L'immacolata lor esnisie, e questo Gentil timor, ne'gran cimenti — allora Che virtu langue — di virtu tien loco.

a Ahj, che fect, Elicia? Ove trascore L'icauta i Ahj, che fect, Elicia? O hu, un infelice obblia Che ardi il tuo ulegno provoca? L'innuia Onda vittimi gemo, ancor la voce Del dover mio non soficara appieno. Che innuno fui — non vii— tel divià il proste, Mio abbaedonar questo adorato albergo Onde più mai non rivederti. Un alto Delitto le contrade itale affisse E vendetta domanda: in la grand'ombra Di Berengario a vendicar mi reco. Cadrò nel tenimo dell'onore re udrei. Forne in breve il mio home edirait! e Basso Pati I viver uno, pan egli moria da forte ».

Ms non men che in Adel s'avviva in petto Ad Eloisa di virtu il bel raggio: E ipocrisia adeganado e vano orgogino, Qual sorella gli parla e con decoro Quasi di madre e di regina — eppure Sol favellar così potea un'amante.

Un celeste idioma era, onde i pochi Predestinati cuori han conoscenza Che amiron come Adello, e un'Eloisa Sulla terra trovarono, e una volta Piansero insieme, e da quel di migliori Si sentr-benche forse, ahi, più infelici!

Ella accensa infrançibile l'inneseo Cha del suo puedre la suggeras ha fermo, Ca del con le conserve quel dover che legge A catrambi lor fa il separarai e pace llucerera nell'assensi: e poi soggiunge Con enfair geatif quasto l'uom possu. Sublime faria tel dolor, se invitto Ai colpi di fortuna suimo oppogra, E più, se ad dolore ci sempre senti . A far sì, che ad un lito (ood'esti monse) spessa la fama sua giuage e ta fatti Narti di lui, che ognun qui dire ambieste. I lo vidi, jo 'l' conobbi, e im fat care) !

Con più tenera voce indi Eloisa Il rampogna che morte ei nelle prime Pugue minacci d'incontrar; gl'intima Di viver —

a Donna , ah da te lunge ? -

Alla patria , a' parenti... ed al conforto
Pur d' Eloisa! »

Questo de to ha fisso

a Vivi

Del faturo campión l'alto destino!

a Ben t'avvenga, o stranier, che non (disdegni Del prostritto le stanza! Ob, il curioso Mio desir non t'offreda: avresti il suolo Di Verona toccato ? o sulla almeno Dell'infelice mia putria i'è noto? » a Verona tus, gran Valafrido, ancora Non vistai, nia qui di Francai so movo

Adel così dicendo,
Una seritta porger: e con ossequio
(Mentre quei legge) ossersa le sembinane
Dell'eroe cui per molte cicatrici
Beltà non scema: è in Valafrido un misto
Tal di guerriera cortesia e fierenaa
Che sffetto insvira e in un tema e atupore.

Per quella volta ».

a Che? Tu del air di Rocca Incina l'unno. Di lui d'a la Ejimi no cliune le cipità" — E dal felice tetto del regliardo del control del regliardo del regliard

Adel s' istencita rammeinorendo Del suo signor l'affettuco adepao, Qiando i moi prepià is forsa il combattuco Congedo ottener. Poi dalle ospitali Accoglienza saimato — e O Valafrido, Guida mi sieno il tuoi consigli: acceso Dall' alla istoria di tua eroica fede Pel tracidato nottro italo Angusto, All situbondo mio ferro ha la morte Del traditor giurata ».

« O giovinetto , Il cor mi brilla udendoti. Perduta Tutta de' giusti ancor dunque la a:irpe Non è in Italia? I giusti — oh , ma son rare

Stille che pure cadono dal cielo In torbido ocean, che inosservate Nelle giganti sue schiume lo ingoja! T' arrida un giorgo la fortuna : or -tempo E di sostar: te perderesti indargo E del trafitto Cesare quel sacro -Unico avanzo su cui pende il brando Dell' assassin p.

« Ciò che a salvar la figlia Di Berengario lungamente opravi. Noto m'e, o Valafrido .... »

a E pon t'è note

Che al novo italo sire Ugo negando Chinar l'insegna mia, se dalle mani Dell'assassin Rasperto ei non togliea La donzella regal , meco possente Esercito ebbi che d'onore al sacro-Nome parea tutto avvampar? L'infido Ugo mi trae ne' lacci suoi chiedendo A me di pace il parlamento : i dritti Son violati delle genti : in ferri Tratto mi veggio. Ov' eran le pros Dell'esercito mio? dove la sete Di giustizia e' vendetta? Oh vitupero!" I creduti leoni eran conieli Che un fischio sperde. Alla prigion m' in-{ volo .

A mie castella mi ricovro, ai servi Do franchigia e virtú: la fede e il grato Animo in prodi trasmutò gli abbietti : Pagnar, moriro al flanco mio. Ma invano Sperai che gara in petti altri e gentile Pudor si ridestasse. Il soverchiante Numero mi sconfigge: Ugo e Rasperto Al suol adeguan le mie rocche, e a stento -Ramingo, insidisto, egro - l'afflitta Testa posar m'è in questi monti dato ».

« Signor, tu il sai , soccombe il retto , e ( vana

Però non è la sua caduta : è crollo Che desta le sopite alme e del retto A compir le sublimi opre le incalza ». « Adel, m' ascolta : speme una accarezzo, Sol nna D.

« Qual? n

« La grande alma d'Ottone. Io in Lamagna trarrò, moverò l'ira

Del generoso: il vindice d'Italia

E del tradito imperador fia Ottone. Al quarto di si separar gli eroi: Valafrido oltre l' Alpi , e Adello mosse Alla città infelice ove vassallo Del re malvagio domina nel sangue Il feroce Rasperto. Avea costui Folto stuol di satelliti, raccolti Tutti d'infra le truci orde venute Di stranie terre alla rapina. - Adello . Onde viemerlio ascondere che in petto Lombarde cure ei prema, avventuriero Natio di Francia fingesi ; cui sorte , O errori giovanili , o irrequieta Brama d'eventi fnor di patria spinse. Tacitamente a lungo ogni suo passo Esplorato venia. Seco si stringe Un burgundo guerrier : cieca fidanza Mostragli Adel, sognati casi narra, Forte invagbito del mestier dell' armi Dicesi, e a poco a poco ode gli offerti Patti, e ingaggiarsi appo Rasperto assente.

L'avvenenza d' Adel , la signorile Sua destrezza nell'armi attirò in breve Del tiranno gli sguardi, e di sua corte Agli nfficii l'assunse.

Adel fremea Nell'incurvar l'altera alma alle bieche Non imparate ancor del debole arti: Ma incurvarla era forsa; o prorompeado Mal augurata far l'impresa. E lieve , Di Berengario sulla tomba il mostro Strascinar per le chiome e trucidarlo; Ma di Rasperto riman poscia il crudo Nipote Euger, che in sua balla rinchiusa Tien nella torre Sigismonda e il sangue Versar della infelice orfana puote. Pria che vendetta dell'estinto or vuolsi Dell' oppressa innocenta oprar lo scampo.

Cauto osservar gli spirti , una tela , Se arride il tempo, ir preparando, e il cenno Di Valafrido attendere - tal cra Lo spettante ad Adello inteso incarco-Ma più lune trascorsero, e l'eroe

Di Lamagna non torna, e orrende nozze Onde gli ambiaiosi emuli tronche Sietr le speranze ) intimansi alla figlia

Di Berengario coll'infame Eugero. Repente sulle piazze alla sommossa Chiamar la turba? Ed a qual pro? Non altri Tentaron questa via? Tosto immolati ." Dalla viltà del volgo, - od a ritrarsi Costretti si vedesno, onde il tiranno Non estinguesse del lor re la figlia. --Dar l'assalto alla torre ? e con quai brandi ? Ah, in molti petti è l'ira, il desio in tutti Della vendetta, la virtù - in nessuno ! O almieno Adel non la scoverse. - Un fido Servo, che collattaneo era del vecchio Padre d' Adello , e indivisibil sempre , Fin dal natal del giovin sir gli stette , De'suoi secreti è il sol custode'; oh , gli anni La destra aggravan d'Almadea; compagno :-Fora mal certo nel ferir !-· « Buon padre. . .

Urge il tempo, bo deciso: ad ogni rischio Sol rimango io, ma Sigismonda è salva ». « Che dici o mio signor? »

D' ales grave cagios, rapido, cocchio E destrieri appurecchiana : al tramouto. Fortitor de' messaggi to di Rasperto. Al re mispo - coi cordensa ji- il occhio Tu guidera; più prezioso un pegno In mio loco ivi fia. Non della coret di Siso al mari non ristati; un spil-l'agno. 'Siso al mari non ristati; un spil-l'agno. 'Siso al mari non ristati; un spil-l'agno. 'Senza indugio v' acolga, ed al mu illustre Proscritto in la verpine condecti a verpine co

Deh, l'areano mi spiega! α Odi: tn sai

Che alla prigion della regal donzella, Fuor ch' a entrambi i tiranni e alle lor (guardie,

Ad nom recarsi non è dato. Appena
Due antiche incelle — e l' una s'igimondo
Nutrice fu — ponon opni di all' all'atte
Di cumpisato e muista porger ristiro.
Ad esse favella. Della nutrice
Le spoglie jo vesto, all'altra m'eccompago,
la carcer resto, e assustesi le spoglie
Della nutrice, S'igimonda figger.
Ir non può in fallo it colpa; occhio severo
Su queste dosno cons'estende. Inferma

Ds lungo, è quella onde la voce io tolgo: Muta' sol vir penetrar, ravvolta i la ampio velori al sender della torre Al lor umile tetto umu moa le segue. Boje or sono le solti; al destro lato Del vicila tempio le fuggianche trovi-Salgano il carro immatalianche: sferza 7 Senza posa i osvalli n.

α O signor mio, Che fai? tua vita perdi: a' genitori Pensa ».

α Agli esempii lor penso: la vita Posposer stupre al maggior hen—l'onore! » « Del finto personaggio a me la cura Dona, all'illustre sio tu stesso adduci La carritta dipuella ».

a Oh, ben da tanto

Testimo jo al-aje a tue virtu 3, is gloris-Di moiri per di giusto atto 3, misore Certo azira I Ma di sovenchia mole E, 7 Annade, tu na presenteri in giusi siuna Dal craventir a' illinderian gli spherri : Me affida isoltre il valor mio i l'accinro Del padre d'Eloisa io sotto ai lini Donneschi protto, e allor che a' avvedrano (Tepo molte vec, debs, cici ela 1) legarardi Dell'ingsano soffarto, so d'atterrarle E sempar non disprero ; pi giuna l'opra-Forte eseguir che il morto re dunanda 3. Resistena e repubire e asmonimenti

Fore eseguir che il morto re damanda ».

Reistienta e preghiere e anamonimenti
Ripetè invan d'antico, —d. fatti egregi

Pensa suche il vil talvolta: il sol gagliando
Li pensa e compie — e tra il pensaro c

(il fatto

È una ferrea catena, e niuna scossa Quella catena fa ondeggiar.

Le donse Alla torré presentant, Il gardino— « Dio tí rideni la salute o inferma! » E la sasa riprodet « Orgi l' affano più dell'austo la meschino oppraime Nè a veglia quindi appo la dama a lungo Starci forse pottemo ». E ciò dicendo, Al ailuto renal porçea cortese Oughele merede:

Inesplorate à neri Avvolgimenti della torre ascendono. E lor la trista cella si disserra Di Sigismonda ; indi il guardian sen parte.

Tutto, in heeve ode la fanciully. Iuvasa Da sorpresa e rossor, confiusi, incerti Detti favella. Il giovin cavaliro E la recchia fedel con premurose Istance le fan forza. Ah, d'iavolarsi Dall'infame inseneo trattasi, i dubbii Stolti, funcsta ogni esitans forz?

Della natrice a Sigismonda i aveli
S appongono. — L'inferma appo la dama
Lunga dimpor far non può : al suo tetto
Già si ritira. In fundo era alla cella
Adel quando il guardina chiuse, e le donne
Fondo della torre addusse; ed osservato
Perciò non venne.

Poich' è sol, del munto Che il cingea si discioglie, e il suo guerriero Aspetto ripigliando, avido tende E inquieto l'orecchio. Ei di aventura

Temas — non gia per as sull'ida ha li li (pagno: I perigli ricorda in cui quel brando Conquistó a Giorgio la vittoria: stretta Si tien sul cor la sona d'Eloisa — E norrumana forza alla sua deira Tal a'isfonde, che interpido i suoi giorni Venderia e cari a folta schiera inannai, Ma alla fuggiasca penna e per lei trema.

« Che direbbero Italia e Valafrido , Con improvida audacia a morte spinta crea improvida audacia a morte spinta Aressi Sigismonda? Eppura la scela Di più partiti is ona svea, e si pregiore Ere l'audagio. Strepito non odo: On ciclo, arriso aventa? Ale ai convieri Prenta, lor tracce agli inseguenti ascondi? Propiali sovra il mar aprira i tuoi venti? la proto adduci 'limocente sfiltate. E ch' io pera, se si vuoi, ma inglavizoo Non sia il mio stoto jo Non sia Ilmo istoto jo

Secoli son l'ore Ma pur segue un'altra, ed ogni istante Reca in Adel nova speranza e gioja.

Verso il mattin prostrato era ei davanti A un crocefisso, e per la patria orava, E per tutti i mortali, e più pei cuori Che noo al mo più strettamente avvinti— Quando un nuono di passi e di parele Pei rimbombanti augusti sediti giunge Al prigionebro. Stidenos le chiarri E gli orrendi cancelli. In piedi ei halsa: Ascolta— e i glispii seellerati scerne · Dell'impodente Euger. Venia il malvagio Ad annuciar , che irrevocabil ceuso Dell'empio sir, ferme ba in quel di le oasse.

Ma la porta dischiudesi — oh sorpresa Spaventerole al peo, d'inabelle donna In loco all'affacciarglisi improvviso Incalasate guerrier! Pongon la mano Alle apsate i astelliti e il lor duce, Urla mettono orrende, orrendi colpi Metton, ma invantigià steso è al suolo Eu-(gero.

o Già spiccia il sangue da più petti: la cerca
D' sita e in fingt altri si volge: umana
Opra questa non credon, ma prodipo
I laviscibil del rielo. Adel si slancia
Con volo irrefrenshile atternando
Tutti gl'inriampi, e della torre è uscijo.
Al popol corre, con possente vuce
India a comune l'altra supressa, si ancono
Tutti gl'invigno, l'altra supressa, si ancono
India a comune l'altra supressa, si ancono
India

All popol corre, con posseute voce locita a compier l'alta impresa : ei narra Dell'invofata all'esecrande noare Figlia di Berengerio.

« Avventuriero ,

Qual credete, lo nos non, d'estrains terra, De Sanassei monti, jido lo son, Figlio del sire Adel, che antico servo Figlio del sire Adel, che antico servo Fa dell'accios imperador! Vendetta L'adirate ocornada ombra a me chiese, A voi tutti la chiede. Orgi il steccia . Si lavi che [già omni volge il tera'anno) Vi diosono e diona le fratterne Ed emule città — Giacea nel fango Per ria destitu, non per vitale, Fernan', o

Accenti del guerrier , la reverensa E la pieta che spiran le ferite Onde il volto gli gronda — e par ch'ei sol Conscio non sinne — non inatteno effetto Producon nella turbia. Al danos studo Delle feroci mercenarie lance, Che con Rasperto irrompono, non cede Come altre volte il volgo: apare battaglia

Il suo apparir maraviglioso, i caldi

Dio quella vita ad altre angoscé éd altre Glorie serbaya: ma all'esauste vene Del campion di Verona a grave stento Riedè salute.

Un di, al sio letto ci vede Inoltrarii due duci. Uno ci ravivas : E Valifrido. Di Laungmo i prenci Questi tovato avea si nelle interne Discordie avvolli, che niun d'essi cura Prender potes dell'istale fortune. On come Valafrido i dolci amplessi Rende al ferito eroe e come geniile Dal labhro suo mona la lode al forte, Fatto d'Adel! Ne nen commonos e coesto Pavellando appliada l'altra guerriero,

Il maganeimo nio di Sigiunonda Quegli è che ad onora renue J'ignoto i Della nipote redentor: — Più giorni Can delicata indagine il vegliardo spiò se ni cor d'Adel fauma d'amore , Eccitatrice d'alte greta, ardesse Per l'augusta donnella, e dagli accorti E smici detti un raggio tralucea, Qual di desio che Adello osì a tai nonne Elevera une apprenance.

Elever us speamete
Garaon di quel linguageo i seni intendet
Ma-cortesia vuol che li iguori, e aperto
Seani rifutto. Quindi umpo fingendo
D' mindevol conforto e di fidanza
A sollevar del mesto animo il pondo,
Con fii e' candor narra al lunos vecchio
L' unnie istora de unoi provini anni,

E il foco inestinguibile che inceso Le virici d'Eloisa e la belleza. Hin nel suo petto, e tutto dice — trame Che rimanto e i sin.— Ben gli era nois La sfolgorabite renunta e la dolere Alma di Sigimmonda, e come i prenci Si contendas sua destra e quella destra Portif fore ventrare alte di regno; Ma più che ogni tesoro e più che i trosi È a lui la sua Eloisa— oh doloroso Sovveuir d'un del sogno; i nutul culto; I muttl no, giacche sublima il core !

#### · III.

Nell' arduo calle della gloria i primi Caotai passi d'Adello: or trasvolando Soll' ali rapidissime del tempo, Additerò sol come lampi i lunghi Patimenti e le gesta onde l'eroe Gli anoi suoi segnalaya.

Delle città, de vessori e de forti Itali castellani a privilegi E schernendo i tratteti ed impunita La libidin lesciando e la rapacia De suoi baroni, acceso avea nel regao Di civil guerra la esecranda face.

Ugo , insultando

Dal furor della plebe i regii messi Lacrati venina: le inesorate Lacrati venina: le inesorate Lacrati della disconsista di Truccopate sengliaransi. Ammucchiati I cadareri iogombrano le strate, Nè v'da chi li sotterri: il pellegrino Biele al natio villaggio, e iudisio appena Del loco or' el sorgea songli i meza'arii Rottami delle pietre e pochi teschi — Forse del padre e dei fratelli i teschi!

Tel de Lombardi era lo stato. Adello De depredati borghi e monasteri In difesa accorrea : di lui, nemico Più formidabil non avea il tiranno. Ma in breve queste guerre han tratte

(all' ino
D' ogni miseria la contrada : il mese

D'ogni miseria la contrada : il mese Della messe senia, ma il sol versata La sua vittu seconda avea ne'semi Dell'ortica e del eardo; e da lontano Il fuggiasco villan piangea sul brando Che a' di più lieti gli faleiava i campi-

Ride Burgundia. «Or tempo é di riporre I notri ferri agl' Itali divisi! » E gis possente esercito calava. A sicura vittoria. Allora Adello Vede la gras roviga: ad-iungedarla Non., è che la concordia, e alla cuncordia Cità rivali atriager, sol può un settro. Del nome suo l'autoriti sopiace Gli oddi ei radduce le conqure invegne Appo la regis insegna. Or la salute Dell' Itala corona oprini, e il guardo Sulle colpo noti è tinta uno mon solleviu.

L' impulso dell' eroe quasi un novello Spirto ne' pria diversi animi ha infuso. Ugo, con maraviglia, in sua difesa Color vede morir eui dianai ba vaso Le castella o i tugurii: il erudo petto A forza inteneriasi : ambir la gloria Parve di sepneellar co' benefizii E con la giusta signoria le cieche Ire sue prime. Adello, e altri guerrieri D'onesta fama , sedi ebbero somme Nel consiglio del re - ma quando piena Fu de' Burgundi la sconfitta e saldo Novellamente il trono, ecco, al tiranno Ombra fe il nome del suo prode, e al dritto Favellar suo magnenimo la taccia Dassi ben tosto di ribelle orgoglio.

Dicon vetuste cantiche il giudizio Scellerato ch' espulso ha dalla patria. Chi la patria avea salva.

Del veneto leone agli atendardi.
E lor saccò la spada sus.—I superbi loclari, giù thempo, aveza le spiagre Di Dalmasia predate e con la forde Tollo di là tal venerando inggetto Che da secoli e secoli e fazierno Pellegrianggio i Dalmati adunava E fea d'un ricco monister la gloria : Era la luecia d'i un nutrico monister la gloria : Era la luecia d'i un nutrico rece Che dal giogo guano in molte pugue Stitzatto aveza le antie valli. Il grido Pelli cesali d'imicoci) operati di

Dalla reliquia di quel santo, al furto I mal devoti Veneti sosninse.

Ms intanto rotte più l'inte, e sempre Rinascenti nell'ira e p ù treusende, Di padre in figlio le tribu selvagge Con giuramento avvinconsi al racquisto Dell'onorata lancia o a eterna guerra. Un feroce lor capo, Adeoniro,

Col manto di pio selo, infesta il mare D'Incessanti, audacissime, inaudite Piraterie, Sui piceioli sui legui, Di ladroni invincibili una turba Ei raduno che d'uom , fuorche l'aspetto Null'altro serban; fama appo i lontani Sparse eh' uomin non erano, ma mostri Prodotti dai nefaudi abbracciamenti Delle dalmate streghe e de' demoni-Niuna legge li atringe altra che na voto-Pronunciato eol rito abbominando Di libore in un ealice una stilla Di caldo ancor veneto sangue - e il voto E d' assalir, qualsiasi veleggiante Pin di San Marco, o scompagnato corra-O a torme, o debol sembri o poderoso. E dalla pugna non ristar ch' o estinti O vineitori. A queste anime atroci Ogni pieta verso i nemici è ignota, Ma tra loro mirabilo è una gara D'assistenza e giustizia e comunanza Di beni e mali. Adeonir divide Il bottin, ne maggior parte a se dona Che al piu abbietto compagno. In gozzo-

E in limosine sprecan, non curanti Tutti del pari, ogui tesor soverchio, Quand' armi e barche e attrezzi banoo, ed (ai figli E alle donne e a' feriti han provveduto.

E nite dome e a levin lan proventura, Il delle imprese loro è la ventura, E con tali atti di barbarie hen tinto Di stragi l'onde, che il nocchier più ardito Nell'adrisea lagunas inoperose Ticse le sen sargie, e unassime la voce Dell'atterrito popolo s'inonlas Perchè il fluto s' enjui reb a furor tratta III de' Dalmati il sasto, e a' loro altari Con doni la fattale atta si readica.

(viglie

Il senato assenti: ma col ritorno Della reliquia, pur untar natura. Non pote l'indomato avido spirto De'bugiardi pirati: e edo più angoscia Pianze Vinegia le nuove onte, e mosse Con alte navi e µrodi capitani Ad estirpar di que'malanti il seme.

Ahimè, che de suoi prodi il morir forte Non giovò, alla repubblies? In tai giora Di lutto misvestle, uno atranore Sorge e il linguagio degli eroi parlando, Radiuce culle curve sinei il coreggio. Quello atranier pugnato avea sui pini Della sconditta armata, e al valor suo De' pochi avanati si dovea lo scampo. Era Adello Il magonatimo senato Plaude all' ardir del cavaliero y un noro Arassumento decreta: Adel le prore Capitanando, alla vittoria corre, E senolero i pirsti dobre nell'onde.

Favorita canaco del marinaro Divenae questa istoria, e tatti i llti D'Italia l' impararono, e ne' giochi Più segregati d'Apennino— allora Che un sir bandisce all' otpite il festino— Dice al suo vate i entaci il bed nome Del viocitor de' dalmati pirati.

Memoria non resto delle sciagure O degli affronti perchè Adel partissi Dalle bandiere del leone. Amalfi Diede ospizio e onoranza al capitano, E per lui prosperò : la terra e l'acque. Più d'una volta, del suo sangue intrise, Ma invitto il vider sempre e più tremendo. Tacerò quelle pugne e dirò il gioran Che -- tempo era di pace e vincolato D'Amelfi all' armi il brando ei non tenes-Adel coll'oro suo recossi ai Mori Che in Tunisi avean sede, e quanti schiavi Potè redense. Il sacrificio ei compie D'ogni suo aver, peroc hè morti entrambi Son gli adorati genitori, e il pio Figlio all' animo lor schiudere il cielo Spera eon opre che al Signor sien grate.

Un di, secondi egli aspettava i venti Per la reddita, ed ecco entra nel porto Con festive urla un predator; parecchie Sbarca gementi vittime, e fra quelle — Oli sorpresa! ob sciagura! Adel ravvisa Un cavalier troppo a lui uoto, e desso, D' Eloisa le aposo!

Ai primi amplessi
(Ed oh quanti dolori in quegli amplessi
Squarcina d'Adello II nobili cos! qual misto
D' antica pelosias, di rivervara:
Per le virti del air, di generosa
Compositos, d'affano immagianado
Le pene d'Eliais in udir preda
Ai scellerati manadier lo poso d'
Ai scellerati manadier lo poso d'
Ai primi siòghi di picia, nucerde
L'intervogar sollectio 'dell' uno
El reccoulo dell' litro.

« Ob Adel compiuts E la sventura mia! Tu vedi il figlio Del felice Usignan, giù di castella Si ricco e d'armi, cui possenti trame Di perfidi congion'i han da sei lune Rari'o ogni dominio. I figli miei E lor misera madre (ah, poich'al duolo Il tuo signore e mio, Giorgio soggiacque! In salvo a Nizza appo mia suora addussi, Ivi una notte una masuada irrompe Di Saracini. Io d' Eloisa, e quanti Dolci pegni m' avanzano, la fuga Combattendo proteggo: oh, almen per loro M'arrise il eiel! Ma cluto, disermato . Carco di ferri io vengo. Anzi il mattino Salpan le collegaté arabe navi : Quai di Spagna eran, quai del Sardo e quali Di quest'africo lito; a me la somma Lontananza tocco! p

Alle lagrime me libero siopo. « E sache il mio snitco sire è nel si(polerol.
Si luaghi suni di gloris, e poi nel lutto
Morir miseramente! ecco, empia terra,
Il guiderdon che alla vittà largira! —
Ma no, delle cocorate opre la meta
Non è il sorrider di mortal fortuna:
Ampro a' giuttà il vivere, e-beato

Con viril forza il pianto: Adel compreso

Pensieri, il volto si copria e lasciava

Da tanta folla d'infelici e cari

Frenava Arnaldo

Solo quel di che al mondo vil ti toglie !' » Così esclamava Adel, sazio de' giorni Gloriosi, ma sterili di gioia, Ch'ei tratto avea, da quando allontanato Erasi da Eloisa. E or par che tutta Da mal estinfe ceneri risorga La giovenil sua fiamma: i detti, il volto D'Arnaldo lo riportano ai remoli " Tempi del suo delirio. Ei vede i colli Della Sonoa fioriti-il santuario Ove la pia fanciulla iva sovente A lagrimar sulla materna tomba-L'inghirlandata barea ove ella, assisa Sulle ginocchia di suo padre, al canto Talor scioglica la voce ; e talor l'inno Era d'Adello; e allor della donzella

Più timido era il canto e più pietoso! Che pensa, Adel, tua nobil alma? I campi E le roccise d'Arnaldo aodrai col hrando A racquistar pe'figli suoi? ma in ceppi Ei qui rimansi: squallido, languente È il suo sembiante: il duol forse e la dura Servitù in breve troncheranno il filo Di quella vita... Libera Eloisa? Oh pensiero infernal! Ma nella mente Anche de' giusti sfolgora i suoi foschi Lampi l'inferno-e più son giusti appunto Perche talvolta eguali a'rei son quasi, Ed allor non soccombono, e con arduo Sforzo sopra il mortal fango s'innalzano. D'altri schiavi al riscatto ogni tesoro

Già aveva consunto Adello: al predatore D'Arnaldo in cambio, egli offresi. Accettato Venne il partito, perocch'egro il primo Schiavo parea, e salute e forza spira Del novel la persona. Il sir francese Queste mosse ignorava, e i suoi voraci Crucci addoppiava l'esser conscio, alii

Degli affetti d'Adello. Alta è la stima Che la virtù déll' Italo gli desta; Ma pur già scorge nel futuro, accanto Alla donna (e adcor bella era Eloisa) Il rival cavaliero, e quella stessa Virtu che in esso ammira è il suo spavento. Il ceder fu. Parti sulla primiera

Ma oh come in se medesmo ei ri vergogna Cristiana prora: agl'Itali l'annunzio

Di si bassi concetti, allor che tolte Vede a se le cateoe, ed alle braccia Poste d'Adel ? « Che fia? Non mai! Sublime

Insania, Adel, ma insania è questa! infermi Giorni redimer di chi tatte ba tronche Le vie di rimertarti e con all'imo Cadde che d'ogni grande atto la speme Da fortuna gli è tolta-e invece i giorni Preziosi immolar di chi seconde Tutte ha le sorti e per la gloria vive ? » « Arnaldo, i pregi tuoi taccio che sommo Ti fer sempre a' miei guardi ; or sol rammento

Quanta importanza i giorni ban di chi i sacri Titoli vesta di marito e padre: Appo tal, nulla è la deserta vita Di chi solingo passeggia la terra (E-tal soo io ], di chi, s'allegri o gema ; Niun bea il suo riso e niun piange al suo ( piaoto ».

Volea soggiunger l'altro. Adel temendo D'aver coo triste voci iotenerito Il ano rivale e forse appalesato Della stanca doleote alma il segreto, Apre na gentil sorriso-Va', gli dice, A consolar la tua dolce famiglia; Cura nostra primiera esser de' questa : Indi per me non t'affannar : · lontane Non son l'itale sponde, e ivr si egregi Cuori mi fean di loro amistà dono . Che io me certezza è la lor gara al pronto Riseatto mio.

a So, generoso Adello, Che in sue nuove tempeste Ugo invocava Il braccio tuo; so che anelo Vinegia Di ritorti ad Amalfi, e che io ciascuoa Itala signoria ferve la brama Di possederti a suo campion: ma esporti . Di fortuna a'capricci, ah no, non posso! Sol crederei, se in mia balia fosse indi Il tuo pronto riscatto: oh nia ti dissi La mia piena núseria! » Uopo ad Arnaldo

Esso, con altri dall'eroe redenti, Portar di questo fatto. Onor parea Stringer più d'una terra alla salvegaz Del guerriero in catene: il sir francese Non osò dublitarne; Adello stesso, Benchè-scevro d'orgoglio, aver sul grato Animo altrui credea qualche diritto—

Tutti obbliaro il miserol quattr'anni Le afriche soliudini l'han vitto, .' Con abbietti compagni id oper abblette Sotto varii tiranni I moi sudori Spargere ostramente-ed arco moora Esser per gl'afelici, o allevizado, Con gravaroe sei etseso, i lor dolori, Con gravaroe sei etseso, i lor dolori, Seno le avigorite alme estollendo.

Chi ai Saracini il tardo inaspettato Prezzo portò del cavaliero? Un messo Che, dalle rocche vien d'Arasido. Il sire Fedeli colleganze e alto valore Ricondotto lusno o suoi dominii e a tutta La pàterna suu gloria.

Sull'ospital pariglio: al marsigliese
Porto ei veleggia. Ob, come dir la giois,
La gratitudin che il hel caore mooda?
Come i diversi palpiti, approdado ?
Poi, sul corsier veloce alle castella
Del suo henefattore e d'Eloisa
Senza posa tracado?.

« Ei giunge: incontro Moveangli il sire ed Eloisa e i figli (Figli di quell'imen; pur cari all'alma Gentil d'Adello! Mutui i commoventi Detti suonono e i teneri singhiozzi E la sincera nubil lode. Un riso Del ciel parea per que'mortali eletti Aver portato sulla terra il gandio Che dal suo trono Iddio raggia ai beati! Ma quel foco di vita che nel ciglio Brillava ad Eloisa, in olito era. Da lungo tempo in essa è illanguidito Il fior della salute. Adel s'accurse Ch'ella reggeasi con fatica; e intende Che nella notte in che da Nizza a fuga Ella errava co' figli, un dardo colse

Legermente un di questi: abi, velenato Frov'era il dardo II bambine di a creeda Cescente piago si struggesa la madre Quella piago hambondo al figlinol ano Geede reader la vita e, obinire, s'illuse! Sont estato l'arte di Salezno e i volta Appesi mgli altari e i benedetti Marraighio frameschi al dolente Sen dell'eroica madre addur novello Sembra vigora.

Ben totto Adel conobbe Che ol gi fielli mibinarie in breve Ponesa romor su quelle pance. Il dolce Segiorno Aleania mei ci protrate Appe gli osqiti smati, e con Araldo II timore alternava e la sperana Per l'egra doma-Ahi janol infereciace Rapidamente il morbol — Adel jul letto Di motte la misi. Tutta obblitas Ei sua vittis : chiedea ragione al cielo Dei milli code a gran fottili mondo incondo Ch'egli ha creato, e in quegli orrendi fiotti Indistituto sobbissa e il busco qi ir reo. Indistituto sobbissa e il busco qi ir reo.

α Ob Adel (rispose la morenie---- funo Questi glà ultimi accenti) ob Adel ritraggi La insensata parola! È il duol cimento Ove Dio prova degli munoi il core. Te a egreji fatti i lunghi ascificii Portrora: nel risocrescie parpre lunghi; Ma, come stral per l'aer, ogge quest' un. Ma, come stral per l'aer pogge quest' ou. Ch'aom vita appella e salda con settina!

Në infeliee è chi muor, ma chi morendu Guarda gli hani voltai ed ulcano'orma Da lai Jasciata di virti non trova ! p Voce a Elois allor sanaco : sorrise; Strinse al seno i figlinoli, all'onorato Sposo si volse—e dir parea e Co'figli, Adel ti raccomando p—e più non, era. Così passò la santa.

Ideerte storie
Narrano d'un Adel ch'appo i Toscani,
Dopo quel tempo, gli Ungari sconfisse:
Fora'era il nostro eroe; forse in pu gesta
Ancor brillo la gloria sua. Ma il vate

Che del sepolera suo cantà, non dice Se non che vecchio Adel mori e mendico. Perdonandu agl' ingrati, e ripetendo Que'detti d'Eloisa : » E il dunl cimento

Ore Dio prova degli umani il cure, Ne infelice è chi muor, ma chi murendo Guarda gli anni valati ed alcun'orma Da lui lasciata di virtù non trova ! n

## NOTE.

... Sui colli

Della Sonna fioriti e sulla Rocca Incisa dominava.

V'è presso Lione, sulle rive della Sabne, una rupe che ritiene il nome di Pier-

re-Encise. In chi di giusti nacque è onnipossente..

Tutta la cantica sembra avere per iscono morale queste verità:- che uno de'più grandi stimoli alla virtù si è l'esempio di parenti irreprensibili, e quindi il desiderio di consolare con bei fatti la loro vecchiaja-che nelle passioni in lotta col dovere, quanto più il sacrificarle a questo è doloroso, tanto più l' uomo che compie questo sacrificio ha luogo in appresso di congratularsene, trovandosi nobilitato, ai proprii sguardi e più capace di grandi azioni- che finalmente se sulla terra il premio della virtù è spesso l'ingratitudine degli uomini e la sventura, al giusto sono abbondante compenso la sua fama, il testimonio della buona coscienza, è la pace e le speranze con cui egli solo può scendere nella tomba.

... Io la grand'ombra Di Berengario a vendicar mi reco.

Berengario I, dopo gli infelici successi del'a sua guerra con Rudolfo, fu assassinato a Verona da alcuni congiurati, capo de'quali era Flamberta. Tre giorni dopo Milone guerriero fedele all'infélice imperatore ne fece la vendetta, vincendo i colpevoli e condannandoli al supplizio: cosi le cronache. Ma secondo questa cantica uno d'essi congiurati, Rasperto, riacqui- la sua scuoladi medicina. V il Tiraboschi).

I sto potere in Verona, ed ebbe in seguito il favore del re Ugo, che gli lasciò il governo di quella città.

Che al nove italo sire, Ugo ..

Rudolfo tenne poco tempo il regno d'Italia : ei dovette cederlo ad Ugo duca di Provenza che segnalò il suo dominio con le erudeltà e la perfidia.

... La grande alma d'Ottone ..

Pare che debba essere Ottone di Sassonia, il quale circa 1 4 anni dopo quest'epoca conquistò l'Italia.

Tolto di là tal venerando oggetto.

Leggasi la storia de'bassi tempi e si vedra quanto fossero frequenti i furti delle reliquie. Un popolo credeva d'appropriarsi la prosperità dell'altro, togliendogli o il corpo o qualsiasi altra reliquia del santo protettore del luogo.

... Che il nocchier riù ardi'o Nell'adriatica laguna inoperose Tien le sue sarte.

Che un piccol numero di pirati sparga tanto spavento parrebbe un'esagerazione, se la storia non divesse come nel secolo XVII i filibustieri, ammasso di pochi audacissimi ladroni, divennero il terrore dei navigatori europei, a segno di tener talvolta interrotta la comunicazione della Spagna colle colonie americane.

A stento l'arte di Salerno ..

Nel secolo X Salerno era già famosa per

# AI LETTORI

 $\hat{E}_{nixo}$  da me sluti immoginati alcuni poemelli narralivi , a cui dava nome di Cauliche , ponendoji , per finzione poetica , in bocca d'antico Trovadore siluzzese ; finzione che poscia ho rigeltala, non avendo più in animo di lessere, siccome io divisava , un romanzo , il quale a tali Cantiche dovese collegarsi.

Dalo alla luce, anni sono, un saggio di esse, mi sembro venisse gradito dal Pubblico Italiano, e perciò m' induco ora a consegnarne alle stampe altre sette.

Sobbene lo serva essere scarse le mie forze nel mettere, in esecuzione simili quadretti epici, mi pare non di meno d'acconnare con essi una via lodevole a quegli ingegni che hanno disposizione al geuere nurrativo, e alla pittura de caratteri e delle passioni. Non molte siorie offrono lema di grande poema epico, ma fra furo havcene assas, le qualt possono porgere degno soggello di breis racconti erocio o pielosi, dandoci a rappresentare falti avenuti, od anche ad intenture zignitose favo contare azioni magnanime, e de errori e colope, è uno de unodi con che la poesia può confortare lo spirilo umano all'amore delle domestiche e civili perfezioni.

Chi arrà più vigore di me, potrà desumere molte morali Cantiche, più splendiae delle mie, dajdi annali delle varie parti di Italià, riuno nazione essendovi che abbia avuto più tuttuose e più fetici vicende, più dritti, più womini tussimi d'egni qualità. Ho fallo la mia prova con poemetti piutotos compicie di essitura e, non adorni di grande splendove pel soggetto. Se oltengono qualche suffragio, resterà vie meglo dimostrao quale bion successo polrebbe consequiris, truendo poetiche narrazioni di covisimile foggia dai punti verdmente lumnosi delle storie mostre.

Le Cantiche da me eseguite sinora, vennero, tulte poste uel medio evo, non già che io uno discerna essere stati i spregi di quell' età contaminati da molta barbarie, ma bensì perchè tai secoli sono, per chi ti vede fi tontinanza, vui età acconcia alla poesia, stante la forte lolta del bene e dei male che alliera sorse, e lungamente agilossi per ogni dive. Inoltre quei tempi non meritano vitipendio, e ciò ben dimostrano e quegli unmini che vi vperaronò alle core, e quetti che le tentarono, e te potenti città che vi crebbero, e le istituzioni còn che s' andò scemando l' ignoranza e la sventura, per impulso principalmente dei. Sommi Pontepici edel Utero.

L' età presente offrirebbe altresi , a parer mio, un fondo eccellente

per racconti poetici, nobilitali da scopo morale. Le gagliarde e terribili vicende, che abbiano vedute nel breve pazio di cinquand'anni, tanite deluse promesse, tanti errori, tante guerre giuste ed ingiuste, sublimi e pazze, tanto cozzamento di popoli, d'ophioni, di sistemi, tutto ciò è quande per la poesia tutto ciò abbonda di dolori umani, c quimdi anche di lezioni. Ma possa l'impresa di dipingers poeticamente si nostri tempi, si altre parti della storia patria, venire assunta da scrittori di nobile tempra, e non maligni nè cinici; da scrittori che pensino con forza, ma con forza religiosa, ed amino i progressi veri della civilià, cioè i, progressi delle virità pubbliche e private. La poesta e la teleratura in generale non valgono niente, quando non tendon a destare tentimenti alli e benefici, e ad attondanare i concittadini dalli incredutità e dell'egotimo.

Se pubblicherò ancora altri versi, procaccerò di presenlare qualche saggio di Cantiche relative at secoli XVIII e XIX. Molli nomi ragguardevoli vi si possono mescere, e segnalamente nomi di Italiani, che hanno commeriti di varia specie onorato la nativa terra e gli anni in cui sono vissuti, sfavillando quali di pregio purissimo, quali di pregio non incontaminato da deplorabiti errori.

# RAFAELLA

## CANTICA

La Cantica di Rafaella doveva essere il principio di un'azione più vasta che non è quella presentemente qui disegnata. Fu il primo saggio ch' io abbia eseguito di tal genere di compotimenti, or sono molti anni; ma siffatto lavoro essendo andato perduto con altri scritti della mia gioventù, ho pigliato più tardi a ricomporlo con affezione, ma non più come episodio di poema esteso. Quel poema, nella guisa ideata dapprima, aveva per oggetto di far sentire quanta debba e possa essere sugli uomini l'efficacia delle virtù della donna. Io congegnava a tal uopo una serie di fatti, collocandoli in Italia a' tempi dell'Imperadore Ottone II, è divisando con simili diversi quadri di mostrare altresì qual fosse l'Italia d'allora si in bene si in male, e quanti bei temi a poesia possa offerire la vita del medio evo. Foscolo bramava che ci dividessimo l'assunto di dipingere quei secoli, egli con una serie di tragedie della qualità della sua Ricciarda, ed io con poesie narrative. Sebbene fosse fautore caldissimo degli studii classici, amaya egli pure i soggetti dei mezzi tempi, soltanto volendo che si trattassero con gusto severo, e non con quelle soverchie licenze d'invenzione e di stile, che da taluni della scuola romantica s'andavano introducendo.

# RAFAELLA

Responsio mollis frangit tram, sermo durus suscitat furorem.

( Prov. 15, 1.).

O bell'arte de'carmi ! Onde l'amore, Il dolcissimo amor, che ain dagli anni D'adolescenza io ti portava, e afflitto Da luoghi disinganni anco ti porto? Noo per la melodia misteriosa Sol de'soavi accenti, e non per l'aura Degli applausi sonnti entro le sale De'colti ingegni, e non per la più cara Delle lodi, -la lagrima e il sorriso Delle donne gentili. Innamorato, O bell'arte de'carmi, hai la mia meote Colle nobili istorie. Il tuo incantesmo È per me la parola alta e pittrice De'secreti dell'anima, ed un misto Di semplice e di grande e di pietoso, Che oessuo' altra bella arte coo tanta Efficacia produce. A te oe'volt. Cui fantasia ti trae, tutte concede Sue grazie il vero; e tu, se Poesia Inclita sei, quella ond'amante io vivo, Tutte del ver acchi le grazie, e ornarle Sai di delicatissimo aplendore Che noo runto le offende e non le muta; E pur le fa per molti occhi più dive , Più affascinanti l'intelletto. Incede Senza carmi e con leggi altre men gravi Più scioltamente un narrator, siccome Senza cinto la vergine; ma il cinto Converte la vaghezza in elegaoza.

Suoni sull'arpa mia, suoni la lode Delle forti sull'aom dolci potenze, Onde il femmineo cor va glorizos; È mia cantica dica oggi le pompe Del Parlamento di Verona, e quale D'uo magaanimo vate era il periglio; E più il periglio d'un illustre oppresso, Se vergin trovadrice alla crucciata Alma d'uo generoso imperadore Pacificanti melodie opportune Dal mite e anggio cor non effondes. · Quando Italia ordinar, lacera in mille Avversanti noteri, ebbe promesso Il rege Ottone, e di Verona al circo Chiamò l'alta aduoanza, ove concorse Orni baron d'elnio o di mitra ornato, Ch'oltre o di qua dell'alpi àvesse nome, Immensa moltitudin coronava Sull'antiteatrale ampia scalea La vasta piazza, in mezzo a cui d'Augusto La maesta fulger vedessi, e quella De'reggenti minori. A gara e dritti S'agitavano e accuse. Ora fremcote Rattenendo la giusta ira nel petto; Or con dolce sorriso, il re supremo Ascoltava e tacea dissimulando, Però che pria di pronunciar sue leggi, Gli altri indagava e maturava il senno. Fra le orrende in que'di scagliate ac-

Contro a veri o supposti empi, colquis D'Isushre cavplier vione la fuma, La fana d'Ugonel. Chi s'apponea Da un ribaldo, il qual retti vera visuati, A guidini del popolo, quolt'uni, Atroce fatto di peridiri e suspue Una lunga corata insinicidiria Verso il prode Euserigo, e attutte fila Per inguausario stoti a seco sumanto Delle gioie antichevolij ed in fine La morte a texas d'Eunerigo, operata, Per artini d'Ugonel, con feri Di strephe incumatora o coreno o vieneo.

Carissimo al regaante era Emerigo Per assi merti in guerra e pace, e quando Avvenos del baron la crudel morte, Fu visto nella reggia il coronato Balzar dal soglio, e impallidire, e gli occhi Empirglisi di Igrime, e le grandi, Ramnemorar virtu del cavaligro, Giurando alta vendetta.

Ora Ugonello
Vincolato ecco grace canto i profondi
Umidi cavi di vetuata torre ;
E provata appareado cama la nera
Trama ed i sortilegi e l'omicidio,
Gode l'accusator, gode una turba
Distribioti or satisfatta, e ognano
Di que' cencia appetta la imminente
Del prigionier condanna; e non pertanto
V la moltitudior par d'illustri e d'imi,
Cite roo stimar non san quel, già fra sommi
Secucia di virtade amorrestote.

Le cure mille del Tedesco Impero E del regala lialo serto, e il vivo Desio di non fallir, tengon sospesa L'alma d'Otton per varii giorni. Intanto Veniva egli nel circo alle admanne ; E più del constito era cruccisso, ; E de' anoi fidi gl' infelletti ognora

Fenni indutri con fette a serenação, livit illa decam spetturies folla Papirazon due petit, uni coll arqua Palpirazon due petit, uni coll arqua A ridir cose node la volge; a lopo D' ogni grande spettacolo la vista Era di grande spettacolo la vista Era di grande spettacolo la vista Era di grande spettacolo la vista Cuno é il vecchio Romeo, guerrier de moni Onde scende Eridan, il sikro Aldigero, Suo figliando e disergiolo; Aldigero, Suo figliando e disergiolo; Aldigero, Suo figliando e disergiolo; Aldigero, Suo noto o lope egi linsi uni gigliardi, Ma fórmidabil seelle patire paque, e E cor, cui suibinato ha deged aniove Per la vergin de' cantici lombardi, Radella, e, que d' gloris d'Olona.

Fascino avea aull'anima d'entrambi Que bellicosi spiriti la Ince De poetici studi. Il viandante Le valli attraversando in notti estive, Violarsi i dolcissimi silenzi Da dilette armonie sui colli udiva; Ed erano i dne vati, ardenti spesso Di quell'estro recondito e divino. Che più tra il riso degli smeni campi Che nel Iragor delle città afavilla. Ma l'estró sempre non tracan da belli, Maravigliosi di natura aspetti. Or contemplavan, bianchi di spavento, Le tempeste che visitan la terra Come i ladroni, e menan beffe al pianto De'peveri, cui tutto han divorato ; Or lunge ramingavano, e sui laghi E sui precipitevoli torrenti E sulle oceanine onde le snume Ivan solcando ne' perigli, all'urto Più feroce de'venti, allor che il legno E s'innalza e sprofondasi impanzato, E qual degl'imbarcati urla, qual prega Con pentimento e con secrete angosce. Quale il nocchiero interroga, e il nocchiero Non risponde, ma sibila convulso.

Oltre a tai eşai di terrore, a eni Aldigre ne Romeo i sun per lungo Vario peregrinir dimentent, Da l'or nobili cuori susporata Era la voltati delle hattaglie Nelle imprese santissime, e'il terrore Connoccan delle stragi, e l'alta febbre Della sconfits, è del triogfo i guddi. E sovente il canato ad Aldigero Avea parlato questi detti :

Uspo è molto veder, che terra e cielo Offran lor di magnifico è tremendo, E ciò che a', è vedato indi in solinghe Ore volger nell' alam, conversando Colla propria mestinia, e colle sacre Memorie degli estinti, e col Signore. Eccoli danbi in Verona, iri li trasse.

La fama dell'eccelso intendimento, Che tanti spirti congrega da mille ' Contrade lonanissime, e la fama Delle regali, portentose pompe.

Spalanea i bei cilestri occhi Aldigere Nel vasto antiteatro, inclito avanzo Degli antichi Romani. Oh quanta folla Sugli eatesi gradini è brulicante ! Quanto splendor nel sottoposto foro, Intorno al soglio di colui che Italia Regge e Lamagas, e in Occidente è primo ! — Oh padre! ei dice; qual soggetto a

D'italo trovadore, e come il labbro Di Rafella, se in Verone or fosse, I-baterba Bailline Un gran monarer Che di due navioni i sommi s'duns red citara tutali tordi E quel monarea. Gindice à tal, she può costate sciorre laveretate litt, e le può cicre? O com' angiel di Dio, d'inseminando Sprienza et a calito di pace, o com' angiel di Stanas, con ratto Rigio i baosi travando o di Iludesdo!

Figlio i buoni strozznodo dei illudendo !

— Figlio, taci per or; bevi a larg'onda
I robusti concetti, e le speranze,
E il parentar magnanimo. Indi' eresce
Dell' ingegno I' acume, e in avveniro.
A fulminar le laide opre de'vili,
E a cingere di luce i generosi,
I' detterà più nivigoriti i canti.

Termino dell'augusto parlamento L'afficcendal primo gioro, e allora Fino al aeguetate di veniner le regir. Care sospess, ed il pienoso Sire Collo scettero i baroni secomiatava. Gli applausi de'baroni Imperadora L'acclamava del mondo, e le esterve Piene di maraviglia e di letipia Ripetean l'alto grido.

Asceso Ottone Sul candido destrier, per la più larga Trapassa delle vie (dall'eccheggiante Arena al suo palagio) ampla corsia Tutta sparsa di fiori e di tappeti E d'ardenti profumi, entre le mura Della città scorrendo: A tanti viva Il festoso clangor si maritava Di cento e cento trombe; ed a'guerrieri Ed a' cavalli il cor battes si lieto, . Qual batter suol della vittoria al suono Quel moversi de popoli irruente Verso le regie case, un mar parea, Che traripando inondi la campagna, E le universe voci, ancor ch'allegre, Rombavan si moltiplici e si fermé,

Che la tremenda ricordavan foga, Di città che o si scagli alla rivolta, O per subti siñoendi o per tremoto Impetitosa dagli alberghi spanda Uomini e donne, e per le vie cozzante Strilli fuggendo la insensata turba. Si diserenea ch'ell'era gioia, e pure Èra una gioia che mettea, apavento. A qu'el mar trarijato a rgine intorno

A quel mar traripato argine into Inerollabil, si feano estesi armenti D'italici corsieri e di tedeschi, Affrenati da prodi, irti di lance, E le precipitose onde giganti S'agitavan represse gorgoginado.

In tali arti di gente il buon Romeo Da una perte fi spinito, e d'altra parte Spinto venne il suo figlio, e vanamente Qui e là si cercan lungo tempo nn l'altro, E a chiamarsi a vicenda alzan la voce. Il sole iva all'occasso, e detto avresti

Ch'ei discendesse in mezzo al gregge uma-

Tutto affoliato sulla immensa terra. Quella vista, e la splendida vaghezza De'nugoletti occidentali, e il molle Nell'aère della sera innominato Religioso incantamente, e in blandi Fremiti omai converso il fracassio, Ed a que' blandi fremiti commista La grata dissonanza or de'nitriti Che le briglie scotendo alsa, presago. Della vicion stalla, il corridore; Or di persone salutanti, o mosse A subitanée risa, or d'allungato Grido di chi da lunge appellar sembra Con dolce affetto un qualche suo smarrito, De'trovadori commovea lo spirto. Alle süzvi rimembranae è schiuso

Fiù in quella vespertina ora che în altre Dell'intero su giomo, îl cor dell'uomo, Peroche il dileguari della Impa Che à tatti è leta, inchina ogni penante Ad affetti pateine, e al ricordo Del dileguari della vita. Allora Diciam la requie a'anotri pii, che insieme Un di con noi frangeano il pane, e al sacro Ospital aspro a stringeani sa estinguaria. E che falce di morte iodi ha mietuto; E se remota è la natia convalle, L'invochiam sonjvinado, e riportiamo Alle.ceue domestiche e alla pace Del proprio letto il desizoo sguardo. E le vergini piangono a quell'ora Fin dolecunente o la perduta madre, O l'amica, o di li prode, a eni risposto Avez già, il cor, se noto le labbra : « Io t'a-(mo ».

Ed a quell'ora tutto ciò nell'alma Sente un alto poeta, e più che mai Con mistica armonia s'ordinan helle D'egregi fatti istorie entro sua mente.

Tal ben era Aldigero, e in sè volgea Fantasie nobilissime, e lui pure . Premeva nopo di carmi. E nondimeno Sue fantasie turbava una tristezza, La tristezza gentil de' generosi, Nel dire entro il cor suo, che, mentre tanta Qui la festa fervea, mentre briaca Di piaceri e spettagoli e conviti Era pur la genia, carco di ferri. In cupe volte di prigion, nel lezzo E nel'dolore un Ugonel giacesse Senza conforto di parola amata. Nè di soaye illusion, presago Di quell'orrendo palco e di que'neri Veli, e del manigoldo, e della scure ! E quell'oppresso era Ugonel! Colui, Che il senno de'iniglior dicca innocente!

Di loco in loco erro Adiger lung'ora, Indi al'hanañe petto altre potensa Tormentos a 'gagianse. Util l'evarsi Dille regis paretti una celeste Minisca d'imia corde, s'a quelle sedi Egli tragge, vii giugne, e appena dige : « Son trovador », si schindono le cinte Dell'amplissima sala, ove al fulgore de l'orde de l'amplissima sala, ove al fulgore Dil di innumercottoli e di genune, Alla guiss d'un Dio, da incibariante Pompa nedes besto il re de Pequ.

Cinquanta arpe sonavano, ed eletti Trovadori ed elette trovadrici, Bellissime di forma e verecondin, Coralmente cantavano salute Al formidato e caro sir. Fra quelle Vergini illustri, chi s'affaccia al guardo Mararighiadi CAldigero ? È dessa ? L'unimitabil Rafaella! Alcuna El diasni speme non antria che addotta Ivi da'consasquinci ella venisse. Incaarrabil giubilo s'indonan Dell'amante garron; ma il foco ci cela, E mira, e penas, e ascolta, e più di prinsa Vago di carmi ba il ferrido intefletto. Qual d'lui sinsi l'enaltanta, quando

Qual dí lui fassi l'esaltanza, quando Onoreyol ròmor da tutte parti S'alza di grate che il ravvisa e dice : — Non è quegli Aldiger ? Certo, è Aldi-

Il famoso Aldiger!—Lo stesso Ottone Ode il pron'o sasurro, e poiche tanta Dell'estro d'Aldigero è qui la fama, Vuole che un'arpa a lui si porga e canti.

Peneirato era intanto iri Romeo, a E testimon d'omer si grande al figlio, Di tenerezza lagrimò : tremava Nondimeno il canuto, a cni più noto Era che al figlio suo, quanta abbioqua inanazi ai re prudesia y egli tremava, Conscio dell'arditissimo desto Di verità che in Aldiger ferven, Ed instituti Aldiger, foste ie dita

Sull'auree corde, e dolcemente svolts Osseruïosa melodia, la saera Macstà benedisse, indi i fablimi Doveri commendando de'regnanti. Osò mischiar con reverenti encomii Sentenze tai, ch'eran flagello al core Di taluni fra i grandi, e l'infiammsto Inno rivolse a pingere l'nom giusto. Che i maligni allontanano dal trono Consatroci calunnie, E la pittura Dell' improvvido vate apertamente D'Ugonel presentava e le sembianze , E le virtà, ed il earcere. In sno cieco Zelo pel vero il trovador pregava D'Augusto la giustizia a diffidenza Centro orribili accuse, e predicea Indi a lui gloria, ed agl'iniqui infamia

Otton s'alzo sdegnato, e mise un cenno. E l'inno s'interruppe, e dalle mani 'uno scudier tolta al cantor fu l'arpa; E la popolosissima assemblea Alaò lungo susurro, in cui-sommesso Plauso verso Aldiger mostravan molti, Ma nlauso da rispetto e da paura Alternamente soffocato. I cuori Più ad Ugonello e ad Aldiger propensi Nuocer temesno maggiormente ad ambi, Se quel plauso scioglican.

Qui l'assennato Imperador volle calmare il moto Di quella moltitudine di menti, Mostrando alma pacifica, e di novo, Sovra il trono s'assise, e chiese il canto Dellè arpatrici. Ognuno imitò il sire, Dissimulando la imprudente scossa Data ai pensieri dal gagliardo vate, E dolcissima scese sugli spirti Delle virginee voci insiem sonanti La musica celeste. Ognan per altro, Benchè temprato à palpiti più miti, Volgendo la papilla in sul monarca, Contristar si sentia; chè nell'augusta. Faecia, atteggiata indarno alla quiete,. Balenava recondito corruccio, E l'occhio suo fulmineo esser parea D'imminente rigor nuncio tremendo. I niù avveduti spettatori scritta La morte vi scorgean del pro'Ugonello.

Ad Aldiger s'approssimò Roméo, E-Che festi? gli disse sotto voce ; -Che fia di te? Finta indulgenza è questa, Che te impunito breve tempo lascia; Libero uscirai tu di questa cinta? E se pur libero esci, ove allo sdegno. Ti sottmarrai del rege? Oh potess'io Trarti di qui!

Pietosa a lor d'intorno Voles la folla schiudersi allo scampo Del perigliante vate.-Uso alla fuga Non son, disse Aldiger; se traviommi Nell'impeto dell'estro il buon desio, Tal non è colpa che celarmi io debba, E molta ho fe nel retto cor del sire.

Sebbene irremovibil dal suo loco, Pur mesto era Aldiger, tardi mirando Assai sciagure sovrastanti, e prima L'accelerato d'Ugonel supplizio,

E rimordesgli coscienza.-Io reo, Secretamente a sè dicea, d'audace Orgoglio fui ; me ne punisce Iddio!

Dopo il virgineo insiem sonante accordo, Palma Ottone degno batter con palma, E sorridendo già sorgea, bramoso Di portar lunge da eotanti sguardi Alfin l'arcana impazienza. Il passo Rafaella avanzo, povo tintinno Assumendo sull'arpa, ed il cortese Imperador si rifermo nel segrio. Brevi credendo reverenti angurii Dalla inspirata udir vergine illustre.

Rafaella tremanti avea le bianche Mani sovra le corde, e uscia tremante Dal dolce petto il modulato suono. E le guance arrossiano e di palfore Si ricopriano, e il grande occhio fulgente Errava intimidito, e a' atterriva Del re incontrando il formidato senardo! Quel gentil trepidar della fanciulla Di tutte grazie adorna, inteneria, È maggiormente a lei tutti amicava. . Oh! prepotenza de'scavi incanti

Che la donna somigliano al bambino, E par la spargon di virtù nascosa Che ratta vince ogni viril fortezza! Oh! come l'nom, quell'apparente infanzia Mirando in viso della donna, e in tutti I morbidissimi atti di quell'ente, Gli a'avvicina con fiducia, e ardisce Dirsi maggiore, ed a quell'ente quindi Che si debol parea, tributi solve Di reverenza, e a sè maggior lo estima !

Per quel poter che nelle forme regna È nella voce della donna, e astringe Le feroci, virili alme ad ossequio, Dato alla donna è svolger ne'suoi detti Mirabili ardimenti; ed ardimenti Non sembran quasi, ma sospiri e preghi.

Chi rivelato avea tal maestria Alla vergin de'cantici? Addolcisce A sua voglia e fortifica. Inspirava Pietà col suo tremor; poi quella voce Dianri timida tanto, e quell'aspetto Sembran di cherubin conscio a sè stesso Di grazia e d'autorevole potenza

Irresistibil. Ne stupisce Ottone, Ma non puote adirarsene, e diletto Anzi ne prova sommo. E Rafaella Seppe scansar ne'generosi carmi Quel periglioso, indefinibil punto Di baldanza per ottimi consigli, Che irritar puote qual pungente biasmo; E non pertanto ella assai disse a laude Della giustizia ne'regnanti, e disse Necessarii gl'indugi, ove affrettata Da esortatori fremebondi venga Di talun la cadata. Ogni pensiero Della bella arratrice era incalzante A virtù, ma siccome i detti blandi Di madre, che a virtù sprona e aecarezza L'indociletto garzoncello, o come I detti d'una figlia a piè del padre,

Quell'umiltà, quella dolcissim'arte, Que'prorotti dal cor supplici versi -Vinser l'alma del grande Imperadore, E gl'intenti ei capi di Rafaella. Battè le regie palme, e alla percossa Unisona-fur segno, onde gli astanti Baroni il plauso prolungar si forte, Ché ne tremaro il suolo e le colonne.

Otton chiamò la vergine, le cinse ". ". L'ebarneo collo di salendenti gemme. E dal suol rialzandola, degnossi Dirle:-Qual grazia chiederesti?-Ed ella: -Se t'offese Aldiger; deh? gli perdone; E mite sii nelle condanne o sire!

Cesso la festa, e pieno di soave .

Commozione era d'Otton lo spirto, Ed all'intime stanze dei riposi Ritraendosi, disse al più fidato De'cancellieri suoi :- M'avea lo schietto, Ma severo Aldiger mosso a tal-ira, Ch'io divisava d'Ugonel la morte; Pacato or sono, e indugierò.

Quel freno ai moti del rigor! felice La saniente vergine che a brame Di verità togliea l'impeto scabro Delle audaci parole, e ammorbidia Con abbondante, carità i comigli! Il sospendersi i fulmini, die' loco A gravi scoprimenti: entrò discordia Fra gl'inimici d'Ugonel : le accuse Si contraddisser; la menzogna apparve; Del Sassone Emerigo l'omicida Fu manifesto e dato a morte; e colmo

Di gloria usci del carcer ano Ugonello. Fu grato all'imperante il liberato Ed alla vergio trovadrice; e vide. Ch'ella amava Aldigero, e che Aldigero Per l'emula ne' carmi si strugges, E fra i varii parenti accordo trasse, E l'imen si compie. Sorrise Ottone Ai degni sposi, e a Rafaella disse: - Temprato del tuo pio genio celeste, Il vigor d'Aldiger più non m' irrita. · Nè da quel di Romeo gl'impeti incenti Non teme del figliuol : fatto era questi Prode l'eon che a gentil- maga è ligio.

# EBELINO

# CANTICA

L' idea di questa Cantica non è tutta mia, il tema vennemi fornito da un romanzo storico tedesco', ch' io lessi già tempo, e di cui ignoro l'autore. Il merito letterario di quel libro mi pareva debole, ma il personaggio d'Ebelino vi spiccava con fratti forti, e mi rimase vivamente impresso nella fantasia, come nobile modello di pazienza ne dolori. Ivi parravasi d' Ebelino, non so con qual fondamento, ch' el fosse un povero cavaliero scacciato nell'adolescenza con atroci minacce di morte da sette disumani fratelli, e divenuto uno de liberatori della regina Adelaide. Questo giovane prode passato in Germania coll'illustre vedova di Lotarie, allorch' ella sposò in seconde nozze Ottone I, dipingevasi dal mio autore quale un nuovo Giuseppe alla corte d' Egitto, potentissimo e sapientissimo ; e a fine di meglio somigliare al vicerè di Faraone, Ebelino scopriva anche i suoi fratelli, venuti-d' Italia a Bamberga senza che immaginassoro chi egli fosse, e perdonava loro. Conservata alcun tempo la sua alta fortuna sotto Ottone II : cadeva poscia vittima d'un traditore collegato a molti invidi rivali; ma il traditore stesso, agitato da visioni spaventevoli, confessava indi a poco l'innocenza dell'immolato Ebelino.

## EBELINO

Si bona suscepimus de manu Dei, mala quare non susciplamus! (Job. 2. 10.)

Iuno d'amore e di compianto al giusto, Al giusto denigrato! Ebelia, fido Campion del magno Ottone e consigliero, Colui che al generoso Imperadore Verità generose favellava, E i biasimati torti indi con mente Pronta e amorevol correggea e sagase; Colui, che, senza ambizion ne orgoglio, Spesso invece del sir ponea la destra Al timon dell'impero, e lo volgea Del sir con tanta gloria e securanza, Che questi, aneo in cimento arduo serrando Le auguste ciglia al sonno, a lui dicea: « Vigila or ta, che il signor tuo riposa; » Quell' Ebelin , che, lagrimato il saero-Cener del magno Otton, d'Otton novello Fu parimente lunghi anni sostegno. Di giustizia nel calle, e guida e sprone, Si che a nessun parea che dilettoso Ne' poveri tuguri e nelle sale Fervesse crocchio, ove lodato il nome Non fosse d' Ebelin, - quell'Ebelino Mori escerato, ed era ginsto! Amore E compianto agli oppressi!

Un di l'Eterno,
Come a' giorni di Giobbe, al suo cospetto
Avea tutti gli spirti, e a Satau disse:

— Onde vieni?

E il maligno: — Ilo circuita
Dell'uom la terra, e non rinvenui un anto.
Ed il Signore: — O di calunnie padre ,
Non vedestui l'amico mio Ebelino ,
Ch'uom a lui similo non rechiudei il mondo,
Tanta in prosperi di serba ianocena i'
E l'angiol di monengoa ambe le labbra'
Si morre, e crellò il capo, e disdegnoto
Disse: Ebelin? Dorv'ei uno pregio? El 'anzo.

Pereuotilo, « vedrai s' ei nou t' imprechi.

Ed il Signor: — Giorni di prova a' retti
Forse non io so stabilir? Va; pongo
Enfro a tue mani dispietate or quanto
Agli occhi della terra Ebelin porta;
Fuorchè la vita.

L'aversario allora Arventoni prejette dal gembo Della semboa sube, onde i mortali Auteria lampegiando; ed in un piano Fu si roccia dell'alpi. Li gigante Si soffernol, e da questo lato i campi Della lijeta pentiola mirando, E dall' Alro le selve popolose De birefish [1] una sil "ultra palma Batic plandendo. al oversatage latto Fo ettarnalo i regio, ef edelamio." Vittoria'

La più squhita volutta del male Pensò un momento qual si fosse, e al ginsto Fermò ignomina cagiona, per mano... Di chi? — D'amico traditore! Il colpo Più deforeso e a dementar più adatto Chi molto amando irreprensibil visse!

— Un Giuda voglio! Il demone raggia Giù dall' alpe scagliandosi e correndo Pe' teutonici boschi, e visitando. Con infernal, veloce accorgimento Gittà e castella.

Iu ei cereando l'uemo, Ia cui scereando l'uemo, Ia cui scereane il docte volto, e i doct Atti, e l'irrequieto occhio geloso Del venditor di Gristo; e non volgare Mente si fosse, ma genti l, ma calda Di lodevoli brame, ed inscia quasi Di devoli brame, e dinscia quasi Di se si perretribe, e vaneggiasse D'amor per quite le virità, e seguirle Tutte paresse, e infedel fosse a tutte. Tale, o du vero giutto seste dores

Chi affascinaste d'Ebelino il core; E Satta nal trovava, e con dispregio Madeicea la leslà sativa De figli del Trino; popol rapace Nelle battaglie, e in sue pareti onesto. Ma quanda già il crudel quasi dispera; Ecco s'anconta in onguo node il, sembiante Tosta il colpinec; e fra se dice: —e E desno! Ed esulta, e più guata, e virpnia esulta. Quel benechto dall'arribal grain

Quel benedetto dall'nrribil genin Era un prode stramern, e fama tace Di qual progenie; e nome avea Guelardn. Sul' suo destrier peregrinava, e ladri

Su soo destree pergrinara e isuri Or assalira , degli oppressà a scampo , Or dispogliava ei stesso i passeggeriy. Se mercadeni , e puis se ebrei. Ne apoglior Pur quelli avuia , se a povertà costretto Non l'avesse un fratel , che del paterno Retaggin spossessollo.

A che di bogeo

In boco etrane, ci una apes. Spersu Dal caso alte venture, e perché tarde Erano al suo desio, vuigea frequente Il pensier di distrangerai; e più volte Dall' allissime. Johne mindava Coll' cochio i precipiti, a mestamente Riedegli d'ora; e ai sanà dianciato Nelle capi vezgini, se voce; O ametto di mottali, a apperanse altre Non l'appeser ritratto.

- O cavaliern,

- Scostati, scostati, o romito; Oro non tengo.

Salve.

Ben d'acquitarne sants vis 'accessono.

Vile à il mestier cui 't adducces seisgara,

Na aobile è il tuo qirito. À me tue sorti
Occalta sepienas-ha rivelate;

Vance à Bumberg; ya d'Ebeliu ti mottra;

Grasia agli occhi di lui, grasia sitersi:

A' clementi occhi di regiuntei stesso.

Così Sitan', e sparve.

Incerio è quegli

Se fu delirio o visione. Al cielo
Volge supplice il viso: 10 cor gl'irrompe
De' suoi misfatti alta vergogna; aspira

A cancellarli, e quindi ia poi di tutte Virtu di eavaliera sadare nrasto. La quel fervor del pentimenta, incoatra Un mendico, e su lui getta il maqtello, E sea compiace: e dice:—Uomaon m'avanza In carità e giustizia.

E Satan rise,

E non veduto gli bacin la frante. Alla real Bamberga andn Guelardo , Mosse alle auguste soglie, ad Ebelino Supplice presentassi, e piamente Da quella bella e grande alma si vide Ascoltato , compianto , e di non tarda Aïta lietn. Un fascino infernale Snvra la frante di Guelarda imposto Ha del demone il bacio. Allo straniero Conglutinossi d' Ebelino il écre In breve tempo ; e hella reggia e in eampo Quei Ginnata parea, questi Davidde. Mirabile brillava ad ngoi ciglio -Quella forte amistà : Satan fremeva Ch' ella durasse, e il volgersi degli anni Affrettar non poten. Ne ratta varco Sperabil era tra i pensieri onesti-Che Guelardo nodriva e la sua infamia, Tra l'amor suo per Ebelfo, tra il dolce. Nella virtù emularlo, e il desideriò Scellerato di spegnerlo. Ma il tristo Appinl si ennfortava misurando L' immortal suo avvenire. Appo si lunghi Secoli, breve istante eran poch' anni, Ed intanto ei godeva , a quell' imagn Che tigre, sebben avida di sangue, . Mira la preda, e aseosa sta, e sollazzo Tragge di quella contemplando i moti E l'amabil fidanza, ed assapora Più lentamente la decreta strage.

A suo pro riunir; doversi acciaro Dittatorio offeringli, o regio scettro.

L'augusto sir dalla germana sede Conterza ebbe di fremiti e lamenti Nell'anime de'Lombardi esasperate, Ed a sedarle con prudenza invia Ebelino e Guelardo.

Di questi sommi giù dall'ales, e al grido Che fama addoppia de los alli pregi-E più de' pregi di colni , che sembra D' onnipotenza quasi insignosto, Ferve ognor più l' insana spreme, e tutta In congressi pascidici prordure; Ove i duo messi imperiali invano Senon indicesno e obbediosse.

Cosi Ebelia risponde al temerario
De corrucciosi invito; io condottiero
Mai contr'Ottoa non movero; chè avvinto
Gli son da conoscente animo e onore;
E il portai fra mie braccia. E quaddo in-

Leimes
Del moribondo padre suo le coltri
Inosidavam di pianto, e il ascro vecchio.
Notter musi conjume, e disser: Un filio,
O Ebelino, ti lascio; — ed a te lascio;
O Ebelino, ti lascio; — ed a te lascio;
O Ebidino, ti lascio; — ed a te lascio;
O Ebidino in padre in Ebelino! — Ed era
In tai detti pirito: Allora il figlio
Gettomin il collo asinhe le braccia, e molto
Finane, e chianomin padre suo, e lo striani,
E il chiamai figlio. Ove pur reo di patit
Violati con voi fossa il mio sire,
Biasmo siscer da mie labbra paterne
Arriane, di pretti a varia consigli;
Ma non odio, nos guerra, non perdiad;
— Del: Itectino, Ebelia, privati affetti,
— Del: Itectino, Ebelia, privati affetti,

— Del·I tacino, Ebelia, privati affetti
Orò è caus di propoli. Ed ignota
Mal tu presumi essere a noi l'ingrata
Alma d'Ottone anco ver te, che della
Tani sceptistati a guiderdone e lode.
Ombra a luit fa tua virtà : conerati
Ond' opai cor maganaimo 'adura.
Fonges insi stolla è finitione omai
Ond' opai cor maganaimo 'adura.
Possente sei, ma pii mon sei, quel desso
Che ne' duo regni un di tutto volven.
Tefonia il governa, y ed abissano.

Sal germanico seggio ov' si l'assunse. Reco l'a gréche satusi e, e lo circonda Di greci consiglieri. Essi con l'ei Van macchimoglio contro te opi igorno; Che se fisor cadute suco non sono Le podetti, che sa le largi di monareta, Della tua rhomanare gfi è prodigio, En al tirano è di pudor reliquia. Badá si perigli; a tan ashveras bada D'Otton l'isolatti rotto hi i legunii. D'oqui giusto con esso. Ut de'maggiori.

Coii parlò fra gli adunati audaci.
Nè, sebbese olivespinta, era appien falsa
La parola di sdegno e di sospetto
Circa l'imperadrice e i corteggiani
Ch'ella a sue noase addotti avea di Grocia.
Ma h candida e ferma altan del pio

Ebelin s' adiro. L' imperadrice

E Otton con nobil regiliardia difese, p
de Grenci sorrise. Ei a'f Rondo
Favellava, o anichevole e verace,
Che i più irai i vudia con reveresa :
Coi teneresa quasi, asoco che iavitti
Nel feroce satio e nell'ardenie pèruna.
Di Guelardo la apirto a quel congresso
Funestamente s'amillo. Il dileo pèruna
Lo di composi per a sun di composi
Educatione i sunicità di giori
Ad un popol redento. Il vedea bello
Gigintergiare in immortali sitorie,

Com' un di que' supremi, onde la terra

Lunghi secoli è priva; e sè medesmo

Socio vedea di quel supremo, e a lui

Ei pecessaria osò chiamare, e il pio

Ebelin coneitarvi. Lo interruppe Finalmente Ebelin; duplice tela Comer ĝia svolto aveva agli adunati, Svolse di novo al tentatore amico: Qua la turpezza del tradir, la i vani Sforzi a piotenza e glorba, ove bruttata È nazion da lungbi odii fraterat.

Negli ineltii suoi a ostito il core Di Guelardo in quel giorno, e segui potcia A ridir con sofititea, jiezentusta Facondia per più di l'empie sue brame; Si che non potche volte il gherroso Ebelino in resistergii, dal mite Considerare e dai novi detti Passó a dogliosa marriviglia e stegno. Turbossene colai; ma il tarbamento Acsone si di dismore, e da sped tempo

Crescente invidia in sen covò tremenda.
Novi succedon fortunati eventi,
Ch'ognuco attesta gloriosi al senno
Dell'ottimo Ebelin; ma più Gnelardo,

Dell'ottimo. Ebelin; pas più Gaelardo, Come aegli ami primi; or della gloria Del sno beuefattor non va giocondo. El con geloso sopettante eiglio Mira la sus grandezas, e superarla Vorria e non puoto ; e detestando, sogna Dall'amico esser detestato; e pargli, Laddove pria si belle in Ebelino Virtù vedes, più non veder ebe. scaler plocerisia. De' pervertiti à proprioi Non credere, a virti ; d' ogni più certo Generous atto diabliar motivi Turrji, ed asseverarli: in ogni etade Così abberrit fur dal mondo i santi.

Cosi abborriti tur dal mondo i sauti.
Da quello stato di rancor, di mente
Ognor proclive a gettar fango ascoso
Sovra l'opre del giustò, è breve il passo
Ad assoluto di giustizia scherno.
In Lamagna Guelardo ad altri uffizi

Di grande onor da Ottone è richismato, Mentre Ebelin nell'itale contrade Resta moderator. L'ingrato amico Sospetta ch' Ebelino abbia con arte Tal partenza prompsso, a fin di trarsi Uom dal cospetto che in secreto esceri.

Del congedo gli amplessi ci rende a quello, Ma senza avvicendar comé altre volte PELLICO — 3, Palpiti dolei di desio e di pena. Infato ei erede ogni atto ed ogni accento Del più sincero degli amani, e parte Coi-fremiti dell'odio, e maturando Di non avute offese alta vendetta.

- Cieco tanto io saro che vero estimi Suo rifiuto ai ribelli! Or ehe si vaste Son le congiure? Or che da lunghe e infanste Guerre è stanco l'impero? Or che d'illustre Nome a capitanarla, e di null'altro, La penisola ha d'uopo? Or ehe oltraggiata Dalla superba, greea, invida nuora È quell' antica d' Ebelin fantrice , La vantata Adelaide, che alle umili Ombre de' ehiostri dalla reggia mosse? Or ehe Tëofania palesemente Lacci a lui tende e sua rovina agogna? Il menzogner di me diffida : i vili Diffidan sempre! Allontanarmi volle Non senza mira ostil : me di qui toglie Per regnar solo, per non aver ehi forse Sna sapienza e sue prodezze oscuri-All'amieo ei rinuneia; ei nelle sehiere Del suo tradito Imperador mi brama, Nelle schiere d' Ottop , contro a cui l'aste Seagherà in breve; e tanto orgoglio è in lui, Che nè lo sdegno mio, nè la sagacia Non teme, ne il valor! Perfido! io mai Stato non fora a tua amicizia ingrato; Alla mia ingrato ardisci farti : trema ! Valor non manca al vilipeso e senno Da smaseherar tuà ipoerisia. Ludibrio Ne fur bastantemente il sire, i grandi Le seiocehe turbe, e insiem con loro io

Così nel suo vaneggiamento infame S'agita l'infelice, e non s'accorge Che il re d'abisso più e più il possede Così travolve le apparenze ogn'nomo Che a livor s'abbandoni!

Giunto ai reali di Bamberga ostelli; Eecolo assaporante i nuovi onori, Ma com'egro che, misto ad ogni cibo, Sente l'amaro della propria bile. Più sovra il labbro di Guelardo il nome, Come già tempo, d'Ebelin non suona,

Ecco Guelardo

(stesso!

O su quel labbro se talvolta suona, Laude non l'accompagna, e il favellante Impalidisce, e torvamente abbassa La peasosa pupilla irrequieta, E la riales sfavillando; e ogouno Scerne che di compressa ira sfavilla.

Del mutamento avvedesi euuliando Teofonia, a' avvedono i quoi fdi, E al convito di lei con gran decoro Visto sovente è quel Guclardo assio; Ch'ella taulo aglis corsi assi albiorria. Ordiscono essi alcuna trama insicue Contro al loutano giusto ? o la pendia Tutta corossi di Guelardo in petto?

Un di da quel convito esce il fellone, E quasi esterrefatto si presenta Agli occhi del monarca, e a lui si prostra, Ed esclama: — Ebelino è traditore! Le rivolte fomenta, alla corona D' Italia sapira: sicolta è l'amistade Che a lui ni strinse! Eternamente è sciolta!

E false carte adduce in prova, e adduce, Di rilli giù ribelli, or prigionieri, Di rilli giù ribelli, or prigionieri, Menrogne tia, che faccia avean di vero. Ed il monarca trabalzò, fu vino Dalle inique apperene. Esitò ancora, Dabliar volle novamente; a novo Eanne ripiegò la setupolosa Affitta anima sua; ma le apparenze Trionifaron più orrende e più secure. Indi egli jirato invia turba di sgherri All'italo paese, onde sia tratto Carico di catene il formidato Duée a Bandherga-

L'innocette duce
Sianza a que giorni sera in Milan. Pouvra
Una notte ; et in sogno a lui i afficcia.
Lo atuol de' cari, in rigar agerra estatul.
Testelli suoi, col vecchio padre; e il padre
« Fuggi, gridava, sei tradito B E glii altri
Con affiano e inspliozzi ad una voce
Ripeteda: « Fuggi, foggi! s
Ei sirviaveglia,

E per quell'sime prega, e s'addorments Un'altra volta. E in sogno ecco apparirgli Il magno Otton paimiero el Adelaide, Non cinta ancor di monacali bende,

Ma il serto imperial sopra la fronte. Meste eran lor sembianze, ed a lui: « Fuggi! Fuggi, dicean, del figlio nostro l'ira! Ira per te sazia mortal! »

Il nobil duce, e per quell' alme prega, E s'addormenta m' altra volts. E vede Il tempo antico e la città solenne Ove sorge il Calvario, e la pur vede Di Getsemani l'orto, e d appressarsi Una frotta d'armati, e Lascribo. Dare il basio alla vittima i'.. Ed oh vista! Learfote exa Gendrado!

Balza Spaventato destandosi Ebelino . E quei tre sogni avvertimento estima Dell' angiol suo. Fuggir vorria ; ma dove? Ma perché? Fugge l'innocente mai? Pochi istanti anelò fra que' pensieri Di stupor i di tristezza, e piena d'armi Fu ben tosto la soglia. Udi Ebelino Che dal suo Imperador venian que' ferri, E il cenuo di seguirli: ai manigoldi Cesse con muto fremito la spada, E porse ai ceppi gli onorati pugni-Quasi ladro il trascinano, e Milano E tutta Lombardia mira quel crollo Si inopinato. Il prigioniero obbrobri Soffre inauditi : e non sariagli pena Dagli sgherri sofirirli: itale voci Lo irridon per la via, maledicenti Al passato suo lustro. E quale esclama: - Va, di rivolte eccitator maligno! Va , scellerata causa , onde su noi

Potrem di te aspere ed abborrirti !
Quant' è lunga la via sino a' confini
Dell' italiche valli, Ebelin tacque
Degli spregi sofferti. Allor che in cima
Dell' alpe fu, rivolse gli occhi, e alanado
Le incatenate braccia, — Oh maledetta
Troppo da' visi tuoi, misera patria,

Cesare versa il suo tremendo sdegno! -

Che d' Italia campion-far ti negasti!

Udir chiamarti il giusto : alfin delitti

Qual: - Va, codardo degli Otton maucipio,

Ben or ti sta de' tuoi servigi il premio! -

Qual più schietto prorempe: - Erami nota

Sclamo, non io ti maledico! Il cielo Figli ti dia che a' amino fra loro, Ed amino fra loro, Ed amino te com' io t'amava e t' amo, E più di me felici acquistan gloria Senza espirala con dolori e insulti?
— Maledicila! gridagli all'orecchio Una voce infernal.

Ti benedico
L' ultima volta! ripres' egli.

Siccome pio figlinol sulla ignomibia.
D'una madre infelice; e gli sovveno
Quanto già quella madre avea prefulso
In virtà fra le geni, e a depravaria
Quante cazioni cran concoret. E grande
Su leti di Dio misericordia chiese;
E dal dolce are suo, dalle riches
Tatte illustri suo eponde, ei nè le sunni
Cighia diveller, nè il peniere poteva I

Cigna diverier, un n pensier poceva i Salan che indarno occalismente spinto Avealo ad imprecar la patria terra, Urlò di rabbia le sue preci udendo; E di Lamagna per alture e piani Corse con questo grido:

L' titlo malièrado; il seduttore
De' nostri sugusti; il prostetto di quasti
De' nostri sugusti; il prostetto di quasti
De Lombardia tracesso ad impinguarsi
Sul germanico suol, genia predace
Onde la tuna provertà crescinta
In quest' suoi da suoi! Tutti Eheliao
Nostri tenori al lido uno resava;
E coli na trono altar volessi; allora
Che at daterrar le ribellanti quode
Che at daterrar le ribellanti quode

— Ebelia mors! Universal tripotato Fa del tedesco volgo. Ed obbliato Da migliaia di cuori in un di venne Quanto a lodarilo aveali ovece attetti La sua mansitutione, il modesto Nun curar le rischerze, il rivernate Sulle indicile pideb; il non mostrari si Benche juo verno gl' Itali, gunen pio Ver gli straistir. Quilad diatria tota Serie di virtù pylendide cotanto, Un incantenno v1 parve ad un tratto, Una menongous. Cooronia disidral a:

Di rigetarla, e attaccatice imorbi Son odio, ingratiurdine e calamini. Conscio de' henefini inoumerati Che feij aves anno, a vest credito ognora. Di irreprenubil cavalier che attetti, A lui fosser d'amor cuori infiniti. Le ripetute indegae coatumelle Lo zorpreser, ma tacque ; e sovra tsota Pavasi del mottali meditando, Arroxi d'esser uono, e inanazi a Dio Uniliovii. E vasamete ancora Stette Satan mirandolo e apettando Il deiso di vendetta e le bettemmie. Chiamp l'omiponette al suo cospetto Tutti i mistiri giriti, e a Stato dice :

Riconoscenza è grave pondo ai bassi. Esultan se pretesto a lor si porga

E il maligno:—Ho circuita,
Dell'uom la terra, e non rinvenni un santo.
Ed il Signore:—O di calunnie padre,
Non vedestu l'amico mio Ebelino,

Non vedestu l'amico mio Ebelino, Ch'nom a lui simil non racchiude il mondo, Tanta nel suo dolor serba innocenza? E l'angiol di menzogna ambe le labbra

Si morse, e disse:—Ov'è il suo pregio? Ei (t'ama, Perchè, in tuo amor fidando, ei palesata In brave spera sua innocenza. Il braccio Estendi, e più percutotilo, e vedrai

Se non t'impreca.

- Onde vieni?

Ed I Signor: — Non force closed dispress assepts a test I Vanne: Ebelino è in tan mnon; soco tau vita a Anco la fama ma, perche meggiore Torsi mo vanto e tus immortal vergogna. L'aversario peccipite avventoni Dal grembo della nube, onde is mortali Atternia langeegiando, ed in punto Fu an roccia dell'alpi. Ivi gignate Si soffernò, e da questo lato i campi Della lieta pensiola mirando, E dall'altro le selve popolose De horceal; I'una e l'altra palma Batté plaudendo al sovratante lutto D'entrambo i regnit ed eclano i—Vitto-Ventrambo i regnit ed eclano i—Vitto-

(za!

Di la scagliossi alla città del tropo E de' cento felici incliti alberghi . E delle orrende mura ove trascina Sua catena Ebelin, Desta il demonio Ne'giudici, che Ottone a indagin chiama Dell' alta causa, aneliti vigliacchi. Temon, se reo non trovan l'accusato, L'ira d'Otton, l'ira d'Augusta, l'ira Di quel Guelardo che per essi or regna; E dove il trovin rea, speran più pingui Gli onorati salarii, e maggior lustro. Chi primiero è fra'giudici ? Oh impuden-

#### Guelardo stesso!

Oh come il core all'empio Nondimen trema, udendo che s'appressa L'irreprensibil catenato! E questi Entra con umil, si, ma non prostrato Animo, e reca sulla smorta fronte Quell'alterezza ch'a innocente spetta. Cela Guelardo il suo tremore, e prende Cosi ad interrogar :

-Onal è il tuo nosue.

O sciagurato reo?

- Scao Ebelino Da Villanova, amico tuo.

- Rigetto

L'amistà d'un fello : giudice seggo. Che macchinasti co'Lombardi? Iu viso

L'accusato guardollo, e non rispose.

E Guelardo:-A los trame eri secreto Eccitator: t'offrian lo scettro, e pronta Stava tua destra ad accettarlo in giorno Ch'ansio esitavi a stabilire, in giorno Che, la mercé di Dio, non è spuntato. V' ha fra i complici tuoi chi tua perfidia Al tribunale attesta.

E poichè muto Serbayasi Ebelin, vengon a un cenno Que'testimonii nella sala addotti.

Eran duo di que' truci esclamatori Di libertà, di civiche vendette, Di patrio amor, che ne'consessi andaci Della rivolta più fervean, più scherno Seagliavan sui dubbianti e sovra i miti, E più capaci d'affrontar qualunque

Parean supplizio, anzi che mai parola Di codardia pel proprio scampo sciorre. Questi eroi da macelli, questi atroci Ostentatori d'invincibil rabbia, Come fur tolti a lor gioconde cene, E gravato di ferri ebbero il puguo, E il patibolo vider,-tremebondi Quasi cinèdi, le arrogenti grida Volsero in turpi lagrime e in più turpi Esibimenti di riscatto infame, Altre teste al carnefice segnando. Ad Ebelino in riveder coloro Isfuggi un atto di stupor :-- Voi dunque? Voi?.. Ma, qual maraviglia? Oh! ben a dritte Io sempre le feroci alme ho spregiato, E ben diceanii il cor quali voi foste! Ed appunto perché troppe vid'io Alme siffatte la nelle congrèghe Ove il mio plauso si cercava indarno, E pochi vidi eccelsi petti, aversi Ad insolenza e a stragi, io mestamente Presentii di mia patria obbrobri e pianto, S' ella sorda restava a' preghi mici, E alle minacee mie, quando insensata Io vostr' impresa nominava e iniqua. I testimonii balbettaro, e fisi

Gli occhi loro in Guelardo, il concertato Calunniar sostennero. Ebelino Più non degnolli di risposta, e chiese D'esser condutto auzi ad Ottone a cui Parlar volca.

- Respinge inutilmente Guelardo quest'inchiesta, e così forte La ripete Ebelia, ch'un de' seduti A giudicarlo generoso alzossi, Sclamando:-La tua brama, o il più infelice Fra gli accusati, porteranno al trono Le labbra mie.

Null'uom pote di quella Anima schietta rattenere i passi: Moye all' Imperador, franco gli parla, E il pio monarca inducesi al colloquio-Mentre dunque l'afflitto incoronato Nelle regali, splendide pareti Aspettava che a lui tratto venisse .

Il già caro Ebelia, nella memoria Gli ritornavan gli alti e numerosi

Servigi di quel prode, e l'amicizia Che al magno Otton, suo padre, avealo (stretto;

E commoveasi ripensando quante Volte quell' Ebelin con tenerezza Lui prence fanciulletto infra le braccia Portato avea, quante paterne cure Prese per lui, quanti affrontati in guerra Per sua difesa ardui perigli,-e il core Gli si volgea a clemensa. Ode sonanti

Nelle vicine sale i trascinati Ferri del prigioniero, e gli si cela Di pietà il sangue, E quand'entrare il vede Pallido, smunto, gli si gonfia il ciglio, E magnanimo pianto a stento cela,

Ebelin pur commosso era, calcando Con vincolato piede oggi i tappeti, Che tante volte avea con dominante Passo calcati, e intornu a sè veggendo Tanti, che in altro tempo a lui dinanzi S' inchinavan temendo, ovver felico Andavan s'egli a lor stringea la destra, E ch'or s'atteggian contegnosi, e quali A sterile pietà, quali ad insulto.

Giunto Ebelino alla presenza augusta, Piegasi reverente, e aspetta il cennu: - Favella, sciagurato: uom con più caldo Fervor non brama tue discolpe.

- Sire. La mia innocenza esser dovriati scritta Ne'lunghi intemerati anni ch'io vissi Di tua casa al servizio e dell'onore. In inganno te volto ban mici, nemici, E me calunnia opprime

-A tue parole Aggiungi prova, e riputato il sommo De'tuoi servigi questo fia da Ottone. -Se a te prova non son gli atti che oprai

Alla luce del sol, l'abborrimento Sperimentato mio contra ogni frande, Contr'ogni ingiusta ambizion; se nulla A te non dicon queste mie sembianze, Imperturbate in così ria sventura, Preclusa è a me di scampo ogni fiducia; Anzi alle leggi mia supposta colpa È attestata abbastanza, Altro non posso

Se non gli estremi del mio zelo sforzi In quest' istante consecrarti, o sire, Tai verità parlandoti, che forse Più non udresti, se da me non le odi.

- T'ascolto, disse il rege.

Ed Ebelino La propria causa obbliar parve, e diesu A svolgere di stato alti consigli, I bisogni quai forsero additando Delle schiere, del popol, dell'altare, De' tribunali, e della reggia stessa : Onali i provvedimenti pnici, retti Ed efficaci ad impedir l'ebbrezza Delle rivolte, a raffermar lo impero : Quali de'prischi imperadori, e quali Del magno Otton le più laudabili opre, E quai le insane; e come arduo ognor sia Seguir le prime e non errare ; e come Gli egregi prenci a errar tragge talvolta Adulante caterva. Accennò alcuni Del sir lusingatori, accennù il vile Cangiarsi di Guelardo: e brevi furo Su lor suoi detti, e non degno quei nomi D'anime basse proferir acpoure. Ma que'rapidi defti eran gagliardi, Siccome piglio di paterno braccio, Che sovra l'orlo d'un dirupo afferra Perigliante figliuolo.

Otton si scuote.

Da verità si energiche, da senno Si giusto e luminoso ed esaltante Non era stato mai colpito. In altri Colloqui a' di felici il buon ministro Parlava il ver, ma forse in più gradita Guisa, sparmiante del suo re l'orgoglio. Ora è il parlar solegne, il grido urgente D'uom, che vicino a morte anco un tributo Di fedeltà solve al monarca e al dritto, Tutto dicendo che giovar del pari Sembrigli al tropo e alle regnate genti-

Alla belta del vero e del coraggio. E di quel dignitoso intenerirsi Che da alterezsa vien compresso, e pure Nella soce si sente e ne' benigni Sguardi si vede, uniasi in Ebelino Da natura sortita un' armonia Di nobili sembianse e di contegno,

Talché valor più prepotente dava A un favella, ed escludea il supposto . D'ogni villa, d'ogni codurda saturia, E facea forsa a Olton. Perocché Ottose Stranier non era a simpatia peluori Di grandisima tempra. E fiu vicino A cedera, a gettare annhe le braccia Del prigioniero al collo, al gridar—Filia Tengo ogni acusua centro al mio fiedel ! Ma Satun vide quell'titante, e spiase Teolonia d'Augulto in ereca.

Era la greca donna e di vivaci Grazica adorna, e scalirissima e punquente Nec'unoi sarcassui, edi tridica tabiolta La honaria alemanana indol con motti Quasi di apregio, e di quie motti speno Arrosia Oltonie. E perocicle gli anava; L'iffascinatea panos, ambia piacere E far pompa, d'accorda alma inconcusia, E a tal cajion soles-de' genoralo. Sensi in cor fiezar gl'impeti al uso finaco. Salutata dall'arma, il passo inolara

Fra le colonne di que'regii lochi La incoronata, e strabilisee e freme In vedere Ebelino, e sovra Ottone Lancia quel guardo che dir sembra:— (Stollo?

### Sedur ti lasci?

A confondere il sire ! Eccol a un tratto
Con più severa maestia atteggiarsi
Verso il captivo, e dir:—Bjedi: a me il vero
Tutto paleserassi; e tu, innocente,
Gloria a avrai; prevaricato, morte.
Torna Ebelino al carcere, e già acerne

Tanto, oimè, bastava

Che inevitata è per lui morte. Oh come Leuti di nuovo i di, lente le notti Volgon per lui! Quel sempre assomigliarsi D'una all'altr'ora, e la perpetua veglia, Ed il perpetus tenebrore—e i citài Immondi e searsi—e l'aspreggiante voce Di questo o quello spherto—e il frequen-(L'uno

D'altri prigionier disperati, in cape Vicine volte seppelliti—e il suono De'eeppi loro, e quel de'propri—e il canto

Osceno del ladron che, bestemmiando, La forca aspetta-e i gemiti dell'egro Forse non reo che sulla paglia spira-E il sollecito passo delle guardie Che dicono: «È spirato! »-e questo detto Che l'eccheggiante corridoio in guisa, Ripete orrenda-e il pianto d'un amico Che, udendo il nome dell'estinte, grida Dal fonde d'un covile: «Ahi! gli sorvivola-E per dispregio di quel pianto il ghigno Od il sibilo infame di coloro Che trascinano il morto-e, con siffattà Serie d'inenarrabili vicende Di castel, che i perenni affigurava Dell'abisso tormenti, il ricordarsi De'di sereni che svanir, de'plausi, Delle lictè speranze, e, più di tutto, De'dolci affetti-ah! quella è tale immensa Congerie di dolori e di spaventi, Che disseunar minaccia ogni pin forte E sdegnoso intelletto! E se si ponno Da intelletto simil serbar talvolta Contra all'empia fortuna altero schergo. O pensieri di paee e di perdono, E di fede nel ciclo, ahi! pur quell'ora Amerissima vien che incluttata Mestizia il cor miseramente serra, E non v'è chi consoli! Ed altre pari A quell'ora succedono, e d'angoscia In angoscia si cade! Ed un'ardente Smania iuveste il cervello, ed impazzato Esser si teme o brama! E il generoso Petto chiuder non :puossi all' irriiente Piena dell'odio che in Iui versan mille Della viltà degli uomini memorie! E feroce si resta, e di sè stesso S' iuorridisce e selamasi :-- « Son io. Beuchè non conscio di mie colpe, un em-

E chicleti all'Eterno, le lungamente Chiedesi invari, d'amore una scintilla I Quelle naggore conobbe ance Ebeliao , Ed altora invisibile al ruo finaco Satan sedera, e gli piagea coll'arte, Chi erporisa alto, intuo che meggio ad ira E a disperavion trarlo potesse. El Ebelia pur resistes, e penastra, In mezzo alle sue smanie, all'Uomo-Iddio, Che sublimò i dolori, e fu ludibrio D'ingrati e di crudeli : e quel peosiero, Che insensatezza all'occhio è de'felici, Insensatezza non pareagli, ed alta Storia pareagli che gli oppressi in tutti Lor martirii nobilita; e volgendo Quella storia ammiranda, a poco a poco Ammansaya gli sdegui e perdonaya.

Ma la parte del cor, che più dolente Sanguinava, era quella ove scolpite Stavan due care fronti. Una è la fronte Della madre decrepita che in pace, All'ombra degli altar, da parecebi anni Vivessi in Quedlimburgo, e l'altra è quella Della madre d'Augusto. Ambe le antiche Serrava il chiostro istesso, e raramente Alka reggia venian; chè ad Adelaide Odiosa la reggia erasi fatta

Per l'imperar della superba nnora. -Qual sarà stato di mia madre, e quale Dell'onoranda Imperadrice il core, Allorche udir la mia sventura? Iniquo Esse, no, non mi tengono! Esse almeno, Mentre a tutti i mortali il nome mio In abbominio fia , caro l'avranno!

Così geme Ebelino. Un di, ottenuto La madre alfine ha di vederlo, e scende Alla prigion del figlio. Oh inenarrati Di quel colloquio i sacri detti e i sacri Abhracciamenti! Oh qual pietà! Una ma-

Che riscattar col sangue, suo non puote Di sue viscere il frutto! ed il più amante Figlio che di sua madre, ahimè ! in secreto Deplorar dee la lunga vita !

Il giorno

Che dalla inconsolabil genitrice Fu Ebelin visitato, oh da qual notte Seguito fu! L'espandersi de enori Nella sventura, è de sollievi il sommo; Ma dopo tal sollievo, allor che mesto Il prigionier dalle pietose braccia Di persona carissima è staccato, E solingo riman, quanto più dura Gli è solitudin! Quanto più affannoso Il desiderio de' bei- tempi in cui

Fra gli amati vivea! Quanto più viva, Più lacerante la pietà ch'ei sente Di sè stesso e d'altrui!

Me a tal dolore Stranier non volle il Cielo, e in ripensarti, O decennio del careere, infiniti Strazi ricordo, ma il più acerbo è forse Quand'io, abhraceiato il genitor, partirsi Da me il vedea; quand'io, calde le labbra Del bacio suo, dicea: Questo è l'estremo!

Non un decennio, ma più lune ancora Durar gli affanui d' Ebelino. Ei forse Nel giudizio di Dio gli accusatori Sperava iniqui col possente acciaro Düellando atterrar. Chi d' Ebelino Avea la forza e la destrezza? E quanta Forza e destrezza in düellar non dona Senso d'intemerata anima offesa! Ma tai grudizi Iddio forse abborrendo, Non voile che sancito il reo costume Per Ebelin venisse", o del demonio Opra fu l'impedirlo. Il pestilento Aere del carcer nell'oppresso infonde Maligni influssi, ed ecculo abbattuto Da insanabili febbri. Il derelitto Pur talvolta illudeasi, immaginando Che alcun de'tanti, su cui sparsi avea Suoi benefizi, or con repente mossa D'onore e gratitudin a'offerisse A combatter per esso :- attese indarno.

Spunta il di della morte, ed Ebelino Vien tratte innauti a'giudici; e Guelardo La sentenza gli legge! Il condannato Udì, chino la fronte, e rese grazie Tacitamente a Dio che al sacrificio. Termine alfin ponesse; e bramò ancora Una volta veder la genitrice. Venne l'antica, e insiem si consolaro Con nobil forza alterna, e con alterno Religiose cure. Ella ed un pio Ministro del Signor soli eran consci Dell'innocenza d'Ebelia. Veloce Scorre quel sacro tempo, e omai gl'istanti Sovrastan del patibolo. Umilmente Prostrasi ancora innanzi al sacerdote Il giusto cavalier; quindi si prostra Anzi alla madre, ed ella il benedice,

E si dividon sorridendo, o in eielo Rïabbracciarsi in breve speran.

Per le vie tra i carnefici, agguagliato Al più vil masnadiero, e contro a lui Insane urla di acherno algan le turbe.

Di quegl'inversecondi ultimi acqui Dell'odio altrui stupia, ma per le turbe Egli pregava. Ed arrivato il pelco, Con fermo passo ascese, e parlar volle; Ma sue parole non a'udir, si orrendi Vituperi sonavano. Ed allora Accenso egli medesmo al percussore, E siede'sullo seanno, e tosto il cello Mise sul ceppo—e la mannais cadde; L'angiol della cultania, a'bhonchè in-

Non avesse pototo alla bestemmia
Il retto cavalicro, e o ri rodesse
Lavido i pugni, l'alta anima a Dio
Salir veggeodo—audacemente « Ho vinto! »
Voles asclamar. Ma pria che la mensogna
Latera uscisse dell'infame petto.

Piovver dal cielo i fulmini, e il bugiardo

Spirto ravvolser negli cterni abissi. Ov'è il Giuda novel?-Perchè perduto Delle guance ha il vermiglio, e la baldanza Della voce e del guardo?-E perchè al riso Che da Tëofania volto gli è spesso Non ride, e gli occhi abbassa, o spaventato Mira a destra e sinistra?-E perche a sera. Se in Inoghi oscuri passa, affretta il niede A illuminata porte, e ansante giunge Quasi integuito fosse?-E perchè cerca Talor per via i mendici, e su lor versa A niene mani l'oro, e di lor preci L'aiuto invoca, e inefficaci poscia Di quei le preci ei furibondo chiama ?-E perchè ne'festini alcune volte Cionea e sghignazza, e intrepido si vanta Contro a tutte paure, e quando a letto Va nell'obbreaza, trema ed urla, e al fido Servo chiede il cilicio e se lo cinge?

Pentimento ei bramava, e scellerata L'alma era fredda, e a pentimento chiusa. Un dl, colui coa altri sommi duri Pavò a fianco d'Ottoa sovra la piazza, Ove ancor d'Ebelino ad ito palo Vedeasi infisso il teschio. Il traditore Vules fiago pi testira, e le pupille Miseraniente striaunava, e isaicme Forte i desti battenapii. Ottoa e il garda, E vastillar sovra l'arciose il vede, E a sottenerlo accorre.

— Oh! ehe ti turba? Oh! che ti turba? Gli ripete.

Ob! che ti turba? Gli ripete.

— È desso!

Sclama Guelardo, il mio tradito amico!
Chi dal riusto immolato mi sottragge?

E prepotenza di rimorso invittà, "Ma con più, lo costriage. El maledice E terra celei, mi Palto arcano svela. Folto drappello d'ottimati, e folta Molittudia di volgo al confessante Fa cerchio, e inorridice a fue parole, Tutta imparando la esserata istoria. Da tanti petti oniversal s'innalza Un lamento.—Oh sventura! oh atroce colpa! Il caduto Ebelino era innocente!

Il caduto Ebelino era innocente!

Ed Otton più che gli altri inconsolato
Raccapricciando grida:—Oh me infelice!

Era innocente, e trarre a morte il féci!

Il traditor nel suo sunque atramassa. Qual muso il calpo die primier? Mal poot Fana sperilo, il fui disere che ratto Un ferro in cor si codigenesi litristo, Altri che Otton percossio. Il tunnolo Ferre con rabbia orreada. In cento brati Ecco lacetro, peido, onnichibito Il cadavere infinere. E s'anchiasro D'Ebelino suni il trechio e, imperadore Ed ottomati e popolo, e nel tempio

Dato fu loco alla reliquia santa.
Alto clamor di giubilo e di rabbia
Rambombo all'i laferno, al piombra quiri
Il traditor, una sol mecanone festa
Labbietta e sciocca de' demonii plebe:
Il lor superbo re, poste così ira
Su Guelardo le luci e le calcagna,
Utò:—Che gloria alma si vil mi receli.

# ILDEGARDE

### CANTICA

Anche l'Idegarde è una di quelle cantiche ch'i lo aveva în lontani amii diseguate, e già era questa eseguita în gran parte, ed onorata degli amichevoli suffragi del uostro Mouli e di Byron. Spariti quegli abbozzi con altre carte da me în Jolorosa vicenda perdute, ho tentato dodici anni dappoi di ricomporre la stessa produzione, quantunque non ignaro che difficilmente în chi provetta si trovano le felici înspirazioni della gioventi.

Pars bona mulier bona.
(Eccle. c. 26, 3).

— Perchè alle torri del superbo Irnando
Sempre driasi lo sgusrdo, o mio Camilio?

— Sposa, io molto l'amava; e in questi
( giorni

Di nevose bufere, ognor la dolce Nostra infanzia mi torna alla memoria. Quando, arridenti il padre suo ed il mio, O di soppiatto noi dalle castella Usciti, incontravamci appo la riva Congelata del Pellice, e lung'ora Qua e là sdrucciolon ci vibravamo Ridendo e punzecchiandoci e Inttando, E sul ghiaccio cadendo, e (bozzoluta Indi spesso la fronte o insanguinata ) Tornando a casa lieti e tracotanti. Allora il padre suo, se all'un di noi Vedea della caduta in fronte il segno. Chiedevogli: « Hai tu pianto? » Ed il ferito Gridava: «No.» Ed a tal risposta il vecchio Lo prendea fra le braccia e lo baciava, L'amor lodando de'perigli e il gaio Scherno d'un mal, che sol le carni impiaga, E nulla puè sull'anima del forte. Un di, com'or, fioçeava a larghe falde Di dicembre la neve, ed ambo agli occhi De'parenti sottrattici e de'servi Discendemmo cisscun nostra pendice, E ai cari ghiacci convenimmo. Assai Sdrucciolammo e ruzzammo, e le condense

Pallottole durissime a diversa Meta Iontana, in alto o pe dirupi, Scagliammo a gara, scute urla di gioia Ripercosse da acuti ecbi levando. Men da stanchezza mossi che da fame Ci abhracciamo, e ciascun monta i snoi

(gřeppi Anclante alla cena, A quando a quando Ci volgevam guardandoci, ed allora Che, già molto remoti, un veder l'altro Più non potea, salutaramei ancora Con prolungati affettiiosi strilli ; È questi udiansi dalle due castella, E mia madre s'alzava, e tremebonda Al balcon della torre s'affacciava, Incerta se di gioco o di dolore Voci eran quelle. Ah! in voci di dolore Odo mutarsi quella sera infatti Le grida dell'amico : « Al lupo ! al lupo ! » Ripeteya egli disperato. Io sudo Di spavento, ciò udito, e immaginando Di quel caro il periglio. I clivi scendo Novamente precipite: il ghiacciato Pellice varco, e per gli opposti greppi . Affannato m'arrampico ed appello: « Irnando mio! Irnando mio! » Salito Egli era sovra un olmo. Eccol veloce Scendere a me. Ma il lupo alloutanato Ritorce il passo, e verso noi s'avventa.

Ambo ascendiam sull'albore, e costretti Lunghissim'ora ivi restiam; chè intorno Incessante giravasi la fiera. Oh come su quell'olmo il dolce am'co Teneramente mi stringea al suo aeno, Il mio ardir rampoguandomi! Ei dicea Averalto gridato « Al lupo ! al lupo ! p Per la speranza ch'io vieppiù fuggissi. E tristo iucontro pári al suo scansassi. « E tu invece, oh insensato! ei rinetea. Vanamente arrischiasti i cari giorni Per aïtar l'amico, o côll'amico Preda morir di quelle orrende zanne!» Ció dicendo ei piangeva, ed io piangeva Suoi cari lacrimosi occhi baciando, E tal commozione era profonda, Deliziosa per entrambo! oh come Sentivamo d'amarci! oh quanto vere Sonavan le proteste, asseverando Che l'un per l'altro volontier la vita Donata avria!-Dall'olmo alfin veggiamo Scender di qua e di la dalle pendici Fiaccole ardenti, Eran d'Irnando il padre Ed il mio che venian, co'loro aervi-Degli smarriti figliuoletti in cerea. Sgombrava il lupo a quella vista; e noi Dall'arbore ospital lieti calammo E soltellanti aulla neve, incontro Movemmo ai genitor, con infinito Ginguettio raccontando, io la naura Ch'ebbi di perder l'adórato amico, ·Egli la mia temerità e la prova Che in questa aveavi di gagliardo amore. Oh qual sera di gaudio! oh quanta lode Al fratellevol nostro affetto i duo Parenti davan! Come altero Irnando Mostravasi di me! Com'io di lui!--Di nostra pilerizia i dolci giorni Da mille vicenduole ivah cosparsi, Che all'uno e all'altro certa fean la mujua E generosa fede! E così stretto Vincol di due achiettissim'alme.. il tempo

In questa guisa geme Il cavalier Camillo. Ed Ildegarde Dalle corvine chiome e dalla svelta, Maestosa atatura:—O sposo amato,

Doyea spezzarlo !

Perdona, prego, al mio pensier; non colpa Fu in te forse d'orgoglio! Hai tu alcun passo Nobilmente tentato al benedetto Dogli Augioli e da Dio pacificarvi?

— Di notre nour ister a noon ovulge
— Di notre nour ister a noon ovulge
La luna, o mia didetta, e mal connoct
Perciò si tinga il tuo bet volto, o donna:
Garris, no, sina ti voglio: imparerai
Cal tempo qual possanas in questo core
Abbina gli alfisti. Se tentai? Se dicci
Volte l'orgoglio mio, non a' immolava
Fer racquistrari quell'amico? Indarmo
Ei più non è quello di pria: uno spirto
Di maligna superbia il signoreggia:
Ei (tu vedi a' o fremo a questo detto!)
Ei mi dispreggia.

L'arrossita dianzi Megarde a tai detti inpullidira, Mostriison sembrandole il destarsi Dispregio in chi che sia verso un mortale Si per cavallererich atti fannoso. Qual era Il pio Camillo. E l'abbracciava Vibrando spuradi o con genti disdeguo Alla torre d'Irannilo, or con deito Passionalo di acro openo. E sgaradi Tai gli dicona: « S'altri spregiari arlisce, La stinia teu comppanii in ch'oi ti nego ».

Qual della inimistà la cegion fosse De' duo generosissimi, in diversi Ioni diversamente i trovadori Captan d'Italia. Applandon gli uni a Iraan-( do .

Che, ito h Lamagna gioribetto, ad uno De'contendenti re sucrò il ano fero Altri a Camillo applaudos, che s'accese Pel secondu appirente al real trono; Ma sujirante illigittimo. Seprazoro Camillo e Iranado un l'altro sitadera All'abhreciata parte. E l'un de'luo, Non si sa qual, trascorse a villania. Faror di farion trabte dapprima

Questo e quello davvero a stimar vile Il già si caro amico. Assai palese Delle avversarie crude ire sembrava L'iniquità ad Irnaudo: ei non potea Creder che onesto intento in alcun fosse, Il qual per esse parteggiasse. Al pari A Camillo parea dell'altra causa Evidente l'infamia essere al mondos

In qualuaque dei dua fallise prima La carità di contrello, e grame Altro o no di rancor vi a aggiongene, Furo vedui inferecir sel ciumpo Come leoni. Ma l'atroce guerra E l'alterna fortuna delle insegne Loco porçan a 'esercitar de caltrambe Parti occabe n'etti. Cesto frate Camilbo e l'anado, adammireri astretti, Dicean ciascun rabe e il L'unico mio, 'Sebben malvigio, egli è un erce pur sem-

Già quegli anni di sangue or son passati ; Già molte spente sono illusioni Nelle agitate lor menti guerriere, Benchè in età ancor verde. Eppur con-

Lor generose palme ahi! non rinserra. Beato d'una sposa era anche Irnando . E questa il dolce avea nome d'Elina, E di più figli era già madre. Il ciclo Dato le ha cor fervente, ed intelletto Gentil, ma entusiastico. Natie Le pedemontanine aure in che vive A lei non son: romano è sanguè : e il nadre D' Elina, de' ribelli ognor nemico. Mori con gloria in campo. Ella supporce Non potria mai che Irnando ingiustamente Odio porti a Camillo. A lei Camillo Noto non è, ma sel figura indegno, Irreconciliabile, covante Sempre perfidie. E motto mai non dice Per colmare il marito allor che l'ode Fremer contra il vicin.

Del core umano! Folli stranezza
Del core umano! Iroando, accorchà Gero
Più di Camillo, e a maligar proclive,
Più bei momenti non avea di quelli,
In che, presundo alla-sua older infanta,
Quento o quel nobil detto a nobil-atto
Del caro, o ggi abborrito, e i ricordava.
In quei momenti (c rivenban di spesso)
I: alma gli sorridera, immaginando
Quantá ad estrambo torveria dolectra

Ever antici ancor: mā āppena accorto Di questo desiderio, ei ripigliava A cvacerbarsi, a biacimar se stesso Di soverchia indulgenza, ad intimarsi Perseveranza d'astio e di disprezzo. Vedute in tanti cavalieri arca

Mutazioni di principii abbiette! Gli uni servi al luon prence, indi congiunti Perfidamente all'avversario suo; Gli altri farsi un Iddio del tracotante Contenditore al trono, e poi, caduta La sua potenza, irriderlo. E di tali Apostasie si ripetea sovente -La turpe inverecondia. E le più altere Alme se ne sdeguavano, e temendo Apôstate parer, persistean truci Ne' giurati decreti, ove decreti Sconsigliati pur fossero. Ogni volta Che Imando dalle sue balze rimira Il castel di Camillo , e rivolgendo Va quanto spesso col diletto amico In quelle sale, a quel veron su quelle Mura, per quel pendio, sovra quell'erto Ciglione, in quella valle, avea di santi Affanni e aanti gaudii conversato, Di repente corrucciasi, e la fronte Colla palma fregando, a sè ridice : & Via quelle atolte rimembranze! obbro-(brio

L'onorar d'un sospiro i di bugiardi, Che amalul tanto mi pengean quel tristo! » Men concinto da alterigia, avea

Camillo a daue ed a haroni ufficio Pacifero richiesto. E quelle e questi Sordo trovaro a lor parole Irnando. Ma alla dolce Ildegarde or molto incresce

Questa fera discordia; ognor paventa Che i fremebondi prorompano a guerra. — Freddi interceditori, o sposo mio,

Forse für quelle dame e que' baroni Di cui mi narri. Di te degno oh come Stato sarebbe il presentar te stesso Con amabil fidanza a quell'iroso!

- Che parli, o donna? Io, non col-(pevol, io

Codardamente supplice a' suoi piedi!

— Codardia consigliarti, o mio diletto,

Potrebbe mai la sposa tua? Dingnzi A lui, supplice no, ma con onesta Securtà mosso io ti vorrei. Da quanto Pinger mi suoli di quel prode offeso, Incanace ei saria di fare inginria A chi chiedesse entro sue torri ospizio. -

Se il pio consiglio accolga, esita alcuni Giorni Camillo; indi alla sposa: - O amica, A tanto, no, non posso umiliarmi; Ma non perció mi ristarò da speme Di pacificamento. Un messaggero Mai non mandai direttamente ancora Con parole d'orore all'orgoglioso. Forse gli estranei intercessori sdegna, Ma vedendo a sè innanzi un mio scudiero, E amici detti per mia parte udendo, Commoverassi, e non vorra esser meno

Compie Camillo La divisata prova. Inili attendea Il ritorno del messo, e d'nna sala Passava in altra irrequieto, e indugio Soverchio gli sembrava.

Generoso di me. --

- Il faribondo Sdegnasse dare all'invisto ascolto? O frodoloso intento, o vil lusinga D'animo impanrito ei sospettasse, E rispondesse coll'atroce insulto Di violar con carcere n con morte La sacra testa dell'araldo mio? Fellon! Gnai se ciò fosse! A molta scese Mansuëtudin questo cor; ma nn cenno, E riascender lo vedresti ad odio Maggior del tuo , più spaventoso, eterno ! Che dico? Bassa villania in quell' alma Inebbriata da gigante orgoglio Non può capir. Abbietto spirto io sono Che immaginar si turpe fatto ardisco. Intenerito si sarà; lung'ora Colmera di dolcissime domande E d'onoranza il mio scudier; seguirlo Qui vortà forse, o rattenuto or fia Da momentanee cure. A mezzo solo Esser seppi magnanimo. Io medesmo, Come la donna mia mi consigliava Io, non un messo, a lui mover dovea. Oh! alla mia vista uopo ad Irnando certo Sensi esponendo. A' primi istanti vinto

Stato non foran più parole; in braccio Gettato a me sariasi, e senza vane Spiegazioni, e dolorose, entrambo Riappellati ci saremmo amici. Cosi tra sè il bramoso. Ed evitava.

Per nasconderle il suo perturbamento, Della diletta sposa il dolce incontro-Ei cammina a gran passi; o nella sedia Breve momento s'agita, e risorge

Tosto con ansia ad amor mista e ad ira Or all' una affacciandosi, or, all' altra Delle fenestre, or fuor della ferrata Negra sua porta ascendo, e non badando Al can che gli si appressa, e rispettoso Schote la coda, e abbassa il ceffo, e spera Dalla man signorile esser palpato. Dai merli del terrazzo alfin gli sembra

Lo scudier ravvisare. È desso, è desso. Al cavalier rimescolasi il sangue, E contener non puossi. Il ponte varca, Discende in fretta la pendice; incontro Al vegnente lo stimola sfrenata Smania d' udir.

- Perchè si tardo movi? Gridagli. -

I passi addoppia il fido, è parla: - Signor del tuo nemico entro la soglia Appena addotto io fui...

Camillo adendo Suo nemico nomarlo, impallidisce : E l'altro segue :

- Appena addotto io fni I sensi tuoi gli esposi-

- In quali accenti? - Quali a me li dettasti. Oh cavaliero! Dissigli, il signor mio, dopo ondeggiante Con sè stesso luttar, cede al bisogno Di ricordarti sua amistà , di sciorre , Per quanto è in lui, quel gel, che rie ( vicende

Frapposto aveano fra il suo core e il tuo. Io proseguir volca. Rise il superbo Amaramente , ed esclamò : Non gelo , Ma orrendo sangue è fra i due cor frap-( posto !

Proseguii nondimen, tuoi decorosi

Da prepotente anelito parea, Sebbene al riso s'atteggiasse ognora, Ed ostentasse di vibrarmi i guardi Della minaccia e del dispregio. Ei detti Di maggiore umiltà del labbro mio Certo aspettava. Non trascesi: umile, Ma dignitosa acrbai fronte e voce; Ed ei sogno ch'io lo schernissi. Audaci Son tue pupille , o giovine ! proruppe ; Abbassale! - Non gia! Timor non sente, Risposi, di Camillo un messaggero. - Mandotti il temerario ad insultarmi? Riprese urlando, a far vigliacca prova Della mia pazienza? A tentar s' io Contaminar vo' mta illibata fama , Tua vil pelle col mio ferro toccando, O alle fruste segnandola ? Va, stolto Incettator di vituperi e busse; . Riporta al signor tuo, ch' uom che si pente De' tradimenti suoi, ch' uom che desia L' amistà racquistar d' un generoso, Con ambagi non parla; e schiettamente Dice: Il cammin ch'io tenni era turpezza. A si indegne parole arsi di sdegno Per l'onor tuo. Via di turpezza mai Non calcherà , mai non calcò il mio sire! Gridai. Ruppe il mio grido, e con un fiume Di fulminea infrensbile eloquenza, . Tutta rammemorò la sciagurata Storia del trono combattuto. E questa Fu una trama, al dir suo, d'illustri iniqui Striscianti a piò del volgo, e lordamente Convenuti d'illuderlo e spogliarlo. E tu... fremo in ridirlo. - Io ? Segui.

— to / Segui. . . — Un vile

Patteggistor di condivisa infamia, E condivisi lucri.

Ei ciò non disse!

Ei ciò non disse!

— Il giuro.

— E non troncasti La scellerata voce entro sua gola?

- La troncai avergognandolo. E costretto Fu ad arcossire e replicar: Non dico Ch' ei fosse, ma parea di condivisi Lucri patteggiatore, e per lavarsi vellucco — 3. Di maechia tal non lostano le ambagi. Soleunemente i ricceda e, provi Che insensato, ma mondo era il suo core; Provi chi egli escerato ha le prio e ingli escerato la leprò e inmici dal re; chi egli escerato Il alla l'opre inique ondi or l'imperò e gilitto! Viltà cumbrato mi saria modetti. Accessi opporer da arrogana tonta. Tel confesso, signor: cui che gli dissi Appena il so. Non l'inultai, has cose Di fivo, cetto, un jiovena dal labben Coutro s' denigratori; e di ce lande Tal gli tessai, che fa colpite e plane. Va, buon servo, mi disse; amo il tuo cardire, buon servo, mi disse; amo il tuo cardire,

Ma non del tuo signor la specrisia.

— O ciel! diss' egli, ipocrisia? Iugannato
Non t' han le orecchie tue?

— Disselo, il giuro. —
A queste voci il cavaliera i toraliera
Rabbinoo le mani, e con un misto
Di volutte di firentio, in più pezi,
Franse un anel, che dono era d'Iranado
El a' cadata peza: impallidendo
Il piede impore, e li valcò nel fango.
— E finio! Grevappe. — El direcado
Lagrimava; ne udia del menaggero
Parola più, ne fripondeaglio.

Precipitato contra Irnando ei fora; Ma nol permise il ciel. D'una sorella Alla difesa mover dee Camillo, La qual di Monferrato all'erme balze Co' pargoletti suoi vedova geme; Da illustri masnadieri assediata. Solinga intanto ecco Ildogarde. E voti . Per la salute dello sposo alanndo, E per la sua vittoria, e pel ritorno, Pur trema che allorquando ei dalle pugne Rieda di Monferrato, incontro al sire Del vicin castel rompa la guerra. Un di mirando quel castel, le cade Nell' animo un peusiero; - E s'io medesma Cola traessi, e mia nobil fidanza Vincesse il cor della romana altera E del truce baron? -V' ha certi miti

Senni, e tal era d'Ildegarde il senno, Che pur sono arditissimi, e formato Gentil proposto, se pur arduo ei paia, Tentennan poco, ed oprano. Tranquilla Il seguente mattin, poichè alla messa Nel delubro domestico ha innalzato Il femminil suo spirto appo lo Spirto Che regge i mondi e agli atomi dà forza, Ildegarde s'avvia sovra il suo bianco Palafreno seduta. A lei corteggio Sono una damigella e duc famigli. .

Quand'ella giunse a' piè dell'alte mura Del castello d'Isnaudo, un momentaneo Palpitamento presela, e memoria Di perfidie tornolle, ahi troppo allora Frequenti fra baroni! e pensò quale Disperato dolor fora a Camillo, Se il visitato sire oggi smentisse, Briaco d' odio , il vanto inviolato Che di leal s'ebbe sinora! Il guardo Volse alla damigella; e impallidita Era al par d'essa. Il guardo volse ai duo Famigli, e impalliditi erano, e osaro Interroganti dir : - Retrocedismo?

-Stolti! diss'ella; e rise, ed innoltrossi. Intanto del castello in ampia sala La romana bellissima traca Dalla ricca di gemme ed indorata Conocchis il molle lino, e fra le punte Di due esndide dita lo umidiva; Indi con grazia angelica all'eburneo Fuso il pizzico dava, e con secento, Che a labbra subalpine il ciel ricusa, Cavalleresche melodie cantava.

Belli come la madre accanto a Elins Sedeano un bimbo ed una bimba, a lei Innamoratsmente le pupille, Da negre e lunghe palpebre ombreggiste, Alzando vispe, e ogni ultima parola-Della strofa materna ripetendo Con cantilena armoniosa d'eco. Ed a quest' eco s' aggiungea la grave Voce del padre lor, che per la caccia Un arco preparava, e apesso l'arco Ponea in obblio , l'affascinante donna Mirando e i figli, ed i lor canti udendo.

Portavan l'aure il suon del fervid'inno

D' Ildegarde all' orecchio. Ella scendes Dell'arcione, ed a' paggi sorrideute, Ma con trepido cor, dicea il suo nome.

Qual fu d'Irnando la sorpresa! Ascolto E onore a dama diniegò egli mai? Qual pur sia Ildegarde, ei le va incontro Con reverente cortesis, e l'adduce Innansi a Elina. Alzasi questa, e posa L' aurea conocchia, e di seder le accenns.

- Vicina mia gcutil (prende Ildegarde Cosi s psrlar), da lungo tempo agogno Veder tuo dolce volto, e palesarti Un mio desio.

- Ousl ? le dimands Elipa, - D' ottener tua amistà , di consolarmi Teco de' mici dolori.

- E che? Infelice Sei tu? Come ?..

E nel troppo accelerato Immagiuar , già Elins e il cavaliero Presumon ch' ella fuggs il ritornante Camillo forse , ch' a lor occhi un mostro Verso tant' altri, un mostro esser dee pure Verso la sciagurata a lui consorte,

Ad Ildegarde appressansi amendue, Ed Irnando le dice : - Il ferro mio Non fallirà , s' bai di mestier difesa. Ma oh stupor ! La soave, in altro modo Che non credcan, prosegue:

- Il sol non vede Donna di me più dal suo sposo amata O buona Elina, e anch'io, quando al ca-( stello

E il mio signore, ed io filo cantando, Spesso il miro al mio fisnco, ed secompagna La mia colla sus voce ; e molte volte Abbaian nel cortile i guinzagliati Capi pronti alla caccia, ed alla caccia Propizio è l' aer di levi aubi sparso, Ed ei pur meco stassi, ed al cignale Fino al seguente di tregua consente. Ignoto ad smbo è il tedio , o se noi colse Alcuna volta, mai non fu quand' uno All' sitro anisto cor battea vicino. Ed ob a qual segno in esso, in me, di nostra Solinga vita crescera l'incanto, Allor che a noi (se il ciel pietoso arrida

[ cina ,

Alla dolce speranza! ) uno o più figli , Siccome questi , fioriranno a lato !

S' interrompe Ildegarde, e per gentile-Impeto d'amorosa alma commossa , O per arte gentile, o per un misto D' impeto ed arte, i due bambin si prende, Uno a destra uno a manca, e li accarezza Con baci alterni e voluttà di madre, Si che la madre vera e il genitore Inteneriti esultano, e amieati Tanto per lei vieppiù si senton, quanto A' pargoletti lor vieppiù è cortese. - Oh come a te in beliczza, o mia vi-

#### Questa bimba somiglia !

E ciò Ildegarde Dicendo , preme lungamente il labbro Sovra la rosea guancia paffutella Della cara angioletta, e la bacinechia. Poscia gitta la mano amabilmente Sulle ricciute chiome del fanciullo, E qua e là le palpa, indi pel ciuffo A sè lo trae, e, baciatolo, gli dice : - Sai tu che appunto sei, qual mi fi ( pinto

Da fedel dipintore, il padre tuo Ne'auoi giorni d'infanzia? Inanellato Il fulvo crin, larga la fronte, arditi E amorevoli gli occhi.

E questi detti Pronunciando Ildegarde, involontaria O accorta, alzava paventoso un guardo Sul cavaliero, Ed ei si perturbava Ricordando Camillo. Allor la pia Ambagi più non volve, e con candore Dice quanta cagion siale di tristo Rincrescimento il dissentir d'Irgando E di Camillo. - O degna Elina ! ov'auco

D'uno dei due per indomato orgoglio Quella discordia non cessasse, amiche Esser non possiam noi-? Commiserarci Non possiam noi di questa ria fortuna, Ed amar nostri sposi, e niun furore Lor condivider che sia oltraggio al dritto? -

Dall'anima d'Elina un « si! » prorompe, E si stringono al seno.

Irnando balza Rapito a quella vista, a quegli accenti, E vorria discolparsi; ad Ildegarde Vorria provar nessuna esso aver colpa Nell'odio sorto fra Camillo e lui-Strano mortal! mentr'ei d'inenarrati Spregi e d'ingratitudine a Camillo Accusa vibra, il correccioso lagno Con cui ne parla, non par quel dell'odio, Ma d'un amor geloso. Ei non perdona All'uom ch' ei tanto amaya; essersi fatto Un idol d'altra gente ! aver potuto Per nemici obbliar si sviscerato Fratel, qual gli era dall'infanzia Irnando.

Ciò non isfugge all' ospite avveduta, E con lenta eloquenza insinuante, Che più e più le ndenti anime scuote, Pinge in Camillo a que' trascorsi tempi Un fautor generoso (crrante forse, Ma generoso ) d'abbagliante insegna,, E che a virtu immolar tutto credea, Fin le dolcezze d'amistà più care. E come pur tal amistà in Camillo Vivesse, ella soggingne, e come i giorni Sospirass'egli della pace, in cni, Placato Irnando, il riamasse ancora. Dice inoltre com'ei, reduce all'onde Del Pellice natio, conciliarsi Con Irnando agognava, e si valea D'intercessori invan; come ad Irnando Mandò il proprio scudiero, e fu respinto. Dice gli sguardi mesti e affascinati Di Camillo al castel del primo amico, E a quell'arbore e a questa, e a quel vallone Ed a quel poggio, e del torrente ai fintti Ove insieme natavano, ed ai ghiacci Ove lungh'ore adracciolon vibravansi, Ridendo e punzecchiandosi e luttando. E sni ghiacci cadendo, e (bozzoluta Indi spesso la fronte o insanguinata) Tornando a casa lieti e tracotanti.

- Oh che facesti, sposo mio? prorompe La fervida Romana; un altro, un altro T'eri foggiato e l'abborrivi. Io pure. Qual lo foggiavi, l'ahborria; ma il mostro Che innanzi agli alterati occhi ci stava, No, non era quel pio, cui si dilette

Son dell'infanzia le memorie tutte,
Cui tu sempre sei caro, e che si caro
Ad Ildegarde non saria, se iniquo.
—Sarebbe ver? balbetta Irnando; e il ei-

Gli si riempie di soave pianto. Ei m'amerebbe ancora? Ei non per beffe A me mandò que'freddi intercessori Che si mal peroravano, e quel troppo Zelante messagger ehe m'inaspriva Col suo ardimento? E ch'altro volli io mai Ch'esser amato da eolui ch'io amava? D'odïarlo io giurava, e non potea! Ma e se la tua benignità, Ildegarde, Ti traesse in error! S'ei mentre alcuna! Rammemoranza di me pia conserva, E quasi m'ama nel passato ancora, Pur qual son m'esecrasse, ed appellarmi Collegato di vili aneo s'ardisse? Se sconsigliati egli dicesse i possi Che al mio castello hai mossi, e dall'irato Cor prorompesse: « Amar non posso, Irnan-( do !

Amarlo più non posso! »

I dolorosi Dubbii vieppiù son da Ildegarde sgombri, Col ricordar sull'amieizia antica Questo o quel detto di Camillo.

—Io danque
Era il superbo! esclama il cavaliero:
Equisr debbo mia ingiustizia. In guerra
Lunge dà me l'amico mio periglia;
Ad attarlo di mic lance io volo.

E i suoi fidi raguna, ed abbracciate La palpitante Elina ed Ildegarde E i pargoletti, in aella monta e parte.

Per molti di le due vieice a gira Si consollava, i parcena di speme, p. E alterne vititavansi, aspettando De haroni il ritorna, o messaggero Che di lor favellasse. Ascondon ambe 11 lor petturbamento, e sol ciascuna, Quando al pre-prio castel siede rossi, p. Quando al pre-prio castel siede rossi, Numera i giorni ed angoscita piange Quella dicendo, e d'On non serso, con Gonocioto Idegarde! Ella finnesta Prance Paragine abili lumi impresa, a monto.

L'altra a Dio ripetendo: « Il mio Camillo Salva, e s'a me rapirlo è tuo decreto, Deh ch'io presto lo sugua, e per mia causa il eiglio Ah no, non restin! »

Cede alla juosanas Del suo rammarco afin l'incomolata Moglie d'Irnando, ed una sera asceso Il solito ciglion con Ildegarde, Donde vedessi per più lunga tratta La polverosa via, né comparendo I exalicir, o mésos alcuo, proresupe Abbrecisado i figliacii in disperato Pianto, e respinge dell'amics il bacio.

— Va, sciegurata, lascianis à miesi figli Ruptisi il geniore? A me rapiti Colni che tutto era al cor mio l'Colni; Pel qual degli sui miesi la doles terra Sena cordoglio abbundonata avea ! Viver sena sono possibo; qual sorte A quente derellite crestave Verra serbata, dacchie il peder i ferri Tolgon la visa, col alla madre il latto? Volter, volter del cielo gra d'Iranado! L'inimità pel tuo final consprét ! Maledetto l'istante in che, inipirata Da infernal consiglière, lieta moveri A mis raina! Maledetto il home Di sono che til diedi! —

Grilo geme Ildegarde, e invas desia Trovar parole per placer I affitto i, Invas gli ampleasi i terar testa. O goora Più duramente rigettate e cares Di rimbrotti mantismis i, il cordoglio Ricetta dell'amica, e ridiscende Dietro a lei mentamente la collina, D'ancella a guis che garvit pinage, E risponder nosi con. A quando a quando si miframa Ildegarde, e condidata Tende l'orecchio e sella valle unitra, Chè voci udir le senhra ; e quelle con citata di contra di co

Numera i giorni ed angoscita pinage.
Quella dicendo: q'Oh non aven'vo mai
Conocciuto Helegrarde! Ella funesta
Fonce è ergione he'il limo signare è spento! 80
Sotto il fascio dell'erbe, e la robusta

Moglie, peso maggior di rudi sterpi Con elegante alacrità portando.

Ne'di seguenti, al consileto poggio Le due donne riedean, ma fremelouda Sempre era Elinas, ey tramontato il sole, Moreva a casa delirante d'ira E di dolore; ognor vituperata Ma affettiosa la seguia Ildegarde.

Odon lottate grida, e sella valle, Cone all'anto i garcti vidamente Con polpiti d'amor gettano entrambe E di spersasa e di paura. Il cane Dirari velolio necetal, ed un sento Iasolito latrito alsa, e si scaglia Gli per la prateira precipitono, Folte siepi saltando ed ardui foni E esonesi mascigni. E ad intervalii Sparince e ricompare, e tace, e abbaia, Ne mai 'arresta.

—E sarà ver? Son dessi, Son dessi certo! Esclamano a vicenda Con ebbreasa febbril le desiose. Ma se alle lance reduci or mineasse Uno de'capitani, od ambo forse?. Oh spaventoso dubbio! Oh sventurate! Chi ne assecura?

- Si dicendo, il passo Raddoppiano affannate. Al piano giunte, Odon le scalpitanti ugue veloci D' uno o duo corridori : ab fosser duo ! Fosser de'duo baroni i corridori! Scerner gli oggetti mal lasciava un denso Nembo di polve. Ab si! Lor lance appunto Camillo e Irnando precedean, con ansia Di riveder le dolci spose. Oh gioja! Of certenna felice! Il lor saluto Suona per l'aer, ben son lor voci queste. Eccoli; balaan dall'arcione. Ob amplessi ! Oh istante indescrittibile! E il consorte, Poiche ciascuna ba stretto al seno, e assai L'ha coperto di lagrime e di baci, Ciascuna dell'amica infra le braccia Gittasi giubilando.

- Il dolor mio

Aspra mi fea: perdonami Ildegarde. E Ildegarde alla suora il detto tronca, Ponendo bocca sovra bocca, ed ambe

Pur di lagrime bagnansi. I fanciulli Preso frattanto ha fra le braccia Iranndo, E accarezzato li accarezza, e gode Porgendoli a Camillo, e di Camilto La nova tenerezza rimirando.

Mentre ascendono il colle, evvi un bishi-

Un esclamar, un alternorsi accenti Di cortesia e d'amore, un romper folle In pianto e in riso, un mescolar dimande E risposte e raccouti, e i cominciati Detti obbliar per detti altri frapporre, Che niun di lor cora veruna intende. Nel castello d'Irando entrano. E avisi

N'ella gran sals—e da donielle e fauti Portet l'Impire coppe—e sampillato Fuèr de l'aschi opitali il ribollente Dal rone o pumergiar Del nibibolo — E del giocondo brindini i sonanti Tocchi ouservali—e roborato il core— Allor le maschie voci alano a gara. I baroni, e ripidano di reccondo il recondo il porte del la più seguita, intelligibil foggia: —Oh qual buon genio l'inquirò, l'Idogarde, re in così tempetiva ora sipugendo A ranondar fra Imando e me l'anuto Vincol che soltamente lo findio avea! — Coi Camillo, e l'interroupe l'altro : lol stotto! E oli ferece !—

E quei la mano
Sorra il labbro gli pon riassumendo:

Ob qual buon genio t'inspirò, Ilde[garde!

Ferduto er lo, se refeatrice porsa D'anistà non venia. L'assediante Ladron darpreima sharegliai, ma il trito Novella frotta raguoù. Me chiuso Nel castel della suore, egli ogni giorno Schemia e sideva. Io sul fellone indano Prorompera ogni giorno i ahina è gli sforsi a Del valor mio unalla potesa su tanto Nover crescente di nemich. A noi Gri le biade fallian, già fallian l'armi, E già il cessar d'ogni spersans e il cruccio Rapido della finas a'guerriero altro Consigliavan rivolta ad abbandono. Universal divena voca fine:

« Arrendiamei! arrendiamei! » Il masna-

( diero Promettea vita a ognun fuofebè a mia suora E a'suoi figliuoli e a me. Tra minaccioso E supplicante, io i perfidi arringava, Che della rocca aprir volcan le porte : -« Sino a dimane il tradimento, o iniqui, Sino a dimane sospendete!» Un resto-Di pietà e di rispetto, al grido mio. Rientro in cor de' più. « Sino a dimane ! Sclamaronor e se Dio pria dell'aurora Portcuti oprato non avrà a fuo scampo, Lo acampo nostro procacciar n'è forza ». Oh spaventosa notte! Oh fugaci ore! Oh come orrenda cosa eraci il suono Del bronzo che segnavale! Ob'angosciato Appressarsi dell' alba! Ob sbigottiti Muti sembianti della mia sorella E de' suoi pargoletti! Oh contrastante Diguità di parole in prepararci A'vicipi supplizi ! Ed oh com' io Tra me dicea: « Deh! che non seppi amico Tutta la vita conscrvarmi Irnando?-Improvviso Trastuono udiam levarsi Fuor delle mura. Che sara? Oh prodigio! Una pugna! E con chi ?-« La man di Dio! La man di Dio! » gridan mie turbe: a terra Mi si prostran pentite, il giuramento Di sedeltà rinnovano; a gagliarda Sortita le suado, ed infinito Macel lungh'ora de'nemici è fatto.

Qui il narrar di Camillo Irnando tronca

— Ah! s'impeto cotanto, e se cotanta Proderza ad ammirar non m'astriagen; Me gli assalti scoofiggeano! In fuga Eran molti de'miei, già in figa io stesso Omai volgeami disperato : i colpi Tuoi acomposer l'esercito inimico, E di salvezza io debitor t'andai!—

E di salvezza io debitor l'andai !S'avvicendon la lode i cavileri,
L'uno dell'altro memorando i fatti.
Alfine Blina selama:—Ad Ildegarde
Spettan tutte le lodi ! Inanani a l'it
Prostrateri, e la sua destra baciste.—
E i cavalieri prostrassi, e la destra
Bacisno d'Ildegarde, e penienza

E i cavaheri prostransi , e la destra Baciano d'Ildegarde, e peniineza Le chieggon del furente odio passito; Ed cilla in peniieras un abonan fetta Indinas in questo e in quel castel, che festa Indinas in questo e in quel castel, che festa Cellamitosi partorisee l'ira; E quanto l'era socretcano le ambagi per la presenta la la compania del presenta la compania del presenta del pres

Sappia interceditrice esser la donna.

— E da me, per mia ingiusta ira, qual
[vuoi
Penitenza? soggiugne in muil atto

Palma a palma accostando, ed il ginocchio Piegando Elina.— Ed Ildegarde:—Il primo

Figlio, o diletta; che ti nasca, il nome Porti del mio Camillo; e mi sia dato, Se figli avro, chiamarli Irnando d'Elina.

## LSALUZZESI

### CANTICA

L'amore che porto a Saluzzo, mia città nativa, m'ha indotto a cantare un fatto luttuosissimo, che trovasi ne'suoi annali, al secolo XIV. Il Marchesato di Saluzzo era di qualche importanza a quei tempi, e la vicenda di cui parlo si collegava colle passioni che ferveano per tutta Italia.

Nel 1336 Tommaso II succedette al padre nella signoria di Saluzzo, ma gli fu contrastato il seggio da Manfredo suo zio. Tommaso avea moglie Riccardo Visconti di liliano, ed era quindi-uno de Principi glibellini, ai quali i Visconti erano capo, tutte le speranze della parte ghibellini appoggiandosi a quel tempo sorva Azzo fratello di Riccarla di Saluzzo, e noscia sovra Luchino Visconti, loro zio.

Manfredo si professò guello per avere la protezione del potentissimo capo de'guelfi, Roberto Re di Napoli, della casa d'Angiò. Era questi un ragguardevole monarca per ingegno e per possedimenti. Oltre al suo regno ed alla contea di Provenza, suo avito dominio, gli appartenevano, per diritti veri o dubbii , parecchie signorie qua e là in tutta la lunghezza della penisola. Roma e Firenze lo riconoscevano per protettore. Sventolava la sua bandiera sopra molte castella delle terre Lombarde, Monferrine, Astigiane, Piemontesi, A lui obbedivano Savigliano, Fossano, Cuneo ec. Non conduceva eserciti egli medesimo, e teneva tutti quei disseminati dominii con masnade Provenzali, Napoletane o d'altre razze, sotto al comando di valorosi baroni, i quali, governando cíascuno a modo suo, mal sapeano affezionare le genti al loro sovrano. Voleva Roberto far cadere la potenza ghibellina de' Visconti, e domare tutti gli Stati Italiani; ma non essendo egli d'indole guerriera, operava con lentezza, e non conseguì mai l'ardito proposto. Guelfi e ghibellini si vantavano a vicenda d'essere i veri amanti della nazione, i veri fautori della civiltà, della giustizia, della causa di Dio; ed intanto mal si sarebbe distinto da qual lato tossero più errori e più colpe, benchè in tali tenebre pur lampeggiassero alcune alte virtù. L'età era cavalleresca e religiosa, con elementi di gelosie repubblicane. Tutto ciò è sommamente poetico.

A que giorni viveano con immensa fama di dottrina Petrarca e Boccaccio, ed altri uomini sommi; ed il re Roberto ed i Visconti si gloriavano

di averti ad amici. Siccome il Marchesato di Saluzzo attraeva gli occhi della corte di Napoli, non è maraviglia che il Boccaccio abbia dato luogo fra le sue più nobili novelle alla Saluzzese Griselda.

Mentre quella s\(\)lendida corte era modello di gentilezza, le schiere di Roberto, capitanate del sitissaclo Sertrando del Balzo, provenzale, e congiunte con altre armi, proruppero ne nostri paesi per sostence i pressi diritti di Manfredo, empierono di rubamenti e di carnificine la contada, espugnarono ed incendiarono Saluzzo, presero prigiono il machese Tommaso co suoi figliuoli, gareggiarono con Manfredo a comuetre ogni barbarie, e così in breve disingannarono coloro fra i prodi Saluzzesi che avevano sognato in Roberto un semidio, e ne soni guelli altri semilet, chiamati ad abolire le autche ingiustizio, ed a stabilire in Italia il secolo della sapienza e della rettitudino.

Ottenne Tommaso per riscatto la libertà, e trovando ché Manfredo e tutti i guelli erano escerati, si volse ad adunare nuova oste di ghibellini, vaggiunse uro stuolo assoldato di lance straniere, ma ben disciplinate, guerreggio e vinse. Il tiranno Manfredo e i suoi alleati furono espulsi.

Questi avvenimenti di Soluzzo sono il soggetto della mia Cantica. Tratta di essi con assai numero di rilevanti particolarità la storia di Saluzzo di Dellino Muletti, e di Carlo suo liglio; e di vi leggesi pubblicato la prima volta da esso Carlo uno scritto, in cui il cominciamento di quella guerra delle crudeltà di Marfredo è dipinto con forza da autore di quel secolo, stato anzi egli melesimo t'estimonio della distruzione del luogo nativo. Quello scritto, initiolato Calamitas catamitatum, Commentario um Iohaninis Iacobi de Fia, rivela nell' uomo che lo dettava una mente colta e generosa. El dimandava al cielo, e presagiva la caduta degli insponi.— (Ploremus ergo corram Deo, poenietat nos rindipitatum notra rum, et a praesenti catamitate catamitatum maxima tiberi facti erimus ).

La cacciata degli stranieri diede novella virtù ai Saluzzesi; le discordicivili scemarono, e s' estinse a que' giorni con Roberto la gloria della ficatale casa d'Anglò, che aveva cotanto illuso ed insanguinato l'Italia. Cafo, sigito di Roberto, era premorto al padre, e lo scettro possò nelle mai di Giovanna, gliglia di Carlo, la quale, rea dell'uccisione d'un marito, pati infiniti gual, ed infine dal vendicatore del primo marito fu data a morte.

## I SALUZZESI

Odium suscitat rixas, et universa delicta operit charitas.

( Prov. 10, 12 ).

Dolce Saluszo mia! terra d'antinhe Nobili pugne', e d'alternate sorti Prospere e infelicissime, e d'ingegni Che t'onorar con gravi magisteri, O con bell'arti, o con sincere istorie, O coll'affettiioso estro che spleude In ognun che ti canta, e vieppiù splende Sovra l'arpa gentil di Deodata \*, Tua prediletta figlia! Io ti saluto, O terra de' miei padri, e dall'affetto Che ti porto, m'inspiro oggi cantando Un tuo illustre dolor d'anni lontani , Che fu dolor da forti alme compianto, E da forti alme sopportato e misto Ahi troppo! a colpe, ms pur misto a esempi Di patrio amor, di lealtà e di senno.

O finctais, sulle tue magich'ait Toglinis d'il presenti e con gapitardo Vol ritochiamo il secolo guerriero Di Tomanso e Marferdo ; il secol pieno Di puelle e glibelline ire, che sero Perre e non fia dell'ultimo Angoisuo; Il p'èstico secol, che dall'ombre Gignatesca di Daute e dalle pure Armonie di Pettarea, e più dal lume D' ammirabili Sauti, er a i molti Oloccauti di sungee consolato.

Fra gl' Itali dominii; ecco Saluxio Non ultima in possanta: eccola altera Di lunga tratta di montagne e valli E feconde pianure, e di eastella Governate da prodi: eccola altera De'prenci suoi. La marchional corona

\* La contessa Deodat a Roero di Re-VELLO, nala Saluzzo.

Fregia Tommaso, affratellato ai grandi Ghibellini Visconti, onde Roberto Angičin dalla sua Napoletana Splendida reggia freme, e agguati ordisce, Impor bramando con novello prence A'Saluzzesi il guelfo suo stendardo-Volgea quella stagion, quando Saluzzo Vede scemar pe' campi snoi le nevi, E ogni di s' avvicendano i gelati Estremi soffi dell'inverno, e l'aure Che già vorrebbe intepidir l'amica Possa del Sol che a ricrearci torna. E volgeva una sera, ed a tard'ora Entro alla cara sua celletta prono Stava orando il canato Ugo, dolente Che involontaria a' preghi si mescesse Nel suo intelletto or questa cura or quella Di Staffarda pel chiostro, onde ei cingea L'infula veneranda. E benchè antico Nelle salde virtù di pazienza E d'umiltà, pur non potes ne'preghi Trovar facil quiete, anco ove miti Talor del monaster fosser gli affanni, Perocch' ei molte conoscea secrete D'alti alberghi sfortune e di tugurii, E d'innocenti peregrini oppressi; E la mente magnanima del vecchio Compatin in tutti i cuori illustri o bassi Delle colpe gli strazi e quei del pianto.

Or mentre inginocchiato ei le divine Grazie per tutti invoca, ode la squilla Che a notte suoso il Viator venuto Alla porta ospital. Sospeso allora Il converara con Bio, a' alsa ed appella Un del laici fratelli, e—'Va, gli-dice; Provvedi tu che all' arrivate abbonii Di certit dolcissima il conferto; Chiunque ci si -Nepote,

Quindi, umilmente cur
La nivea fronte, eccol di nuovò a' piedi
Del Crocefisso, e nell'orar diceva:

— Or chi sarà questo ramingo? Oh fosse
Tal di que' mesti a cui giovar potessi!

Tal di que' mesti a cui giovar potessi!
D' accelerati e poderosi passi
D' un cavalier sonar sembran le volte;
Poscia addotto dal laico entro la cella

Viene... Eleardo.

— Oh amato zio!

Onde tu di Staffarda alla Badia?

Il 'laico si ritrasse. I duo congiunti
Si strinsero le destre , e il giovin prode
Sovra la scarna destra del canuto
Le labbra pose, ed ambe allor le braccia
Aperse questi, e al sen paternamente
Il figlio accolse dell' estinta snora.
Così ill giovin cominicia:

- Alto mistero Son chiamato a svelarti.

— In me fiducia
Sai qual tua madre avesse; abbila pari.
— Dacche in Saluzzo reduce son io
Dalla corte di Napoli e dal Tebro,
Poche fiate al fianco tuo m'assisi.

E assai pensieri d'Eleardo ignori.

— E l'ignorarli mi mettea paure,

Che forse agombrerai.

E la fama che sparsa ha da Milano
I perfidi Visconti incontro al vero
Proteggitor d'Italia tutta e nostro,
In benefini alto, fedel, possente
È il regio cor del Provenzal Roberto:
E il Chies volt grande : el di tiranni
Flagello fa; de buoni prenci scampo,
— Bada, o giovin bollente o mai tre-

menda Splender la luce di quel re straniero Che di Napoli al serto altre aggiungendo Minori signorie, stende sue lance Di castello in castel, di villa in villa, Fra' Romani, fra' Touchi e fra' Lymbardi, E fendi suoi non pochi ha in Monferrato E in Piemonteni sponde. A molti egregi Dabbia pitchi è la una sulle missieri

Quindi, umilmente curva Delle irate, cozzanti, Itale stirpi.
- Dubbia fu dianzi, or più non è. Sol

(una

Appalesasi speme , un sol desio In re Roberto e nel Pastor del mondo: Concordia vonno-e giuste leggi , e freno Ad cresie , a tirannidi , a macelli : Collegare in un patto a' comun gloria Vonno è prenci e repubbliche e haroni. — Del supremo Pastor ferve nel petto

Ansietà pe' figli suoi sublime; Il so: ma in petto di Roberto ferve Pericolosa ambirion.

- Tal grida Del ghibellin Visconte la calnunia, Ma smascherato è l'impostor. Lui regge Ed ognor resse ambizion! Lui preme Sete d' oro e di sangue ! In Lombardia Ei d'un mortal più non possede il core: Sospiran ivi tutti i buoni o il braccio Liberator dell' Alemanno Angusto, O della serne Viscontèa sul capo La folgor pontificia, e i benedetti Brandi del re. Quanto i Lombardi omai Da quella fatal serpe avviluppati, Contaminati, laceri, scherniti Non ci vediam noi Saluzzesi forse. Dacchè sposa al Marchese incantatrice " Venne Riccarda, e tracotante stormo D'Insubri cortigiani accompagnolla?

Figlio, ricorda ch' altre volte io seppi
Quell'ira tua sedar. Ragioni mille
Di Saluzzo il dominio alla fortuna
Stringono di Milano.

— Oggi disciolta È l'infernal necessità.

— Che intendi? — Svelta alfin oggi dall'ignobil crine Del marchese Tomaraso è la corona.

Del marchesato...
— Chi ?

- Manfredo. - Un sogno, (fulge

Un sogno è il tuo : Manfredo osò la mano Stendere al serto del nepote un giorno , Ma pochi il secondaro , e giurò pace. — Fur violati dà Tommaso i sacri Vincoli della pace , è l' insultato Manfredo sorge con diritto , e pugna. — Fuggiati insulti? Agli occhi mei ri-

Di Tommaso la fette.

Di compianger l'iniquo, e sostenetto.

A quest'ora medema in ch'io ti parlo;

Invitte squadre siconamente tratte

Son da più lui del l'einonte; l'une
Da Swigliano e circotanti borphi

Obbedienti ai re, l'altre portando

La Tunineane e la Sabanda innegua;

Ed a lora is congiunge Auti, ed di nerho
De' Monferrini guesti; et, pria che albeggi,

Salura investirano, e di Salura.

Da interni guesti e porte.

— Perdidi atana ah l'ono permetta il

( cielo! — Manfredo, signor nostro, a te m'in-( via,

A te ch'egli ama e venera, e possente Crede appo Dio.

— Che yuol da me il fellone? — T' acqueta. — Che yuol ei?

- Bende oporanza A quella fama tua che in parte celi Per umiltade, e forse in parte ignori, Ma che sul volgo e sui baroni è immensa. Il vigor de'Profeti è nel tuo sguardo, Nella parola tua, nell'inclit'opre!. Ne fur poste in obblin le ardimentose Verità che portate hai cento volte In nome dell' Eterno a' piè de' forti. Banditor oggi te desia, te vuole Di verita terribili Manfredo : Vieni i Visconti a maledir nel campo, Vieni in Saluzzo a maledirli; vieni Tommaso a maledir, che a' ghibellini Fatto a' cra mancipio; e il tuo inspirato Ingegno volgi a secondar gl'intenti.

Di chi protegge i popoli e il diritto.

Balza a tai detti dal suo antico seggio Il sacro vecchio, e grida: Oh sconsigliati! Oh fost' in in tempo! Oh, me vestisse Iddio Del vigor de' Profeti un giorno solo! Ov' è Manfredo?

Ov' è Manfredo?

— Il menan le notturne
Ombre colla invadente oste a lui fida...

- Mi si bardi il corsier, prorompe l'altro-E mentre il laico diligente move Ad obbedir, l'illustre coppia ancora Entro la cella si sofferma, e scambia

Dell' sgiato alterso naimo i semi.

— Figlio, sedito si- l'ini de a te noti
Di Roberto e Manfredo i cor mi sono.
Ottuno è il re, mi n' Napoli, ove listo
Di aplandid' stri e cortesia sfatilla:
Lange di li, malefico è il mo genio,
Però che illude cavileri e volgo
Can brame compie di guerra e di rivolta.
E mentre a chi gli sta vicino eti motra
Annalià vivia sparap per tutte
La vie della provinda protetta
Superbi captato i stimara pace,
Depredando, uccidendo e soggiognado,
Tal è il sustato amio ere. Gli giordina

Scemar la possa de' Visconti, a noi Unici grandi appoggi; ed a quel fine Oggi stromento. egli Manfredo elegge. — A Manfredo parlando e a'reggii duci, Dissiperassi il tuo terror. Brandito Furon le generose armi con alto,

Solenne giuro d'elevar gli oppressi ,
Ed atterrar chi leggi ed are spregia.

— Di chi s'avventa a qual sia guerra ,

— Vedrai di atirpe Salurasea egregi Baroni alzar la Manfredesca insegna. — So che vedrovvi tra i cospicui illusi Quell' Arrigo Elion che ti governa, Sua figlia promettendoti. Arrossisci? Pur troppo non errai.

— Più che gli sffetti,
Seguir ragione e coscienza intendo,
Bardatu del canuto è il palafreno,
E accanto ad esso scalpiti il coriero
Del giovin cavalier. Bevei l'abste
Lascip a' monaci suoi caute parole;

Di sua man l'acqua santa a lor comparte, Li benedice, ed eccolo salito Guerrescamente sull'arcion, siccome Uom che pria della tonaca ha vestito Corazza e unaglia, e nome ebbe di prode-

Stride sui ferrei cardioi la portar Del monastero, e si spalanca. Entrambo Eccon gl'illustri, e su minor cavalli Duo servicati; e soffermato resta In sulla soglia il monacal drappello, Cui s'abboccò l'abate alla partita.

— Che fia 2 Si dicon con alterno sguardo
Paventando licigure, ed iguorando
Le corrastani siragi. Iotanto a' ode
La campanella de' notturui salmi,
E vica chiusa la porta, e traversato
L' ampio cortil, tutta la pia famiglia
Entro nel tempio e tragge al coro, e
(canla.

#### II.

All'ombra delle chiese oh fortunata Pace , in secoli d'odii e tradimenti! Ivi mentre ne' campi arse talora Venian le messi, e al villagello affiitto Il guerriero aggiugnes scherni e percosse, E mentre in borghi ed in città i fratelli Trucidayan fratelli, e mentre noto Andava questo e quel castel per nappi Di velen ministrati, e per pugnali Vibrati nelle tenebre e per donne, Che il geloso , implacabile barone Seppellia vive delle torri in fondo, Il-monaco espiava or sue passate Colpe, or le colpe delle stirpi inique ; E non di rado quelle sacre lane Conriano ingegni sapienti e miti, Stranieri al secol lor, com' è straniero Fra malefici sterpi il fior gentile, E fra cocenti arene il zampillio Ospital d' una fonte, e fra selvagge Masnade un cor che sopra i vinti gema. Intanto che a Staffarda i coccollati

Intanto che a Staffarda i coccollati Salmeggiavano in coro, e che l'antico Ugo sul palafreno i pantanosi Sentieri e le boscaglie attraversava, Mona da Mocaller , tragge a Salazzo Molitudine varie e spaventosa Di regie insegue e d'alleati , e insiente Co' guerrieri diversi orreade bande Di compreta lidorio. Il commo dace È Bertrando del Balto , altero e prode Siniscialco del rege, e di Bertrando Primo segunce è il traditor Manfredo , Cd'entrambo i suoi fristelli isconsigliati Seco stratcina alla malergia impresa-

Giunger vonno di notte appo le mura Insidiate , e lor sorride speme Ch' a suon di trombe s' apra ivi la porta. Ma precorsa è la fama, e quando arriva L'oste a' piè di Saluzzo, e dagli araldi Si suonano le trombe, al suono audace Interna intelligenza non risponde, E nessun ponte levatolo scende Deel' invasori al passo. Irte le mura Stan di lance fedeli, scintillanti Al raggio della luna, e dal ler grembo Piovon sull' oste urli di rabbia e dardi ; Ed a quegli urli universal succede Il grido popolar : - « Viva Tommaso! n Si che Manfredo per livor si morde Ambe le labbra, e al baldanzoso volgo Ginra dar pena d'infinite stragi. Il Provenzal Bertrando, alma beffarda Dell' amistà del rege insuperbita, Quasi rege teneasi, e agevolmente Soyr' ogn' italo sir vibrava scherni. Prorompe ei quindi in tracotante riso , E voltosi a Manfredo : - Ecco, gli dice , Quel che ne promettesti universale Amor per te de' Saluzzesi spirti! · Poi dopo il riso atteggiasi a disdegno :

— Tutti siete cosi! Promesse, vanti, Folli speranse! ed ardui indi i perigli, Lunghe le imprese, ed il mio re frattanto Per vantaggi non stioi perde i suoi prodi? — T'acqueta, dice con infinta calima

Il fremente Manfredo; oltre poch' ore Non dureran gl'iociampi; un solo basta Gagliardo assalto, e il disporrem veloci. Mentre a disnor l'assalto ardimentosi

Coopran gl' intelletti de' supremi E l'obhedir delle volgari turbe, Congegnando, apprestando armi, hroc-(chieri,

Ferrate travi e maechine scaglianti-E tutta la pianura è voce e moto E cigolio di carri, e piechiamento Di mannaie che atterrano le piante, E atridere di pietre agglomerate, E in mesao alle fatiche or la bestemmia E l'impudente ghigno, ed ora il canto Dentro Saluzzo non minor a' avviva " Il poter delle menti e delle braccia Per la sacra difesa. Ignoti e pochi Sono gl'interni traditori, e a mille Ardono i cuori allo stendardo uniti Del marchese Tommaso. Ei di que' prenci Magnanimi era , ch' ove rischio appaia , Brillan di nova luce , e più sublime Han la parola , e più sublime il guardo , E quasi per magia destan ne' petti Della poc' anzi malignante plebe Amor, concordia, ambiaion gentile. Pressochè in tutte l' alme ivi obbliato È questo o quell'error che, apposto o

Jer gran macchia parea sovra Tommaso : Più non vedesi in lui che un assalito Posseditore di paterni dritti, Un amato signor, una man pia Che premiava e putiva e sorreggeva ; E ch' nopo è conservar. Si che la stessa Bellissima Riccarda, onde cotanto A' Saluzzesi dispiacea la stirpe , Più d'abborrita origine non sembra, Or che il popol la vede paventosa, Ma non già vil , dividere i perigli E le cure del sir. La sua bellezza Molce i fedeli armati; il suo linguaggio Più non suona stranier, benche hunbardo. E quand' ella e Tommaso, a destra, a ( manca ,

Parlan di speme nell'accorrer pronto Dell'armi de' Visconti a lor salveaza, Esultan gli ascoltanti e mandan planto. Al declinar di quell'ocribil potte

Ugo nella inyadente orte arrivava
Con Eleardo, e trassern al cospetto
Del regio siniscalco e di Manfredo.

per i inco — 3.

LETTING -- 2

Alab Marfeelo us grilo di contento All' appari dei tecchio, e da Bertrando La presentò dicendo: — O sir del Bairo, Ecocid di Sinfachi il preud mato; Calai , che per bell' opre omijorosente Fama sul ropol di Siluriono tottene: Il toro certo gli prodes e questa surora D'un avvenir pe' nostri patri lidi Teli principato per l'adiciono di Tigo il siniscaleo, de l'adiciono di Ugo il siniscaleo, de ciados all' illum dispettosa De calado all' illum dispettosa Il disumore e il tedio, un reverente Peggió sorrise, e disse : — Auco il mo-

(narca Serba di te memoria, o illustre padre, E qui trionfo, non dall'arme tanto, Che hen darglielo ponno, egli desia Quanto dall'opra del tuo amico aenno,

Indi Manfredo ripiglio i motiri A apiegra della guerra , annoverando Frodi e stollerae e inedutabili onte Sal nome di Tommaso accumulate , Perche ligio all' avitta lauther pous , Perche ligio all' avitta fauther pous , et du upri argenti di riproc, e prove Che il unaggior uspo , a' Salasseni fosse E a tutta Unita l'unità d'omaggio Di quanti eraso denti al re Roberto, Ed Ugo si cavalieri: — Il auto sufficio Certo saria per la esonua conservità. Sotto uno secttro o giabelino o guello, Ma non baste, d'affitti animi il voto

Certo saria per la comun concerda;
Stote uno sectivo o gishlelino o guello,
Ma non basta d'affitti snimi il voto
Perchè ceisi il peter dell'ire autube
la un popol di stirpi concitate
Ad anchit varia e'a varii lucri;
E raginai si schierano possenti
A mon intelletto, in ch' so neghi al regno
D'uno strasiero un Paglia incorionato
Il giunger con una famn e co' suosi brandi
A collegarci a reverense e puce.

— Penns, o casatto, ch' silo assunto è
(il nostro:

(il nostro Degna è di te l'aïta, — Aïta bramo

Recarvi, si: guisa sol una io acorgo.

— Qual?

— Del popolo agli occhi e degli armati

Intercessor presenterumuni a voi ,

E per religione ambi e clemenza Sospenderete le battaglie , e intanto A Napoli n' andro. Plachero, apero , L' augusto re ; lo distorro da impresa Onde gli torneria danno ed obbrobrio ; E se leso alcun dritto era a Manfredo, Per saldi patti ci risa-cito andranne.

— Proporne indugio alle battaglie è vano: Impermutabil di Roberto è il cenno; E mal vai profetando obbrobrio e danno A chi certezza piena ha di vittoria. Solo uno sginardo a nostre schiere volgi, e E vedrat che Saluzzo oggi s'espugna.

Equagazia poirte, e di li ricorro
Fore tor del catello al vialo sire, y
E prigio trasicarlo, e dalle chôme
L'avito serto quechional strappargli,
E tu, Manfedo, oraztrea la frostaIo aon ciò vi contendo; io, per l'antico
Conoscimento moi di questa terra
E degli asimi suoi, sol vi dichiaro,
Che al crollar di Tommaso, ardue non fer-

Vittoria avreste. In cor de'più, gagliarde Son le credate glübelline fianime, Gagliarda quindi l'amistà a' Visconti, Gagliardo l'odio per le guelfe insegneplicciol popolo sime, ms ci dan forza E l'arme de'Visconti e il nostro ardire, E l' indol Saluzzere, ampra, selvaggia, Che paure non piegan ne supplizi-

Obblii ch'io pur son Saluzzese, e mai

Non mi piegan paure.

 In te, Manfredo,

Splenda il miglior degli ardimenti : quello D'anteporre alle gioie empie dei brando Una gloria più pia, l'amabil gloria . D'allonianar dalle tue patrie rive Una guerra funesta!

— Altra favella
Assumi, o vecchio. Se t'è caro unizio
Scemar l'orror d'inevitata guerra,
Sposa il vessillo mio, movi alle mura
Assediate, i cittadini arringa,
Traggili a sottopormisi.

- Non posso!

Nol debbo! Ufizio mio giovevol solo

Esser ponno le supplici parole, E l'aprirvi , quai Dio me li palesa , I forti avvisi. Trattenete i brandi, E se ingiustizia fu in Tommaso, al dritto Basteran le ragioni a richiamarlo, Ed indi e poehi di voi satisfatti E gloriosi e senza ira di sangue, Benedetti dai popoli e dal cielo, Trarrete a vostrě sedi. Ove sospinto Da ambizione e da fancori antichi Tu inesorabilmente alla corona Di Saluzzo, o Manfredo, oggi agognassi, E affetrarla potessi, in odio fora Il nome tuo a' soggetti, e, pur volendo, Felici farli non potresti. Iniqua Necessità di gelosie e vendette Nasce da civil guerra, e l'usurpante Nun si sostien fuorchè a perpetuo patto Di timori e carnefici. E si pones Che dianzi mal reggesse il prence vinto. L'esser vinto o fuggiasco ovver sotterra Amicherà al suo nome i cuori molti Che offeso avrai; s' obblicranue i torti Del perduto signor ; s' abbelliranno Le ricordate aue virtu. Lui spento . Sorgeran prenci astuti o generosi Per vendicarlo, e s'ancò astuti ed empi Fossero in cor, venereralli il volgo, Giocondo sempre d'abborrire un forte, Che per ingegno e violenza regni. E a cotal colleganza d'assalenti Quai son le forze che opporria Manfredo?

Le regie forze ! eaclama furibondo

Il Provenzal barone.

— In molte guerre
Il vostro re a'avvolge, Ugo riniglia,
E ove sia con gagliarde armi assalito
Per altri lidi, a propuguarli, io veggo
Receder queste schiere, e te, Manfredo,
Veggo fremente e povero d'acciari,
E tradito da'tuoi!...

Oni del profeta
Interrompon la voce i capitani.
Egli alza il Crocciisso, ed umilmente
Prega i superbi, e pregali pei nome
Del Redentor. Respiato viene, e sorge
Più d'un ferro dell'oste a minacciarlo.

Scudo al monaco feansi alcuni prodi, E-fra questi Eleardo. Il santo recchio Di scherai non tremò, ne di minaece, E più frate ripete ai felloni: — L'impresa vostra maledice Iddio!

III.

Di te, Religion, nobile è ufficio, L'affrontare imperterrita coll' arme Delle temute verità i superbi, Pur con periglio d'onta e di martirio! E quell'ufficio, ob quante volte i veri Sacerdoti di Dio forti adempièro! Talor sotto l'acciaro de' violenti Perian que' venerandi, e talor rotti E insanguinati, e carichi di ferro Venian sepolti in erma, orrida torre: Nè dai tremendi esempi sbigottito Era il cor d'altri santi. E se la voce D'un'alma pura e consecrata all'are Da iniqui prodi spesso iva schernita, Pur non inutil pienamente ell' era : Schernita andaya, ma ponea ne' petti Di que' feroci inverecondi un germe Che forse un di fruttava ; ed era un germe Religioso di terrore. E in messo A tai feroci petti, alcun pur sempre Ve u'ayea di men guasto, a cui l'ardita Sacerdotal, magnanima parola Or di cospicui presuli, or d'umili Fraticelli o romiti in patrocinio Degl' innocenti, era parola invitta Che con pronti rimorsi il tormentava, Sì che riedesse a carità ed onore.

Compagno fessi al vecchio Ugo per molti Passi Elcardo oltre al terreg coperto Da quelle schiere di crudeli armati, Indi, con grave d'ambidue eordoglio, Il nipote strappossi dalle invano Tenaci braccia dell'amato antico. Ahi! senza pro sclamava questi:—O fi-

Qui non m'abbandonar! Più fra quell'empie Insegne che il Signore ha maledette Pel labbro mio, del non ritrarre il piede! Te ne acongiuro per la sacra polve

{ glio !

Della mia mora, a te sì dolee modre !
Te ne scongiuro per la polve illantre
Del tuo husu gesitore e de nott'avi;
Che fidi cavaliera el incologiat
Turno soctegni tutti a chi in Saluano
Stringes con dritto il signorile acciaro
Et dial luccio che al tuo care han teo
I zopoci straineri! A me, alla patria,
Al tuo prene riorna. Infamia e lutto
Sta con Mariettofo, con Tommano il sielo!

Udia Eleardo il prolungato grido Del supplice canuto, ed il veloce Corso intanto seguia. Ma benchè sordo Paresse e irreverente, a lui que'detti Eran quai dardi all'anima commossa, E violenza a sè medesmo ei fca Non fermando il suo corso, e non volgendo Il piè per rigettarsi alle ginocchia Del caro supplicante. Il pro' Eleardo S'ostinava per varii ignoti impulsi A ritornar fra i collegati duci, Cercando creder ch'ei vîrtù seguisse, Ed Ugo fosse un tentatore, na cieco D'errori amico. Intende il cavaliero Ad ogni vil tentazion lo spirto Incolume serbare : idolo intende Virtù, virth, non larva farsi aleuna ! Virtů vnol ravvisar, virtů secura Nelle giurate splendide fortune, . Che il re Angioino ai Saluzzesi e a tutta La penisola appresta. Ei quel monarca Ed i suoi capitani, e più Manfredo Vuol reputar veraci eroi. Ma pure.. Ad onta del proposto, il sen gli rode Nascente dubbio irresistibil. Cela Questo dubbio, ma il porta, e eosi giunge Turbato, afflitto ai Maufredeschi brandi-A molti il cela, sì, non a sè stesso; E ondeggia alquanto, indi neppur celarlo Può al genitor della donzella amata, Guerrier, cui lo stringea più che ad ogn'al-

Pia reverenza. E si gli parla: . —Oh Aerigo!

Appartiamei, m' ascolta : alleviarmi D'occulta angoscia non poss'io, se teco Non ne ragiono come a padre. Il fero Barone attento il mira, e con presaga Severità:—Vacilleresti?

- Lievi

Estimar bramerei del venerando Ugo le voci, e non so diriti quale In siffatte or benigne or fulminanti Parole di Lant'uom, che onoro ed amo, Splender raggio tremendo oggi mi pais! Aggrotta il ciglio Arrigo, e l'interrom-

(pe:

— Bada, Eleardo, che al rischioso passo
Dopo lungo pensar ci risolvemmo;
Or paventar nel cominciato calle
Obbrubrio fora.

Ms schone Arrigo,
Al gioria cavalier biasmo gettase,
Noo mea del gioria si sentia colui
Pettrabato al coro, per l'ardimento
Del fatidico abate, e nel futuro
Nubi scorep paraggli stro e sinistre.
Dissimulava non pertanto, e mildo
Stava come moral deb da gran tempo
Il pivopio senno e i peoprii fatti adorsa.
Tal era il truce Arrigor e similar.
Morto saria, pris che montrara in gravi
Opre dapprima ereto, fadi esitante.

Il ferreo vecchio avea ne'precedenti Anni, coll' inquieta ed iraconda Sua desiman di giuntini e gloria, E col non mai piephevole intelletto, Molti alla cotte di Tominso offesi. L'esaccharon quelli, ed egli volue L'animo suo ecerctamente a'guelfi Ed a Manfredo, Wi' lor duce occulto.

Parve a Manferdo egregio escere acquisto L'amistà di tal forte, incanulto Lo severi costami; e acultramente Il sepre avviacolar con dimostranze Di semmo enceptio, affinche il quello volgo, Affidato d'Arrigo alla canisie, Argomentasse tutti esser maturi, Tutti esser giusti gli audacissimi atti Gai Manferdo appigliavati. Abi l'a Arrigo La canisie copras pochi pensiera. Benché, gagiardi, e quell'ardito prence Consigli non chiedea, ma obbedienas.

Arrigo se medesma in alto pregio Reputa nella mente di Manfredo: A lui si erede necessario, e spesso Immegina que'di, quando in Saluzzo Dominerà quel novo sire, ed ivi Migliorate n' andran tutte le leggi: Giubila e fra sè dice :-- A tanto bene Della mia patria io dato avrò l'impulso! Io sono il genio di Manfredo! Io lui Illuminato avro! Tener lontana Saprò da lui l'adulatrice turba, E gli ottimi innalgar! Beneficate. L'adoreran le Saluzzesi terre, Ma unito al nome suo splenderà il mie! Si grande speme ad. Eleardo egli apre, Voglioso d'infiammarlo. Il giovin ode, Ma sta sosneso e mesto, indi ripiglia : - Rimaner con Manfredo obbligo è no-

S'egli, mastenilor delle più sacre Fra le promesse, noa vendetta sarcha Ma podeut di podre, e di supremo Difessitior d'acostri astichi dritti. Che t'egli, come d'Uro oggi è temenas, Sol esca avense ambisione ed ira, p E guttane la larva, e m'apparisse Malefico signor, oh l'apertamente Gli diddirei servijo, e a ciclo e terra Confesserci ch'io per error lo smava? Del muganismo dette d'Eleroti.

Stapisce Arrigo, e corruccisto esclams :

— Supposto indegno è il tuo! Peara che

A impermutabil, vero animo guelfo .

Spova n'andrà dell'inconensso Arrigo
L'obbediente figlia!

Vecchio si scosta, e resta ivi solingo Cul suo dolore, e colla sua turbata Ma non corrotta cóscienza il prode Anante cavalier.

— Volli del giusto
Seguir la insegua, e voglio: in me deio
Altro capir non potrà mai l'Sospetti
Sol mi ponno assalir che non qui sorga,
Non qui del giusto la bramata insegua;
E se inganante mi foss'io? Se falsi

Scorgeni i dritti di Manfeedo l'Ligio-Ad emi inique ratteriami forne l'enfalo orgoglio? O ad arazi inique ligio Mi ratterirà questa Laudevol fanmus Che in petto chiado per Maria, per tale, Che tutei illustri damigelle vasuas In bellera e vittà? Mi fare' uel Per otteire In mano sua? Non fina! Anastri debbo degnamente, o donnà Di tutti i miei pensier; debbo opporta (ropi virtu esquando e auvietudo, S'anco per onoratti, sh ! il più crudele' Ni colpisse infortuno, e te-predictuno, e te-

Del maggior tempio di Salnazso all'alto Vertice non lontano erge le ciglia, E curvando ei lo spirto anzi alla croce Che colassi sfavilla, al Signor chiede Lume a scernere il vero e a praticarlo.

- Il divin lume halenogli e crebbe Al guardo sno ne'di seguenti, alcuna Non vedendo in Manfredo esser pietosa, Verace cura nel, funesto assedio Di tutelar gli oppressi e vendicarli, Mentre la invaditrice oste pe'campio S'andava ad ogni infamia iscatemando.

A tatelare o viadicar gli oppressi Benii Eleardo qua e là accorreva, Ma nom' di lui bastanti eran gli sforzi, Nè bastanti gli sforzi erano d'altri D'animo pari al suo cavalleresco, Che insiem con esso or s'avvedean fremen-

Quanta in Manfredo e ne'fratelli suoi Ed in Bertrando e ne'fle rie caterve Indol, non già d'amici eroi si fosse, Ma d'impudenti ladri e di nemici.

Inain dal primo giorno i brandi iniqui. Della strasiera turba quito innocenti. Toguriti sparacer miserando refinami qui sporazione veripidi inseguite, Là genitori che alle amate figlie Difensori si fean. Volge ma indrano La sua voce imperieritta Elentolo Or a questo or, a quel de Condottiera il atinicado more l'acque e ridie, E Manfredo le accuse oddi si silenzio, Guarda le torri di Salurado, e sembra officiale del Control del Control

Dir:-Che mi cal d'iniquità e di pianto, Purché in breve la entro io signoreggi? Vengono a tutta la contrada imposte Inaudite gravezze, e ad ogni adulto Legge s'intima, si ch'ei giori osseguio Al marchese novel, L'abbominato Giuro negavan molti : indi tremende Carneficine a speguerli, ed i tetti Diroccati e consunti dalle fiamme . E borghi interi in cenere ed in sangue ! Fama nel campo giunge aver Lunello, Antico sir di Cervigosseo, il giuro Negato agl'intimanti, e colà sorta Esier numerosissima una plebe A difender quel sir .- Temono i duei Che di Lunel la resistenza esempio Ad altri arditi feudatari avvenga. Ed invian fero stuolo a Cervignasco, Che tutto abbatta, e in ogni dove insegua Il valoroso sire, e in brani il faccia.

Consanguineo Lunello è d'Eleardo, Ed il giovin l'amava. Ahime! non puote Questi il cenno arrestar, ma prontamente Scagliasi dietro all'orme de'ladroni, E moderarli spera, o spera slmeno -Sottrarre agli omicidi i cari giorni Del congiunto barone e de'suoi figli . O almen d'alcun di loro. Ah! dalle spade Distruggitrici invaso, saecheggiato, Pieno di strage è il borgo! Il pro' Lunello Ferito fugge, e a stento si ricovra All'ombre sacre d'una chiesa, e seco Tragge l'antica moglie e le sue nuore E i lattanti nepoti. Ecco nel tempio I sacrileghi brandi ! Ecco all'altare Abbracciate le vittime! Eleardo Entra, s'inoltra, grida : i truci colpi-Eran vibrati ! A' pie' di lui nel sangue Stramazzando Lünel, queste supreme Voci mettea :- Se tu Eleardo sei, Non prestar fede al rio Munfredo; imita L'esempio mio: pria che avvilirti, muori! Dato alla chiesa il guasto, ascon gli ar-

In cerca d'altre prede, e fra que' morti, Appo quell'ara, in disperata angoscia Resta Eleardo, e piange ed urla, e i crini Dalla fronte si strappa. Oh! chi l'afferra Gagliardamente per un braccio e parla? Il presul di Suffirda. Il paul veniva Di Lunel sno cugino ai dolci alberghi, Ed impensata vi trovò hattaglia Ed orribile eccidio, e dalla fama Venne sospiato ai sanguinosi altari.

Il braccio afferra del nipote, e dice Con autorevol grido:

, — O sciagurato,
Non di lagrime è d'uopo in queste cofpè,
Ma di sobil rimorto: l'a me la cara
Lascia di queste miserande spoglie
Di giunti da fercoi arme spozasti,
E volgi ad opre valorose. Espia
Il here tuo delirio: appella, aduna,
Sascia: i forti delle valli. Insteme
V'a vviacolate con posseuti giun':
Pio phibellino ridiveni e pugna.

Abbracció il giovin cavalier le piante Del maganeiro sio. Questi con forza Lo risirò, gli ripeti il comando, Gli mostrò i conanquinet trucidati E il rosso altare e le spezzate croci; Raccapricció Eleardo, il cor gl'invase Lampo di spense, si riscosse e sparve. Che avvica di lui, mentre lo zio infe-

Riman nel tempio e fra dolenti, voci D'alcunj inconsolati villanelli E di pietose donne, a tanti uccisi D'ultima carità rende gli ufai? Straziato Elcardo dal conflitto De'asiatri pensieri, asceso in sella,

Simile a forsennato erro per vie,
Per prati e per arene di torrenti,
Chiedendo a sè medesmo e al ciel chiedendo
Che fare omai dovesse. Un forte impulso
L'agriava, e diceagli ad oppi intendi

Che jare onna dovesse. Un forte impulo L'agirava, e diceagli ad ogai istante D' obbedir senza indugio ai szeri detti Del morcute Lancillo e ai detti d' Ugo Ridivenendo gibbellin. Ma in core L'actuto angiol del mal gli rinnovava Quel lusinghiero dubbio: — E se agli (scenzi)

Inevitati di que' giorni atroci,

Che forse getten fals ombre maligna Sul bacefice intende di Manfredo, Succedesser duvero inclite prove De alto sempo in Manfredo e di giustiria, Si che alla patria giovemento e lustro Per Inage et i copiane? Impresa geregia Sena alocausti non compiati mai; No per questi dar Joco a terror debbe Li alma del forte, a giusta gloria intende Cooi fra le interpreta del provincia Cooi fra le interpreta del correcteze e le symbrotti del corriede Eleardo Delle mazande assettati il campo.

#### IV.

Miseramente ricca è d'infinite Fallaci industrie coscienaa, i cari Proponimenti ad abbellir, pur quando Luce severa di ragion li danna. Ma chi d'iniquità volonteroso Per l'infame sentier non move il piede, Scate per quel sentier, sebben cosparso Da inferne mani di stupendi fiori, Un ribrezzo frequente, un indistinto Fetor che si frammesce a que' profuni , Ed il ferma e il sospinge ad arretrarsi; Simile a que' timori innominati Che invadon ne' deserti il buon destriero, S' ivi non lungi s' accovaccia il tigre : E simile a que' taciti spaventi Che fanno impallidir la verginella, Quando in sembiante d' uom che di bel-(lezza,

Adorso splende, ella ravvisa ignoto Lienemento, o non so qual favilla Nel sortidente aguardo, o non so quale Moto di labbro che le dice : « Tremas' » In que' pressgib inplini d'in coère Ch' è vicino al periglio, o per potenza Misterious se ria accurge e guara vivi el su voce di qualche angiolo amonte Che tutti dorat a pro dell' unon adopra: V'è la possa d'Iddio che lume sempre Basterol dona a Illumiara sois d'iffili.

Vane di coscienza in Eleardo si Son le fallaci industrie : ei sulla fronte Porta il corruccio di talun che vive Fra scoperti ribaldi, e più il mira, Più inorridisce; e noodimen vorrebbe Insensato scusarli e amarli aocora.

Oh come triata di quel di esecrando Giusse' la sera, e, qual più triata outte Agiò agunu che, parì ad Eleardo, Alti e pietosi sensi ivi scrbasse! Ma la dimpae di quel di pur troppo Sorse peggio: Repetate una perfudia Estro le mura di Salusso avvenne, Che effettò la colatta. In pari alberghi Scoppian inccodi orribili, ed il volgo De' cittadia i si giumetari, accoglie Di calumnia le voci. Un grido s'alra Euer-Tomusson depl'incendi autore, Afficichè al buso Minfredo omni pincente

Da poche mani congiurate i fochi Erano atati per le soglie accesi, E poche fur le labbra che dapprima Spargere osaro il grido abbominoso. Ma frenesia nel popolo a appiglia , E ratto si moltiplica il pensiero, Esser Tommasa un barbaro oppressore Abborrito dal ciel. Lui benedetto Asseriscon invan con generosa Gara i ministri delle chiese e i scorpre Pacificanti Francescani e il colto Stual di calor, che stretti avea la legge Di Domenico saoto all' escreizio De' forti studi e della pia parola. Beoefiche potenze eran que' frati Sullo spirto de' popoli, e sovente, In tai secoli d'impeti e di sangue, Ma di gagliarda fè, coi gonfaloni Di Francesco e Domenico a feroci Animi imponean calma e pentimeoto. Ma spuntano ai viveoti ore talvulta Di contagiosa irrefrenabil rabbia, E sotto ore si infanste debaccava Del Sakuzzese popolo assai parte.

Dal di fuori frattanto a que' nomenti Ecco irromper l'assalto! ecco le nura Scalate, superate! ecco Tommaso Astretto a ceder-le abitate vie, A salir frettoloso all'alta rocca A lui ricorro ed a' suoi cari estremo! Non eccels metropoli prostrata Da sindisci falianţi era Saluso, , Ne i suoi dolori fur soggetto a carmi Di stupefate illustri nasioni, Ma fur sommi dolori! E li divise Quel Lacopa da Fis, che vergò ia forti Carre La istoria del triemedo eccidio. Ah, inorridico, in leggerle, e m'inspiro to trado travolore al mesto casto!

La fella di Manfredo anima irosa Crucciavan nucvi anelliti a vendetta, Perocchia è ricció suoi sotto the mura Fracassati da travi e da macigni Diami veduto alcuni carri avea, E fra loro un fratello, il più diletto De' prodi e truci due degui fratelli.

In ogni vinto armato cittadino, Ed anco negl'inermi e ne' vegliardi, E nelle donne stesse il furibondo Immaginava la nemica destra Ch' orbo l'avea di quel fratello, e tutti Ei sterminati indi li avria, Frenava Il proprio acciar, ma non frenava quelli Della brisca moltitudin varia Ivi con esso a imperversar propotta. Rifugge l'estro mio dalla pittura Degl' inauditi aingolari strazi Che segnalar quel giorno. Oh vane e stolte Speranze dei domati! ob retrospinte Preghiere fervidissime, innalzate Da' miseri che proni erao oel sangue De' figli loro o nel fraterno sangue! Oh giustamente non curati applausi Della stolida feccia scellerata Che menar volea festa ai viocitori , Liberator' chiamaodoli , e maodati A raddrizzar tutti i plebei diritti! Oh joutil congregarsi trepidando Di lagrimose vergini e di madri E di fanciulli anzi ai predoni infami , Ricordando a costoro i do!ci nomi Di pietà, di giustizia e d'inoocenza! Oh ingiurie non dicibili! Oh colpiti Dalle scuri sacrileghe, gl'ingressi Di niu case di Dio, dove sgozzati Cadano antichi sacerdoti, e gioco Reliquie vango e sacri vasi ai ladri!

Tutto è dileggio e rubamento e morte Intero un giorno e la seguente notte, E gia parte dell'armi e de' congegni Ratta si volge ad investir la rocea.

Magnifico sorgea d'aprile un sole, E delle poupe di si splendid'astro Raccaprieciaron di Saluzzo i vinta Lor macerie e cadaveri mirando, Quand'a lor s'apprestar novelle ambasce.

Claque reporte insalami di momba, E nel nome abborrito di Monfredo Gridan gli antidi questo atroce bando i di Euter giusto easigo al contunueco Popol de l'inblanti soggiogati , Ch'ivi su pietra più non resti pietra , E irremovihilmente or quel castigo Compieria pria che il sol giunga all'occaso; Ma perdonata sandre ancor la digello , Cle maggiormente moderi il digello , Concedersi ad oguno il portarsi seco Qual ch'eggli serbi di teori svanzo b,

Tal.legge uscita, il raddoppiato pianto Chi diria degli oppressi? A que' lamenti Incsorata del tiranno è l'alma. Inesorata al supplicar di molti Infra suoi eavalieri e d'Eleardo: Forz'è ch'ogni abitante i cari tetti Sgombri innanzi la aera, e chi sa dove Ramingo vada. Non v'è tempo a indugi, E vedi con sollecito, confiso Moto d'alme avvilite e disperate, Fra i singhiozzi e fra gli urli incominciarsi L' inselice spettacolo. Agl' insermi Ed agli avi decrepiti soategno Fansi gli adulti d'ambo i sessi, e cinte D'adolescenti e pargoli e lattanti Collacrimar vedi le donne, Ognuno Che già d'averi non sia privo, or seco, Gli ultimi tragge vestimenti e arredia Di si misera vista i vincitori Giolron cradelmente insin che tutta Fosse la turba delle case uscita.

Frodolento il decreto era a sol fine Di scovrir se ricchezza aveavi ancora Che al saccheggio primier fosse sfuggita. Or poichè tutti di lor robe carehi Furono i cittadini, il rio Manfredo Missiriori del qui ili ostetatado, Disse che rasi sono sadrina gli ostelli, Ma diè harbaro cenno alle coorti Che assiliser la turba e d'ogni spoglia La derabasser. Così il vil tiranno Suoi debiti siglevra si massindiri; Che a quel regno di enque aveano altaco.

L'inverceondo estremo preslamento Desta a furor gli sventurali. Allora Più non resiste agl'impeti possenti Del mo slegno Elerado: — Lo mi rigannia, Alto grida fra il popolo ; io sognava Enser Masfredo della patria padre; Luurpator mi s'appalest infame! Con lui rompo ogni vincolo, al copetto Di voi, di lui medemno!

Tolgon con fora l'arma, ic questo pronto Saluzzace drappello osa brev' ora; Sperar prodigi. Orribile, ottinato Combattimento per le piazze ferve, E più fiste incontrasi Elerado Coll'iniquo Manfedo, e mescolati Sono i lor brandi valorosi indarno. S'incontrano Elerado e Arrigo pure, E quei più volte può sreaze, il vecchio Ma con affetto Gilla lo sparmi

Cento gagliardi giovani un celato

Ferro traggon dal seno, od ai nemici

Benché Arrigo lo imprechi. Alfa dal Numero sopraffiatta è l'animona Schiera de 'canclo, e arretra , e quasti intero Ecce fiuor delle mura , ed inaegualta Viene per la campagna infia che l'oindher Elle las elva la involtono ai cruedia. I atanto seji occhi di Salurzo un muovo Si compivia infortuno. Ia man degli empi Cade la rocca stessa , e prigioniero Iodi co' dodci figii esser Tommaso o E tratti van gli sciagurati illustri la carceri diverea. Alta ventura

Ancor si fu che in piena sua balia Non li avesse Manfredo: ei li avria spenti.

Il fero siniscalco uman s' è fatto .

Si perchè non abbietto era il suo core ,

Si perchè astutamente al rio Manfredo Volca serbar temuto un avversario, E si perch' egli al generoso senno Ed alle scaltre previdenze unia Non leve sete d' oro : immenso chiede Pel vinto sir riscatto si glubellini. Ma else diss' io , nel provensal barone-Immaginando non abbietto il core? Qual fu pietà la sua , mentre di scherni Osò abbevrar fuor di Saluazo, a' piedi De' trionfati muri, incanai a tutte Le invereconde vincitrici squadre, L' illustre prigionier, lui dichiarando Spoglio di signoria? lui dividendo Da' lagrimosi tenerelli infanti , Che al sir d'Acaia for commessi e tratti Di Pinerol nella superba rocea?

E'infelice Tommaso a sorso' a sorso D'amara prigionia sorbi la tazra, Prima in Cardeto hrevi di, poi chiuso Di Savigliano entro il cattel, poi chiuso Maggiormento alla vista de' mortali, E seppellito in solitaria torre, Di Pocapaglia sorra l'erta cima, Indi levato da-quel forse troppo Mal securo deverto, e fra le mura D'Cuneco inestrugnabili masocoo.

Non si tosto compita, ahi! di Tommaso Fit la caduta dall'avito seggio, Volò del tristo avvenimento il grido Pe' saluzzesi piani e per le balae E l'intese Elestro entro a' suoi boschi. Disconfortati allora esso e i compagni, Depongon le arditissime spérance Accarezante della prima ebbrezza () se tutti non vonno appien deporle. In avvenir remoto, indefinito Le vagheggiano omai. Son ripetnti D'amicizia fra loro e di costante Cor ghibellino i dolei giuramenti, E con dolor s'abbracciono bagnando Di lagrime fraterne i forti petti, E chi per questa sponda e chi per quella A diverso destin ciascon si trae.

v.

Oh fra i più strasianti umani affansi Quello di nos perversa alma che rea Ad un tratto si tiene, orie sciagure Piovon non tanto milla sua cervice. Quanto sulle cervici d'anot cari E dell'intera patria sua, chi e ulle Agonizzar, ne può recarle atta! E più quando quell' alma in suo si terrori Dianonta a cettima, e dismata Da tall curo ri de rea suo! da tal diletto Guor, chè per sempre ei scorge ora redato!

Cosi da lunge qua e là mirando E peasando a Maria , come colui Che vedovato delle sue pupille Peasa a quel sol ch' ci uon vedrà più mai, Giunge di nottetempo alla badia D' Ugo il nepote , e chiede ivi l'ingresso.

— Dov' è lo aio?

— Signor , finiti dianzi

Erano i salmi , ed ei resto nel tempio.

— Colà n' andro.

Le più calde me pecei. Odi, ti ferma.
A tai voci non hada il cavaliero,
A tai voci non hada il cavaliero,
Varca esteso cortile; e al tempio move.
Apre la porta, inoltrasi tremando;
E della saera lampada al pallore
Scorge prostrato il solitario antico
Appo l'alarr., Questi repente s'alsa
Al rimbombo de' passi.
— Oli chi sei?

Assaliti siam noi dalle massade De'traditori? Oh che ravviso? Oh iniquo?. Tu nella easa del Signor? T'arretra: Tinto di sangue cittadin tu vieni.

Sino all'ingresso s'arretro Eleardo, Confuso, esterrefatto, e dalle fauci Mettea supplici grida. Alfine a' piedi Dello sio ingispechiossi, e in abbondanti Lagrimo ruppe; indi a' singulti amari Impose freco, alsò la fronte e disse:

- Uomo di Dio, non maledirmi ancora ; Porgi a mia strasiata anima ascolto! - Che di Saluzzo avvenne?

-Ell'è caduta! Saecheggiata! arsa! - Che del sire avvenne?

- Strascinato è prigion. - Quali i pensieri,

Quai sono i fatti di Manfredo ?

- Orrendi! - E il proteggente provenzal vessillo?

- Esulta negli oltraggi e ne' delitti! -E l'empio figlio di mia suora il brande Roto per lor!

- L'infame brando io ruppi, E-qui vengo ad ascondere a viveuti La mia vergogna. E per quell'ara santa Giuro che illuso fui! Giuro che guerra Credei seguir magnanium, e salute Alla patria recar! Mi si è svelata L'ipocrit' alma di Manfredo alfine : Al par di te sue perfid' opre abborro, E disdico mic stolte ire nutrite Contro alla signoria ch' oggi è crollata , E per Tommaso prego Iddio! e lo prego Che li susciti vindici possenti, Si che il traggan di carcere, e le insegne Espulsino straniero, ed ei risalga Al seggio avito, e il patrio suol conforti !

- Oh Eleardo! mio figlio! alzati; al cielo Chi delle colpe si ricrede, è caro-Piangi fra le mie braccia il breve fallo, E nobile fidanza indi ripiglia.

- Uniea posso una fidanza accorre Dopo tanto error mio; posso divina Misericordia chiedere e sperarla, Ma lontapo dagli uomini, ma scevro D' ogni gloria del mondo. Io tutto perdo .Ciò che più sorrideami, e affronto l'odio Del padre stesso dell' amata donna ! L' odio di lei medesma! Alle terrene Cose son morto; seppellir qui voglio Tra penitenti angosce il nome mio!

- Monaco tu? Vera sarebhe questa . Vocazion del Re del Cielo !.. Ascolta.

-Ugo, non contrastar, non mover dubbio Sulla chiamata che a me volge Iddio. Onor, dover m'astringono a deporre L'armi impugnate pel tiranno, e questa

Ritratta mia decreto è che per sempre A me toglie la vergin ch'io adorava ! -Dopo tal sacrificio, il mondo spregio ; Più non resta per me che o disperata Morte, o d'un chiestro il confortato pianto

- Figlio, se cosl scritto è dall' Eterno, Così sarà. Ma intanto a me l'Eterno Pou nell' alma un consiglio : odi e obbedisei.

- Fede ti presto : obbediro.

Con voci ed opre apertamente il rio Vincol che ti stringeva agl'invasori. Gloria rendi al diritto ; offri il tuo sangue Pel patrio suolo. Ingegno e braccia al sire Che oppresso giace e salvatori chiede . Generoso consacra. Eccita i forti , I deboli rincora, e lor rammenta Che speranza e virtù prodigii ponno. Arrossiva Eleardo, impallidiva A questi detti, ed arrossia di povo. E balbettava: - Obbediro, ma...

Gli disse il vecchio, ogni esitanza, e parti-Servi al tuo prence ed a Saluzzo.

- Volgiti a Dio ; t' inspirerà. T' adopra Si che, per gara de' batoni , l' oro " Di Tommaso al riscatto or si fornisca Scuoti la possa de'Visconti, scuoti -I nostri prodi. Combattete : egregio Acquista un loco tra' vincenti, o muori! - Ch' io suudi il Terro , e di Maria nel

( padre Forse mi scontri, e di syenarlo io rischi? Troppo, troppo dimandi. A me bastante Sforzo è perder Maria, qui seppellendo I giorni miei fra lagrime e rimorsi.

- Più degne del Signor , dopo alti fatti, Riporterai qui la tua fronte, io spero . E non che il padre di Maria tu sveni, Di salvare i suoi di forse avrai campo ! Profetici parean gli atti, gli sguardi,

E la voce del vecchio. E ció dicendo, Forte afferro la destra d' Eleardo , E dalla porta appo l'altar lo trasse. Ivi dalla parete una pesante Antica spada sciolse, e a lui; - La spada Quest' è che strinsi in gioventii , e di sangue Saracin l'abbevrai ; prendila e pugna

Com' io jugnava per fratelli oppressi. Eleardo s'infiamma; il sacro ferro Prende, sunda, lo bacia, il pon sull' ara; Attesta Dio che il roterà sugli empi;

Le preci implora del canuto e parte.
E quand'ei fu partito, Ugo prostrossi
Novamente nel tempio, e pel nipote
Orò gran tempo, insin che all'altro nfficio
Mosser ver l'alba in coro i cenobiti.
Allora il asante abate al pio drappello

Disse: - Pregate per Saluzzo!

E pians; ;
E diè contessa dell' orrenda guerra;
Ed i monaci in cor si ramanentaro.
Parenti e amici, e lagrimaro anch'esis,
Pregaron per Tommaso e pe' anoi fidi,
E pregaron altresi per gli oppressori;
Solo Iddio aipplicando a spodestarli.
Della vittoria che li fea sunerbi.

VI.

In popol di civile ire diviso Speranza poca è di isalute, allora Che sol galifarde ferrono le incuste Anime giovanii, intente a côrre Bella, soponta, non ponisili Pollum, Mentre della canisie intorisidato Vacilia il tenso, al ce norma e freno Agli andesi interperti alcuna serra Fronte non sorge di guerriero antico. Maccanza tal di celebrato prode

Che vero prode alla sua patria aplenda, Nel colmo avvien del traliganti tempi, E lunga indi stagion regna di pazzo, Sanguinoso dominio e d'anarchia, Moltiplice opra di fancialli eroi. Fininatto che apossati e fatti vili Piegano il collo a trangtiliante giogo.

Non a tal seguo crao corrotti i giorni Di Saluzzo ch'io canto, abhenche tristi. Gioventti inferocia, ma valorosi Vecchi brillavan sui creucenti ingrgoi Per nobil fana di bonta o prodezza.

Fra tai canuti un prence grandeggiava, Infra quei generosi fremebondi

E Giovanni era, l'invincibil aire Dell'alte torri di Dogliani, Ei nato All' avo di Tommaso era fratello. E niun de' feudatarii dominanti S'agguagliava a Giovanni in virtù schiette D'amico e padre e leal aervo a quelli Che abbisognavan di consiglio o scampo. In di lontani, ei superava i mille Cavalieri compagni in patrie pugne , Ed in pugne oltremar, sotto il vessillo De' campioni di Cristo: or men robusto È il braccio suo, ma pronta sempre e forte La intelligenza e immacolato il corc. Grande è la fè del venerato prode Pel suo nipote or prigionier, ch'egli ama Siccome dolce padre ama il suo figlio, E ad un tempo siccome un pio guerriero Ama il aignor cui vassallaggio debbe.

Giovanni con baroni altri devoti A ghibellina parte ed a Tommaso S'adopravan solleciti, si ch'oro Adunar si potesse e adunar gemme, Al fine urgente di comporre il chiesto Spaventoso tesoro, onde al marchese E a sua progenie libertà riedesse. Un di alle sale di Dogliani aveva A non lieto convito egli narecchi Fervidi amici accolto, a consultarsi Coi lor fidi intelletti e a atimolarli , Prodigando con bello accorgimento Lodi e parole di speranza e preghi-Dopo la mensa i-congregati forti, Nel bollor de' pensieri e de' colloqui, Faccan di voci rintronar le auguste, Adornate di ferri, alte pareti, Allor ch' entrò il valletto d' armi, e nunzio Fu dell' arrivo d' Eleardo.

D' Eleardo a' aggrottano le ciglia De' ghibellini.

— Ingresso entro tue mura
Darai , Giovanni , all' arrogente guelfo?
— Venga il fellon. Certo , Manfredo il

Udirlo giova.

Non aspesno alcuni

Ch' Eleardo si fosse un di coloro, I quai, vedute l'ultime rapine, Disperata battaglia avean con gloria, Benchè indarno arrischiato entro Saluzzo.

Ei nella sala addotto vien. Severo Salutevole cenno appena a lui ... Movon gl'irati ghibellini.

Tu, guelfo, a me?

— Sir di Dogliani, al cielo Piscque arricchir le avite mic castella Di non lieve tesor. Vedi tal borsa E oriestali perle ed adamanti, Che saranno alcun che, perche s' affretti Dell' infelice signor mio il riscatto.

- Che veggo? Agli occhi miei creder ( poss'io?

Tu che a Munfredo! ...

—A lui sacrato ho l'armi Credendol pio liberator : lo vidi

Menzognero e tiranoo, e gli ho disdelto
Il non dovuto mio servigio.

Ai torvi

Cavalieri asserenzosi le fronti: Esultan, cingon l'arrivato prode, Gli striagoo la destra, e per quegli ori Da lui recati, soverchiare onnai Veggion quanto al riscatto era mestieri, E benedicon Dio.

Quel di medemo
Ando il si di Deglina il regio campo;
La liberia r'ecmperò del prence
Le defigli di list, 'outeron mesi
A Cantos, a Pineralo: a nel segunte
Giurno, redecti metimono il felice
Pastre dai turrico che il Gesso bagna,
E dall' altra forteraza i giovineto;
Le dall'altra forteraza i giovineto;
Le dall'altra forteraza i giovineto;
Le dal suolo nato trasser raminghi
Con Riceraria all'insishre opipia reggio.

Gli esuli amati accompagoò Giovanni Con altri pochi e fra 'costor v' avea Un cavalier cui nascondea il sembiante Forrea visicra. Di Dogliani il sire Narra per via a Tomnasoo, onde l'estrema Voluta somma gli venisse. Il prence Chiede ove sia il benefico Eleardo; E il pro'Giovanni sottoroce :—Vedi Quel cavalier che le sembianze cela , E accostarsi non cos : egli è Eleardo. Sino a'confini ei t'accompagua, e poscia Ricder vuole a sue torri, e anastenerri L'insegna tua ed apparecchiarti aiuti Pel di che il ciel te chianerà a vittoria

Serbar silenaio non potè il commosso Esul marchese, e, volto il palafreno, Ad Eleardo s'accosió, e per noime Chiamandol con affetto,—A te perenai Sien grazie, disse; or mi si svela quante Debitor ti son io.

Balar di sella
Volle e prostrersi il giovia, ricordando
La frencia che inimicollo al sire.
Ma smootò questi inicime, e lo rattena
con vivo amplesso, e intorno al cavaliero
Venner anco Ricciarda e i dolci figli,
Mercè rendendo, chè seur'asso lunga
Durar pote la prigionia tuttora.

Più da termeri non pares Toismaso A sensici frattanto, e novra lui Lette cansoni alavano helirde. Ma tacquer le cansoni indi a non molto Al grido insapettato, euer Tommaso, Non nella regisi del Visconti, in vana Mentina ed in abbietti osi repolto; Bend già di cola rapidamente Toranto a giophi saluzzeni, in merso A fishange d'armatti, inalbranado II venillo di querra.

Allor Manfredo
Sovra il suo seggio impallidisce, e copre
Il timor collo sdegno, alto selamando:

— La prima volta i di sparmiammo al

In nostre mani or riede, e, qual lo merta, Guiderdon di sua audacia avra la acure. Sofleciti provveggono Manfredo

E il sir del Balso al moversi di lance Che di Tonumato aperdano i fatuloria, E voduo rimovar le inverceonde Del patrio bea promesse. Odonsi voci D'increscimento onde si dice affitto Degli scempii Manfredo, Odonsi voci Di fatura elembuna irrevocata, E di leggi paterne, e di novello Tribunale integerrimo, e d'onori A chi giovi col senno e colla apada Al marchese, allo stato, ai sacri altari.

Uso antico, pereune è di potenze Sa rapina fondate, allor che spunta Il giórno del periglio, il serrar l'ugne Sovra l'oppresso volgo e accarezzarlo, E sfoggisr mire eccelse a sgombrar tutti Alfin gli avanzi de'passati danni.

Di nuovo suona piucchè mai d'astuti Stranieri l'eloquenza: essi la mente San di Roberto ; nn te si pio, si grande Ne'benefici intenti , unqua non visse. Ei vuol felice Italia, ei vuol felici I prodi Saluzzesi. Attribiirsi Non denno a lui nè a'capitani suoi Ne all'ottimo Manfredo i brevi strazi Recati dalla guerra al marchesato. Si saneran le cicatrici, e in loco Della prisca Saluzzo, è già decreta Sulle rovine sue più vasta e bella E forte una città che degna appaia Di cotanto dominio, e faccia invidia Alla rival Turino. Al guelfo rege Cosa non è che si altamente prema, Come il dispor che a'piè dell'Alpi sia Il regio feudo Saluzzese un nido Glorioso di prodi, atto a far fronte Ai vicini avversari. Indi i confini Di questo feude estendere or si vonno, Si che divenga ampia duchea gagliarda, A'Visconti terrore ed a'Sabaudi.

Tal dipintura offerta è dagli scaltri Alle volgari fautasie, Nè il lustro Della reggia di Napoli si tace , Che l'egual non fu visto, e il portentoso Incivilir de' popoli ove impulso A piena civiltà dona si forte . Il gran Roberto: il gran Roberto, amico Di Dottrine e bell'arti; il gran Roberto Che pone il core in luminosi ingegni, E niù in Petrarca, uomo divino, a cni Sulle chiome Roberto in Campidoglio Metteva fregio d'immortal corona. E si dice che tosto il re a Saluzzo Con Petrarca verranne e coll'arguto PELLICO - 3.

Narrator di Certaldo, il cui volume Fra le più vaghe istorie appoverati Ha d'una sposa Saluzzese i vanti, Onde per tutti d'Occidente i regni L'alme gentili , in onorar Griselda, Onoran di Saluzzo il caro nome.

Ed in qual secol e in qual mai contrada Mancaron voci splendide e robuste Ad adular la moltitudin cieca, Schernendo quasi barbara e compiuta La vicenda de' scorsi anni infelici, E asseverando ch'ora alfin comincia L'età de' veggentissimi intelletti? Ma tempi v'ha più di prestigio ricchi Per quest'amabil fola ; e simil tempo Era quel di Roberto e delle tante Suscitate degl' Itali speranze, Ch'indi la morte di quel re disperse.

Tai brillanti menzogne avrisno forse Illuso ancor le Saluzzesi valli, Se a governar l'esercito severa D' un retto capitan si fosse stesa La destra allor, frenando de'guerrieri L' esecranda licenza: Al siniscalco Tanta giustinia non premea : invocata Venia talor, ma indarno da Manfredo. Ambo imperar volcano, e il Provenzale Non consentia che nn suo guerrier giammai Per quante iniquità sui vinti oprasse, Colpevol fosse detto e avesse pena.

Del supremo strapier la tracotanza. E quindi le ribalde opre di mille Armati suoi sovra l'inulta plebe Oui riprodusser quel faror, che visto S' era in Sicilia poco innanzi, quando Per l'isola scoppiàr vespri di sangue. Se nou che men secreti i Saluzzesi Scorger lasciaro improvvidi le trame, E più avveduti e unanimi vegliaro Gl'investiti oppressori alla difesa.

Tace il mio carme i varii assalti e i varii Destini delle insegne ora fuggiasche Or vincitrici. Sempre a' ghibellini Anima principale era il Dogliani, Come già tempo il Procida a sue terre, E fra i ministri al suo comando egregi Splendez per senno e per virtù Eleardo.

VII.

Amor di patria in vani segui il core No, non agita allor, ma di divina Potteazi il sutre e lo sublina, quando Scolgesi in terra da munici npressa : Allor non dubbia e una pureaza ; allora Tatte s'intendon l'alme generose Che fremmon del giogo; allor divisi La discordanti anellité dottrine: Non non nobili e volgo : tunica han meta L' espulica fielle insultanti npde, E della prisca diginiti il ritorno.

Quanto in que'di contrario al patrio beme Fosse pré-Slaustat il guello spirto, Neglio comprese ogunuo all'improvvisa. Notre del vecchio provensal monrario. Orho questi del figlio, al debil pugno Della nepete abbandono lo settro ; E della incustat il leve cor i avvolve la infelcia sono, le a sua fama Fa dalla morte del trafito aposo Fisi correndamente deturpata, e i novi Mariti la tradian, gia che il fercoe Vendicator carnefece a lei festi.

Sceso Roberto nella tomba, crebbe. Per tutta Italia il ghibellin coraggio, È si volser de' più le speranzose Ciglia novellamente alle promesse Della potente signoria Lombarda.

Della potente agnora Lombarda.

Molipiciati videri gli etempia
Di fraterna concordia e di valore
No contri idi saluruzia. Al bello
De 'popoli ferror corrispondea,
Lu virtu di Tomanso : egli enulava
De' snoi più forti la prodensa. Il nome
De' snoi più forti la prodensa. Il nome
De' snoi più forti la prodensa. Il nome
Col nome della patria al cor de' giunti;
E da lunga sfottura stifinato,
Il sno spirito genili s'affizialiava
Sincernatuete o "misori ; e segni
Dava di gratifudia commovenzi
A cavalieri e al tofani morrial
Che ponean fede in esso, ed olozuado
Con. Ini fean degli averi e della vita.

Godea l'animo a tutti i generosi In vederlo onorar gli alti consigli Del canuto Giovanni. Eran Tommaso E di Doglisni il sir qual figlio e padre, E il portentoso vecchio corregnando Söavemente sulle süddit' alme Più e più le affidava. Alcune volte Lievi nascean principii di discordia Nelle diverse ghibelline schiere , Perocchè a' Saluzzesi andavan misti Sotto il vessillo di Tommaso e Insubri E assoldati Germani. Alla parola Dell'antico Giovanni i dissidenti Animi s' acquetavano , e sebbene Cagion di lagno-non restasse agli altri. Pur giola il Saluzzese , ognor veggendo Che anteposto a lui mai nell' intelletto De' sommi duci lo stranier non era.

L'opposto esso tuttodi avvenia Nella parte de' guelfi. Il rio Manfredo Dell'odio de'nativi esserbossi Più ferameqte ciaseun giorno; e volle Col terror contenerhi; indi apprema Grazia spargea sugli esteri comprati, E verso nativo anco più fido Scorger lasciava diffidenta ed ira.

Giunse a tal, ne snoi di più disperati, La tirannide sua, che i prigionieri, Se patria avean la saluzzese terra, Considerava ribellanti degni Dell' ultimo supplisio, e senza indogio Strage ne fea. Tal rabida inclemenza Costriase i giubellini a rappresaglia, Si che perdon più non brillo sui vinti.

A quel tempo si vide în ambo i campi Accorrer di Staffirda il anto abate , Misericordia supplicando invano Pe' guerrieri captivi. A lui Manfredo Con vilipendio rippondea , speziando Inanzai a lui le vittime , e sall'altre Campo l'udianco con ossequio i prodi Ma rispondean che giusto uno di guerra Stabilia le vendette , unico anodo A frenze fii sversaria in al barbarie.

Per tutti gl'immolati Ugo gemea, E notte e giorno l'atterria il timore Che prigion, di Manfredo in qualche pugna Eleardo restasse. Ab! imiem con esso Un altro cuor da quel pensier tremendo Era a que 'tempi straziato: il caore Della figlia d' Arrigo. Avea creduto L' infelice Maria poter nemica Vivere ad Eleardo, allor che intene. Ch'ei dipartito dalle guelfe insegne Alla destra di lei più non ambiva. L' avea davvero alcuni di abborrito Com'nom che lei tradia , com'nom che

(·l' armi Tradia de' generosi. Ah! nel sincero Animo della vergia quello sdegno Fu breve fismma, e sfavillò al suo ciglio De' ghibellini la giustizia, e pianse-Riconoscendo in qual funesto errore Il padre s' avvolgesse. Ella in Entiè Nel paterno castel traca la vita Colle dilette ancelle, trepidando Pel-genitore e per l'amante. Ascesa I passegger vedeanla da lontano Su questo ovver su quel dei sette grigi Torrioni d' Envie. La sventurata Scorgea nella pianura o sovra i colli Gl'incontri delle avverse aste feroci. E talor le parea per que' remoti Lochi discerner dal fulgor degli elmi Arrigo od Elesrdo, od ambidue Cozzanti insiem. Prostravasi la pia Lagrimando e pregando il Re del Cielo E'la Donna tlegli Angioli; e sovente Restava lunghi giorni il dilicato Corpo affliggendo con digiuni, e intere Vigilava le notti in calde preci, I proprii patimenti a Dio offerendo. Per la salvezza de' suoi cari. E seco Viveano in lutto e assidua penitenza Le fide ancelle e antichi servi. L'alme Angosciate si schiudono a paure Di superstizione. Or dalla torre Nelle nubi scorgesn croci di sangue, E sembianze di scheletri, e l'immensa Falce e dell' Angiol della morte il pugno: Or di sciagure sovrastanti indizio Lo strido era dell' upupa ed il mesto Urlo notturno dell'errante cagua; Or dagli armati servi a mezzanotte L' estinta madre di Maria s' udiva Singhiozzar nel scholero, o lentamente

Scoperchiarlo ed uscirne, e per le brune Scale salire, ed appellar con fioca Voce il marito-o la diletta figlia.

A calmar quelle ambasce e que terrori E a consolarsi fra i soavi amplessi Dell'inisocente vergine, il cruccioso Padre veni talor. Con duri modi L'aspreggiava e garziala del suo pianto, P Commoveasi e l'abbracciava, e preci La supplicava d'innalara pe guelfi.

E nelle rughe della smottar pe gueno.

E nelle rughe della smotta fronte
Ella più e più leggea del genitofe
I sinistri presagi. Iasinüante
Sousva un non so che nella pietora
Voce di lei che costriigea il cannto
A poco a poco palesarle occultir
Sempre novi dolori.

—Più non pregar pe' guals! I abbandonati Simno da Dio I Debus ha mis sperante II superbo Manfredo : mici consigli ; I peghi mici non cura. Adalatrici I pregli mici non cura. Adalatrici I proble si con cura. Adalatrici I prante ci vuol; darle non so. Un drappello Di infami lunispinici applande a tutte Sue tirmnie, le nucleta, il fa cieco Siconestos a loro inaziabil sete Di teori e vendette. Apporțar senno Volevamo e giunitia; abbiam deliti E stoltezus apportato. Ad uno ad uno Da noi si dipartino i prodi amici: Pochi omai siamo ed esecrati, e all'orlo Dell' estrema i grominia !

Un di le disse :

— Oh sciagnrate
Voci! oh misero padre! I vaticioli
Ecco d' Ugo avverati! Il reo vessillo
Lescia tu dunque di Manfredo: accetta
Di Tommaso la grazia!

— È tardi, o figlia i Errò Manfredo, ma infelice il veggo: Mai da prence infelice non si scosta Fuorchè il vigliacco!

—Oh padre amato, pensa...

—Che vigliacco non son, che con Man(fredo

Debbo cader.

— Mai di vigliacco taccia
Ad Eleardo non darassi.

Const.

- Ei corse Quando da-noi si svincolo, a bandiera D' un prence espulso: audace era il partito Ma generoso. Non così oggi fora, Correndo a sir cui la fortuna arride. Cessa il tuo supplicar, cessa il tuo pianto: Dimane si combatte, e se uon opra Per noi prodigi Iddio... dimane, o figlia. Piu non hai padre!

-Oh feri detti! - Io vengo

L'ultima volta a benedirti forse : Con vigor di ta degno, odimi : stirpe Di codardi non siam. Tergi le ciglia, Frena i singhiozzi; te l'intimo. Ascolta: Un patto pongo al benedirti.

- Onale ?

- Bada che guelfo io moro, e maledetta Sara tua man se a ghibellin la porgi! - T' affida , o padre : intendo. Amo (Eleardo.

Ma te guelfo perdendo, a ghibellino Moglie mai non sarei?

- Tutti il Signore Dunque sul capo tuo spanda i suoi doni ? Mc sol , me sol de' falli mici punendo ,

Disse. Ad un servo L'accomandò; da lor si svelse e sparve.

Sparmi l'anima tua?

#### VIII.

Infelici ambidue! - Ma più infelice Forse d'ogni innocente addolorato E quel mortal che temerario corse A illusioni infauste, onde termento Incluttabil ridondò a' suoi cari! Oh come allor, nella pietà ch' ei sente Di questa o quella vittima diletta, Tardi vede primier debito d' uomo Esser religion, carità, pace. Provvedimento a dolce sicurezza\* Di domestiche gioie, e non desio Imprudente di gloria e di perigli.

Tal verità gli splende, or che non puote Più sollievo ritrarne il vecchio Arrigo, E forte è assai per sè medesmo in tutte

Avversità , ma non è forte , al duolo Della figlia pensando, e sebben mostri In mezzo a' suoi guerrieri animo invitto . Spesso ei nel manto si rinchinde e piange.

Tre di Maria si stetta in disperati Non cessanti delirii:

- Empio Eleardo! Perchè movevi alle felici insegne Destinate al trionfo, e il padre mio Per dolci preghi e dolce violenza Teco à salvezsa non traevi? Ob fossi Tu restato co' guelfi! il valoroso Tuo braccio avriali sostenuti. Un prode Fatal perdemmo in te : spesso deciso A pro de' ghibellini hai la vittoria. Possente impulso hai dato alla fortuna Del profugo Tommaso: alta, primiera Cagion tu sei delle sconfitte nostre-Ab , non m' amavi , ingrato! E insino ad

Io figlia iniqua, immemor de' perigli Del caro padre mio , secretamente Alzato sempre voti bo ne' tuoi giorni! Que' voti abborro.? quell'amor disdico? Il padre mio si serbi! Il padre vinca! Il padre atterri i suoi nemici, i miei! Guelfa, guelfa son io ? Mendace è il grido Che di virtu civile ai ghibellini Or dona palma. I nostri petti infiamma Vero di patria amor: calumitato E Manfredo da voi ; calunniato È il padre mio, di giuste opre seguace Ma vinti siamo, e il mondo vil ne impreca

Così l'immenso affanno isconsolata Iva Maria sfogando; e avvicendava Accenti d'ira e di pietà e d'umile Fervida prece. E promettea al Signore, Se dagli eccidii salvo andasse il padre , Essa tutrice farsi ad orfanelli , A vedove, ad infermi, a pellegrini, E tutti gli anni un dono offrire eletto Si di Riffredo al monister famoso, Si ad altri santi d'innocenza asili. Ella avrebbe voluto alle promesse Che le dettava il core, aggiunger quella Di cingere in Riffredo il santo velo . Ma la meschina non potea, pensando

Al solitario nadre orbo di figli! Ed, ahi, forse non conscia ella a sè stessa, Anco pensava mal suo grado ognora A colui , che ne' scorsi anni felici Erale stato così caro!

Oh come La infelice Maria ata dalla torre Investigando ogni lontano moto D' armi o di passeggieri , ed in lei cresce Indicibil timor ch' ella securo Presentimento d'alto lutto estima!

Chi son que' duo che sull' arcion veloci Movon per la pianura? Ad essi lunghe Soverchiamente son le usate strade . E là passano un rio, là per gli aterpi D'una macchia s' inoltrano, agognando Il più diretto corso. Alla borgata Pareano volti di Revello, e pure Quivi non si soffermano, e alla terra Certo d'Envie tospingono i cavalli. Oh di Maria nell'anima dubbiante Ansïetà novella! Or ai protende A guardare in silenzio, or si dispera, E grida e trema di saper chi sièno Que' frettolosi. Omai discerne alfine Cho non guerriera è la lor veste; e poscia Sospetta, avvisa che l'un d'essi il giusto Presule sia col fido laico. Un dubbio No, più non è; son dessi!

A quella vista Le ginocchia le mancano, ma i sensi Non perde ancor. La reggono le aneelle, E la misera esclama:--Ugo! tu vieni A me del padre ad anninciar la morte! Ma quando intese appo il castel d'Edvie

Scalpitare i corsieri, allor si grando Fu la tema e il dolor, cho appieno svenne.

Ahimè! spenta la credon qualche tempo Le ancelle e i servi. Alfine in sè ritorna, Ed entrar vede pallido, turbato, Lagrimoso il canuto.

- Il padre mio..

Parla.. dov'è sua spoglia? -Ei vive ancora;

Ma prigionier, ma dalla cruda legge Che a morte danna i prigionieri, oppresso! -Oh sventurato! Oh più felici quelli

Che in battaglia cadeano! E tu a supplizi Lasci lui trarre? Intercessor non debhe Uom di Dio farsi a disarmar le atroci Ire de'vincitori?

- Ah! da te sono , . O vergine, ignorati i vani sforzi Che tentai da Tommaso! I spoi nemici Or volgon pochi di , sacrificaro Barbaramente dieci illustri teste Di ghibellin captivi, Universalo Nell'oste ghibellina è quindi il grido, Che gl'immolati abbian vendetta. Arrigo Morrà domane con nov'altri : il cenno Tommaso niega rivocar; respinto Venni da Ini. Prova sol una or resta: Seguimi al campo: sforzerem l'ingresso Della tenda del sir; forse il tuo pianto Ammollirà il suo nobil cor, dai truci Fatti d'alterna rabbia incrudelito.

Rapidamente

- Il ciel t' inspira : andiam. La vergin s'allesti ; rapidamente Ella e počhi fedeli in sni corsièri Volser con Ugo al saluzzese campo.

Ad up tropco giaceva incatenato Tra i furenti nemici Arrigo, a breve Di Saluzzo distanza, Ei siccom'nomo Che avea la gloria di Saluzzo amata Vagheggiando per essa e per Manfredo Fortune alte, impossibili, or mirava Con istupor, qual vision non vera, Quell'ultima sconfitta, e quell'orrendo Svanir d'ogni speranza, e quel ritorno De'ghibellini e di Tommaso, e quella Guerra in veloci tratti or consumata Con nessun frutto, fuorchò stragi e scherni E povertà ed obbrobrio e sacrilegii! E tutto ciò per vicendevol, grande, Creduto zelo di virtù e di patria! E innanzi a lui mirando egli quel loco

Dove a prosperi di sorgea Saluzzo, E dove diroccato oggi è il recinto. E dentro quel, fra orribili macerie, Non v'ha che rari antichi alberghi e templi Con negri campanili, e qualche novo Incominciato cittadino ostello. Sente Arrigo la dura alma infiacchirsi

Da pieta insuitata. Ei nella foga Delle giuie guerresche avea con occhi Di ferocia le famme un di veduto Ed il ascebeggio devatar Saluzzo. Or cessata l'obbiveaza, il cavaliero Delle avvenute iniquità a s'adligge, E dice mal suo grador—Ecco unde il Cielo Manfredo e i quelle une con lor condanati

Poi caccía quel pensiero, e, benche rieda, Celarlo vuole, e alta la fronte ei tiene, Con dispregio guardando è sincitori.

Cacçiar vorrebbe altro pentier più tiolee, Ma in un più disorane. Ei nelle meta Sale d'Euvie scorge, la figlia; ed ode Il miterando suo lamento, e sola, Orfica, sensa prossimi congiuntifi, Senza socceni d'amintà la mira; E le canute palipère di pianto Amarisimo grondano, e i singhiozzi Frenar non puote, e colle scarne mani Si coppe il volto per vergoga e rugge. Un de'custodi come un tempo i faliri Di Giobbe amint, lo compiunge e incuera-

Non avvilirti, o prode; in cielo è scritto
Il destin de'mortali; adorar sempre
Dobbiam di Dio gl'imperserutati cenni:
Non accettarli è codardia e bestemmia.

—Taci, impudente ghibellin; in'è noto Che giusto è Iddio, che i falli mici punisce, Che l'are sac malonorai, che vissi D'ira e d'orgoglio più d'ogn'uom, che (merto

Cader per lusai inesorate e inique.
Non.mi ribello contro a lui; non hismo
Il suo rigor; nou tremiti codardi
Mé préso a morje invadomo: un' angoscia
Non igobil me preme. Ho una figliuola
Ch'orfana resta, e sua sventura io piango!
— Padre ai pupilli derelitti è Iddio.

— Vero favelli, na la terra è piena Di pupilli deriti, insidiati, Spogli di tutto; ed ahi! su lor punite Forse da Dio son le paterne colpe! Ludii io paveno; o io peccator, sul foto Che alla impocente figlia mia sovrasta. — Ben paventate; o seisgurati guelfi Che tanti alberghi incediate; e tanti

Olocausti sacrileghi immolaste : Men empio è il ghibellino.

—Empi siam tutti, Amor vantando di giustinia a gara, E ognor son nestre stolle ambisironi Opprimendo la patria e calpestando Natura e dritti ad imocenza e onore!

Così dai l'abbro del feroce vecchio Usciva un misto d'indomata audacia E di sincero pentimento. Il capo Piegava sotto ai fulmini divini, Ma i consigli degli nomini esecrava, E negli squardi suoi si presso a' marte Indistinti funbra no cielo del Inferno.

#### IX.

Bella fra totte namae imprese è quella Dell'uson: che savampa di denio di pace E di perdon, non per suo proprio bene, Ma per altruil ma per servire a Dio, Ed alla dolce pitris e ad indici. Cuori ch'egli anna e consolare suela. I'al nell'ire civili è il vostro uficio, o vegliardi sutorevoli che all'ara Del Dio di pace consecrate i giorni!

Ecco arrivare al campo Ugo e Meria:
E mentre del marchese al padigione
Van rivolgendo accelerati i passi;
Veggono oppunto da catena atretto
A fisso legon for custodi Arrigo.
Con qual pianto e quali impetti di grida
Prorompo la funcialis infra le care
Braccia paterne l' e qual celesto hoa suono
Sue filiali tenere; parole
A gentior così infelice / E is terra

—Oh giois!

Ma insana giois! Oh nuori affanti orrendi!
Deb, perchè a me non li sparmivar Iddio!
Non misero abbastanza era il mio fato,
Ugo erude!? Tu qui la fig ia traggi
A vedermi morir!

— Padre, ei mi tragge

Al sen quella innocente; e sclama:

A salvare i tuoi di.

— Che? supplicando
Codardemente il vincitor maligno

Di largirmi il perdon? Non aara mai! La stirpe mia non annovro guerrieti Che morir non aapessero da forti. D'espor ti vieto il virginal seinbiante Al barbaro sorriso de' felici! Lo so morir , io morir voglio prima Che la mia ŝglia a' pieti altrui si prostri!

— Padrė, Isaciami: il so, ti disdirbbė.
Di coraggio scarsersa ai più tremendi
Giorni della scofilita, e se il nemico
Te immolar yuol, da prode cavaliero
E da, cristiano pericai pregando
Non gli domini, ma Dio. Lasciami: un altro
Dovere è quel di figlia. A me ignominia
Fora il noa chieder la tua vita al sire;

— Pur vilipesa, Degna sarò d'ossequio e di compianto: Avrò adempiuto quanto amor di figlia, Quanto la voce del Signor m'impone.

- Vilipesa sarai.

Contendeano in tal foggia, e l'ostinato Arrigo persisten nel sno divieto; Ma di Staffarda l'infultat duce Strappo Maria dalle paterne braccia, Ed attraverso a numerose tende Corrono di Tommaso al padiglione.

Udivan essi da lontano gli urli Del corrucciato Arrigo:

Serbato is son le più escrabili sonte !
Di me la figlia indegnamente stesa
Ad implorer la vita ma ja la vita
Che mi ai fi spregevol , che non posso ,
Che non voglio accettar? Ried; ka pergo,
Tel consado! paventa il furor mio ,
Il maledir d'an gesitor morreta!
Ghibellino fia sempre Ugo; e' nol move
Fietà di noi. 'L' ipocria vegliardo
E per fario maggior vool che d'Arrigo
L' ultima figlia esempio doni abbietto.

Del minacciar paterno e delle ingiuste Voci contr' Ugo questa inorridiva; Ma il venerando abate alla fanciulla Reggeva il cor, dicendole: — Salvarlo Dobhiamo malgrado 1' ira sua superba.

Ma qual d'entrambi è l'animo allorquando

Dalle guardie interdetto al padiglione Vien lor l'ingresso! Non bastar ne preghi, Ne lagrime, ne atrida. Un assoluto Cenno del sir faceva inesorati

Tutti i guerrieri che cingiena la tenda, Stavano dentro a quella in assemblea Col supremo signor parecchi duci; E questi ducti tutti eran da Junghi Danni e da amarze perdite finanquifi, Si che rpinto da lor venia il marchese A costante fiberera, insin che, espulsi Pienamente i comici, auto securo

Di comma gioia afavillar potesse.

Entro la rocca di Saluzzo chinso
Erasi il rio Manfredo, e colà aucora
Ei da stranieri iva sperando alta,
Benche spersi fuggissero inseguiti
Dall'antico Giovanni e da Eleardo,

Di questi duo suoi fidi cavalieri Or più Tommaso non avec contexa Già da de di. Certo pares il triono; Ma se fallito svesse? e se impensate · Novelle spandre di possenti gnelfi Nel paese itrompessero? Que'dubbii Nutron lo nlegno di Tommaso. Impone Che congedati sien Ugo e Maria, E quai si fosser supplicanti.

Allora

Pria di ritrarsi il presul generoso
Resistendo alle guardie, alzò la voce :

— Nobil marchese di Saluzzo, ascolta
I moti del cor tuo : non meritato

Da'tuoi nemici è di tua grazia il raggio, Ma so ch'aneli d'emanarlo, e Iddio L'adempimento di tua brama aspetta Per benedirti più e più!

Troncato
Fu duramente da guerrieri il pio
Grido del vecchio, e fu troncato il grido
Dell'angosciata vergine, e repente
Lunge dal padiglion venner sospiniti.

Videli Arrigo a sè tornare, e disse Con amaro sogghigoo: — Il pianto vostro Non terse dunque il vincitor? Lucraste, E ben vi sta, gli ultimi oltraggiti io paro Son di codesto obbrobrio vostro almeno? A Dio mi curvo 3 nessun uomo in terra? Ma dopo quel sogghigno e quell' acerba Favella , intenensia alle dirotte Lagrime di Maria. Con lni rimase La sconsolata, e ritoraò alla tenda Il asato amico lor, novellamente Tentar volendo di Tommaso il core; Ed intanto la vergine abbracciando Del padre le ginocchia, or lo pregava Di placar Dio con miti sensi, ed ora

A Dio medesmo rivolgea sue preci.
Ugo, ahimè, ricompar! nulla otteneva,
Nulla ottener nu spera! Alta mestizia
Al degno sacerdote in volto sicde,
Ma mestizia di forte alma che viene
Un moribondo a regger nel tremendo
Aconirara dell'ore sue suoremne.

Maria l'intende, e misera prorompe In impeti di duolo inenarrati; Smarrisce i sensi, e inconsapevol tratta Viene appartatamente infra pietose Donne che a lei soccorrono. Prostrossi Arrigo allor del sacerdote a' picdi , E confessò sue colpe. E dacchè sciolto Gli fu in nome di Dio di queste il laccio, Si rialzò con pacatezza altera, Ma non di quella indomita alterigia Che in lui dianzi apparia, qual di nociva Fosca meteora formidabil luce. Or quell' ardito, e dignitoso sguardo Porta di pace e d'umiltà un'impronta Che vien dal Ciel, dal Cielo, autor su-(blime

### Di stupende armonie!

— Dov'è mia figlia? Ugo, traggila a me: l'estrema volta Benedirla degg'io. Meco brev'ora Star si potrà.

Fa ricondotta al padre
La sventurata, ed ancorché d'affanno
Le sanguinase il cor, puz di lai vide
Con marwiglia la quiete, e grazie
Alla Donas degli Angloli ne rese,
Ed impone a sè atessa unuiltà, puec,
Ed cimpone a sè atessa unuiltà, puec,
Ercicia forza. Ella piangera, ma freno
Pones a' lamenti, e con devote ciglia
Mirava il padre e, sue parzole tatto
Accogliera nell' anima, siccome

Parole d'uom che santamente muoia.
Festivo era quel giorno, e perciò l'altro
Pei supplizi aspettavasi. Omai tarda
Era la sera, ed Ugo apparecchiati
A pio morire aveva altri prigioni.
Ritoraa ei quindi presso Arrigo, e i pro( pri

Palpitamenti di pietà vorria Celare in parte: — O cavaliero! oh donna!.. Tutto puossi con Dio!..

— Dal padre amato Deh, ch'io non venga separata ancora! Lontana è l'alba.

- Più crudel saria Vicino all' alba separarvi.

Stringers al sen la figlia e lei disporer Desiava a pastir. Ma la infelie Alla prova tremenda obblit i miti Sentimenti di prace, e la ragione Le si turbo miseramente. — Ob guerre Scellerate di popoli i ob stendardi Di virti menoguere i on glorie infami D'emali cavalieri; onde son frutto Crudeltà e morte i Ah? perchè Dio feconi (continuo de la continuo de la continuo de la continuo de (confi

Alla feroce umana stirpe ognora Fa gl'imenci, se la eatena intera De secoli spruzzata e'd mana sangue? E qual di si esecrande ire perenni Colpa abbiam noi, dell'uom compagne e (figlie

Nate ad amar, nate a complianger, nate A view enema Giber, sanorte in Dio? Di qual delitto intrias non, perch' oggi A me tolgano il pader i massadieri, Në generoto pur' si si terresire O celette poter, che degli oppressi Alla difesa acciorra? Ed Eleardo In chi to tanto fodara, anco Eleardo Ch' io tanto amarva, abbandonommi !

Suona improvviso di festatti grida. Balsa il core a Maria ; porge ella ascolto: Che sarà mai? Reduci sono il prode Antico Doglianese ed Eleardo , Apportatori di vittoria piena. Brillan del presul le inspirate luci Per novella speranta, e i passi affretta Ver l'amato nepote; il giunge, il ferma, E d'Arrigo gli parla.

Del padiglion Tommasso, e licto amplesso Porgeva a' trionfanti; e ratto a lui Volges tai detti di Dogliani il sire, Indicando Eleardo: — Alla prodessa Di questo forte molto devi, o prence; te te piti valenti squadre egli ha sconfitte.

Stende il marchese al giovin glorioso
L'amica destra. Ei gliela hacia, e prono:
— Signor, grida, signor, me qui tu miri
Astretto a chieder dalla tua clemenza
A' pochi miei serviçi alta mercede.

— Quai pur sieno tne brame, o cam-. (pion mio,

Le manifesta, e saran paghe.

— I giorni

Chieggo salvi d'Arrigo. Il so , fu reo : Non corrucciarti del mio ardito prego. Arrigo a me qu'al padre ebbi molt' anni , E padre è di colei che sul mio core Sin dall' infanzia regna.

Ondeggia alquanto Il magnanimo prence , indi prevale Benignità sigli altri affetti , e sclama :

Benigaità sugli altri affetti, e sciama : Ho perdonato ! ogn i prigion si sciolga, Ed a' suoi tetti rieda, apparecchiando A più nobile oprar suoi di fitturi.

A quella augusta consolante voce Mill' altre voci eccheggiano, e fra loro Quella del vecchio di Dogliani, e quella Del presul di Staffarda, e più robusta Quella del giovin che all' amata donna Rendere può del genitor la vita.

A tanti applausi si nasconde il prence Rientrando commosso entro sua tenda Ed ecco volan Ugo ed Eleardo A scior d'Arrigo i lacci.

A seur a Arrigo I incel.

Il pripioniero
Uso ad ira e superbia , enio prima ,
Po fia da conoceate animo vinto
E da dolecras , ed Eleardo al seno
Colla figlia estranolo, inginocchiossi ,
E disse a Dio: — Sorra Tomanso schiadi
Ton più giocodo rio, e prosperato
Sia nel dominio e nella prole , e censi
A lai d'aistoro o qui frattera guerra !
Modestia e grattindiae e contento
E materiglia e smor davano agli occhi
Della vergia hellismis un norvello
Indicibile incanto, onde il fedele
Suo cavalter giotra insebbriato.

Scorge i lor voti il padre, e prende e

Le destre loro. Un grido alza di gioia Il felice Eleardo, e la tremante Fanciulla irrompe in lagrime soavi, Benedicendo la celeste aïta Che i lunghi affanni in tanto gaudio volse.

Di Saluzso la rocca indi a tre giorni Spalanca ri dorette. Usel Manfredo Con pochi suoi compagni ed eiularo; E in sua paterna sede il buon Tommano, Se non durerol pace, almene giodette Signoria da virtudi alte illustrata, E alle tovine di Saluzso orreade Nuori successer tetti e nuori prodi.

# AROLDO E CLARA

## CANTICA.

Ideai e verseggiai la cantica d'Aroldo e Clara molto prima di scrivere i Saluzzesi; ma la pongo qui perchè il soggetto si collega con quello del precedente poemetto.

Questa cautica nacque in giorni di somma sventura, ne' quali io, sentendomi troppo inclinato a sentimenti di sdegno, procacciava di vincerli col'ragionare fra me stesso sulla bellezza della mansactudine. Era in me indelebile un consiglio del boto Alessandro Volta, il quale un di m'aveva detto queste parole, distogliendomi dallo servieve satire: — « La poesia arrabibitat non migliora nessuno; e se v'avviene di sentirvi iracondo e propenso a spargero la bile in versi, paventate di diventar maligno. Vorrel anzi che allora cercaste di raddolcirvi, poetando sopra qualche nobile esempio di carità e d'indulgenza ».

> Sed si esurierit inimicus tuus, ciba illum; si sill, potum da illi.

(Ep. ad Rom. 12.)

1.

Pinnęi, o la più gentil fra le convalli Dello spimante Pellice, ove un giorno. Alle sale d'Aroldo i saluzzesi. Cavalieri siffuisno ad alte feste. Più nou vedrai delle sue torri a sera Uscir giulivo il cicco vecchio Aroldo, Caramente appoggiando un braccio e l'altro Sovra Ioffrido e Clara, ed il canuto Ciglio volgendo con amor, na indarno, Ai doloi rai del transontante sole.

Que'figli suoi nascean gemelli, e santa Tenerezza li univa. Or sola e mesta Clara accompagna il cieco padre a sera Fuor della torre, perocchè il gagliardo Fratel devote ha l'armi alla difesa Del pio Tommaso suo ramingo prence Contro i nemici della patria terra.

Rousegiava bellistimo un tramento Sulla erai botane, e atupefatto Pares il sol che dal romito albergo A sistuta loso restine il vecchio. Abimè, quell'era di sventara un novo Speventerole di! Schiudeia siline La porta del estello, e con veloci Pani sgistamente escono Aroldo, Clara e più servi; nè il canuto ciglio Ai soavi del sole ultimi ria

Infausto messo è giunto. Il pro 'Ioffrido Contro l'usurpator del saluzzese Seggio osando tropp' oltre avventurarsi Nel calor della pugna, il circondaro L'empie straniere spade, e prigion cadde.

Speme di riscattar si cara vita Nutre il barone antico; e vuole ei stesso Trar supplichevel senaa indugio al truce Fortunato invasor, che se talora Immolar gode i miseri captivi. Talor si placa a ricca d'oro offerta, Molto dovendo da sua iniqua sede Oro il tiranno effonder sulle bande Dell' alleato provenzal monarca.

Giunto al margin vicino ove al tragitto Nel rigonfiato Pellice è appreatata La navicella, Aroldo porge il bacio Del congedo alla figlia. Allora al collo Gli s'avvinghia la pia.-Sola a mie stanze Non riedero, buon genitor; pupilla Esser della tua fronte a chi s'aspetta Se non a me? Forse pietà maggiore Assalit'à dello sdegnato sire Il cor, s'umano ha cor, prona a suoi piedi La veneranda tua canizie e gli anni Giovenili di vergine scorgendo, Che colla vita del fratel la vita Chiede del padre.

Vuole opporsi Aroldo, Ma mentre in barca ei acende, ella d'un (balzo

Già vel precede, e al consentir paterno. Fa cogli amplesti violenza, e l'onde Periglicae attraversano. Ma ov' era L'Angiol del vecchio afflitto e l'Angiol tuo Generosa innocente? A voi non velo Fecer colle tutrici ale a celarvi Alla vista de' prossimi ladroni -Che irrompono co' brandi alla rspina.

Voler divino a nembi di sfortuna Lascia possanza sovra i giusti un tempo; Ma breve e il tempo sotto il sole, e arcana Nei patimenti una virtu Dio pose Ch'anco i giusti migliora e a se li innalea.

Shandato di predoni era un drappello , Che della guerra col favor raccolto S' era d'itale spiagge, e di straniere A ruhamenti ed omicidii, altero Linguaggio alzando di selanti eroi , Campioni della patria e di Manfredo.

S'assuffan del baron coi fidi servi . E nell'orrenda mischia ad uno ad uno Dal soverchiante numero feriti Vengon que'servi, e de'vincenti in mano Son le ricchesze che a comprar la vita Destinava del figlio il cieco sire. Intero un di per boschi e per dirupi

Ei trascinato colla figlia venne, Ma il manto della notte ai duo infelici Presto propizie tenebre, e dal mezzo Del briaco drappel de' masnadieri Quetamente si trassero alla valle-Come lontani fur dall',empia frotta, La figlia al seno, e grazie alte le rese

E ordiron favellare, il cieco strinse D'averlo addotto a salvamento, e lei Per l'accorto suo senno e per la dolce Filial carità ribenedisse. - Or dove , o padre, senza sita alcuna

Ci- avvieremo?

- O Clara mia , remoti Siam dal nostro castello, e a ritornarvi Il tempo mancheria; son preziosi Tutti gl'istanti; acceleriamo il passo Verso il campo nemico, appo le triste Di Saluzzo rôvine. Or senza doni Compariremo anzi al tremendo sire, Ma aincere promesse il piegheranno A moti di clemensa. Inoltre ho fede

In mia canizie e in queste spente occhiaie E nel pianto che versano, e ben anco, Figlia, nel tuo. Pensava Aroldo espizio Prender non lunge, ove la figlia al raggio

Della luna scorgea l'amica torre D' un consanguineo sic. Ma la giugnendo. Odon che il giorno pria furibonda oste Era quivi passata è avea deserta ' La rocca e trucidato il castellano,

E devastato a' villici i tugurii. ll negro pon de'villici dispersi

Piangendo rompe colla figlia Aroldo, E beono alle lor tasse. Indi sen vanno Per tutti i casolari, invan cercando Palafrepo o giumento : avean le schiere De'nemici avidissime votata In que' lochi ogni stalla.

— Ahi, dilungati Vieppiù ci siam dal tetto nostro, o padre!

Or dove andrem?

— Pedon la via si segus Sino al mattin huio non è, dicesti. Fa cor; preghiamo cammiosado, è al guardo D'altri ladron te, mis dovisia or sola, Te il ciel pietoso ascondera.

Si disse .

E di padre l'affetto e di sorella Lena lor porge insino all'alba. Il campo Mostrossi allora al pauroso orecchio Della fanciulla pria che agli occhi.

Della fanciulla pria che agli occhi.

O padre,
Odi tu , disse , odi tu roco un suono

Simile al suon della bufera o a quello Di molte aeque correnti? Il vecchio capo Ei soffermò, ed immemore un istante

Delle sue angosce, alzò la barba e rise.

—Oh di qual gioia quel fragor m'empiea
Negli anni miei di gloria! È il campo, o

(falia!

Noto è ad orecchio di guerrier quel suono Come voce di roposa il suo diletto. Un di coni fremente io il bellicoso Arer appena sentia, sovra il mio sendo Batten forte l'acciaro, e dai precordii Metteva un grido che atterria da lange Dal semiro le scolte. E i miei congiunti licensi vivose è d'Arcido, ogi si puzzi, Chè dove è Arcido, è la vittoria. 90 fi siece E questa voce, e più la destra, e al breve Giubilo del guerrier tosto succede In me a quel mono il tregidat del padre.

Proseguiro alem tempo, e quindi Clara, Che sino allor siavemente à 'detti'. Del genitore avea frammisti i suoi, Iaconinciò a interrompersi, e risposte Dar che, con econoio l'intelletto, un moto Parein sol delle labbra. A poco spanio Vedes della distante onte per l'aure Quasi di nave altissimi duo pini Elevani e ondeggiar, possia fermarai Come al suolo confitti. E secondata Venia quell'opra da un chamor che il primo Clamor none era, una or fischiante or rotto Clamor none era, una or fischiante or rotto

Da infami gbigni o da cupo silenzio.

A' senis suoi ereder dover ? Le cime
Persen gravite, de'duo legai , e il pondo
Che le gravava non secricasi. Udito
Spesso Clera ha di barbari supplizi ;
Ore ad appeas vittima lo strale
Drissano i bernaglieri , ed ettien palma
Quei che divide dalle ciglia il teschio.
Di tai spuplisi un questo fora? On 'dabbio

Pegpior di morte? È chi alla abigottita Dire s'uno-colò de' moriesti L'amsto suo fratello ora non sia? Chi le dice sei il passo al genitore Vietare » forza ella non debba ? Ahi lassa! E ses'il padre trattien, non di foffirdo ; Che forse ancer sull'albro non pende ; Cagionerà la morte?... Ad ogni cesto Vadasi al fattal loco!

Il piè, tremando
In ciò pensare, affectta. In man la mano
Della meschina Aroldo tien. — Di gelo,
Fra sè diceva, è questa man, siccome
Quella ch'io strinsi di sua madre al letto

Indi il vegliardo, scuote
Il espo, quasi scuotere volcase
Un malsugurio, e non potes.—Di morte,
Figita ; i engri m'inseguon peisamenti.
Abbi pietà di mis vecchinia, e i ci cari
Detti mi porgi che tue labbra sciorre
Uniche sen, quando scorto è di padre.
Nata ne giorni di sventura, e in erma

Ove s'estinse.

Torre crescints, ove sorelle e madre Viden quirar, sollectia a sinistrii Presentimenti schiuder l'alma, è fatto lin lei religion. Si reccaprietis In udire che s'affaccia alla meste Del genitore e in quest' staste i negri Penamenti di morte. A Ini ii volge, Apre le Jahbra — e i consolanti detti Ch'asiche sciore un di apsena, sono trova: Non trova, ed abil la prima volta è questi. Che isobbedici di suo padre è il cesso.

-Più de'pensier miei tristi or malaugurio M' è il tuo silenzio, ei dice.

E lo spavento In lei crescendo, e a'rai primi del sole Splender veggendo le volanti frecce, Improvviso s' arresta. — Oh genitore! Non c' inoltriam: non odi tu le strida Degli assassini?

— Il figlio , il figlio mio

Forse a morte strascinano : affrettiamci.

— Deb , padre , ferma ! a' piedi tuoi

( ten prego,

Io stessa innanzi andronne, e se Ioffrido In vita è ancor, di novo al fianto tuo Tosto mi rendo, ma te.. oh ciel! raddurre Te vivo a casa allor io possa almeno!

— Scisgurata, che parii? Orrende cose Forse tu vedi e a me non dici. Ovvero Fra quelle voci che il mio antico orecchio Non distinte percuotono; tu scerni Voci di morte e del fratello il nome. Che vedi tu? Che al giorenil tuo orecchio Forta il tumultiono aere d'atroce? — Nulla, o buon padre. Ma 'arrenta;

Che se tu, gionto appo i nemici, udissi L'orribil caso, i. tu m'intendi... allora Orfana forse rimerco nel campo.

Orfana forse rimercei nel campo.

—Me perder temi, e non t'avvedi, insana,
Che scellerata è tua pietà? Egli muore,
E tu qui mi rattieni? Il varco sgombra,

Tel consado , obbedisci.

All'ioussta
Ira pateras impourissi Clara;
S'alco. Con passi rapidi il canomino
Misura il cieco , e strassinata quasi
La giovistati il segue. Erasi speras
La turba istanto che ciogea i duo pini,
E presso a questi il padre e la sorella
Arrivan di loffico. Ella più volte
Erae il ciglio tresanedo , e insanguinate
Scorce due salme, e iscootsueste a terra
fittrasse il guardo: E non varria sorr'esse
Fiso tenerlo ad indagar; che fivata
Han la coppe del cranio, e dal mozato
Lor sembiante piovea circebro e sague.

Ma quell'orrida vista e lo spavento Forza a' giaocchi tolgonle ed al core: — Padre! dic'ella, padre!... E qui (stramazza

A' piè-d'Aroldo. PELLICO - 3.

E mentre ei brancolando Col caro pegno tra le braccia fugge D'in mezzo della via, però che ndito Brigata di cavalli ha scalpitante Di qua dal campo alla sua volta, e ignaro Ad un de'lati fermasi, ove un tronco D'albero sente ; innanzi a lui lo stuolo Giunge de' cavalieri. Era Manfredo . Che di baroni provenzali cinto Per intenti di guerra iva il terreno Interno visitando, Una fanciulla Scorge egli tramortita ed na vegliardo: E voltosi ad Aroldo, acerbamente Così gli grida: - O discortese e stolto, Perchè nel sangue d'un fellone e sotto Il patibolo tratta hai quell'afflitta, Cui toglie i sensi il raccapriccio?

- Ob sire, Oh novo sire di Salnzzo! esclama L'antico cavalier, cui non intera L'aspra parola del crudel punges , Nota è ad Aroldo ancor la voce tua: Aroldo io son dalle romite torri Che si specchian nel Pellice. E l'illustre Tuo genitor te adolescente anesso Adduceva a mie sale , e co' miei figli In un calice sol beevi a mensa. Ah per memoria del tno estinto padre Oggi pietà di me ti prenda! Il figlio Ch' unico maschio avanza a mia vecchiaia, E cadde tno prigion, deh non rapirmi ! Io non leggeri doni a te in riscatto Dal mio castel portato avea, ma iniqui Predatori per via m' hanno assalito. Alle mie braccia il caro figlio rendi, E qual tributo m' imporrai ti solvo, Pareggiasse anco de' mici campi aviti L' intero pregies

—O seisgurato Araddo ,
Di qual osi tributo or favellarmi,
Se finor tutto mi negasti? È tardi ,
—Tardi, o sire, non è Seguita è vero,
Fu dal bollente figlio mio l'insegna
De princhi Siquassi e di Tommiso,
E la vittoria a tua prodezsa arride,
Ma to il ferrido opera del giovinetto
Dona pietosamente al supplicante

16:

Suo genitor che in venti pugne il sangue Verso pel nobil padre tno, quand'esso Con tanta gloria signoria qui tenne.

- E tardi , o vecchio , e duolmene. In (te accogli

Tutta la forza ond' è capace il core D'un eavalier. Sovra quel legno pende Un trafitto cui grazia altra non posso Conceder più che di ritorlo ai corvi. E consentirgli de' suoi cari il pianto. Disse, e accemando che una guardia il

( morto Dalla croce calasse e all'infelice Lo rimettesse, cogli sproni un tocco

Diede al cavallo e col suo stuol disparve, Clara i sensi racquista, e oh di dolore Qual novo orrendo palpito! Era dunque Il fratel suo quel miserando ucciso! Eccolo tolto dal funesto legno; Ed ella il raffigura a cicatrici Che sul petto ei portava. O come il vecchio E l'angosciata giovin su quel corpo S' abbandonan piangendo! Ella in lino L' infranta testa piamente avvolge, E chiede aiuto ai viandanti. A dolce Carità si commove una famiglia Di Saluzzesi agricoltori, e dato Viene un carro con boyi, onde al lontano Castello il morto cavalier si tragga.

Or da quel giorno d'ineffabil lutto Rivolgiamo la mente oltre a sci lunc, E la mesta mia caotica, i solinghi Pianti dell' orbo vecchio e di sua figlia Commiserando, svolga altra vicenda.

Era una sera : alle vetuste muta Del baron s'appresenta un fuggitivo . A cui scrite e sebril sete esausta Miseramente avcan la voce. Aroldo-Piena di vino gli mandò una coppa Con questi detti: Al focolar t'accosta Sin che apprestata sia la cena, e al sire Perdona del castel s'ei di sue stanze Non uscirà, dove cordoglio il tiene.

Clara porto que' detti, e il fuggitivo

Che al maestoso inceder cavaliero Parea e mendico a' finti panni, il volto Pria si coverse , indi con pronti passi Balzar tento fuor della soglia, a guisa Di mortal che, caduto in impensato Orribile periglio, aneli scampo. Ma nella mossa impetuosa a lui Manca il fievole spirto, e piomba a terra. Clara il soccorre, il mira, ed alla negra Ricciuta barba e al crine ella il ravvisa. Chi era? Chi!... Manfredo! il già possente Desolator della sua patria! il ladro Che alla corona del nepote osava Stender la man sacrilega, e sul capo Inverecondo imporsela, e i diritti Calpestar più sanciti, e di Saluzzo Dirsi benefattor, serva a strapieri

Brandi facendo la natia contrada ! Fortuna alfin l'abbandono : fuggiasco Da compiuta sconfitta è l'empio sire . E per sottrarsi agl' inseguenti ferri Ei s'è imboscato in varii-lochi , e ignote Calcò deserte rupi. Indi pel sangue Nella pugna perduto e per la rabbia Gli s' cra da brev' ora intorbidato Si fattamente il lume del pensiero . Che mal sapea dov'ei movesse, e giunte Era ai campi d'Aroldo altra credendo Sponda toccar. Qui più dal dolce tempo D' adolescenza riportate mai Non avea l'orme, ed alberi e tugurii Mutato avean l'aspetto della terra. Sol quand'ei vide Clara, appien le soglie Raffiguro d' Aroldo, e se bastata

A lui fosse la possa, ei rifuggia. Manfredo! e senza guardie! e semivivo . Sotto il tetto dell'uom cui trucidato Non in battaglia, ma in supplizi ha il figlio! Clara il conosce, e mentre a lui gli spirti I famigli richismano, ella corre Alle stanze del padre, e già già quasi A lui così sclamava : - Esci, un prodigio Ad ammirar del Dio delle vendette : Sull'ossa di tuo figlio a spirar viene Il suo assassin!

Ma in quell' istante gli cechi Della donzella alzarousi a parete,

Onde pendea dell' Uomo—Dio morente Effigie veneranda, e a quella vista L'irrompente parola in cor rattenne. Religioso fremito la invase Dinanzi a quell' effigie.

- Oh mio Signore! Quai voci arcane alla tua apcella parli? Tu irreprensibil fosti e si infelice! E a quei che t'uccidean pur perdonavi! Or chi sa? Forse il dolce mio fratello Pe' falli suoi fuor dell' eterna reggia, In carcer sotterraneo, o d'inquieti Elementi per l'alte aure ludibrio Sta ancor penando, e a liberarlo vane Fervon le preci, e in loco d'esse un atto Di virtà nostra è d'nopo! O fratel mio! Forse quest' atto or chiedi. Ah, virtu somma È il perdonar! Cert'è che in cielo entrando Tu perdonar, tu e noi, tutti dobbiamo Come a noi perdonato ha il Redentore ! Ma padre è Aroldo: esser maggior potria Delle forse d'un padre il dare aïta D'un esro figlio all' necisor. La lancia Ei no giammai non bagueria nel sangue D'uom che toccò la mensa sua... Ma pure Chi può segnar dove talor trascorra Nella foga dell' ira un core offeso? Chi mi consiglia? Ab tu, gran Dio, tu solo!

Disse, c prosa curvosi, e langamente Con ambascia pregò. Temes d'orgoglio Esser tentata; inanaria ibb cimeis Calumairà ib sasta alma del padre. Ma nella meste creentino un raggio Di fidanza pienissima le splende, E ratta sorge e dice:—Ah si , fratello? Questo è il momento in che del ciel la porta A tue hrame si schiude: io di tun giois sento il refleso, e quella giois è Dio!

Un servo entrava: — Damigella, o'carco D'inaudite peccata, o fuor di senno È lo stranier. Ghe far dobbiam? D'Iddio Parla tra sè com'uom cui prema occulto Di vendette terribili spavento, E di qui vuol fuggir.

— Tosto bardata Per lui sia mia cayalla.

Il servo parte

Maravigliato, ed obbedisce. Intanto Antico armadio la fanciulla schiude, Ed indi tratto un de paterni manti, Al leve suo tesor poscia s'affretta D'auree monete, e in una borsa il pone. Così ver l'ogitato ospite mosse,

E que'doni efferendogli - D'Aroldo

Questa, gli disse, è la rendetta, o sire.
Fremea la génerosa in lui mirando
L'uccisor di l'offrido e il formidato
Di Saluzzo oppressor, ma p'amente
Freno il ribrezzo, e dal balcon la corte
Del castello accennando, a lui soggiunse:
— Ecco a'tusi cenni un corridor: se le
In basti, fierte, e'accompangil i cielo!

-Ecco a'tuoi cenni un corridor: se lena Ti basti, fuggi, e t'accompagni il cielo! Clara sparve, ciò detto. E l'infelice Tiranno-Angiol! gridò.-Poi dié dal core Uno scroscio di pianto. Ed allor forse Pentimento verace a lui fu strazio. Le proprie atroci colpe rammentando, E rammentando il giovine Ioffrido, E quel misero cieco che appoggiato Ad un alber credeasi, e gli grondaya Sovra la testa, ahi, di suo figlio il sangue! Frettoloso Manfredo i doni tolse: L'inaudita pietà benedicendo. D'Aroldo ciuse su le spalle il manto. E quindi a pochi tratti il vide Clara Dalla fenestra, che, al cortil venuto, Con sembiante commosso intorno intorno Iva gli occhi volgendo, e verso il cielo

Poi lo briglie toccava ed era in sella. Fermato ivi un istante, ud alta voce Mise queste parole: — Aroldo! Aroldo! Tu sol Manfredo bai vinto. Io del perduto Seggio e de' vituperi onde vo sazio, Consolarmi potrò; non potrò mai. Consolarmi d'aver tua nobil alma Col più truce rigore insarguinata.

In atto di preghiera ergea le mani,

Udi il vecchio baron quel forte grido, E balto dalla seggiola esclamando: — Figlia! il nemico nostro! il maledetto Uccisor di Ioffrido! E sul rugoso

Pallido volto del canuto il fuco S'accese del furore. A' piedi suoi Clara gettasi allora, e gli palesa Ciò che d'oprar le inspirò Iddio.

— No, Iddio Questo non t'Inspiròl prorompe Aroldo; Manfredo è un empiol e id dominio sete Portò inferna la queste invase terre, Che al un nepote, a lui, sorrano, tolsei Jofano della patrise a del un prence Manfredo è traditor. Per sollerarii Sulla sede non sur trassa allesti E Provensali e Collabri e venduti Guile di tutta Italia allo steminio Golel di tutta Italia allo steminio Debostri fuedi e delle notre plebì, E inceneri Salurnol... e il figlio mio ; Il figlio mio a scellenta croce

A' carnefici suoi diede berseglio?

Lunga e tremenda di rammareo e d'ira:
Fu l'eloquenza dell'antico. A lui
Clara abbracciava le ginocchia, e santi
Detti porgea con supplice dolcezza:

Detti porgea con supplice diocessas:

— Le iniquità punir sol puote Iddio;
Noi non possiam sul misero fuggiasco
Punirle coll'acciar: solo a punirle
Una guisa n'è data, ed è il perdono.
Calmati, o genitor; pensa che o degno

Per penitenza diverrà Manfredo, O, rimanendo iniquo, a lui carboni Saranno inestinguibili sul core, Giusta il dir dell'Apostolo, i rimorsi E fra l'alme perverse il danno eterno. A Dio il giudicio! a noi l'umil dolore , E il benefico palpito e l'eccesso Della pietà non sol sugl'innocenti, Ma pur sui rei, perocchè tutti d'uopo Del perdono di Dio morendo avremo! -Oh mia figliuola! sclama alfine Aroldo, Ti benedico; santamente oprasti? L'alza, al petto la stringe, e lagrimando Mercè le rende che alla prova il senno D'esacerbato nadre ella non mise. Un di alle torri del baron fu visto Giungere di Manfredo un messaggero Da lontana contrada, e apportatore Venia di ricchi doni. Eran tre lune Che pace avean l'ossa d'Aroldo, e muto

Era il castello , ed in vicino chiostro

L'orfana, per la cara alma del padre

Cinta di sacre lane, i dolci salmi

E del fratel , tutte le notti erges.

## ROCCELLO

## CANTICA

M'era sembrato si potesse fare una specie di romanzo in due o tre volumi, dipingendo un generoso cavaljero italiano del secolo decimoquárto, il quale visitasse una dopo l'altra le varie dominazioni in cui stava divisa la nostra penisola, e così si disingannasse di molti sogni. Provatomi a tal lavoro incontrai troppi seogli; stante l'obbligo che ba di svolgere con minutezza molti argomenti chi assume lunga prosa relativa a punti storici. Convertendo il soggetto in cantica, tutti i quadri si sono impiccioliti; ma forse così il lettore non avendo tempo d'annoiarsi, potrà meglio afferrarne le armonie morali.

Ogni cosa veduta dal mio Roccello nella Italia de'snoi tempi è esattamente storica.

> Nec memor eris injuriae civium tuorum ( Levit. 19, 18 ).

Oh sospirato d'indulgenza alterna Malagevol ritorno, allor che fiamma Di discordia civil tocche ha l'irose Schiatte de forti! Ne basto la fura Delle guelfe di Napoli bandiere E del lor collegato empio Manfredo A raddur tosto pe' Saluzzii lidi L'armonia del perdono e delle paei. Aperti scherni ed avventate punte Di calunnia secreta e più crudele Affliggeau le famiglie, e singolari Ne seguiano ecrtami e violenti Scoppi a vendette. Il buon Roccel, perduti Ambo i vecchi parenti, e contristato Dallo spettacol di cotanti sdegni , Caduta in troppe a lui sembro bassocze La stirpe umana entro la patria terra.

Di Milan sorrideagli e de'Visconti La rimembranza, ed a Milan s'avvia Vaglueggiando col fervido pensiero

I costumi leali e generosi Della città lombarda. Oh-dell'estinta Mia genitrice amata culla ! Oh pie Torri de'suoi congiunti! Ob come tutta Combacisa quest'amante saima i fatti De'cavalieri che in Milano io vidi ! Là s'albergo pur v'hanno alcuni indegni, I degnissimi abbondano : là i cuori Intemerali a cuori intemerati Unir si ponno e confortarsi. Un tempo Anco Saluzzo e le sue valli amene Eran cosi; mictute ha cruda guerra Le magnanime vite, e brulicante Vil di rettili resta oggi semenza. Scotca le spalle il suo scudicr Gilnero

Dietro a lui cavalcando: - Illustre sire, Trista per ogui dove è l'agitata De' mortali progenie, e sol da lunge . Sfavillan di viriù le stranie rive. - Gilner, tu ignori l'età nostra: ecoelse Speranze arridon per più genti, e il loco [ Onde arridono più, certo è Milano. Grandi cose avverran: d'uopo il mio core Ha di batter fra giusti e fra gagliardi.

-Signor, di giusti e di gagliardi conia Non nutre alcun terren-

- Grandi ti dico

Avverran cose in questo secol. Rozza, Ignara del presente e del futuro È la nostra Saluzzo; io nella sede Degli operanti e de'veggenti spirti Nato a viver mi sento.

- Udite. o sire... - Taci.

E Gilner tacea; ma affettuose Ocebiate indietro qua e la gettava Ai Saluzzesi campanili, ai poggi Che dalle mura estendonsi con tanta Varietà e vaghezza di contorni Per le verdi convalli, ed agli acnti Giogbi che più remote alzan le teste Coronate di neve. A quell' aspetto Sin da'prim' anni a lui si caro, il mesto Scudier sospira e brontola:-Contrade Si eerchin pur simili a questa! Il mondo-Alguanto speh'io stolidamente ho corso : V'è un sol Monviso sulla terra, un solo Gruppo di monti come quello, un solo Pisn ebe a'agguagli di Saluzzo al piano. Su via, vediam quel de'Lombardi. Un { tempo

So che di maestose ombre penuria Patia pe'molli prati, e su quel guazzo Giacean fetide nebbie. Or sara, certo, Rieco di pianie al par di questo, e searso Di pantani e di febbri; e trasportate Le bige nebbie si saranno oltr'Alpe.

-Gilner, non adirarmi: e quando cieco Ti parvi di mia patria alla bellezza? Non questa fuggo, ma color che iniquo Su terra si gentil traggon respiro.

Brontolava sovente il buon seguace, E gemiti mandaya, e sovra gli ocehi Talor di furto colla destra il pianto Mal compresso tergeva; e se Roccello Vedea quel pianto, commoveasi anch'esso Ma celava del dolce animo i sensi,

E ai fea beffe di Gilner.-Cinquanta Anni, e sei debol come donna!

- Ingrato A mia terra non son, dicea con ira Il rozzo Saluzzese: amo ed onoro Tutte le sponde'sue, tutti i suoi rivi, Perebè infinita all'alma mia recaro Per molt'anni letizia! Un Saluzgese Che a' innamori di straniere spiagge, Sire, oltre voi, lo cereherete indarno.

In tali avvicendati impeti il suolo Di Piemonte magnifico varearo I duo peregrinanti, nella Insubre Signoria de'Visconti eceoli alfine. Bello l'aspetto della reggia altera Ove rinnovellato han de'Lombardi

La monarchia i Visconti, esterminando La invecebiata repubblica! E del forte Imperante Luchin bella col saggio Fratel Giovanni l'armonia perpetua, Mentre Giovanni dall'Olona il lituo Stendeva eniseonal per così vasta Region cisalpina! Ambo i fratelli Sprona eccelso desio: giustizia, freno Alle gare de'grandi e alle plebee. Acerescimento di virtù guerriera, Civil, religiosa. Ogui sublime Italo ingegno è loro amico: il sommo Petrarca istesso ad Avignone omai . Vuol Milano anteporre. Oh bella, ob piena Di nobili destini una contrada Signoreggiata da potente senno, Il qual sue lance dilatando astringe Popoletti ad unirsi, e cosi sempre Prosperità, studi e fortezza aumenta! In tal guisa Roccel solea dapprima

In Milano esclamare, Esilarati Venian gli-apirti suoi dalle aplendenti Feste del prence in Lombardia primiero Che a lui dal seggio sorridea, siccome A tutti sorridea gli ospiti illustri, Anelando in oeculto alle sue mire Ambigiose partigioni farli-E ricolmo di grazie iva Roceello Dalla moglie del prenee incantatrice, Isabella del Fiesco, emula a grandi Regine della terra in gemme ed auro

( sandria .

E di corté eleganza e di conviti. Tali accoglieme un facino alla mente Poser del aslurese copite, a seguo Che men trinta gli parse una sciagura y Il non trovar tra Milanesi amai Alcuni volti consagnisci. Morte Ed estilo colpite aven più teste Ne' giorni infunti in che Lachino ad uno De' moi proprii fratelli, al bellicoso Marco, tenco le trame e in un la vita.

Roccel creder non può che nell'orrenda Storia del fratricidio il gran Visconte Da tiranno operasse. Odo assai hocche Giustificarlo ed attestar che il sire Danno, costretto da giustisia e rischio,

L'empio fratello, e in condannarlo pianse. Sol dopo trenta giorni al buon Gilnero Badò Roccello alquanto. - Il cor, aignore, Quei gli dicea, voi nella reggia aprite Alle voci di tali infra i Lombardi, Cni prodiga Luchino ogni onoranza: Io parlo al popol. Di Luchino il regno Regno è di frodi e sangue. Il trucidato Marco avea queste colpe : alti pensieri Pel comun bene e invitta spada e senno. Tolta la vita all'innocente prode, Vite molt'altre caddero. Il terrore Per le vie di Milan muto passeggia, E questa in ogni dove or celebrata Prosperità , è menzogna. A signoria . Dritti non ha Luchino, e dove manca La possanza de' dritti , usasi il ferro. - Fole, Gilnero mio.

Di Luchino allenna oggi oli ro Fole? E l'iodepa Di Luchino allenna oggi oli ro Filippio de' Gossephi, nom che fregisto Della corona mantorana obblia Ogni fe signorile ; e omsi s'agguaglia Con sue perfide a in savander più vili? Udiste par di Filippin l'infame Sorr' Obizzo degli Esti tradimento , Promettendogli il pano , e su lui quindi Con otte scellerata prorompendo Che fe' de' pellègrici ampio macello? Vero , insadito, o rribile misfatto

Vero, inaudito, orribile misfatto Mentovava Gilner, e collegato Col truce sire infatti era il Visconte. Taci, dicea Roccello al temerario
Ragionator. Ma breve tempo quegli
Ammatolisce e a mormorar ripiglia:
Luchino un grande cavalier? Lu-

Chine
Degno di regio serto? Il salvatore
Ei dell'itale glorie? Alma villana
Mascherata da re! Col fratricidio
Non si piatta un impero a' di cristiani.
Indarno ci rapinava una dop' altra
Città qui intorno tatote, e si curraro
Alla vipera alexta in sanguinoi
Stendardi Alba, Cherasco, Auti, Ales-

Cloris oggidi al ladrone, e doman forse La fune al collo! Eroe lo chiaman oggi; Doman da quei che gli movean più laudi, Si scaplierà sulla sus tomba oltruggio! — Taci! er il grido di Roccello anora. Ma ruminava ei di Gilnero i motti, E scrutasdo iva poscia altri penanuti; E a poca a poco discopria infelice

La città Milanese, e fremebonda Di rancori indelebili e di trame.

È intero omai a' arroga egli il Piemonte.

Vide egli atesso di Luchin nel tetto Panre e inimicizie ed immolate Nobilissime fronti; e vide il sommo Vate Petrarca abbreviar l'ospizio Largito a lni dal protettor Visconte; E dalle labbra di quel sommo intese Onesto secreto, spaventevol detto: - Qui sovrasta ogni di spada o veleno! La bellissima Ligure Isabella, De' Milanesi ammaliante donna, Al Veneto san Marco un voto sciorre A que' tempi voles. Olielo consente Il signor suo. Con sontüosa, immensa Di liete dame e lieti cavalieri Cavalcante brigata ella al devoto Viaggio move \*. Italia mai uon ebbe Lusso più vago di monili e insegne E vesti ed armi e splendidi corsieri, Ed arpe e trombe e canti. Anco Roccello

\* Vedi il libro del SANTANOSA, intitolato Scene istoriche del Medio Evo.

- Taci!

Quelle pompe seguì , vago ad un tempo Di visitar la veneta laguna, Ed ansio nel cor auo di trarsi a lochi Men da rammarchi e tirannia infestati.

- Nasconder non tel vo , fido Gilnero: Con letizia abbandono or quelle mura Che più non son la mia gentil Milano Degli anni, quando tanti avea La genitrice mia concittadini A lei pari in contento e cortesia. Spenti sono i migliori, e succednta È qui razza di mesti e di discordi Ch' ogni di più contristeriami. Or voglio Questa regal magnificente corsa Assaporar per via; fermo in Vinegia Prendere ostello intendo poi: Vinegia, La città senza esempio! il più bel frutto Dell' italica mente! il seggio dove La maestà si ricovrò latina! Barbera cosa è tutto il resto : i soli Veneti han leggi e libertà e senato Come i prischi Romani, e ad emularli Chiamati son per l'universa terra-

/ desta Città di fetid'aeque e di palagi Piantati nella melma! E veneranda Nation certo ne parrà una ciurma

Di possenti pirati, usi a galere E traffichi e saccheggi , ingentilita Men fra cristiani che fra turchi e mori! Ma giunsero a Verona, e qui la moglie Del temuto Luchin maravigliose

Accoglienze gioconde ebbe dai duo Scaligeri fratelli ivi regnanti, Mastino e Alberto: illustre coppia e forte D'unanimi signori; anch' essi audaci In desiderio di supremo impero.

Il saluzzese cavalier si piacque Su' bei liti dell' Adige, e più lieta D'ogni altra corte or giudicando questa, Disse a Gilner: - Se poi Vinegia a noi Stanza grata non fosse, io, vedi , ho fermo Di trarmi a queste sponde. Il sai , prosapia È d'eroi la Scaligera, e la insidia Qui della serpe Viscontca non cova-Dante Alighier, quel lume delle genti

Che passato e presente e avvenir seppe, Com' esul fu dalla sua ingrata terra Qui portò i passi, ed altre itale reggie Non onorò sì lungamente. È fama Che l'inspirato ingegno presaguse A questa prode casa alte fortane, In Mastino ed Alberto io veramente

D' anime grandi e voci e modi scerno. - Signor, non volge lungo tempo, il (guardo Accarezzante e astuto del Visconte Apperiavi innocenza di colomba.

- Que'nomi di Mastino e Cane Che di Verona usano i prenci, un seguo Mi par di minaeciosa indol caguesca . Più che di santa carità e di pace. Proseguiro il viaggio, e finalmente Videro la laguna e di san Marco Le mura incomparabili. Il superho Doge e il Senato e innumerevol folla D' nomini e donne illustri a Dea simile Tenner la bella di Milan signora, E d'onoranze pie la inebbrïaro. Fulgeano i giorni dell' Ascensa e il ricco

- Vedrem , dicea Gilner , vedrem co-Sfoggio di tutte merci e tutti giochi, E in Vinegia fervea gente di cento Itale spiagge e greche e saraeine ; E il portentoso Bucentor dai mille Remi indorati recò il doge in trono Sulle sparse di fiori onde spumanti, Ed allor dalle dita il doge trasse L' anel , gettollo , e si aposò col mare.

Più d'Isabella forse inebbriato Da si vaghi spettacoli era il core Immaginoso di Roccello. - Oh primo Popolo di quest' orbe ! Oh manifeste Testimonianze d'opulenza e regno Che crebbe e cresce e crescerà ! Oh ridenti E colte labbra anco del volgo! Oh dolce D'amor linguaggio e d'intima blandizie Costringente a fiducia! Oh maga stirne Che da pantani eleva case e templi . Ed eserciti erea, manda, alimenta, E miete palme, e serto a serto aggiunge! Oui respirar vogl' io ; qui mi vo scerre Gentil compagna, e padre esser di prole

Gui toczer possa virtă chiera e gloria.
Brontolava Gliner, ma. — Traci saci!
Gridă con più vigor l'acceso sire;
Vaneto vogioi forma; allo stendardo
Sacrar della repubblica il mio brando,
Mescer di prode Staluzase il nome
Ad immortali Adriaci somi. In guerra
Sia Vinegia co Dilmati: sottratte
Al cesso suo di Zara son le torri,
Per impalso degli Ungheri; ma il forte
Lean non perde suo conquitte mai.

Ciò meditava il cavaliero, e intanto Fama gli arriva di severe, atroci Opre de' reggitori. E Zara ed altre Città soggette fremono di leggi E di capricci d'avidi mercanti Fattisi quasi prenci. Entro la stessa Celebrata laguna, appo quel vampo Di libertà e di riso e di saggezza, S' odon sommessamento acerbe storie Di tribunal secreto e di profonde Fosse per vivi seppelliti, a piedi Della reggia de' dogi ; e su tal reggia Mentovavansi bolge arsè dal sole. Sotto infocati piombi, e là espiati Venian da illustri vittime delitti Che il volgo mal sapea, che il volgo in (dubbio

Osars por. Malediche, olterplate Ezan tai voci del tervere, e nimo Forsa dalla repubblica ira tolto Dal doles liber ser, se d'escandi Fatti son ros. Ma all' alma di Roccello Que' viti seppelliti e quelle holge Che son corona si al palagio, un sogno Angueciono disensero. Imprindenti Questi uno su quelle storie, ed ecco Farglini siconatro, un di, cortese fante De vigili patriti imperadori, Il qual l'arverte pronta esser la sare e, El "affertta a naitri; e gli presuncia, Sotto pena di scure, eterno bando. Non à a ridirii ol goghiguare annaro

Del fremente Giber. Giunti alla riva, E risaliti sull'arcion, guardossi Intorno intorno lo scudier, poi volto Ver la città dell'acque, alzò la destra,

E a merza voce fulmino parole
Di maledizion. Non l'interruppe
Con dirgli « Taci» in sulle prime il are,
Ma diessi poscia ad acquetarlo.

— Eh via !

Non t'infiammar con tal corruccio il san-( gue.

Tedio noi gia prendea di quelle meste Gondole e de'canali impegolati, E i piedi nostri e de'corsier le zampe Nascean per batter sul terren le imprente. — M'era dolce, o signor, che di quel

Ĉi traesimo alfa, ma volontarii,
Non come coppia di birboni espulai !
Ed espulsi da chi? Da imolentita
Di possenti surari sturba consara!
— Orbò, Gilner! qualche ripor molento
Pomo i Veneti oprar, na però cesa
Delle for leggi il venererol lastro:
Fu cofpa mia; chè di maggiore ossequio
M'hanon inimico, e pur, ta vedi; sia ceppi
Non siam ne' possi o nell' acree buche.
— Meglio infatti con! selamb Gilnero;
Ma dove sadiam

—Mel chiedi? Al mio nota Città non è che in leggiadria e costumi Cavallereschi aguaglisi a Verona: Da lei scostarmi io non doveva; e l'orme Sacre di Dante ivi mi legan.

Che' qua e la, come le nostre, erranti Vaguser l'orgne di qual vate e opora Fiori di senao e carità cercando, Ed abbraccando on que' fior, ma spine E morte frasce la di insetti e rospi. Ma l'esul Fiorestia chito al compissione Area d'orgi reguti, chiune dall'arme Veggendoi le valli, ore ne campi Degli avi suoi vinsulo fora, annando Se non tutti i mortali, alment talmo De servi e cand delle ma paretti. Noi, sir, compissio non mettiam, figendo

Senza esilio que' lochi ove la polve De' padri nostri giace, ove ogni zolla Rammenta di que' padri angosce o gioie: Ad essi sacre , e non men sacre ai figli. - Taci! disse Roccello, Ed ambidue

S' asciugaron le ciglia.

Entro il regnetto Della prosapia da Carrara i passi Misero i vi'aggianti , ed ivi i dotti Portici, Padovani appena tocchi Venner dal cavaliero, a questo un fante Cortese come il Veneto affacciossi.

-Illustre sir, picciolo prence è il nostro, E l'ira di san Marco evitar debbe: A voi di la bandito i Padovani Dar non possono ospizio: uscir vi piaccia.

Sulle cavalcature i Saluzzesi Risaliron mirandosi, e Gilnero Vermiglia come brage avea la faccia. - Spero, disse a Roccel, che da ogni lido Sarem cacciati come ladri, e grazia Poca non fia se n'è sparmiato il laccio.

Ma novamente in breve eccoli a riva Stanziati dell' Adige, il fremente Gilnero shadigliando, e il lieto sire Gioie di cavalieri assaporando Ora a torneamenti, or a pomnose Sere di corte, ove su nobili arne La scaligera gloria i trovadori Su tutte glorie esaltano, e obbliato Non è l'ospizio e l'amistà che v'ebbe Il ramingo signor de' patrii canti-

Ma dopo il giro di due lune, oppressi Cittadini conobhe il Salnzzese . Che si dolcan secretamente : il tempo Esser dicean per sempre estinto, in cui Davver fioria Verona, nomini insigni Recando in seggio. Or tralignato il seme Stimavan de' lor prenci. Or su Verona Primeggiante vedean di giorno in giorno Vieppiù Milano; or non fulgea più raggio Di grandezza si nepoti; ora infamato Iva il nome scaligero da paci Ed alleanze instabili e bugiarde E pazze guerre e di giustizia spregio.

S' attristava Roccel considerando Come per ogni umana gente, accanto A superbe allegrezze e a larghi incensi Tributati al natio suolo beato,

Ferva di sconsolate alme il dolore, Ch' ivi non veggion fuorche fango ed onta-- Dunque, ei dicea ( non a Gilner, ma

( chiuso Entro sè stesso), a che vogl'io contrade Trovar migliori di Saluzzo? Inferma L'umana razza non è tutta al pari? Vana apparenza ognor non sono il lustro E l'albagia de' più cospicui lidi? Vana apparenza non è tutto, i retti Pensieri tranne e le magnanim' opre?

Meditava ei così, ma fantasie Più splendide e men vere indi volgea, Che bello il secol gli pingeano, e bello Il vincolarsi all' inclito destino De' prenci più operosi e più possenti: Alte dal secol suo cose aspettava, E da Verona or presagiane il cenno.

Del bando a lui da' Veneti scagliato Voce traspira intanto, e da maligni O sospettosi inventansi novelle -Sulla cagion del fatto. Ei di Luchino Viene estimato esploratore astuto, E cessano per lui gli aecoglimenti Nelle sale de' sommi ed il sorriso Delle dame scaligere. Egli espulso Per comando non vien, ma dai serrati Cueri si scosta disdegnoso e parte.

Invan Gilnero, il curioso adunco Naso arricciando, investigar tentava Dal taciturno signor suo le cause Del pronto dipartir. - M'era avvezzato , Sire , a quelle bell' onde , a que' bei colli , A quel sublime ansiteatro, a quella Cavalleresca, franca indol soave Della incorrotta Veronese stirpe. E da lei ci togliam? Sire, io non penso Che pur qui v'abbian detto: « Ite in

( mal' ora. »

- Temerario !

- Ma dunque... - Ognor vaghezza

Di Fiorenza ebbi , e visitarla or voglio . E so ch'ella Verona in pregio vince. - Bel pregio , parmi , esser madrigna ( atroce

A quel re de' poeti , unde cotanto

Italia e tutta umanità s'onora! - Dell' Alighieri a' tempi incrudeliva Parte malvagia entro Fiorenza; or pio Vi campeggia stendardo, e all'Alighieri Culto, siccome a patrio angiol, si rende. Mossi i due Saluzzesi ecco alla volta

Delle tosche amenissime colline , E toccan pria le fertili campagne Dell' Abdilano, e non si ferman, tanta Ira colà untrono i petti al nome Di Filippin di Mantova tiranno; E varcan per Ferrara , egregia sede D'Obizzo Estense , ma laddove il ferro Sempre sovrasta del vicin Gonzaga E del Visconte, e queta alba non sorge; E varcan per Bologna, ove l'acciaro. Stendon robusti i Pepoli, ma dove Da' nemici de' Pepoli ogni notte S' alza tumnito, e pallidi il mattino I passegger pacifici bagnate Veggion di sangue cittadin le vie Od appesi alle forche i ribellanti. - Salve , Fiorenza , un di sclamo Roc-

( céllo Con ardente esultanza, allor che alfine Vide sulla pendice i generosi Tetti della repubblica più ardita Che in cor d'Italia splenda. A te serbata Di tutta Etruria è signoria secura. Dacchè il ciel maledetta ha l'esecranda Torre di Pisa, ove perlan di fame I figli d'Ugolin: Pisa, già donna Di tanti mari e terre, oggi da guelfi E ghihellini lacera e da nuovi Ospiti protettori ogui di spoglia. Salve, o patria di vati e di guerrieri, Che non han pari altrove! Oh, finalmente Avrà qui posa il mio agitato spirto, Avido d'alti fatti e di verace Gara per dritti e libertà ed onore! - Ma , parmi, o sir, che, non ha molto,

( un grido Universal vilissima chiamasse

Questa prosapia di toscani eroi . Curva a lambir d'un cavalier francese L' orme sanguigne.

- Qibò , Gilnero ! Il tristo

Gualtier duca d'Atenc avea stolta Sua gallica arroganza ivi recato , Soggiogarli sperando; e più rifulse Di Fiorenza il valor! più la concordia Contro a straniere tirannie! Di laude Più che mai degna è questa illustre terra.

Cosi in Fiorenza entrarono, e tre giorni Roccel d'amor s' inchriò e d'osseguio Per quelle mara, per quel ciel, per quelle Argute faccie, per quel dolce vezzo D' un idioma che le grazie vince Pur de' veneti suoni, e per palagi E chiese e monumenti , ove di grandi Anime tante la memoria vive : E d'amore e d'osseguio inchbriossi Per le repubblicane alto-sonanti Paterne leggi, onde con bello orgoglio Favellava ne' trivii anco l' artiero.

Volgea la terza notte, i Saluzzesi Desta ad un tratto un rombo, ed era a (guisa Di nembo e terremoto. Ed ecco rugge

Di strida l' aura , e splendono attraverso La scnestra giganti orrende fiamme Divoratrici di civili alberghi. S' alza Roccel , s' alza Gilnero : ascolto Porgono all' empie voci , e gridar mone Odono a' guelfi e morte a' ghibellini, E viva i buoni popolani, e viva Le patrizie famiglie! Intanto ferve Carnificina sino all'alba, e poscia Ecco feste e clamori di vittoria, Ed a suono di trombe un proclamarsi Felicità, cui mischiasi condanna Di scure o strozzamento a'reggitori Che regnavano ier , se alcun di loro Fia che al notturno scempio anco sorviva: Ed insiem si proclama uno atunendo Magistrato di plebe imperadrice . Tutto saggezza e libertà e confische, E carità di patria e manigoldi.

In tal trionfo di giustizia e scnno Roccello e lo scudier venner percossi E inginriati e rapinati, e a stento Salvo recar lunge dall' Arno il capo, Frenar Gilnero or chi potea? - Vil-

( lana

Di beccai libertà! sonas di schiavi Sollevati repubblica! Ed è questa Dell'itale divine arti la terra? La degna patria d'Alighier? la gente Che se-vivo il danno, morto l'adors? Oh! nella schietta saluzzese lingua, Razza dj f...

—Taci; andiame. Oggi qui palma Pur troppo ban colto i rei. Se piace a Dio , Roma ci appaghera.

— Roma ? Neppure Il Padre Santo più v'alberga ! — I tempi

Trapiantavan la sede in Avignone,
Ma al Tebro, il ssi, riede Clemente alfine.

— Quando vedrello, il crederò: pro(messo

Da molt smai è il ritorno; sd impedirio Troppi s'adopran fra romani isteasi. Lasciamo o aire, i vani sogai. Il mondo S' approssima al suo fia , tutto è rapina, Pria si peggiora. Un asgolo men tristo parade, resulta penilola rimane All' alme generose, cel è Saluano: Colla via nace anore conce naceste, Coma nacqui io: garrula gente, ardita, prona ad afferrar brandi e a menar busse, Ma Irga di compisati e di perdoni.

Rirolto a Roma, non badó Roccello Al consiglier che lo seguia cruccioso; E più cruccioso, imperocchè per via Cose orrende s'udian dell'empia stirpe Onde in Ravensa uscita era Francesca; La trucidata in Rimiai infelice.

Regnava Ostasio, e morto questo, il

E i mutui di a' insidiaro i figli Con nere trame, ed un de' tre sgabello Fece a sua gloria i duo fratelli in ferri. Odono i viatori anco tragedie

Odono i vistori anco tragedie De' Malatesti a Rimini imperanti, E de' tirami di Forli Ordelafi, E de' Trinci in Foliguo, e delle venti Schiatte di masnadieri insignoriti Di Romagna e di Marca e dell'antico Patrinonio di Pier. Mille Itate Più di pris asaguinose eran le gesti Di quel lation suol, ducchi lonatana La tăra gemea quasi captiva. Sconfortato Noccel da tante voci Di sciagure e di colpe, arrivò un giorno Alla estre collice, e messe appara del ser accidente del ser accidente del proposition del pr

( diero , Le romane basiliche ammirando E le mille rüine e le vetuste Effigie e le colonne e gli obelischi, Alternar gioia e lutto ed ira e scherno E penitenza e preci, ogni pensiero Della terra obbliando oltre a' pensieri Che in lor destava la città reina, Afflitta si , ma ognor reina al mondo Per memorie e speranze e immortal ara. · A far vieppiù maravigliosa e grande La città de' portenti, ecco a tai giorni Sorger Cola di Rienzo, uom che insanito Pareva e saggio, e invaso da potenza Non si sapea se inferna o celestiale. Abbietto di prosapia, alto d'ardire, Vissuto in gravi atudii, amico a' sommi Di dottrina e di cor , predico , volle Che da Avignon la Pontificia Sede Sul Tevere tornasse, e poichè udita Non fn sua voce, sguaino la spada,

Quasi guerrier profeta, e intitolossi Tribuno e sire e correttor dell'orbe. Tal fu l'audace senso o gl'incantessii Del plebeo fatto eroe, che al suo co-(nasado

Patrisi e popol si curvaro, e plaus Ebbe da re lontani, e il suo stendardo Parve a Petrarca stesso il destinato Per ristaurar giustizia e fede e pace.

Ratto elevossi e ratto cadde, e ratto S' elevo ancor l'incomprensibil forte, Adorato e imprecato. Ob quante in esso L'alma fidente di Roccel sognava Forze divine! Or nella vera patria Ei si credea de'generosi, e patria A sè medesmo Roma indi eleggea! Sublimi , eterne gli pareau le leggi Di quel re popolano : alme d'eroi Pareanglitutti, e sommi ed imi, in Roma. E che a Roccello non parea?... Gilnero Zufolava fremendo e intercalando: - Cola di Rienzo il tavernar! costui Aver senno da Cesari! Albagia D'uom che impazzi an que' vetusti libri Di cui la gente il dice dotto, e breve Reca stupor ! ne ghiguerem dimane.

E la dimane da Gilner predetta Spunto non tarda. Il dotto imbaldanaito Sol ne'volumi conoscea la grande Arte del regno, e in suoi pensier foggiava Uomini antichi, ed ignorava il core De'respiranti, e gioco alto imprendea Da giocator frenetico. Trasparve Tra suoi lampi d'ingeguo al mobil volgo La stoltezza di Cola, e fin que lampi Gli si negaro, e l'appellar buffone, E riser di sue leggi e dalle spalle Strappargli voller di tribuno il manto, Ed ei chiamò i suoi fidi alla hattaglia, E quei che fidi ei riputava, il ferro Volser sull'idol loro e il laceraro!

In quella orrenda civil pugna, il folle Parteggiar di Roccel per l'assalito L'espose a risse ed a coltelli. A stento Si strascinò ferito alle ospitali Soglie d'un chiostro, e le pietose cure Di Gilnero e de'frati il serbar vivo. Il magnanimo infermo cavaliero

Più di e più notti delirò, imprecando I nemici di Cola e Cola istesso, E le promesse e le speranae e l'ire Del suo secol maligno, e ciascheduna Delle da lui percorse itale spiagge.

Gilner l' interrompea : - Saluzzo in (vero

Non è paese come questi, e vale Tutte le Rome della terra : ad ogni Paio di birbi abbiam cinquanta onesti! PELLICO - 3.

Ad ogni donna vil, cento zitelle E cento mogli che son perle! Andate Dove volete, ma Saluazo è sola ! L'infermo cavalier ne'suoi delirii Tai di Gilnero udendo amate voci , Non discernes chi il parlator si fosse . E a lui diceva:-Oh! chi se'tu, cortese Venerando filesofo, che alfine Sveli al mio indagatore, avido spirto La contrada cui tende orni mia brama. La contrada de'buoni?

-Io son Gilnero, E a Dio piacesse ch'io vi fossi ognora Sembrato un venerando! Io vi consiglio Di risanar dalle ferite e in uno Dalle vostre follie, Cercando eroi Si trovan coltellate, e si consuma Inutilmente sanità e denaro.

-Dunque? -A Saluaso tornerem. -No: vista

Non he Napoli ancor, la fortunata Monarchia di Giovanna: ah troppo dure Son le maschie superbe anime, e solo Dove bella Reina un popol regge, Imperar ponno amore e pace e gloria,

Ito a Napoli fora il cavaliero, Ma mentre ei stava risonando, crebbe Contro Giovanna in tutta Italia il grido Aver dessa aguzzato i braudi infami Che la francir dall'abborrito sposo, Ed esser già del novo aposo stanca, Ed avvilirsi in empi amori, e tutto Esser rivolte ed omicidii il regno Ed alterne vendette e sacrilegio. - Dunque? ridisse al buon Gilner.

Ripigliò questi.

-Saluzzo!

E uscirono del chiostro, Mercè rendendo alla ospital famiglia De'fraticelli. E uscirono di Roma, E versa le dilette Alpi lontane Venner ricavalcando. Ardui perigli Incentran mille, ma le aponde na giorne Ritoccan del Piemonte, e omai vicina La maestà riveggion del Monviso, E le pendici amene, innamoranti

Del marchesato. Oh grande, oh incom-

(parias
Giois a chi mosse ramingando in cerea
D'egregi umani e di felici terre,
Ed incontrò per opsi dove umani
Da colpa travagliati e da aventura,
E ritorando alle natie convalli
Gli amici primi si ricorda, e i fatti
Gloriosi degli avi e l'indol cara
Della frateras attirpe I lavaso il seno
Da quella nova gioia avea Roccello;
Nè il suo Gillare con palqui men dolci
Salutava l'Eridano ed i progri
Di Taurino eleganti e la pianura
D'arbori e prati e campi e ruscei vaga,
E i monti di Salutuca, e fialamente

Saluzzo istessa.

—Ah vi siam g'until esclama Quegli e questi a vicenda; e il cassliero, Fervido sempre, altissime, abbondanti Mette dal cor voci di laude al loco, Al principe, alle leggi, a'consanguiner, Al volgo, agli un; alla favella, a tutto. — Temprate il foco del contento. o

(sire, Dice il savio Gilner: senan maggane Non evvi (erra, ed ha le sue pur questa. Ma poichè pieno è di maggane il mondo, Indulgete de'vostri avi alla terra Più che ad ogni altra, e p'amenete a lei Sacrate il senno ed i tesori e il brando.

## LA MORTE DI DANTE

## CANTICA

Non ho mai capito in qual modo Dante, perchi egli fra i magnanimi suoi versi ne ha alcuni iratissimi di varii generi, sia potuto sembrare ai nemici della Chiesa Cattolica un loro corifco; cioè un rabbioso illosofo, il qualo o non credesse nulla, o professasse un cristianesimo diverso dal Romano. Tutto il suo poema a chi di buona fede lo legga, e non per impegno di sistema, attesta un peasatore, si, ma sdegnoso di scismi e d'eresie, e consonissimo a tutte le cattoliche dottrine. Giovani che si giustamente ammirate quel sommo, studiatelo col vostro nativo candore, e scorgerete che non volle mai esservi maestro di furori e d'incredultà, ma benad si vitti religioso e civili.

Lavamini, mundi estote!
( Is. 1. )

E perché l'arça mia — debol, ma vago l'istrare in derota, sul racconsi, . A conforo degli altri e di me ateno, Gioie e dolori di supremi priti — Perchè in sue melodio qualche felice O mesta ora de sommi itali voti Qualche virida del cor , qualche ablime Effondimento de lor seri ineggai Non ridirebbe 70 fin quate votie ad essi M'è grato altar gli ossequitosi aguardi Come 6glio a peranti, laversiguado Lor noblic autura ș c divisando Quasti funerea su ciascen di loro Scior tal pictosa cuatica di lande, Che , sonna sè adular que feserosi,

Në user pur di colpe or ebber colpe; sia gentile tributo alle lor tombe! Noa serzi tu, per tragich' ira primo, Passealation Alfieri, onde celequia Si presiona se ne largi Quiria; Tu che meatero all'are tima i più cara Si fortemente i mi più cara Si fortemente i mi più cara Si fortemente i mi più cara Tu che ad Italia ed a' nattiri nottri Pedemontata illi onor sei tanto, Noa sersi tu dalle mie labbra un carme L'avrati.—Ne per Parini anco fia servera

\* L'orologio d'Alfieri mandatomi in dono da Firenze nel 1893 dalla signora Quirina Magiotti. Di parole d'amor l'alma di Silvio; Nè per Monti e per chiari altri intelletti Di non remoti di. - Ma se più d'una Cantica aspettan molte ombre di vati, Più l'aspettan le antiche. - Oggi tu, ( Dante .

All' anima mi parli. I tuoi divini Versi non seguo, nè dipingo i giorni Del tuo esular: di te la morte io canto-

Splendeva all'Aligbier l'ultima aurora, E aulle coltri sue muto ed assorto Ne' pensieri santissimi ei giacea. Munito già del Dio che alle fedeli Alme è quaggiù ineffabile alimento.

Umile fraticel presso gli stava . Or con brevi parole or collo sguardo Le divine aperanze rammentando; E presso al letto, e qua e la per l'ampia Sala , in piedi o sedenti , erano il vecchio Guido sir di Rayenna e i figli suoi, Ed assai cavalieri. Impallidite Presso alla porta si vedean le facce De' giovincelli paggi e delle guardie.

Dopo i riti adorabili, in silenzio Stette gran tempo l'Alighier, ma gli occhi Significavan prece e consolante Vista di cose celestiali e amore.

Poi si riscosse, mirò intorno, e grato Salutevole cenno ai circostanti Volse, e coll'imperar della possente Sua volontà rinvigori lo spirto, La voce, i guardi, e levo il capo, e disse:

- Sia henedetta la pietà di Guido Ch' ospital posa al mio morir provvide! Sia benedetto, o amici tutti, il dolce Vostro compianto, e benedetto ognuno Di que' che al tosco esule vate il tristo Pellegrinaggio consolar d'onore E d'applausi magnanimi — e di pane! Ma non però il mio benedir ti manchi, Patria crudel che a me noverca fosti, Ed io qual madre amaya ed amo! Andate Le mie voci a ridirle e il mio perdono, E i miei consigli e il lagrimar di Dante Sulle materne iniquità e syentare !

Qui pianse e tacque. Indi il febbril tu-( multo, Chè vane son fuggevoli vittorie

De' generosi auni dolori il senso Addoppio della vita entro il suo petto , E la parola gli tornò sul labbro Non tremula, non fiacca. Ognun si atava Rispettoso ed attonito, ascoltando Di quel gran cor gli oracoli aupremi-

- Dite a Fiorenza, e in un con essa ( a quante Son dell'amata Italia mia le spiagge, Che s' io censor severo e fremebondo Ne'miei carmi di foco ira esalai, Men da rabbia dettati eran que' carmi Che da desio perenne e tormentoso Di ritrarre e caduti a vacillanti D' infra il sozzume lor di melma e sangue. E se nell' ira mia sfolgorò yampa D'orgoglio e d'odio, or ne' pensier di ( morte

La condanno e l'estinguo, e prego pace A' miei nemici si viventi ancora , Si nella notte dell' avel sepolti. Tacque di novo, e sollalzato meglio L'infermo fianco, assisesi, ed eresse La fronte, e colla palma la percosse, E disse : - Io veggo l' avvenir !

Nell' ossa Degli auditori un gel di reverenza

Rapido corse e di spavento. -Io veggo In quel lezzo di fango e di macelli Volversi le renubbliche di questa Agitata penisola; e gli scettri De' Visconti e Scaligeri, e le inique Insegne vostre, o guelfi e ghibellini, E bianchi e neri, e quanti aiete, o falsi Promettitori di virtù e di gloria! Giù que' brandi sacrileghi e que' nomi Di maledizione e di discordia! E giù quelle speranze, ahi, da me pure Nutrite un di , nelle straniere spade ! Gloria non sorge da esecrande leghe, E da trame e da perfidi pugnali Innalzati col vanto inverecondo Del patrio ben , nè da fraterne guerre. Cessate i mutni di vittoria sogni

Per primeggiar snll' abborrita parte,

Onde un nemico trae letizia e lucro, E la patria dissanguasi e s'infama. - Chi è quel grande che non par che curi Nè la bassezza della propria stirpe , Nè gli altrui ferri , nè i diritti altrui , Nè il mobil genio delle stolte plebi , E sale in Campidoglio, e de' Romani S'intitola tribuno, e or par del santo Seggio il forte campione, or l'irrisore? Insano! Ei grida libertà e ritorno D' Itala imperiale onnipotenza A rialzar per l'orbe ogni ginstizia, Ed ingiusto ei medesmo, irrita Iddio, E le folgori scoppiano, e quell'alto Simulacro d'eroe crolla, ed è polve! - Chi son color che un idolo si fanno Dell' Augioina Gallica burbanza Da Carlo in trono appo il Vesevo assisa, E la dicon sublime esca a future Italiche armonie di leggi e forza E civiltà ! Strappatevi la benda : Stranicro è il Gallo! sua virtude è ol-( tr' Alpe,

Oui pianta è che traligna, e non soave Olezzo, ma fetor manda e veleno! Oui tutela è bugiarda e si converte . In laido furto ed in più laido oltraggio! Oui farmachi alle piagbe offre, e vi sparge Aceto e sale , e ficcavi gli artigli , E de' ruggiti degl' infermi ride! Onoriamolo oltr' Alpe, o quando inerme Visita le latine illustri terre, Non quando s'arma ed amistà ne giura! Lui quasi imbelli pargoli maestro Non invochiam, non invochiamlo padre: Adulti siam se ci crediamo adulti ! E ad esser tai, non fremiti, non risse . Non sommosse vi vogliono, ma senno, E fede ai patti, ed indulgenza e amore! Tacque come spossato e intenerito

Tacque come spossto e intenerito Un'altra volta "Alkipier. Po il enas Ripigliando sclambi — Quanto sei hella so Fiorenza mis! Quanto sei hella o Italia , In tutte le tue valli , ancorché sparse D'ossa infélici e di crudelli istorie! E che monta che in genti altra disfulli ID' eccelui troni maestà maggiore, Mentre per varie signorie te reggi?
Chi pnò sfroadar della tua gloria il serto?
Chi a te delle gentilli arti l'impero
Lavolar mai! Chi scancellar dal core
D' oga' nom che berve al nascer suo que-

(st'aure La gioia d'esser Italo ? la gioia D'esser nepote dell' antica Roma E figlio della nuova ? Abbian fortune Luminose altri popoli : in disdoro Mai non cadrà la venerata terra Che domò l'universo, e dove eretta Dall' Apostolo Pier fu la immortale Face che tutti a salvamento chiama! Ma bastan forse aviti pregi? Il grido Non vi colpi de' miei robusti carmi ? E ch'altro, poetando io per lungh' auni, Vi dissi , Itali , mai , fuorché d' apporre Nobiltà a nobiltà , virtù a virtude Innanzi al mondo, e a voi medesmi, e a (Dio?

Ob gioventi d'alte speranze, i gioghi Del vizio esecra, e non i sauti ghioghi! Le gare tue sien di pietà le gare E degli esimii studii, onde summirato il viator che d'oltremonte riene, T'onori e diesa: « Ben ne' figli brilla De' prischi forti la mental poteura! » Ahi! (delle civind'alme i novi errori

Ahi delle giorda 'alme i novi errori Ache hismate, o corruccioù wecchi, Malediceado al secolo pervero? Che opraste vol per miglioradlo, e prole Ad Italia lasciar che alteramente Fouse adegonos di licenza e scimai, E santamente amusse ara, reienza, Cavallerenca fede e patrio onore? Provvedete a 'crescenzif' epregia scola Sien le famiglie a' nati, egregia scola Patriati e dotti alla 'imporate plebe; Egregia scola per città e convalli La anpiente carità de' cherci! Ah all' primiero, o Sacerdoti, escupio Sient tra vi di pace e bei costumi! Non sia drappell o imperiori per considerante de la propello imperiori per considerante del pr

( prechi Umiltà vi congiunga imi con sommi Sotto l'imper henedicente e sacro Dell' Apostol supremo! Ognun di voi Decoro sia del tempio, e sparga incanto D'innocenza e di grazia: allor null' uomo Luce di verità cercherà altrove!

Luce di verità cercherà altrove!

D'Alighier le profetiche rampogue

E il supplice sospir profondamente

Commovean gli ascoltanti. E più com( mossi

Fur quanto l'egro venerando vate, popo quella versata onda robata D'autorevoli detti, e quell'ardente Sguardo che nuncio accor pares di ivia, Fli languid'occii intorno volte, e sparve II foco acde suffuie eran le gote, E i fanchi più nol ressero, e la saera Testa cercò dell'origiler l'appoggio, E la palpante man tremula corre Al crocettoso, e lo portò alle labbra.

Presso all'infermo palpiràr concordi Climpauriti cuorie, mal frenate -Climpauriti cuorie, mal frenate -Vopi s'udir di pianto. Il vecchio Guido -Mici j'anagenti de accesso silenzio; Ma involontaria dal suo elglio erupre Sour? Dante ma lagrimus, ei li poeta Sull' onglie magnanimo la grata Pupilla alzando, gli servi la destra. Un de' figli di Guido al suol prostrossi Presso al letto, gelamando: Esterno Iddio, Pressi l'i inutil vita mia i enostrra Quella del ce degli tali intelletti! Tutti gli accenti suoi son luce e scampo! Tutta la vita sua fii impareggiato Rimbrotto a vili e sprone ai generosi! Un uom divino egli è!

— Giovine insano!

Disse eon voce moribonda-il vate:

Deh, sii miglior di me! Mia forza imita,

Non l'ire mie superbe.

— O padre Daste, Ripigliò quegli , se i miei di non ponno Invece de' tuoi di farsi olocausto, Consiglia , inperez, dimmi : ov' è la insega Nel secol mio più snata ? ov' è la insega Cui vidra planta Iddio sovra gl'iniqui? Ov' è la insegan destinata a cose Sulla terra sabibnii? Io vo' seguirla! E il vate a lui: — Non chieder tanto:

E la mente consacra al natio prence, Al natio lido, e lascia a Dio l'arcana Delle sorti bilancia: ogni stendardo Che non sia traditor guida a virtnde.

Che non sia traditor guida a virtude.
Disse, e pose la man sovra la testa
Del fervido gazzon. Questi sapettava,
Tutti aspettavan che parola ancora
Benedicendo da quel labbro uscisse :
Irrigidita era la man, gelata
Nelle fauci la lingua, estinte l'occhio...
L'alma di Daute era salita al Gielo!

### ODE COMPOSTA IN PRIGIONE

L'AMORE DEL CANTO Chi rende al captivo? Tu, sole, tu divo Di luce tesor.

Oh! come, oltre il cinto Di mia sepoltura, L'intiera natura Innebrii d'amor,

Di tanti di luce Torrenti giocondi Ch' effondi sui mondi Che han vita per te,

Se picciola stilla Mio carcere hea, Li pur si ricrea; Più tomba non è.

Ma dch! perchè a queste Funeste contrade Di te così rade Fiate fai don?

Oh! fulgi più spesso, Or ch' itali petti Qui giaccion costretti In nere prigion'! Men uso a tue pompe Lo Slavo non sente Si forte, si ardente Di luce desir.

Ma a noi dalle fasce Avvezzi ad amarti Bisogno è cercarti, Vederti, o morir.

Mai sotto al lontano Paterno mio ciclo Gran tempo niun velo Ti cinga d'orror.

Al padre, alla madre Di questo captivo Tuo raggio festivo Incanti il dolor.

Ma che serve, ovunque gema Questa salma abbandonata, Sc una mente Iddio m' ha data Che nessun può vincolar?

FINE DELLE POESIE



# INDICE

### MIE PRIGIONI -- DE DOVERI DEGLI DOMINI

| Le mie prigioni pag. 3             | XVIII. Celibato pag. 168       |
|------------------------------------|--------------------------------|
| De' doveri degli uomini 130        | XIX. Onore alla donna 170      |
| L Necessità e pregio del do-       | XX. Dignità dell' amore 171    |
| vere 141                           | XXI. Amori biasimevoli 172     |
| II. Amore della verità 142         | XXII. Rispetto a fanciulle e   |
| III. Religione 143                 | mogli altrui 174               |
| IV. Alcune citazioni 145           | XXIII. Matrimonio 176          |
| V. Proponimento sulla reli-        | XXIV. Amore paterno. Amore     |
| gione 147                          | all'infanzia e alla gio-       |
| VI. Filantropia o carità 148       | ventù 178                      |
| VII. Stima dell'uomo 150           | XXV. Delle ricchezze 179       |
| VIII. Amore di patria 152          | XXVI. Rispetto alla sventura.  |
| IX. Vero patriota 154              | Beneficenza 181                |
| X. Amor filiale 156                | XXVII. Stima del sapere 184    |
| XI. Rispetto a' vecchi ed a' pre-  | XXVIII. Gentilezza 185         |
| decessori 157                      | XXIX. Gratifudine 186          |
| XII. Amor fraterno 159             | XXX. Umiltà, mansuetudine,     |
| XIII. Amicizia 160                 | perdono 188                    |
| XIV. Gli studii                    | XXXI. Coraggio 189             |
| XV. Scelta d'uno stato 164         | XXXII. Alta idea della vita, e |
| XVI. Freno alle inquietudint . 165 | forza d'animo per mo-          |
| X VII Postiments of ammenda 166    | rire                           |

### INDICE '

#### TRAGEDII

5 | Gismonda da Mendrisio

| Eufemio di Messina. | ٠  | •  | ٠ | • | • |     | Leoniero da Dertona .   | ٠ |   |   |   | 144 |
|---------------------|----|----|---|---|---|-----|-------------------------|---|---|---|---|-----|
| Ester d'Engaddi     |    |    |   |   |   | 50  | Erodiade                |   |   |   |   | 173 |
| Iginia d'Asti       | •  | •  | • | • | • | 82  | Tommaso Moro            | • | • | ٠ | • | 198 |
|                     |    |    |   |   |   |     |                         |   |   |   |   |     |
|                     |    |    |   |   |   | PO  | ESIR                    |   |   |   |   |     |
|                     |    |    |   |   |   |     |                         |   |   |   |   |     |
| La mia Gioventù .   |    |    |   |   |   |     | La Mente                |   |   |   |   | 54  |
| A Dio               | ٠  | ٠  | ٠ | ٠ | • | 6   | Mesticia                | ٠ |   |   |   | 55  |
| Dio Amore           | ٠  |    |   | ٠ |   | 7   | Teresa Confalonieri .   |   |   |   |   | ivi |
| Maria               | ٠  | ٠  | ٠ | • | ٠ | ivi | L' Anima d'una Figlia.  |   |   |   |   | 56  |
| L' Uomo             |    | ٠. |   |   |   | ivi | L' Anima di Clementina  |   |   |   |   | 58  |
| La Redenzione       |    |    | ٠ |   |   | 8   | Verità e Sofismo        |   |   |   |   | iv  |
| La Croce            |    |    | ٠ |   | ٠ | 9   | Il Colera in Piemonte . |   |   |   |   | 60  |
| Gli Angeli          |    |    | ٠ |   |   | 10  | Cessato il Colera       |   |   |   |   | 61  |
| Le Chiese           |    |    |   |   |   | 12  | Il Voto a Maria         |   |   |   |   | 61  |
| Le Processioni      |    |    |   |   | ٠ | 21  | La Madre degli Afflitti |   |   |   |   | 63  |
| I Parenti           |    |    |   |   |   |     | Dio e Maria             |   |   |   |   | iv  |
| I Santuarii         |    |    |   |   |   | 34  | Un Filosofo             |   |   |   |   | 64  |
| Le Passioni         |    |    |   |   | : | 37  | San Carlo               |   |   |   |   | 66  |
| I Secoli            |    |    |   |   |   | 39  | Santa Fortunula         |   |   |   |   | 70  |
| Alessandro Volta .  | į, |    |   |   |   | 44  | Santa Filomena          |   |   |   |   | iv  |
| Ugo Foscolo         |    |    |   |   |   | 46  | La Beneficenza          |   |   |   |   | 21  |
| Lodovico de Breme.  |    |    |   |   |   |     | Una Donna               | Ċ |   | Ĭ | Ī | 73  |
| La Patria           |    |    |   |   |   | 50  | Le Sale di Ricovero     | i | · |   | Ī | 75  |
| Saluzzo             |    |    |   |   |   |     | La Guida                |   |   | · | Ċ | 27  |
| Il Poeta            |    |    |   |   |   |     | L' Antico Messale       |   |   |   |   | ive |
| Sospiro             |    |    |   |   |   | 54  |                         | • | • | • | • | *** |

### CANTICHE

| Tancreda  |      |     |     |   |   |   | P | ıg. | 80  | Rafaella pag. 1            | 22      |
|-----------|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|----------------------------|---------|
| Note .    |      | ٠   |     | ٠ | • | ٠ |   |     | 89  | Ebelino                    | 25      |
| Rosilde   | ٠    | •   | ٠   | ٠ | • |   |   |     | 90  | Ildegarde                  | 41      |
| Note .    |      |     |     |   |   |   |   |     | 97  | I Saluzzesi                | 5 t     |
| Eligi e V | alaj | ric | lo. |   |   |   |   |     | 99  | Aroldo e Clara             | 78      |
| Note .    |      | •   |     |   |   |   |   |     | 104 | Roccello                   | 88      |
| Adello.   |      | •   | •   |   |   |   |   |     | 106 | La Morte di Dante 1        | 95      |
| Note .    |      |     |     |   |   |   |   |     | 119 | Ode composta in prigione 1 | -<br>99 |

FINE DELL'INDICE.

41.255

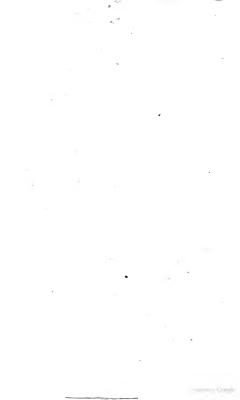



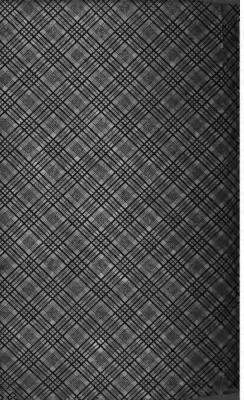



